

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



## Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

## Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + Conserva la filigrana La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

# Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>





·

# VOCABOLARIO PARMIGIANO-ITALIANO

ACCRESCIUTO

DI PIÙ CHE CINQUANTA MILA VOCI

COMPILATO

COTETOTO METODO

DA CARLO MALASPINA

VOLUME QUARTO

PARMA
TIPOGRAPIA CARMIGNANI
4859

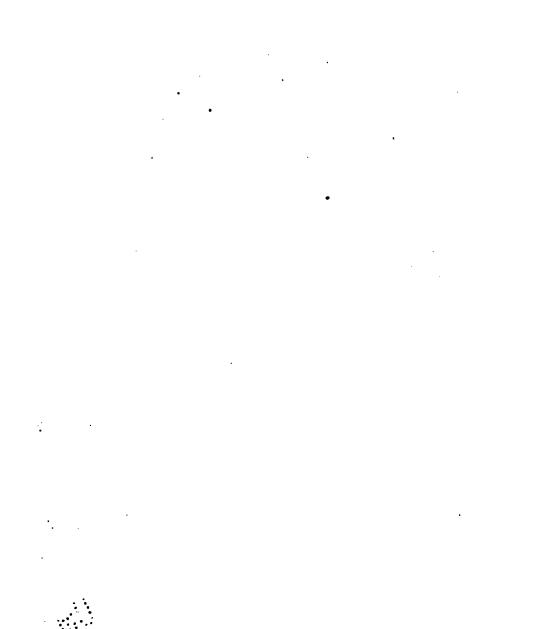

S. S. La diciassettesima lettera dell'alfabeto italiano e l'ultima delle semivocali. Come lettera numerale valeva
presso i Romani VII e come segno
musicale, significa Solo.

Sa. M. inp. Dammi, Porgimi.

SA sinc. D'ASSA. Assai, Molto o Abbastanza. V. Assa. SABA. S. f. T. de' Confett. Mostocotto.

Saba. s. f. T. de' Confett. Mostocotto.

Ma se è ridotto col fuoco a due terzi
dicesi Caroeno, se ad un solo terzo
Sapa, se alla massima densità e quesi
sodo Defritto.

Sabadex'na. s. f. Sabbatina. Banchetto che si fa la notte del sabato venendo la domenica.

Sabadiglia. s. f. T. Farm. Sabadiglia. Così diconsi in commercio e nelle farmacie le cassule e i semi del Veratrum sabadilla Ratz.

Sabbia. s. f. Sabbia, Rena. Ma sabbia dicesi la rena mista con terra, e rena alla parte più arida della terra rilavata dall'acque che si trova ne' greti de' fiumi ecc.

Sabbia. s. f. T. d'Agr. Renaccio. Terreno simile alla rena o pieno di

SABBIA. s. f. T. de' Selc. Ghiajottola, Rena grossa. Quella rena mista di minuta ghiaja usata per selciare le strade.

Sabbia da calzén'na. Renacciolo. Rena grossa per impastare la calcina.

SARBIA DA SCRITTURI. Agro. Quella rena di ferro che si stritola, e non serve che a farne polvere da scritto. V. Polvra.

SABBIA DA VIDI. Arena dolce. Arena calcare che serve a concimar le viti. SABBIA D' CAVA Rena di cava o fossile. SABBIA D' FIUM. Rena di flume o fluviale.

SA

SABBIA D' MAR. Rena di mare. SABBIA FIFÉN! Corbezzoli! Sorta di interjezione di esagerata meraviglia. SABBIA GRASSA. Sabbia grassa. Atta

a favorire la vegetazione.

METTER LA SABBIA SÒRA LA SCRITTURA. Impolverare lo scritto, mettervi su la polvere.

PIANTARS IN TLA SABBIA, Arrenare. V. Insabiars.

Sabbia. add. m. Subbioso. V. Insabià.
Sabbiada. s. f. Renojo. Dosso o banco
di rena V. Sabbionara.

Sabbiador. s. m. T. d'Agr. Vigliatore.
Colui che getta all'aria il grano nell'aja per separarlo da vigliuoli. (locch)
Sabbiadura. s. f. T. d'Agr. Vigliatura.
V. Sabbiar.

Sabbian s. m. Renajo. V. Sabbionara.
Sabbian att. T. d'Agr. Vigliare.
Separar con granata o frasca i vigliuoli o bacelli sfuggiti alla trebbiatura che sono ancora sparsi sui monti del grano.

SABBIAR. att. T. de' Matt. Arenare. Dimenare la pasta de' mattoni e simili nella rena di fiume perchè non si appiastricci nella forma.

Sabbiaroèul. s. m. T. di Micol. Salatello, Fungo vinoso. Fungo di color rosso bruno, coperto di una lanugine finissima che nell'autunno cresce ne' boschi sabbiosi ed è non cattivo a mangiarsi È l'Agaricus vinosus Bull.

Sabbiaroèul. T. d'Ornit. Piovanello. Uccello che abita in estate le rive de' fiumi ove specialmente la notte vola lungo le acque e talora in esse si immerge. È il Totanus hypoleucos Temm.

Sabbién. s. m. Polverino. V. Spolvrén. Sabbiétta. s. f. Renischio. Rena minuta. Sabbiétta. s. f. Renella. Sedimento delle orine che viene da' reni, spesso derivante dal malore detto pure re-

SA

Sabbion. s. m. Sabbione, Renone. Terra renosa.

Sabbion. s. m. Voce venutaci dall'Inglese Shab'by che vale Cencioso vile, ed è usata dalla nostra plebe per schernire quella mascheraccia goffa o abbietta che da' Toscani è detta Al-

SABBION. S. M. Fig. Baygeone, Villanzone, Zoticone.

Sabbionara. s. f. Reniccio, Renajo. Quantità di rena che si trova per lo più raccolta intorno alle acque correnti e renicole. Banco di rena o di sabbia. Aggestione. lo stesso che accumulamento, rialzamento, greto, ridosso; e sono deposizioni di rena e di pietre scantonate o fluitate e di diversa grandezza secondo le distanze dai monti. Sabbiera, Sabbioneto, cava dove si estraggono le sabbie che sono di natura da essere lavorate.

Sabbioso, add. in. Sabbioso, Sabbioniccio. sabbionoso, renoso, arenoso.

SABET. s. m. Sabbato, Sabuto.

ÁN GH'È SABET SENZA SOL, E AN GH'È DONNA SENZA AMOR. Tutte le donne hunno i lor bachi. (Buonaroti Fiera) Non è cosa senza difetto o speciali qualità.

Dzon del sabet sant. Digiuno delle

campane.

Sabla. s. f. Sciabola, Sciabla. Arma nota che in complesso ha le seguenti parti, cioè:

Arch dla guardia. Fusto.

Botton . . . Bottone del fusto.

Carcagnoèul . . Tallone. . Coccia. Cozzèlla. . .

Costa. . . Costa.

Cusdura del foèu-

der . . . Cucitura. . Debole. Debol . Dragona. Dragòn'na .

. Falso. Fals . . . . . Fascette. Fassètti . . Fodero. Foèuder. . Fort. . . . Forte.

Gresta . . . Bottone del puntale.

Guardaman. . . Guardamano.

Guardia. · . . Guardia.

Guarnizion . . . Guarnimento.

Immangadura . . Manico. Impuguadura . . Impuguatura.

Lama. . . . Lama. Piatt . . . . Piatto.

Pumell . . . . Pomo. Pontàl . . . Puntale.

. Taglio, Filo.

SABLA. 8. f. T. de' Conc. Scurnatojo. Lama d'acciajo simile quasi ad un coltello a due manichi, che serve a nettare le pelli dalla carne. Quando è tagliente dicesi Coltello da scarnare, e quando è smussato Coltello sordo.

SABLA. s. f. T. de' Stamp. Setola. V. Sèvla.

SABLA D'ARLICHÉN. Striscia, Draghinassa, Cinquadea. Così dicesi per ischerzo la sciabola di legno di cui si serve Arlecchino.

SABLADA. s. f. Fendente. Colpo di sciabola per taglio, e con voce di reg. Sciabolata.

SABLADA. 8. f. T. di Stamp. Setolata. V. Sevlada.

SABLAR. att. Sciabolare. V. di reg. Fcrire con colpi di sciabola.

SABLAR. att. T. de' Stamp. Setolare. V. Sevlar.

SABLAZZA, SABLUZZA. 8 f. Cattiva sciabola.

Sablén, Sablén'na, Sablètt, Sablètta. Piccola sciabola.

SABLI. Fig. Bilie. Gambe storte.

Sablon. s. m. Bilenco o Sbilenco. Dicesi di persona torta, malfatta. Un bilia dicono i toscani quello che ha le gambe storte.

Sablon. s. m. Squarcino, Scimitarra. Sorta di arme offensiva usata un tempo in battaglia simile ad una gran sciabola.

SABLOTT. s. m. Paloscio. Specie di sciabola corta. V. Paloss.

SABO. V. Zabò.

Saboghén. s. m. Caramoggio. V. Sadocch. Sabraca. s. f. Gualdrappa. V. Valdrapa. SACA. 8. f. Bisaccia. V. Sacchètti.

SACA. S. f. T. di Cacc. Sacca, Borsa. V. Sachi.

FAR SACA. Far saccaja o sacco. Si

dire delle ferite quando, rimarginate e non guarite, rifanno occultamente marcia. Decumbere, T. Med., cascar giù, stagnare, e dicesi degli umori del corpo e simili.

Sacce. s. m. Sacco. Arnese fatto con un pezzo di tela ripiegato, cucito a due lati e ribadito intorno la bocca per uso di tenervi grano o simile. Ha:

Bocca . . . Bocca.
Cul . . . Fondo.
Ligaja . . . Comandolo.
P122 . . . Pellicini.

SACCE DA FRA. Sacca. Succo che ha uno sparato nel mezzo per lo quale i frati questuanti insaccano in esso il cibo questuato.

SACCH DA INSACLAR EL VÉN. Calza. Sorta di feltro a cuccuzzolo. V. Sacchett da color.

SACCH DA ROTA O DA VIAZZ. Sacca o Bisaccia du viaggio.

SACCH DA PE. Guardopiedi. Borsa di pelle guernita di pelo, entro la quale si tengono i piedi viaggiando o stando il verno a tavolino.

SACCE DA SOLDA. Zaino. (Botta)

SACCH D'OSS. Ossaccia senza polpa. Si dice per ischerzo di persona soverchiamente magra. Sacco di mestoli, scherz. persona magrissima, la qual non sia che ossa e pelle.

SACCH D'PUGN. T. Furb. Guardia

campestre.

SACCH D' ROBA. Saccata. Tutto quanto può contenersi in un sacco. Sacco qual misura, s'intende generalmente di tre staja, a meno di convenzione o di consuetudine contraria.

SACCH D' VÉN. Otre pien di vino. Si dice fig. ad un briscone.

SACCH VOÈUD AN STA IN PE. La bocca ne porta le gambe, cioè per via di mangiare si mantengono le forze.

Andar in t'un sacce e tornar in t'un baril. Andar giovenco e tornar bue. Non profittare d'un viaggio, e degli studi fatti in altro paese.

Andar La con el co in tel Sacch.

Procedere, vivere alla cieca, Inflar
gli aghi al bujo. Operare senza considerazione.

AN S' POÈUL DIR GATT GATT, S'EL

n' è in tel sacch. Non dir quattro se tu non l'hai nel sacco. Non ti tener certo se non a cosa compiuta.
Compagnia del sacch. Confraternita

Corsa di sacchi Palio de' sacchi. Sorta di trastullo notissimo.

DAR EL SACCH, DAR EL CONGÈ. Dare il cencio, Dare il lembo. Licenziare. In altro signif. V. Sacchèzz.

ESSER PIÉN EL SACCH. Traboccare il sacco, Il sacco esser colmo. Fig. non ve ne capir più. Non si potere aver più pazienza.

METTER IN TEL SACCH. Insaccare.

METTER IN T'UN SACCH. Fig. Mettere in sacco o in un calcetto. Stringere e convincere altrui con forti argomenti in modo che non sapia che rispondere.

VESTIRS DA SACCH. Vestir sacco, cioè una cappa od un abito di penitenza.

VUDAR EL SACCH. Scholere i pellicini, Sgocciolar il barlotto. Dire apertamente la sua ragione.

SACCHELA. S. f. Voce contadinesca. Saccoccia, Tusca. V. Saccozza.

SACCHETT, SACHTÉN S. m. Soccuccio, Sacchetto, Socchettino. Piccolo o piccolissimo sacco. Saccolo.

SACCHÈTT. s. m. T. de' Pizzic. Gambetto. V. Pret.

SACCHÈTT. S. m. T. de' Tint. Barella per lo zaffrone. Così dicesi impropriamente quella madia in cui si purga il zaffrone.

SACCHETT DA COLAR. Cola, Calza. Strumento di tela da colare il vino. Gabbia, quello ad uso di stringere le ulive infrante. Buscola, quello in cui si mettono le mandorle peste per ispremere l'olio.

SACCHETT DA MAGNAN. Bolgia. Il sacchettino entro il quale tiene i suoi ferri il concialaveggi ambulante.

SACCHÈTT DA ROBA D'ODOR. Polviglio, Cuscinetto d'odore.

SACCHÈTT DIL BALI. Saccuccio o Borsa delle pallottole. Quello che contiene le 90 pallottole segnate ciascuna da un numero per uso delle lotterie o tombole di famiglia.

SACCHÈTT DLA BUSSLA. Retino. Sacchetto di pelle fermo sotto il bossolo nel

quale si raccolgono le limosine nelle chiese.

SACCHETT DLA SGORBA. T. de' Forn. Calza. Specie di manica di tela che è ferma alla bocca della tramogia e porta la farina a poco a poco nel burattello.

SACCHETTA. s. f. Sacchetta. Piccola sacca.
SACCHETTA. s. f. T. de' Drapp. Bandinella. V. Bandén'na.

SACCHÈTTI DA MONTANAB. Bisacce. Due tasche collegate insieme per portar roba in viaggio.

SACCHEZZ. S. m. T. Mil. Saccheggio, Sacco.

Saccheggiamento.

DAR EL SACCHÈZZ. Saccheggiare. Dar il sacco, mettere o porre a sacco. Far preda di quello che è in una città quando è presa per forza d'armi. Saccomettere. Dar saccomanno.

DAR EL SACCHÈZZ. Figurat. Dare il guasto, Sperperare, Far piazza pulita. Divorare quanto è in una mensa, quanto è in una casa per eccesso d'ingordigia o altro.

SACCH'TAR. att. Sacchetture. Percuotere alcuno con sacchetti pieni.

SACCH'ZA. add. m. Saccheggiato.

Sacch'zar att. T. Mil. Succheggiare. V. sopra. Dar el sacchèzz.

Sacco. T. Mil. V. Zaco.

SACCON. s m Saccone. Sacco grande.

Sacconorto! Sacco rotto. (Fior.) Sorta di esclamazione d'impazienza o di lieve sdegno.

Saccozza. s. f. Tasca, Saccoccia. Ma la tasca si intende sempre più piccola della saccoccia. Dicesi Ladra la tasca interna di un abito contro la sinistra del petto.

Saccozza. s. f. T. de' Manisc. Ferriera. Tasca entro cui tengono i chiodi i maniscalchi.

SACCOZZA DEL ZILÈ. Taschino. SACCOZZA FÉNTA. Tasca falsa.

Aver 'NA COSA IN SACCOZZA. Aver una cosa nel carniere, in pugno, nella manica. Tenersela per sicura.

Zontaregh d' saccozza. Rimellere del suo.

SACCOZZADA. s. f. Tascata. Tanta roba quanta può capire in una tasca. SACCOZZAZZA. s. f. Tascaccia.

SACCOZZÉN O SACCOZZÉN'NA. Taschino, Taschetta.

SACCOZZÉN DALL'ARLOÈUJ. Borsellino. Piccola borsa che si tiene cucita alla cintola de' calzoni.

Saccozzon. s. m. Tascone. Tasca grande. Fig. Ciucciolaccio, Gaglioffuccio, e in altro signif., Saccheggiatore, Rubatore.

SACHER. add. m. Sacro, Sagro. Fig. Inconcusso, Indubitato, Certo, Incontrastabile.

SACHI. 8. f. pl. Bisacce. V. Sacchètti.

Sachi D' NA Rèj. Sacche, Borse, Cucuzzoli. Quelle parti che nella ragna stanno raccolte fra le maglie maggiori, e che inviluppano gli uccelli, facendoli star pendenti, così involti nella rete.

SACRAMENT. S. m. Sagramento, Sacramento.

Aver tutt i sacrament. Essere in piena regola.

TRAR DI SACRAMENT. Bestemmiare, Sagramentare,

SACRAMENTA. add. Sacramentato. Munito di vialico.

SACRAMENTAR. att. Sacramentare. Amministrare i sacramenti.

SACRARI. s. m. T. Eccles. Socrario, Chiusino. Luogo dove si buttano le lavature de' vasi, panni o simili, che servono immediatamente al S. Sagrifizio della Messa.

SACRÉN, s. m. T. Eccles. Reconditorio.
Piccolo chiusino di marmo situato nel
mezzo della mensa dell'altare sotto
il quale sono riposte le reliquie de'
santi.

SACRENON. 8 m. Rodomonte. Smargiasso, Bravaccio

SACRENON. Sorta di esclamazione o meglio di bestemmia infranciosata corrispondente a Perdicoti, Poffar il cielo, Deddina ecc.

SACRILEGG. S. m. Sacrilegio. Violazione, ovvero, usurpazione della cosa sagrata. SACRILEGH. add. m. Sacrilego. Che com-

mette sucrilegio. Fig. Tristo, Cattivo, Pestifero, di pessima sorta.

SACRIS. (ANDAR IN) Entrare in sacris. Conseguire il suddiaconato.

Sacrosanto. Sacro e santo.

SACROSANT. add. m. Fig. Certo, Indubitato, Sicuro, sostant. l'Effettivo, il Dovuto.

Sada. s. f. T. d'Agr. Maggese. V. Col-

tura mazzénga.

SADOCCH, SADOCCHÉR. s. m. Nanerottolo, Caramogio, Cazzatello, Sconciatura. Dicesi per ischerno a persona piccola, sbilenca, mal fatta.

SADOLL. add. m. Satollo. Sazio, Satollato.

SADOLLAR. att. Satollare. Saziare.
SAGAGNA. add. in. Malaticcio, Malsonic-

SAGAGNA. add. m. Malanceio, Malsoniccio, Bucaticcio, Infermiccio, Malazzato, Crocchio, Valetudinario. Di salute cagionevole.

SAGARZOÈULA. s. f. Satureja. V. Savorèsen. SAGATÀR. att. Brancicare, Palpeggiàre, Malmenare, Sbattere, Stazzonare. V. anche Stombazzàr.

SAGATÀR. att. T. de' Macell. Tambur-rare. V. Cassaràr.

SAGATON. s. m. Brancicone, Brancicatore. Ma vale anche Ciarpiere, Acciarpatore.

SAGAZA. S. f. T. d'Agr. Catena. Quella che unisce la bure collo scannello dell'aratro.

SAGÉN'NA. s. f. Moccolo, Bestemmia. Imprecazione.

TRAR DIL SAGEN'NI. Bestemmiare, Imprecare. Lanciar bestemmic, imprecazioni.

SAGG'. s. m. Saggio, Salsa. Piccola parte che si leva dall'intero per farne prova o inostra. V. anche Mostra e Tast. FAR EL SAGG'. Saggiare. Fore il saggio o la salsa di alcuna cosa. V. Saggiar. SAGGIADOR. s. m. Saggiatore. Colui che saggia l'oro o altri metalli. Dicesi

anche delle bilancie colle quali si saggia.

Saggian att. Assaggiare. Suggiare, gustar leggermente. Assaporare è lo assaggiare con attenzione per distinguere
il sapore. Libare gustar leggermente
e coll'estremità delle labbra. V. Ta-

SAGGIAR L'OR, L'ARGENT e simili. Saggiare. Far la prova, il saggio dell'oro e d'altri metalli. Cimentare, Assaggiare.

SAGGIOEUL. s. m. Mutraccio. V Matràzz. SAGHER, s. m. T. Mil. Sagro. Sorta di pezzo di artiglieria usato un tempo.

SAGITTARI. s. m. T. Astr. Sagittario. Uno de' dodici segni del zodiaco.

Sagma. s. f. Forma. Modello in cui si forma alcun lavorio. Formato. — Garbo, curvatura, piegamento in arco di alcune opere. — Modano, misura o modello col quale si regolano gli artefici in fare i lavori loro, ed è diverso secondo le diverse professioni. Gli architetti dicono Sàgoma al vivo profilo d'ogni membro e modanatura. Passapalle, T. Mil., cerchio di ferro pel quale si fan passare le palle da cannone.

SAGNA. add. m. Scorniciato. Modanato.

SAGNADURA. S. f. Modanatura.

SAGMAR. att. T. de' Mur. Scorniciare, Modanare? Formare. Modellare le cornici col modano.

SAGRA. s. f. Sagra, Sacra. Festa, per lo più, del Santo titolare d'una chiesa parrocchiale.

SAGRA. s. m. Sagrato, Sacrato. Luogo adiacente alla chicsa, che un tempo godeva anch'esso dell'immunità conceduta alla chiesa medesima e perciò dicevasi anche Asilo, Salvigia, per esser luogo di sicurezza. Lo diciameranche per Cimitero.

SAGRADON'NA. Sagratona, Sagratina. Ag-

giunto per lo più di fame.

SAGRÉN. s. m. Zigrino, Sagri. Pelle dei pesci. Squalus canicula, e Squalus catulus. Cani di mare la cui pelle concia serve per coprir astucci, libri e sim.

SAGRESTÀN. s. m. Sagrestano. Chi è preposto alla cura della sagrestia e dicesi per lo più a' laici, confratelli, di qualche pia unione. V. Sagrista.

SAGRESTIA. s. s. f. Sagrestia. Luogo nel quale si ripongono e guardano le co-se sacre e gli arredi della chiesa.

LA SAGRESTIA PATISSA. Fig. La candela brucia, Il tempo se ne va. Dicesi quando alcuno s'intrattiene soverchiamente con discorsi frivoli e con perdita di tempo e di roba.

SAGRIFICA. add. m. Sagrificato.

SAGRIFICAR. att. Sagrificare, Sacrificare, Immolare. Ma si sagrifica ogni cosa, si immolano le vittime e gli enti animati.

SAGRIFICAR VON. Sollerrare altrui. Opprimerlo, ridurlo in istato miserabite o umiliante.

SAGRIFICARS n. p. Sagrificarsi. Offerirsi in sacrificio. Fig. Annojarsi, Tediarsi

SAGRIFIZI. 5. m. Sacrificio, Far un sacrificio. Si dice del rinunziare a qualche profitto, o del dare altrui cosa a se stesso cara. Vale anche Noja, Fastidio.

SAGRINA. add. m. Inquidalescato, Magaquato. Pieno di guidaleschi o magagne, e parlandosi di stato di fortuna,

Spiantato, Ruinato, Fallito. Sagrina. add. T. de' Cuoj. Zigrinato. Imitante il zigrino.

Sagrinar, all. Multrattare, Ruinare e sim.

SAGRINAR att. T. d'Art. Sagrinare? Zigrinare? Lavorare la pelle, la carta ecc, ad imitazione del zigrino.

SAGRINAR DEL TUTT. Ruinar di strafine fatto, Spiantar dalle radici.

SAGRISTA. 8. m. Sagrestono. Colui che è preposto alla cura della sagrestia. Tempiere chi ha la custodia del tempio. Santese chi ha cura del santo.

SAIRA. (EL) Il Ca ira, ça ira dei francesi. Canzone republicana.

Saja. s. f. Saja. Spezie di pannolano sottile e leggiere.

SAJA ARVERSA. Rovescio e Soja roveseia. Specie di pannina.

SAJA A SPEN'NA. Saja a spina.

SAJA BIANCA. Saja lingia.

SAJA CASTORADA. Saja castorina.

SAJA DA FRA. Saja carmelitana. SAJA D' SEGOVIA. Saja di Segovia. Sorta di saja detta così dalla provincia spagnuola da cui ci capitava.

SAJA GROSSA. Sajone.

SAJA IMPERIALA. Saja arcimperiale.

Saja pannada. Saja feltrata.

SAJA VELADA. Suja velata.

SAJETTA O SAETTA. S. f. Saetta, Folgore, Fulmine. Ma folgore pare esprima meglio lo sfolgorio del fulmine ossia il lampo che lo precede.

SAJETTA. S. f. Scoto. V. Scot SAJETTA. 8. f. T. de' F. Ferr. Accecatojo, Nespola. Spezie di saetta da trapano, che ha la sua estremità tronca | a linea retta e tagliente, atta ad incavare un foro, onde possa ricevere la capocchia di un chiodo o di una vite o altro sicche spiani e non risalti. Salètta. s. f. T. de' Legn. Saetta. Ferro da scorniciare a coda di rondine. Sajètta d' na donna. Diavolessa. Donna oltre misura impertinente e riottosa.

TIRAR DIL SAJETTI. Fulminare. Cader fulmini o meglio scoppiar fulmini perchè taluna volta essi vengono anche dalla terra.

Sall. s. m. T. de' Capp. Feltrini. Piccoli feltri che si pongono per fasce interne alla testa de' cappelli.

Sall s. f. pl. T. di Comm. Rovesciami. Nome collettivo delle saje rovescie. SAJON. 8. m. Spinone. Stoffa di seta.

SAITON. S. m. Puntoni. Que' travicelli o regoloni d'un cavalletto che dai lati vanno ad unirsi nel mezzo ad angolo ottuso. Sergozzone, dicesi un puntone che regga una mensola o che ne faccia in certo modo le veci. V. Coèussi.

SAL s. m. Sal comune. Sale da cucina,

e dottr., Cloruro di sodio.

SAL. s. m. T. Chir. Alcali o Sal vegetale. Il sale cavato delle piante dopo averle abbruciate.

SAL D' AMONIACA. Sale ammoniaco. Così dicevasi anticamente l'Idro clorato d' ammoniaca.

SAL D'INCHILTERA. Sale di Epsom. Così dicevasi nelle antiche farmacie il Solfato di magnesia.

SAL D' LUSS. Sale bianco.

SAL D' MODNA. V. Sal d'Inghiltera. SAL D' POTASSA. T. de' Tint. Sal prunello. Il nitrato di potassa dopo ch'è stato fuso col fuoco.

SAL D' SATUREN. Sale di saturno. Sorta di acetato di piombo.

SAL GÈMA. Salgenima o Salgemmo. Specie di sale minerale, lucido, trasparente che si cava in diverse montagne.

SAL GROSS. Sale marino o bianco. SAL MNUD. Sale rosso o di moja.

SAL SCUR. Saletta. Sorta di sale inferiore e di cattiva qualità.

ALVAR EL SAL. Dissalare. Tener in molle i salumi per cavarne il sale.

An mettergh në péver në sal. Lavarsene le mani. Non voler prender parte in un negozio. I Dizionari hanno Senza mettervi su në sal në olio, per dire Presto, Subito.

Aver sal in zucca. Aver sale in zucca. Aver senno e giudizio. Esser dolce di sale. Significa l'opposto, e dicesi ad uno sciocco.

CIAPPAR EL SAL. Pigliare il sale. Dicesi degli oggetti messi in salamoja o sale.

FABRICA DEL SAL. Salina. Luogo dove si cavano le acque salifere che poi si purgano ed evaporano per ricavarne il sale. La nostra Salina è nel comune di Salsomaggiore.

LAVORAZION DEL SAL Salinatura. Il lavorio che si fa nelle saline per fare

MAGAZZÉN DEL SAL. Canova del sale. Il locale dove si tiene il sale in grandi quantità per darlo a misura del bi-sogno a Salojuoli che poi lo vendono in piccole quantità. Salaja dicesi il luogo destinato alla vendita del sale.

MAGAZZINER DEL SAL. Canoviere. Chi sopraintende alle canove del sale.

METTER IN SAL. Insalare.

SALA DA CARROZZA CCC. Assile, Sala. L' asse delle ruote; comprende

Banch . . . Corpo.

. Fusoli. Fus . .

Magazzén da l'oli. Scrbatojo.

Quader . . . Spallette.

Rondell . . . Girello.

Svėll.... Acciarino.

Tond. . . . Piatto.

Vidi . . . . Vermi.

. Dente. Vidón . . .

SALA DADRE. Assile delle ruote.

SALA DEDNANZ. Assile dei ruotini.

SALA D' LEGN. Salo di legno.

SALA VESTIDA. Assile a guscio. V. Scann.

SALA. s. f. Sula. La stanza principale di una casa, dove per lo più si apparecchiano le mense, si tengono le conversazioni, si fanno i festini ecc. SALA A MANGÈ. Franc. Salotto da pran-

SALA DA BALL. Sala da ballo.

SALA DA BILIARD. Sala da biliardo. SALA DA RIZEVER. Sala da parata. Sala ove si ricevon le visite di cerimonia da gran signori.

SALA DA ZOÈUGH. Sala da giuoco. SALA D' DISSIPLÉN'NA. T. de' Mil. Prigione disciplinare dei soldati.

SALA. add. m. Salato. Insalato.

SALA CMÈ VA. Giusto di sale.

DVINTAR SALA. Insalare, Insalsare.

PAGAR SALA. Costar salato. Comprare a prezzo carissimo, e figurat. Pagar un gran fio di un errore, di un imprudenza ecc.

SAVER SALA. Fig. Saper di sale. Di-

spiacere.

SALABRA add. m. Amaro di sale. Troppo

salato. Soprassalato.

Salador. 8. in. Insalatore. Che insala, che condisce di sale. Salatojo, il luogo ove si insalano le cose, per es., carni di majale, cacio, ecc.

SALADURA. S. f. Salagione. Operazione che ha per fine la conservazione delle sostanze alimentari come pesci, e carni di animali per mezzo del sale.

SALADURA. s. f. T. de' Cac. Salatura. La dose di sale che si dà al cacio e simili.

SALAGINÈLA. 8. f. T. Bot. Epitimo, Cuscuta. Pianta parassita che cresce principalmente tra la canapa, il lino, l'erba medica, le vene ecc., sulle quali piante arampiccandosi ed attaccandosi per nutrirsene le spossuno in breve tempo. È la Cuscuta Epithymum di L.

SALAM. 8. m. Rocchio, Salame, Salsiccia, Salsicciotto. Ma dicesi rocchio a quel cilindro grossetto e corto in cui sono divisi i budelli pieni di carne salata, salame è budello grosso ripieno di carne di majale tagliuzzata grossolanamente, salsiccia è budello piccolo di carne simile pestata, sulsicciotto è salame piccolo.

SALAM Metaf Carciofo. Bobbuasso.

lasagnone, minchione ecc.

SALAM. s. m. Spiga, e dottr. Chiva. La pannocchia ossia il seme della Tifa ordinaria. V. Paviròn.

SALAN COTT. Salame cotto o lessalo. SALAM CRUD O VECC. Salame crudo o stagionato. Salame secco.

SALAM D'OCA. Sulame d'oca. Quello fatto di carni d'oca ben aromatizzate, in grande uso presso gli ebrei.

SALAM FRESCH. Salame verde. Fatto di fresco.

Culett n' SALAM. Culatta. > Poiche del sulsicciotto poco altro rimase che la culotta e la legatura. » (Proc. del Grasc.)

DAR BL SALAM. Fare il manichetto. Atto ingiurioso che si fa battendo una mano sulla snodatura dell'altro braccio.

Salaman. s. m. Salsicciajo. Salumiere, pizzicagnolo. V. Bottgar.

Salamelècch. Voce usata per ischerzo in significato di Baciabasso, riverenza profonda. È formata dall'Ebraico e

Arabo Salem lecha, che vale Pace e salute a voi.

SALAMOÈURA. s. f. Salamoja. Acqua insalata per uso di conservarvi entro pesci, funghi, ulive e simili, per similitudine si dice di ogni liquido soprassalato.

FAR DLA SALAMOÈURA. Salamojare. Parer salamoèura. Essere soprassa-

Salanon. s. m. Salsiccione. Gran salsic-

SALAMON. add. del Pesce Sermone o Salamone. V. Pèss salamòn.

GRUPP D' SALAMON. Vene dorsali del

SALAPA s. f. T. Farm. Scialappa, Ialapa, Sciarappa. Radice medicinale di erba simile ai gelsomini della notte, che viene dalle Indie occidentali. Il suo siore è detto Maraviglia del Perù, ed è detta dai Bot. Convolvulus, Ialapa

SALAR. att. Aspergere di sale. Dar il sale alla superficie. Insalare, far penetrare il sale internamente. Saleggiare, salar leggiermente. Salure, porre in un alimento il sale necessario per dargli sapore.

SALAR. Per metasora. Mandare alla banda, Mettere da parte. Non pensar più ad una cosa.

SALAR EL BREVIARI. Riposarlo. Non lo recitare.

SALAR EL PEVRON, IL ZIGOLI ECC. MÈT-TERJA IN TL'ASEJ. Confettare. (Fr.)

SALAR LA POLENTA. Fig. Incaciare. Involtare nel cacio grattato, o nella ricotta, la polenta a boccon per boccone.

SALAR MOLTBÉN. Soprassalare.

SALARAN. 8. m. Salajuolo. Colui che vende o distribuisce il sale. V. Salaroèul.

SALARÉN'NA. 8. f. Bullettina da once. Bulletta di testa piccola e di asta sot-

SALARI. 8. m. Provvisione, Salario. Ma questo era in antico una distribuzione mensile di sale ai soldati romani, come il clavario pei chiodi della calzatura. Onorario, dicesi ciò che si dà per opera liberale. Stipendio, è ciò che si dà agli impicgati.

SALARIA. add. in. Provvisionato, Salariato. Che ha salario o provvisione.

SALARIAR. att. Provvisionare, Salariare.

Dar salario, Stipendiare.

Salaroèul. s. in. Salinatore. (Legge Sale 1701). Colui che lavora alle saline delle moje. Gli operatori, le operazioni, gli strumenti e le cose ad esso attinenti, sono:

#### **OPERATORI**

#### DEL SALINATORE.

. . . Acquajolo. Caporal . . . Capocuocitore. Carattèr. . . . Conduttore del sale. Direttòr dil sa-

lén'ni . . . . Provveditore del sale.

Foglan . . . Cuocitore.

Impiegà dla salén-

'na. . . . . Doganese. Lavorant . . . Munifattore. Magazziner. . . Canoviere. Pozzaročul . . . Mojatore. Soprastant . . . Salinaruolo.

Tirador . . . . Tiratore , Attioni-

#### OPERAZIONI ECC.

Cavar l'acqua. . Attinger l'acqua. Coèuser. . . Sorrisciare, Evaporare.

Granir . . . . Precipitare.

Limpir il padeli . Disporre a sorrisciatura.

Limpir il vaschi. Empiere le vasche. Nanir il padeli. Allestire o Sgrofare. Passar in magazzen Sgomberare il gabbeo.

Purgar . . . . Defecare. Svaporar l'acqua . Graduare.

Tirar su 'l sal. . Passarlo al gabbéo. Zontar il calderi . Condir le caldaje.

## STRUMENTI ECC.

Canali . . . Doccioni.
Fornell . . . Forno armato.
Padela . . . Caldaja.
Padela mzana . Biscottoja.
Palott . . . Cataluffo.

Provén . . . Salinometro o Sali-

nogrado.

Rastell . . . Riscio.
Rodòn . . . Noria.
S'cèll . . . . Bugliolo.
Tavlazz del scol . Gabbèo.
Vascòn da svapo-

rar. . . . Edifizi di gradua-

zione.

Vascòn pr il calderi . . . . Inferni.

#### COSE ATTINENTI ECC.

Acqua madra . . Acqua madre.
Acqua salada . . Acqua salifera o salifica.
Cottura . . . Sorrisciatura,

Gradazion . . . Graduazione. Granidura . . . Precipitazione.

Grepa d' vasca . Sponda. Magazzen del sal . Canova. Mucc d' sal . . Cappuccia.

Oli d' sass . . Nafta.

Pozz del sal . . Pozzo delle moje. Purga . . . Defecazione.

Rogna dil padeli. Grofo.

Sal gross . . . Sale bianco o ma-

Sal gèma . . . Salgemma o Salgemmo.

Sal mnud . . . Sale di moja o rosso Sanghev . . . Sangue in grumi. Scoladuri del sal . Pigne , Pinocchi.

Tera di pòzz . . Grotta.

Le voci Italiane sono tolte dalla legge Toscana del sale che regola la

fabbricazione di esso nelle moje di Volterra in data del 2 Dicemdre 4701. Salass. s. m. Salasso. Cavata o Emissione di sangue.

SALASS. s. m. T. d'Agr. Rottorio. Incisione che si fa alle piante per dere sfogo al loro soverchio umore.

SALASS. s. m. T. di Vet. Salasso. Il ferro da cavar sangue ai cavalli.

SALASS s. m. T. di Vet. Salasso alla giugulare. Salasso comune praticato sul cavallo e sul bue.

SALASS A LA VÉN'NA DEL SPRON. T. di Vet. Salasso alle vene dello sperone. Salasso praticato dagli antichi maniscalchi in una vena di tal nome nelle malattie di petto.

SALASS AL PE. T. di Vet. V. Salass in ponta.

SALASS D' PRECAUZION O D' PRINAVÈRA.

T. di Vet. Salasso di primavera. Uso di salassare gli animali in primavera allo scopo di preservarli dalle malattie.

SALASS IN PONTA. T. di Vet. Salasso in punta. Dicesi del salasso praticato nelle suole del piede in corrispondenza della punta.

Salassadon. s. m. Flebòtomo. Esperto in flehotomia, che è l'arte del cavar san-

Salassador. s. m. Figurat. Arciere. V. Stoccador.

SALASSAR. att. Salassare. Cavar sangue. SALASSAR. Figurat. Frecciure. Dar la freccia. V. Stoccàr.

SALBRUNELL. s. m. Salprunella. Sorta di sale artificiato detto oggidi. Nitrato di potassa fuso.

SALCRAU. s. m. Cavolo salato. (Tar. Tosc.)
Vivanda di cavoli affettati in striscioline fermentati e conci con aceto e
sale detta dai Ted. Sauerkraut che
vale appunto cavolo salato.

SALD. s. m. Saldo. Il saldare delle ragioni e de' conti.

EL SALD. T. Merc. L'Appunto. L'ultimo residuo di debito che si paga per saldare un conto.

FAR EL SALD. Fur il saldo. Saldare i conti. Attestare il pagamento, dicesi del dichiarare sotto il documento del proprio credito che se n'è ricevuta la dovuta somma.

SALDA. 8. f. T. d'Agr. Sulda. Campo lasciato a erba nell'inverno, in cui si introduce a pascere il bestiame. Sudo terreno incolto ed infruttifero.

Saint. add. m. Saldato. Fermato con saldatura. Saldo, Pari. Saldato in fatto di avere o di conti.

SALDADA. s. f. T. de' Battil. Carta di buccio. Carta pecora o sim. in cui si mette l'oro per batterlo. V. anche Liber da battilòr e Forma.

Saldador. s. m. Saldatojo. Pezzo di rame lungo alcuni pollici e manicato che serve per saldare. Ha:

Bacchètta . . . Bacchetta.

Manegh . . . . Munico.

Ponta . . . Punta.

Testa. . . . Testa.

· Saldador s. m. Saldatore Colui che salda.

SALDADURA. s. f. Saldatura: Il saldare, il luogo saldato e la materia colla quale si salda, che dicesi anche Lega Saldadura di terzo. T. degli Oref Saldatura di terzo. Quella che ha due parti d'argento, e una di rame.

SALDADURA D'OTTAV. T. degli Oref. Saldatura di ottuvo. Quella di un oncia d'argento e di un ottavo d'oncia di rame.

SALDADURA D' RAM BRUSA Saldatura di rume arso. Serve per saldare in argento ma è debole assai e di poca durata.

SALDAR, att. Saldure. Unir cose insieme con saldatura.

SALDAR A FOÈUGH. Saldare a calore. Modo speciale di saldare i metalli.

SALDAR I CONT. Saldare, Pareggiare Conti.

CANÈTTA DA SALDAR. Cannello ferruminatorio o da avvivare.

SALDETTA, s. f. Soderetto. Piccol tratto di terreno sodo.

Saldon, s. m. Cialdone. Cialda con zucchero e mele che cotta e accartocciata serve per mangiare la panna montata. (latimèl)

SALDON s. m. T. d'Agr. Sodo, Sodeto.

Esteso tratto di terreno infruttifero ed incolte.

SALDON DA BRUSI. Brughiera. Terra incolta piena di pruni e di altre piante spontanee.

Saldonar s. m. Cialdonajo. Che fa cialde e cialdoni. V. Ostiar.

Salem. s. in. Salmo. Canzone sacra. V. anche Gloria.

Salén. s m. Saliera. Vasetto nel quale si pone il sale che si mette in tavola. Fig. It Sedere.

Salén. s. m. T. di Vet. Conche, Fontanelle o Fosse soprorbitati. Quelle due cavità più o meno profonde situate ai lati della testa al dissopra dell'occhio, nella parte anteriore delle fosse temporali, le quali dando indizio di vecchiaja vengono talora dai cozzoni insuflate di aria col praticarvi un sottile foro nella pelle.

Salén del péver. (Idiotis.) Pepajola. Vasctto simile alla saliera ove si tiene in tavola il pepe, acciaccato o polverizzato.

Salen'na. s. f. Canova del sale. Il luogo dove per regia privativa si conserva il sale e si dà a' salajuoli da vendere al minuto. Moja, Saliera dicesi il luogo ove si fabbrica il sale colle acque salifiche. Salina è luogo dove si cava e si raffina il sale. V. Salaroèul.

Salen'na. s. f. Saletta. Piccola sala. V. Saletta.

Sales. s. m. T. Bot. Saleio, Salicastro. Così noi diciamo l'albero che più propriamente è detto Salice da pertiche, ossia Salix alba da Linn.

SALES. S. m. Salciolo. Vermena di salcio con cui si legano le viti e sim. SALES DA CAVAGNÉN. Vetrice bianca. V. Brill.

Sàles DLA MADONNA. T. Bot. Salcio da legare o giallo. Salcio che tiensi a ceppaja per averne solo salcioli da legar le viti, granate ecc. È detto da Linn Salix vitellina.

Sàles Giazzoèul. T. Bot. Salcio fragile. Salcio che non differisce dal precedente fuorchè nella fragilità sua. È il Salix fragilis Linn.

Saleio che si alza sino a quaranta piedi sulle rive de' fiumi, detto Salix praecox dal Willd.

SALES PIANZENT. T. Bot. Salcio penzolino. Albero noto coltivato per la sua singolar forma in quasi tutti i SALES BOSS. T. Bot. Sulcio rosso. V.

Sàles Salvategh. Salicastro. V. Sàles primo signif.

SALES SMESTEGH. Vinco, Salcio rosso. V. Brill.

BOSCH D' SALES. Salceto. V. Salsèra. EL CARBON D' SALES, O CH'EL TÉNZA O CH' EL SCOTTA La lancia di Monterappoli che punge per tutti i versi. Cosa che nuoca in qual si voglia modo. SALETTA. s. f. Saletta. Piccola sala. Salotto ogui stanza dove si mangi, o si stia a far checchessia, fuorchè a dor-

Saley. add. Salvo, Sicuro.

mire.

Salev. avv. Salvo. Tranne che, fuori che, se non, se non che.

METTERS IN SALEY. Andare alla parata. Mettere la propria vita o la propria fortuna in difesa.

Salga. s. m. Selciato. V. Insalgà.

SALGA. add. Acciottolato? Lastricato

SALGAR. att. Selciare, Ciottolare, Accioltolare. Lastricare una strada con ciottali.

Salgnén. s. m. Selciatore. V. Giaronén. Salida. 8. f. Salita, Erta. Luogo per lo quale si va all'insù, contrario di China o Scesa. V. Montada

SALIVA. 5. f. Saliva, Scialiva. Umor sieroso che da' condotti di diverse glandule poste nella bocca, cola in essa, e quella umetta e le fauci e favorisce la digestione.

Salivan. att. Salivare. Render saliva, scaricarsi della saliva.

Salivazion. s. f. Salivazione. L'operazione animale per cui si produce la saliva. Ptialismo, T. Med., frequente e morbosa salivazione.

Salmi, s. m. T. di Cuc. Salmi? (Volg. Ital.) Manicaretto di salvaggiume arrostito, tagliato a pezzetti e poi condito in cassarola con salse.

SALMISTRARA. V. Salnitrara.

Salmon. s. in. Sermone. Discorso, orazione, predica. Ma propriamente lo usiamo per denotare il Predicuzzo che fanno certi cicalini chericalmente nel Giovedì santo in certe chieso.

giardini. È il Sulix babylonica Linn. | SALNISTRARA. 8. f. Nitraja, Luogo dove si fa il sal nitro. Al tempo della dominazione Francese noi l'aveyame in Parma; ma ora abbiamo solo una piecola officina che appena ne merita il nome.

> SALNITER. s. m. Salnitro, Nitro. Spezie di sale che si estrae da diverse cose, come dalla terra, da' calcinacci, dalle stalle, dalle polveri, delle caverne, da' cimiteri ecc. Dottr. Nitrato di polassa.

SALNITER IN FIOR. Afronitro, Alonitro. Lanugine salina simile alla neve e di sapor acre, che fiorisce su alcune mu-

raglie.

SALNITRAR. 8. m. Salnitrajo. Fabbricatore o raffinatore di salnitro Salnitrajo da muro è chi raccoglie le fioriture de' muri, e Salnitrajo da fondi chi raccoglle terre nitrose. Le operazioni, gli strumenti e le cose attinenti al Salnitrajo sono le seguenti:

## **OPERAZIONI** DEL SALNITRAJO.

Far il j'alsii . . Far le acque di colla.

Lavar la tèra . . Macerar la nitriera Passar la tèra. . Graticciar la nitriera.

Raffinar . . . . Raffinare.

S'ciumar il coti . Schiumar le cotte. Svaporar . . . Evaporare le liscive

#### STRUMENTI.

Calderi . . Caldaje. Formi . . Bacinelle. Fornèi . . Fornelli. Grada . . Graticcio. Mes'cia . . Getto. Palòtt . . Palascia. Pistòn . . Pestatojo. . Pesanitro. Provén . Scadòr . . Seccatojo. S'ciumén . . Schiumatojo. Scoladòr. . . Scolatojo. . Tinozze. Soèuji . . .

#### COSE ATTINENTI.

Alsia. . . . Acqua di cotta. Fabbrica . . Nitroja. Lavadura . . . Lavanda.

Méstra . . . . Maestra. Méstra d' prima . Acqua debole. Tèra . . . . . Nitriera.

Salon, s. m. Salone. Gran sala.

SALON DEL FILATOJ. Grillanda. Castello cilindrico, che circonda il valico senza toccarlo, e sostiene i fusi, le rocche te, i guindoli e quanto occorre per torcere la seta col valico. V. Dublàss.

SALOTT. s. m. Salotto. Piccola sala per lo più ad uso di pranzarvi.

Salorren s. m Salottino Piccolo salotto.
Salsa. s. f. Salsa, Saporetto. Condimento
di più maniere, che si fa alle vivande per aggiunger loro sapore. Fassi salsa
bianca, salsa verde, bionda, rossa,
dolce, piccante, pungente, forte, d'acciughe, di scalogni ecc.

SALSA. s. f. T. de' Tabacc. Gomma melata. Sorta di colla che serve per tener uniti i lembi esterni della foglia

che veste il zigaro.

SALSA CON EL PÉVER. Peverada (Cav.) BAGNAR IN TLA SALSA. Intingere nella salsa. (Fr.)

LA SALSA D' SAN BERNARD. Modo scherzevole per dir l'appetito. È invero l'appetito non vuoi salsa.

SALSAPARILIA. S. f. T. Bot. Salsapariglia, Sarsaparilla. Pianta medicinale detta da' Bot. Smilax Sarsaparilla.

Salsanoèul. s. m. Salinatore. V. Sala-roèul.

Salseggina. s. f. Fiammasalsa. Specie d'infermità che viene in pelle, cagionata da umor salso. Serpigine, impetigine.

Salsén'na. (secondo s aspro) s. f. T. Bot. Rapunzia. Pianta bienne comune nel letto della Parma che fa fiori gialli ed ha radice tubercolosa buona a mangiarsi È l' Oenothera biennis L.

Salsera. s. f. (il secondo s aspro.) Salceto. Luogo pieno di salci. Salciaja, dicesi una siepe bassa fatta di piccoli salci intrecciati per riparo delle rive o degli argini.

SALSERA. s. f. Salsiera. Vaso in cui mettonsi le salse che si pongono in

SALSETTA. s. f. Saporetto. Salsa gustosa e semplice.

Salsizza. s. f. Salsiccia. Carne di majale sottilmente tritata, addobbata di sale o droghe, e messa a stagionare entro intestina.

Salsizzott. s. m. Salsicciotto. Rocchio di salame fatto con carne ordinaria. V. Strolghén.

Salt. s. m. Salto. L'atto del saltare, ma dicesi più propr. Lancio, quello che si fa nel lanciarsi da una riva all'altra di un fosso o canale.

Salt, s. m. T. d'Equit. Salto. Movimento subitaneo del corpo in varie direzioni, ma il più spesso all'innanzi operato dal veloce distendimento o dei quattro piedi o di due riuniti a paja. Salt. s. m. T. Idr. Cascata. La ca-

duta che fa l'acqua di un fiume o di un canale da un livello superiore ad un inferiore.

Salt. s. m. T. Mus. Salto. Passo da un tuono all'altro per gradi staccati, Salt. s. m. T. de' Scarp. Caduta. Sasso grande o strato solido che interrompe il corso de' filoni.

SALT. s. in T. di Vet. Salto, Monta. Il primo atto dello stallone allorchè si accoppia alla cavalla.

SALT DEL MONTON. T. d'Equit. Capannone. Quel salto che fanno i cavalli, spiccandosi in alto e scalciando coi piè di dietro. Dicesi anche Salto del montone. V. Corvètta.

SALT D' TERZA, QUARTA, QUINTA ecc. T. Mus. Salti di terza, di quarta ecc. Salti che lasciano sentire un distacco più o meno violento. Così diconsi anche certi salti de' ballerini e giocolatori ne' quali fatto un salto verticale ribattono i talloni a precipizio.

SALT MORTAL. Salto mortale. Dicesi da' giocolatori quando senza toccar terra con le mani nè con altro, saltano voltando la persona sottosopra.

A SALT. A salti a salti, Di salto in salto. Con salti continui, saltelloni, balzelloni. Fig. vale Interpolatamente.

D' SALT IN PIANT. Di punto in bianco. A un tratto, subitamente, improvvisamente, di pianta, di botto, tutt'a un tratto. Esabrutto.

Toèur un salt. Dare o Prendere un salto.

SL'AM SALTA! Se mi prende il ticchio! Esclam. d'impazienza o d'ira che si commove.

Saltà. add. m. Assaltato. Aggredito sulla strada.

SALTA. add. Saltato. Lanciato indietro,

SALTACRAR. att. Salterellare, Salticchiare.
Andar salterellando, saltarellare.

Saltanen'na. s. f. Saltarellata, Balzerello. Così mi pare sarebbe da dirsi il salticchiar delle botte e delle raganelle (camparètt).

Saltapon. s. m. Saltatore, Giucolatore di schiena. Quegli che fa il mestier di saltare. Mattaccino, saltatore o giucolator mascherato.

SALTADOR DA CORDA. Ballerino da corda. Ballerino da canapo, Funambulo,

e con voce gr. Acrobato.

SALTADOR DA SALT MORTAJ. Saltatore mortale. Colui che sa i salti mortali. SALTADOR DA STRADA. Aggressore, Assassino. V. Saltastrada e Assassén.

SALTADORA. s. f. Funambula.

Saltalion. s. m. Passaperla, Saltaleone. V. Fil da coronén.

Saltamantén. s. m. Bisivizio. (Dati Lepid. 60.) Misirizzio. Balocco da fanciulli fatto di un fusto di saggina con un po di metallo nella sua parte inferiore pel peso del quale si rizza nè ricade ancor volendosi.

Saltamartén. s. m. T. d'Entom. Cu-

lice. V. Papatàs.

Saltamento. s. m. Saltellamento. Frequentamento di saltare.

SALTAMENT. S. m. Assaltamento, Assaltamento. L'assalire. Agressione è la violenza fatta contro alcuno per derubarlo. Grassozione, T. de' Legisti, è l'assassipio fatto alla strada.

SALTAR. att. Saltare. Levarsi in alto colla persona ricadendo nel luogo stesso od anche lanciandosi da un punto ad un altro.

SALTAR. att. Salteggiare, Ballonzare. Far salti d'allegris.

Saltan att. Rimbalsare. E dicesi de' corpi che per la resistenza de' solidi ripetono il balso nella loro caduta.

SALTAR. att. Assalire, Assaliare, Affrontare, Investire, Dar dentro. An-

dare alla volta di chi che sia con animo risoluto di offendere o derubare.

SALTAR Aposs. Investire uno. Saltare o venire addosso ad uno.

SALTAR ADRÈ. Inveire. Parlar contro con energia, con collera. Rimproverare, rimbrottare.

SALTAR A PE ZONT, A PE PARI. Sallare a piè giunti, a piè pari.

SALTAR D'IN T'UN PÉR IN T'UN PON. Saltar di palo in frascu, Saltar d'Arno in Bacchillone. Passar d'una cosa in un altra.

SALTAR DLA LEVRA. Balzellare. L'andar della lepre quando non esce di passo.

SALTAB EL FOSS. Fig. Far del resto. Far un colpo ardito che risolva come che sia una quistione intricata.

SALTAR FORURA. Sbucare. Uscir fuori come si fa da un buco. Balzar fuori uscir come che sia d'onde non eravamo veduti.

SALTAR FOÈURA DIL BUSCHI. Uscir del gagno, Uscir del pecoreccio. Liberarsi dagli imbrogli.

Saltar in Posta. Pigliar caccia. L'avventarsi de' cani al selvaggiume e far caccia

Saltar in tel lezer o in tel scriver. Saltare, Ommettere. Lasciar di mezzo. 
— Lasciare, Far un lasciato, o una lasciatura, dicono i stampatori. V. Pèss. Saltar in tla testa. Correr per l'a-

nimo. Venir in pensiero.

SALTAR LA COLDRA, LA BUZRA, LA MO-SCA AL NAS. Saltare o Entrare in collera, Saltar la mosca, il grillo, il moscherino, Adirarsi.

SALTAR L'OCA IN TLA PESCHÈRA. Fig. Perdere la pazienza.

SALTAR 'NA MÉN'NA. Brillare. Scoppiare una mina.

Saltar su. Insorgere, Interloquire, Prorompere. Levarsi su. E per lo più si dice di chi si leva su per dire o rispondere francamente.

SALTAR VIA. Staccarsi un bollone, un uona ecc.

SALTAR VIA UN DÉNT, UN CIOLD. Svellersi, Cavarsi. Uscir di suo posto.

FAR SALTAR DIL BOTTIGLI. Dar la stura a varie bottiglie.

FAR SALTAR I SOLD. Dar fondo ai danari. Consumarli, dissiparli. Sprecare,

scialaquare.

Saltarei. s. m. Saltatoj o Posatoj. Vergello che attraversano a varie altezze il vano della gabbia, sulle quali saltano, o posano, gli uccelli in essa rinchiusi.

SALTARÈLA. s. f. T. Furb Pulce.

Saltabell. s. m. Salterello. Lama di legno armata di una piccola penna di corvo, la quale ne' gravicembali toccando i tasti, riscontra le corde, le colpisce e ne fa uscire il suono.

SALTAREN. s m. Saltatore, Ballerino E lo diciamo di chi quasi per vezzo, e per aggiunger grazia al portamento, va saltelloni o a salti.

SALTASTRADA. 8. f. Grassatore, Malandrino, Aggressore, Assassino, Ladrone. Colui che assalta i viandanti per oggetto di rapina. V. Assassén.

SALTATRAV. T. Furb. Gabellotto, Stradiere. Guardia di finanza.

Saltén. s. m. Saltetto, Salterello, Saltellino. Piccolo o piccolissimo salto.

Saltén'na. s. f. Salettina. Piccola saletta. SALTIMPANZA. s. f. Pastafrusta. Sorta di dolce fatto con colla di farina, zucchero e miele shattuti a lungo colla frusta, e cotto a mo' di ciambella.

SALTON. s. m. Saltuccio. Salto grande. A SALTON. Saltellloni. A sbalzi, a sal-

ti, interottamente.

FAR UN SALTON. Fare un saltettino. Cioè un salto proporzionato al bambino a cui si dice di farlo.

Salon. s. m. Salume, Salsume. Tutti i camangiari che si conservano col salc. Carne salata. Le carni del majale conscrvate nel sale.

SALOM GIOVEN. Misalta. Carne insalata di porco non ancora rasciutta e

COLL DI SALOM. Salumajo. Venditore dı salumi. V. Bottgår.

SALUT. s. m. Saluto. Il salutare.

NEGAR EL SALUT. Tener fuvella ad uno. Negare di risalutarlo.

SALUTA. s. f. Sanua. Persezione delle funzioni da cui risulta la vita. Salute in Italiano è sinonimo di salvezza. V. Salve.

LA SALUTA E PO PU. Chi è sano è ricco, Sanità e libertà vaglion più di una città.

BEVER A LA SALUTA. Bere in sanità. Bere sugurando sanità ad uno.

SALUTAR. au. Salutare. Pregar felicità, ed anche far uno o più saluti. Dar il buon anno. Far riverenzu, Salutare con rispetto.

SALUTAB. att. T. Furb. Pugnalare, Uccidere.

SALUTAR CON LA TESTA. Fare un capochino, o una capota.

MANDAR A SALUTAR. Raccomandare. Salutares. n. p. Darsi la pace. Salutarsi. Salv. add. in Salvo. V. Salev.

SALVA. s. f. Salva per es. Salva di cannonate.

A man salva. A salvamano, A salvamento.

SALVACONDOTT. s. m. Salvaguardia, Salvocondotto V. Salvaguardia.

Salvadegh. V. Salvategh, Salvatgon ecc. Salvadinar. s. m. Sulvadanajo. Vasetto di terra cotta, nel quale i fanciulli mettono per un piccolo pertugio ch'egli ha, i denari, per salvagli, non li potendo riavere se non rompendolo. Ghindarolo (Spad ).

Salvadura. s. f. Ranciume, Rancio, Runcidume, Rancidità. La parte rancia

del lardone.

Salvagn. s. m. Bietolone, Lasagnone. Omacio gofio e grossolano. Per simil il nostro volgo chiama così le Macchie lunari, perchè se le affisi offrono un informe e goffa faccia umana.

Paper Salvagn in the Lon'na. Essere una figura da cembali.

SALVAGUARDIA. S. f. Sulvaguardia. Custodia, sicurezza, scherino.

SALVAND. III. avv. Salvo, Eccetto.

SALVAND EL ME, SALVIS SEMPER. Sal mi sia. Si usa dire nel nominar cosa che potrebbe tornar in nostro danno o scherno o vergogna.

SALVANT DEL FERR DA SGAR. Manico. La mazza che serve a tener in mano la falce e a maneggiarla.

SALVAR. alt. Salvare, Liberare, Campare. Trar dal pericolo, o difendere.

Salvan, att. Salvare per Serbare. Conservare.

SALVAR. att. T. de' Nav. Acconigliare. Il ritirare i remi nella barca o galea aggiustandoli in modo che poco o nulla sporgano in fuora.

SALVAR L'ORT E 'L VERZI. Salvar la capra e i cavoli. Far bene ad uno senza nocumento d'un altro.

CHI S' POÈUL SALVAR S' SALVA. Chi ha spago aggomitoli, cioè chi è in peccato scampi fuggendo. Alla larga sgabelli! si usa dire per alloutanarsi dai pericoli. Chi si può salvar si salvi.

Salvars. n. p. Salvarsi. Porsi in sicuro o in difesa.

ZUGAR A SALVARS. T. di Giuoco. Fare a salvo: Salvare la propria posta.

SALVATEGE. s. m. Salvaggiume, Salvaggina, ma Salvaggiume. Dicesi di ogni sorta d'animali vivi o morti che si pigliano in caccia buoni a mangiare; Salvaggima la carne di salvaggiume preparata o da prepararsi per mangiare.

SALVATEGH. add. m. Salvatico, Selvatico. Non domestico, e si dice delle piante, ed altresi delle bestie che vivono in selva. V. Salvatgùzz.

ODOR D' SALVATEGH. Odor di selvatico. Quello che mandano certi animali.
SALVATGHETT. add. Salvaticotto, Salvatichetto, Salvaticuszo. Alquanto selvatico.

Salvateon. s. m. Salvaticume. Salvatichezza, rozzezza.

Salvatgüzz. s. e add. m. Salvaticone. Tanghero, satiro, grosso, duro, malcreato.

Salvazion. s. f. Salvazione, Salvagione. La salute dell'anima.

Salve. Dio vi salvi, Dio vi ajuli. Maniere di dire che si usano con chi starnutisce.

SALVIA. s. f. T. Bot. Salvia. Piants nota coltivata per uso delle cucine perchè aromatica. La Salvia officinalis Linn. Salvia da zardén. T. Bot. Salvia bianca-violetta. Salvia di odore acuto che coltivasi ne' giardini pe' suoi fiori graziosi. È la Salvia leucantha Linn. Salvia grossa. T. Bot. Sclarea. Erba moseadella, Trippa di Dama. Erba ortense detta Salvia Sclarea da Linn. ed è poco dissimile dell'officinale.

SALVIÈTTA. 8. f. Asciugatojo, Sciugatojo.

Tovaglietta quadrilunga per uso di rasciugarsi le mani o la faccia. Salvietta, dicesi il tovagliolino che si usa stando alla mensa.

SALVIÈTTA DA BARBÈR. Tovaglietta. Pannolino col quale si fascia il collo per davanti nel fare la barba e cha poi serve per asciugarsi il viso.

Salvo che. Salvochè, Fuorchè. M. avv. Salvum me fac. Lat. Salvaguardia. V. Paramàn e Salvaguardia.

Salza. s. f. Salicone. Specie di salice che cresce molto in alto. V. Sales.

Sam. s. m. Sciame, Esciame, Sciamo. Quella quantità e moltitudine di api, che abitano e vivono insieme. Alveare, Apiario, luogo ove sono le arnie, i bugni ecc. che dicesi anche Arniojo o Bugnereccia. V. Bisocul.

Sam d'armissa. Covaja. La riunione delle larve delle api rinchiuse in un alveare.

CATAR I SAM. Smelare. Raccogliere i favi per trarne il mele e la cera.

Samar. att. T. d'Agr. Sciamare. Fare sciame, ridurre a sciame. Dicesi Apiaria, l'arte e le cure necessarie intorno le api. Melissografo, scrittore della storia delle api. — Melissografia, descrizione delle api.

SAMAR. s. m. T. d'Agr. Apiajo. Colui che va per le campagne comprando e raccogliendo i favi degli alveari. Coal dicesi anche colui che ha cura degli alveari delle api.

SAMBRACA. s. f. T. de' Sell. Soprassella.

Copertins di pelle con pelo che si pone talvolta sopra la sella.

Samboeugh s. m. T. Bot. Sambuco. Arboscello con grossa midolla che seccata serve a far palline per gli sperimenti elettrici e de' cui rami servonsi i fanciulli per fare scoppietti. È il Sambucus nigra L. I fiori del sambuco oltre essere medicinali servono anche a dare all'aceto un grato odore. Samboeugh salvategh. T. Bot. Ebbio. V. Nebi.

SAMBOTT, s. m. T. de' Stovigl. Truogolo. V. Zambott.

SANBOTTAR. att. T. de' Stovigl. Sciabordare. V. Zambottar.

Sambran. s. m. T. de' Legn. (dal Franc.

Chambranie). Cardinaletto. Mostra che contorna le porte de' piccoli appartamenti delle case.

Sambranella. s. Controstipite? Cardina letto (sambran) che si fa agli stipiti delle porte per solo ornamento.

San. add. m. Sano. Contrario di ammalato Usasi anche in signif. di Vispo, Vivace, Furbetto e simili.

Sàn. add. m. Salutare, Salutifero, Salubre. E dicesi di cibo, di luogo e simili.

SAN. per *Intere*. E dicesi di cose fragili che si trovano nella loro interezza e ben condizionate.

SAN. Sinc. di SANT. Santo. V. Sant. SAN CMÈ UN COREN. Suno come una lasca, Più sano che il pesce. D' intera, di perfetta sanità.

SAN D' TESTA. Sano di mente.

San e salev. Sano e salvo. Libero, esente da ogni danno o pericolo.

CHI VA PIÀN VA SAN. Pian piano si va sano. Prov. noto.

Sana. add. m. Risanato. V. Rissana. Sanan. att. Sanare. Dar salute. V. Rissanar.

Sanatoria. s. f. T. Leg. Rescritto sanatorio, Assolutoria. L'atto di prosciogliere dalla censura una viziata amministrazione o di assolvere un accusato di mal versazione.

SANATUTT. s. m. Panacèa. (grec.) Rimedio universale

Sancogn. s. m. (Voce del basso pop.)

Moncherino. V. Monchén.

Sancon. s. m. T. degli Squer. Zangoni, Forcacci. Madieri delle navi e de' navicelli così detti dalla sua forma che somiglia un Y.

METTER 20 1 SANCON. T. de' Squer Imbastire i zangoni. Così dicesi l'atto di impostare i zangoni o forcacci nella barca nel costruirla.

SANCTA SANCTORUM. Santassanctorum. Il sito dell'altar maggiore cinto ordinariamente da balaustrata. Santuario. Andar in sancta sanctorum. Entrare in sagrestia. Ragionare di cose sagre in mezzo a cose profane.

Sanculott. s. m. Sbracato, Senza brache.
Nome sotto cui furono indicati fra
noi dopo il 1795 que' soldati racco-

gliticci e indisciplinati che seguirono in Italia l'esercito Francese.

Sanden. s. m. T. de' Legn. Sandalo. Legno duro, odoroso e di varii colori che ci vien dalle Indie usato da' legnajuoli in certi lavori di tarsia e serve anche a tingere in rosso. Si otticne da una pianta detta Ptervocarpus santalinus da Linn.

Sandòcc'. s. m. Singhiozzo, Singulto. Moto espulsivo del ventricolo.

Sandoccian. att. Singhiozzare. Singhiottire, singhiozzire, singozzare, singultare. Avere il singhiozzo.

SANDOL. s. m. Sandalo. V. Sander.

SANDRACA. s. f. Sandraca, Sandracea. Resina che geme dal ginepro o Juniperus volgaris e Oxicedrus, e dalla Thuya articulata. Linn.

SANDRACA MINERALA. Risigallo, Rubino minerale, Sandracca. Combinazione naturale dell'arsenico col zolfo. Risigallo artificiale, preparazione di farina d'arsenico sublimato colle piriti.

Sanfasson. s. m. (Franc.) Imprinto? Acciarpatore? ecc., e dicesi di chi opera senza riguardi o cerimonie.

A LA SANFASSON. Alla buona, Senza cerimonie.

SANGHEV O SANGOV. S. m. Sangue. Umor vermiglio che scorre nelle vene e nelle arterie degli animali.

SANGHEV. s. m. Sangue, per Stirpe, Famiglia, ed anche per Avere.

SANGHEV BLEU. Sangue nobilissimo. Quello che il Parini chiama Divino, antiquissimo sangue, onde si dice Essere della costola di Adamo coloro che vantano antichissima nobiltà.

SANGHEV DE DRAGH. Sangue di drago. Sostanza resinosa di color rosso vivo che viene usata per tingere in rosso. La più fina è quella che vendesi in canna e che si trae dal frutto del Giunco d' India, ossia dal Calamus Rotung L. La seconda specie è quella più scura o in lagrime che stilla dall'albero delle Canarie, detto Drago. La più ordinaria è quella che cola dal Pterocarpus Drago. L.

SANGHEV D'NINAL. Dulce, Dolcia. Sangue di porco imbudellato e condito

con droghe.

GUASTARS EL SANGHEV. Farsi tutto cercone il sangue. Alterarsi per forte

SA

commozione o paura.

PASSAR DEL SANGHEY. Andar del corpo sangue.

Purgar el sanguev. Dolcificare il sangue.

SBORGH D' SANGHEV. T. Med. Emotossia. V. Sborgh.

SCARBIR EL SANGHEV. Raccapricciare. Commovimento che ci viene da sensazioni vive eccitate da cose orribili o molestissime.

VOLTARS EL SANGHEV SOTT SORA. Rimescularsi il sangue.

SANGIÒZZ. s. m. Singhiozzo. V. Sandòcc'. SANGLA. V. Zangla.

SANGO DE DIANA, D' CAJÉN, D' UN FRA
D' LEGN, D' COL CAN, DEL DIAVOL, D' NA
BISSA e simili. Sorta d'imprecazioni
misurate equivalenti alle frasi: Sangue
di un turco nero, Sangue del nico
mio, Corpo del mondo o del Diavolo
ecc.

Sangov. V. Sanghev.

Sanguèrra. s. f. Sanguisuga, Sansuga, Mignatta. Animal noto che nesce nelle paludi, nericcio bruno. L'Hirudo medicinalis Linn. Il disco della sua testa è detto dottrinalmente Capula, e quello della coda Cotila.

Sanguèrta. Figur. Segavene, Mignatta delle borse. Dicesi di chi indebitamente esige, o per via illecita cava d'altri roba o danari. Barbiera, Arpia, Pelaruola (Aret.). Donna astuta che sa pelar gli uomini meretriciando.

Sanguetti da caval. T. di Vet. Sanguisughe da cavallo. Specie più grossa delle sanguisughe da uomo, adoperate di rado però sui cavalli.

Sanguign. add. m. Sanguigno. Abbondante di sangue.

Sanguinari. s. e add. m. Sanguinario.
Uomo micidiale, che si diletta di sangue.

Sanguonan. att. Sanguinare. Versare il sangue, far sangue. V. Insanguonar. Sanguonan. Fig. Spolparsi. Consumarsi, struggersi. Durar gravi fatiche per sostenersi. Esser povero in canna. Sanguonazz. s. m. Sanguinaccio, Biroldo,

Chiamasi dal volgo quel santratto dalle vene che presenpo' sbiavito per quantità granibrina contenuta. V. Sango.
IM SANGHEV. Al primo sangue.
LTIM SANGHEV. A tutto transito,
ra finita, A morte, Fino alo sangue: e dicesi da' duel-

EV SMACCES. T. di Vet. Sangue

L A SANGHEV. Andar a genio, iimo, Dar nell' umore.

R IN TANT D' SANGHEV. Toccar e, Toccar l' ugola. Dar soddie intera. Mangiar con gusto si zia pro. Dar la vila, si dice che apporti somma consolagrandissimo piacere, vera uti-

ISTAR UN GÖZZ D' SANGHEV ADOSS. imanere sangue adosso, Restar sangue. Abbattersi, accorarsi, randissima paura.

GHEV CALD. A sangue caldo. Nel della passione.

AGHEV FREDD. A sangue freddo, 10 posato.

L IN T'EL SANGHEV. Averlo nel-. Aver per abito. Esser così fatto ura.

UN BEL SANGHEV. Essere rubi-Parer di latte e sangue

EL SANGHEV. Dissanguare. Cacitto il sangue ad un majale,
pollo ecc., per farne dolcia,
zci o frittura.

1 SANGHEY. Trar sangue. (B L.) scemar sangue.

a sanghey al Bottilli. Trarre le dalle mezzelle.

AR A SANGHEV FREDD. Cogliere pensata, a man salva.

NGHEV N' È ACQUA. Il sangue tira. B del risvegliarsi alcuna inclie o altro sentimento da natural ia, somiglianza o congiunzione gue.

gue.

O SANGHEY. I consanguinei, ed
fig. Il sangue proprio, cioè i
i averi ed i suoi nati.
EL SANGHEY GROSS. Inimicarsi.
SANGHEY IN TEL SO. Far sangue.
mero e misto imperio.

Dolcia. Ma pare che dicasi meglio biroldo al budello pieno di sangue di majale ehe si fa poi cuocere. Dolcia al sangue di majale acconciato che si pone nel biroldo. Sanguinaccio, alla dolcia già posta nel budello e lessata per uso di venderla o mangiarla.

Cascar el sanguonazz in tla zendra. Cascar le budella, Cagliare. Sbigottirsi, perdere la baldanza, sbaldanzire, uscir di speranza, perdere il

coraggio.

Sanguonela. s. f. T. Bot. Sanguine, Rinsanguine. Arboscello il quale nasce molto nelle siepi, e produce bellissime e sode verghe, delle quali si fanno vergelli da uccellare. È il Cornus sanguinea di Linn.

SANGUONENT. add m. Insanguinato, Sanguinoso, Sanguinolento. Imbrattato o

grondante di sangue.

SANITA. s. f. Sanità, Valetudine.

SANMARCH! Giuocoforza! A marcia forza! per es.:

GH'ANDARAL? SAN MARCH! Anderà egli? A marcia forza!

SANMARTÉN. s. m. San Martino. Così dicesi tra noi il tempo della sgomberatura o delle mute, cioè il di 11 Novembre. V. sotto.

SANNARTÉN. s. m. Muta, Sgombro. Ma dicesi muta il passare i contadini colle sue robe da un podere ad un altro. Sgombro, il trasportarsi i cittadini colle proprie masserizie da una casa ad un altra.

FAR SANNARTÉN. Tramutare, Sgomberare. Far lo sgombro o la muta.

SANNIGHEL. V. Sanmartén.

SANPEDER. s. m. T. Furb. Chiave.

SANROCHÉN. s. m. Sarrocchino. Veste che cuopre le spalle ai pellegrini. V'ha tra noi chi lo dice per deridere chi porta un abito troppo corto.

SANSAN. Voce con cui si salutano i fan-

ciulli. Sta sano, State sano.

FAR SANSAN. Far santà, cioè augurar sanità, toccando la mano come fanno i fanciulli.

SANSECCH. S. m. Vite di macchia. Sorta di vite selvatica la quale dà molte foglie e rari frutti. È la Vitis labrusca sylvestris. L. Sanson. Sansone. Nome proprio.

Paren un Sanson. Aver forme e forze erculee.

Un Sanson. Un Mastaccone. Uno di grosse membra.

Sansussi. s. m. Spensierato, Apatista.
Trascurato, senza pensieri. Dai Franc.
Sans-sonci.

SANT. s. m. Santo. Chi è nel numero de' beati, e usasi anche add.

SANT' ALT. T. Furb. Sant' Alto. Domeneddio.

SANT IN CESA E DIAVL A CA. Chi in chiesa santinfizza, in casa martirizza. I falsi devoti essendo eccessivamente intolleranti ed egoisti sono il peso più insopportabile delle famiglie.

Sant on. Pio uomo. Di santa virtu,

di vita intemerata.

Andar in paradis a dispett di sant. Ficcarsi. Intromettersi ovunque a marcio altrui dispetto.

An GH'È SANT. Non c'è via, Non c'è modo, Non c'è scampo. Essere giuocosorza il far checchessia ad ua dato modo e non altrimenti.

Aven el sant. Avere paglia in becco. Essere già indettato in qualche nascosto disegno mediante promessa.

DAR EL SANT. Dar convegno, Temperar la celera, Indeliare. Andar d'accordo con uno.

DAR EL SANT. T. Mil. Dar la parola. Segno militare che si dà alle ascolte, alle ronde ed a' corpi di guardia per farsi conoscere.

EL DÌ D' TUTT I SANT. L' ognissanti. SIA MO CHE SANT SE SIA. Sia che vuole, lasciamo ire.

TIRAR ZO I SANT. Grattar i piedi alle dipinture. Dicesi di coloro che fanno il collo torto intorno alle immagini per parer buoni.

TIRAR ZO TUTT I SANT. Bestemmiare da eretico. Bestemmiare alla perduta, bestialmente.

Un sant o un san Rocch. T. Furb.

Uno scalpello.
Santa crossa. Croce santa, Tavola. Li-

bricciuolo delle prime letture. V. Parta.

— Talvolta lo diciamo anche per Abbici o alfabeto solamente.

Santagnogula. s. f. T. de' Carrozz. Con-

zle. (Tos.) Quel ferro caletla sala ed i cosciali che serve sere più sicuramente riunita ll'altra.

. s. f. Santino, Innocentella e ironic. Beatella, Santessa.

. s. m. Santerello, Santarello. pia, molto religiosa e devota. hio se di simulata pietà.

L. s. m. Pila dell' acqua benequella specie di vasca per lo marmo, ove nelle chiese si cqua benedetta o santa. Piletta ivo. E dicesi Secchiolina quelia più o men piccola entro la i porta la stessa acqua, e si capo del letto. Piletta.

. m. Santino. Immaginetta di V. Santarèll.

t. att. Santificare, Far santo, szare. Dichiarare un defunto di essere annoverato tra santi, lichiarazione solenne costituisce mizzazione.

TUR. S. M. Santificetur. Simuladivozione, santinfizza, ipocrita, tone, picchiapetto, graffiasanti. RA UN SANTIFICETUR. Ella pare usse. Dicesi di donna che facarte la contegnosa e la mo-Una schifa l' poco, una monna una beatella o spigolistra che n santificetur.

. add. m. Santissimo. Superl. o. isim. m. avv. Che ha vari sii come la nostra voce Bondant. in senso più basso per es.:

NTISSIM PUGN. Un pugno ba-

so santissim sold. Co' proprii

INTISSIM. T. Eccl. La Santissima stia.

oce usata nella frase:

LA FESTA GABBATO LO SANTOla festa, è corso il palio. Diland'egli è fatta e finita ogni

s. f. T. Furb. Chiesa. s. m. Rape grattato di Parigi. ) Sorta di tabacco da naso cosi chiamato da una città di Francia ove si fabbricò forse la prima volta di quella qualità.

Santonen'na. s. f. T. Bot. Santolina.
Pianta usata contro le malattie de'
vermi intestinali detta da Linn. Santolina chamaecyparissus. V. Sem sant.
Santosa. s. f. T. Furb. Messa.

Santuario, Santassanctorum. Il sito dell'altar maggiore cinto per lo più da balaustrate. Presbiterio, luogo nelle chiese destinato ai preti,

SANTUCCIAMENT. s. m. Santocchieria. Simulata pietà, ipocrisia.

Santuccian. att. Spaternostrare. Dire o far mostra di dire paternostri. Biasciar orazioni, snocciolar corone, ond'esser tenuto dabbene.

Santucción. s. m. Bacchettone, Baciapile. Graffiasanti, picchiapetto, santinfizza, ipocrito, bigotto, collotorto, gabbasanti, don pilone. Falso devoto.

Santucción'na. s. f. Bacchettona, Spigolistra, Beghina, Pinzochera, Bigotta, Chiesastra.

SANTUS! Lat. Certo! Senza dubbio! e simili.

Santus dela messa. Inno angelico.

I santus. Il tocco dell' Inno angelico.
Suonata che si fa al sanctus della messa.

Sanvitala. s. f. T. Bot. Sanvitalia giacente. Pianta erbacea Messicana inviata dal Gualtieri al Lamarck nel 1792 che la coltivò nell'orto botanico di Parigi donde si diffuse per tutta Europa. È stata denominata dal Lamk. Sanvitalia procumbens.

Sapient. s. m. Sapiente, Dotto, Erudito.

Nota però o lettore che è sapiente
chi sa applicare i raziocini che si ricavano dalla dottrina, dalla scienza e
dalla erudizione, che dotto è chi ha
copia di idee proprie, ed erudito chi
è ricco di idee non proprie.

Sapiention. s. m. Il sapientissimo de' savi, e iron. Saccentone, Pesamondi, Arcifanfano.

SAPIENZA. s. f. Sapienza, Dottrina, Erudizione. L'attitudine per la quale l'uomo contempla, osserva, opera ed Sapoèur. s. m. T. Mil. Guastatore, Marrajuolo.

Sapon. s. m. T. Furb. Soldato. V. For-

miga.

Saponaria. s. f. T. Bot. Saponaria, Saponaja. Pianta il cui legno dibattuto nell'acqua la rende spuniosa come il sapone, e che si usa per lavar le robe di colore geloso perchè non ismonti. È la Saponaria officinalis de' Bot.

SARA SARA. Un serra serra, Un leva leva, Un bolli bolli. Un parapiglia, un subita e numerosa confusione di persone, e vale anche ordine improvviso.

SARA. add. Serrato. Dal v. Serrare. Chiuso, fitto, unito, stretto. — Uscio serrato, panno o tela serrata, squadrone serrato, giuoco serrato e sim.
SARA D' DARDÈ. T. di Vet. Garetti
serrati. Diconsi quelli del cavallo mancino in cui si toccano.

SARÀ SU IN MEZZ. Intercluso. Dicesi così una terra od un campo qualunque chiuso da terre di ragione d'altri. Andar sarà. Camminare chiusamente. Andar sarà. Andare, Essere o Star serrato. Si dice di cosa che ben stringa e combaci. Sigillare, essere, andare o star sigillato.

Aver za sarà. T. di Vet. Aver serrato. Si dice del cavallo quando non si può più conoscere quanti anni abbia.

ESSER SARA. T. del Giuoc. di Dama. Aver fatto il pieno.

SAVER D' SARÀ SU. Saper di sito acuto. SARÀ. Surà. dal v. Essere, usata in varie frasi come per es.:

SARA! Può darsi! Può essere! Interj. dubitativa.

A SARA COL CH' SARA. S'ella è rosa florirà, e s'ella è spina pungerà, cioè dall'esito si conoscerà la cosa.

SARABAN. s. m. (dal Char-à-banc de' Francesi) Sarabacchino. Vettura a quattro ruote lunga e bassa.

SARABANDA. s. f. T. de' Ball Sarabanda.
Sorta di danza grave e graziosa d'invenzione spagnuola, somigliante al
minuetto, che un tempo ballavasi colle
nacchere e le castagnette.

SARACA. 8. f. T. d'Ittiol. Salacca, Sargo.

Sorta di pesce che ci viene insalato dal Baltico e dall'Atlantico entro grosse botti che è più grosso delle acciughe ed è chiamato da Linn. Ciupea spratius.

SARACA. s. f. Fig. Palo in pelliccia. Persona magra tutt'ossa e pelle. Vale anche Bestemmia e Percossa.

PARER 'NA SARACA. Esser magro allampanato o lanternuto. Essere smilzo, assai magro.

TIRAR DIL SARACHI. Bestemmiare. Sagramentare.

SARADA. s. f. Chiudimento. Il chiudere. SARADA. s. f. Stretta, Serra. Lo incalzare o stringer taluno con fatti o con parole per modo che non sappia da qual lato riuscirne.

SARADA. s. f. Ora del ritirarsi. L'ora da chiuder la sera le bettole, i casse o altri raddotti, mandando suori chi in quelli ancor si trova, la qual ora viene accennata dai tocchi della campana di palazzo. V. Campanela.

SARADA. s. f. T. de' Fornac. Serraglio. Quello strato di mattoni crudi che nella fornace è di mezzo fra gli addentellati e il cavalliere.

IN TLA SARADA. Al levar delle tende. Alla fin del fatto, all'ultimo.

SARADOR. S. m. T. de' Tess. Cane. Lieva imperniata nel suo mezzo contro il brancale che imbrocca ne' denti curvi della stella ed impedisce che si svolga il subbio ed il subbiello.

SARADOR. add. m. Serramanico. Il contrario di inastato, e dicesi di coltello. V. Cortell.

SARADURA. s. f. Serratura, Serrame.
Strumento che tiene serrati usci, casse
e simili, e per lo più s'apre colla
chiave. Ve n'ha di varie sorta come:
SARADURA A CRICCE Serratura a edruc-

SARADURA A CRICCH. Serratura a sdrucciolo o a colpo. Serratura la cui stanghetta a mezza mandata è smussa in guisa che l'uscio spingendolo si chiude da se, ed apresi col pallino. Dicesi anche Toppa a scatto. Ha in più della serratura a cassetta.

Cadnazzoèul del

cricch. . . . Scrocchetto. Cricch . . . . Nottolino.

Gambètt. . . . Fusto del nottolino.

. Presa o Pallino.

in. . . Fermo.

DURA DA UN TOREN E MEZZ. Sera colpo e mandata. Serratura
l'unica stanghetta agisce per
li molla e per mandata di chiave.
DURA A SCATLA. Serratura a casQuella serratura, la cui piastra,
) ha i lati rilevati in forma di
a sicchè non lascia vedere, quanvitata o inchiodata nell'imposta,
gegni che ne formano il mecno. Le parti di essa quand'è la
mplicata sono:

ui. . . Gambetti.

del cadnas-

ıl . . . . Feritoja. il vidi . . Invitatura.

la ciava. Buco della chiave.

zzoèul . . Stanghetta. . . . Guida.

u. . . . Balzana.

iri. . . Ingegni. ispén'na . . Contraspina.

• . . Fernette.

adura. . Impostatura.

. . . Piaetra , Fondo. . . . Calcio , Contramolla.

. . . Reggistanghetta.

i . . . Orecchietle. etta . . Rastrello.

. . . Coperchio.

Spina. Susta.

DURA A MERLETTA. Saracinesca. hetta ferma nell'imposta dell'uvente nella sua testa un mona(nasèll) che entra nel buco toppa confitta nell'altra imposta quale cadendo un ferro a molla ude in guisa che non si rispre chiave.

DURA DA CASSA FORTA. Toppa seo da forzieri. Sorta di toppa i apre con una o più chiavi e nte certi movimenti altri dal della chiave.

DUBA DA INCASSAR. Toppa da inv. Quella che si incassa nel soell'intelajatura dalla parte del o o balzana lasciando allo scola piastra. SARADURA DA INCASTRAR. T. de' F' Ferr. Toppa alla piana. Quella che va tutta nella grossezza dell'imposta. Andar d' Saradura. V. Andar sarà, in Sarà.

SA

ARMOR D' NA SARADURA. Rughiare.
Col ce' fa il saraduri Toppalaechiave, Magnano. Facitor di toppe e
di chiavi.

METTER SU LA SARADURA. Conficcarla. Il porla per la prima volta. Riconficcarla, riporla dopo averla sconficcata. Sforzar la saradura Sconficcarla.

Sarafila. s. f. T. Mil. (Neol. Franc.)

Serrafila. Uffiziale o sottuffiziale che
sta dietro alla squadra o drappello, e
invigila alla regolarità delle evoluzioni
militari.

Saragrupp. s. m. T. Chir. Serranodi. Strumento che serve ad assicurare certe legature fatte in parti dove mal può operare la mano.

SARAJ. s. m. Purata. Composto di ritti di legno e di tavole che chiude un dato spazio per tenervi il bestiame. Dicesi Agghiaccio, il luogo dove i pecorai rinchiudono il gregge per passarvi la notte. Parco, il recinto mutabile che i pastori fanno per chiudervi momentaneamente le pecore.

SARAJ, per Ritiro, Ospisio. V. Convent.

SARAJ DA BESTI. Serraglio. Luogo murato dove si tengono serrate le fiere e gli animali venuti da' paesi strani. SARAJ DEL GRAN TURCE. Serraglio. Il pelazzo dell'imperatore de' turchi. == Il Peschieri dice aver letto nella storia della letteratura turchesca, doversi piuttosto scrivere Saraglio, volendo stare alla vera origine della parola e al suo reale significato.

SARAJA D'UN CARR. Sbarra. V. Badècc'.
SARAJA O SARANDA. s. f. Imposta. Legname che serve a chiudere uscio o finestra in genere.

SARAJA. s. f. T. de' Vetr. Serratura. Il finimento della volta delle fornaci da vetro.

SARAJA DA BOTTI. Calzatoja. Sorta di bietta colla quale si calzan le botti sui sedili. (toppi)

SARAMENT. 8. m. Affissi. (Fior.) Impo-

stami. Tutte le imposte di porte e finestre di una casa. Serrami, le toppe, i chiavistelli e tutto che serve per fermare a luogo gl'impostami.

SARAMENT DE STÔMEGH. T. Med. Asma, Asima. Dificoltà notabile della respirazione. Quando è acuta costituisce una varietà di croup e minaccia la soffocazione; quando impedisce di espettorare dicesi asma secca, e quando si può espettorare chiamasi asma umida.

SARAMÈNT D' TESTA, D' PETT. Intasatura, Intasamento. Intasozione di testa ecc.

SARANDA. s. f. Ventola. Imposta unica ed esteriore di finestra, che dicesi anche Contravvento se fa le veci di persiana.

SARANDA DA FOREN. Lastrone. Piastra di ferro colla quale si tura la bocca del forno. Credo dicasi Chiusino se è di pietra. Fig. Cappellaccio montato, e dicesi quel cappello (lùma), sdruscito e di forma antiquata o goffa che portan taluni servi in parata.

SARANDA DEL POZZ. Coperchio. Asse o pietra rotonda con cui si chiude la gola del pozzo a mo' di coperchio. Ribulta, se si alza e si abbassa. Spor-

tello, se fatta a usciuolo.

SARAR. att. Serrare, Chiudere. Ma serrare è più, per es. si chiude una porta con saliscendo, si serra con chiave, e in tal caso ognun vede che è più sicura.

SARÀR. att. T. d'Equit. Inforcare i fianchi. Stringere con forza di ginocchia i fianchi del cavallo per fargli provare l'azione preponderante del cavaliere che lo governa.

SARÀR. att. T. di Vet. Squalire i

SARAR. att. T. di Vet. Squalire i denti incisivi. Chiamasi così il consumo dei denti incisivi o decidui o permanenti, per cui viene a scomparire più o meno il germe di fava.

SARAR APPRESSA. Socchiudere. Non chiudere interamente. Rabbattere. V. Arbatter.

SARAR ANCORA. Risserrare.

SARAR CON DIL SBARI. Abbarrare. Sbarrare, barrare, scrrare con isbarra.

SARAR CON 'NA SEZA. Assiepare. Chiudere con siepe.

SARAR DENTER. Inchiudere, Ridere.

Saràr Foèura. Escludere. Serrar d'alcun luogo.

SARÀR IL BOTTI. Imbiettare. (le botti sui sedili con calzatoje i non ismontino.

SARAR IL LITTRI. Serrare le i Vale Sigillarle, ed anche Termi Finirle.

SARAR IN MEZZ. Circondare. Ciquirconcignere.

SARÀR I PASS. Negar pratica ammettere in una città, porto mile le merci o le persone in di contagio o di guerra.

SARAR JOCC. Fig. Morire.

SARÀR LA BOCCA A VON. Chiu bocca ad alcuno. Farlo tacere, vincerlo.

SABAR LA STRADA. Abbarrare, rare. Chiuder con sbarra una: Asseragliare, fare il serraglio, quando più persone messe in serrano la via, e non lascian pi Attraversare la via, dicesi figura l'opporsi, impedire, contrariare, altrui il comodo di operar checc

SARÀR 'NA PIANTADA. T. d'Agr sodare i filari. (Lastri) Arar la de' filari addossandola agli albe medesimi.

SARAR 'NA PROZISSION. Chiuder processione, un convoglio, una s ecc. Andar dietro a tutti.

SARAR SU BOTTEGA. Chiudere b Chiuderne le imposte. Smettere i sco, dicesi quando si chiude p nunciare al commercio.

SARAR SU CON EL CADNAZZ. Inciciare la porta. (Sacch.)

SARÀR SU UN CONTRATT. Conchi Terminare, Deffinire un affare SARÀR UN CARR. Abbarrare un Fermarlo con isbarra. V. Saraj. SARÀR UN NUMER. Accecare un ro. Annullare o rifiutar le gi fatte in soprabbondanza rovinosa un dato numero.

SARAR UN OCC'. Chiuder gli oc checchessia. Vale non conside non ne far conto, far le viste d vedere.

UN VOLT. Serrare o porre il io (tajoèula) ad un arco. SSER SARAR UN OCC'. Non poter re occhio. Non poter dormire. IR A SARAR. Riserrare. LDRÈ A VON, O ADRÈ A DLA ROBA. si addosso o attorno a checo simili, vale accostarvisi con con violenza. - Serrare il o i panni adosso altrui. Vale re e quasi violentare alcuno a sua volontà. LES DENTER. Rinchiudersi, Rin-LES EL NAS. Intasarsi. Serrersi il er ristagno di sostanze mucose. IES 'NA PIAGA O 'NA PRIDA. Rivare. Saldare, rammarginare, ginare, cicatrizzare, ricongiu-

ses su. Serrarsi in casa, ed Circumcignersi. Chiudersi in-

a. s. f. Serrateste. Sorta di cuf: le donne portano e più spestavano legata al capo.

f. T. de Navic. Sarte. Alzaje e che servono per far risalire i alle barche. Sartie, le corde rele che son legate all'antenna. f. T. d'Ittiol. Sardella. Pescia-imile all'acciuga ma più pica Clupea sardina Cuvier.

t in oli o salada. Sardina. La specie ma salata in ceste o fritta

s. f. Sardella. V. Sarda.

LA. s. f. Fig. Acciuga. Persona

sagra e sfinita. Sacco di mestoli.

magrissima.

ELA IN T'IL MAN. Palmata, Spal-V. Sparaman.

ER CHE 'NA SARDELA. Magro alnato o lanternuto. Secco più che

s. m. Sardella grossa,
s. m. T. de' Gioj. Sardonico.
di gemma di color rosso.
NI. add. m Sardonico. E dicesi
o riso ironico in cui si torcono
vra con mal ceffo.
, s. f. T. di Cuc. (dal Franc.
tte.) Meluta coi crostini. Vi-

vanda fatta con mele cotte, ridotte a forma di pappa ed imbandita con intorno crostini fritti.

SARO. s. m. (dal Franc. Sarrau.) Sajo, Sajone. Sorta di tunica di tela greggia aperta dinanzi portata per lo più da' soldati in estate e poco dissimile dal Sagum o veste di guerra de' romani.

Santon. s. m. Sarto, Sartore. Quegli che taglia i vestiti e gli cuce. Le operazioni, gli strumenti e le cose ad esso attinenti, sono:

#### OPERAZIONI

#### DEL SARTO.

Arbatter. . . . Rimboccar la costu-Arfilar . . . Raffilare. Attaccar d'insème. Cucire a fermo. Bagnar . . . . Far rientrare il panno. Bordar . . . Fregiare. Cusir. . . . . Cucire. Far il tacheli . . Orlare gli oechielli. Festonar. . . Smerlare. Fodrar . . . Foderare, Soppannare. Gattar . . . Far la bandiera. Imbottir. . . . Intelucciare. Imbottir d' bambàs. . . . Abbambagiare. Infilztar . . . . Infilzare. Inzipar . . . Impuntire. Metter insèma. . Imbastire. Scompartir la roba. Partire la stoffa. Scurtar . . . Scortire. Serzir . . . . Rinnacciare. Soprassar . . . Stirare. Spianar il cusduri. Ragguagliar le coslure. Strènzer. . . Strettire. Tajar. . . . . Tagliare. Voltar un vesti ecc. Rivoltare un abito

#### STRUMENTI.

Assa . . . . . . Pressa.
Biliò . . . . . Forma.
Borcaj . . . Punteruolo.
Bottonera . . . Bottonaja.

| Carè Stoppiniera.                                                                                                                       | ł |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|
| Didal Anello.                                                                                                                           | l |  |  |  |  |
| Ferr Quadrello.                                                                                                                         | ł |  |  |  |  |
| Ferr Quadrello. Forbsa grossa Forbicione.                                                                                               | l |  |  |  |  |
| Forbsa piccén'na . Forbicetta.                                                                                                          |   |  |  |  |  |
| Gess Micio bianco.<br>Goccia Ago.                                                                                                       |   |  |  |  |  |
| Goccia Ago.                                                                                                                             | ł |  |  |  |  |
| Gocciaroèul Agorgio.                                                                                                                    | ŀ |  |  |  |  |
| Legn goèub. V.                                                                                                                          | l |  |  |  |  |
| Pistolén. ·                                                                                                                             | ł |  |  |  |  |
| Mezmlon'na Spianatojo.                                                                                                                  |   |  |  |  |  |
| Miteria Ceppo da spianare.                                                                                                              | l |  |  |  |  |
| Miteria Ceppo da spianare.<br>Modej Modelli.                                                                                            |   |  |  |  |  |
| Msura Misura.  Msura vojada Misura metrica.  Omén Attaccapanni.  Passètt Infilacappio.  Passètt da cusir . Passerino.                   | ł |  |  |  |  |
| Msura vojada Misura metrica.                                                                                                            | İ |  |  |  |  |
| Omén Attaccapanni.                                                                                                                      | ŀ |  |  |  |  |
| Passètt Infilacappio.                                                                                                                   | l |  |  |  |  |
| Passètt da cusir . Passerino.                                                                                                           | ì |  |  |  |  |
| Patiràn Trapunta.                                                                                                                       | ł |  |  |  |  |
| Patiran Trapunta.<br>Pés Pietrone.                                                                                                      | l |  |  |  |  |
| Pistolén Regolo.                                                                                                                        | ļ |  |  |  |  |
| Pistolén Regolo.<br>Pumazzocul Torsello.                                                                                                | ŀ |  |  |  |  |
| Rév Refe. Riga Riga. Rigott Regolo. Roletta Girellino. Scarpell Stampo da occhielli.                                                    | İ |  |  |  |  |
| Riga Riga.                                                                                                                              | l |  |  |  |  |
| Rigott Regolo.                                                                                                                          | ŀ |  |  |  |  |
| Roletta Girellino.                                                                                                                      | l |  |  |  |  |
| Scarpell Stampo da occhielli.                                                                                                           | l |  |  |  |  |
| Scarpell con l'oc-                                                                                                                      | 1 |  |  |  |  |
| cètt Anelletto.                                                                                                                         | ł |  |  |  |  |
| Scarpell con l'oc- cètt Anelletto. Sifràn Ceppo da scollature. Tavla Banco. Teli da bagnar . Tele da rientrare. "orten'na Quadrelletto. | ŀ |  |  |  |  |
| Tavla Banco.                                                                                                                            | İ |  |  |  |  |
| Teli da bagnar . Tele da rientrare.                                                                                                     | l |  |  |  |  |
| "'ortén'na Quadrelletto.                                                                                                                | 1 |  |  |  |  |
| Violén. V. Sifràn.                                                                                                                      | 1 |  |  |  |  |
| Zuccota Forma.                                                                                                                          | 1 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         | 1 |  |  |  |  |
| COSE ATTINENTI S                                                                                                                        |   |  |  |  |  |
| AL SARTO.                                                                                                                               |   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                         |   |  |  |  |  |

| Abit      |   |   | . Abito, Vestimer |
|-----------|---|---|-------------------|
| Alamari . |   |   | · Alamaro.        |
| Arbatdura |   | • | . Ribattuto.      |
| Bàver .   |   |   | . Bavero.         |
| Blus      |   | • | . Comiciotto.     |
| Blusén .  |   |   | . Camiciottino.   |
| Boltén .  |   |   | . Rattoppatura.   |
| Bonzur .  |   |   | . Camiciotto.     |
| Bordadura |   |   | . Bordatura.      |
| Bordén .  |   |   | . Filetto.        |
| Botton .  |   |   | . Boltoni.        |
| Bòzza.    |   |   | <b>A</b> •        |
| Braghi .  |   |   | . Brache.         |
| Capott .  | • | • | . Cappotto.       |

| 8A                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|
| Contrapiga Ammaccatura.                                         |
| Cusdura Costura.                                                |
| Ghett Ghette.                                                   |
| Imbastidura Imbastitura.                                        |
| Inflizetta Punto avanti.                                        |
| Inzipadura Impuntura.                                           |
| Lesgnoèul Punto passato.                                        |
| Lista Conto.                                                    |
| Livrėja Livrea.                                                 |
| Maccadura Sovvaggia.                                            |
| Morbi Vantaggiato.                                              |
| Olivott Nappine.                                                |
| Pann Panno.                                                     |
| Pann Panno. Pantalon Calzoni.                                   |
| Pechès Pastrano alla po-                                        |
| lacca.                                                          |
| District Contract District                                      |
| TO 1 1 4 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                      |
| Piglii falsi False piegne.<br>Pirlén'ni Fondelli.               |
| Pont Punto.                                                     |
|                                                                 |
| Ricchezza Luscialura. Robar Scorciare.                          |
|                                                                 |
|                                                                 |
| Sartoria.                                                       |
| Solén Bugrane.                                                  |
| Sortù Soprabilo.                                                |
| Soien                                                           |
| Taj d'abit Stacco d'abito.                                      |
| Tela Tela.                                                      |
| Unisorem Assisa.                                                |
| Vesti Vestilo.                                                  |
| FD                                                              |
| Zilè Panciollo.                                                 |
| SARTOR CH' LAVORA DA DONNA. Don-                                |
| nicciuolo. Sarto campagnuolo che ve-                            |
| ste anche le donne.                                             |
| SARTORA. s. f. Sartora. Donna che taglia                        |
| e cuce vestimenti femminili. Sartrice,                          |
| Sarta, son voci d'uso. Per le opera-                            |
| zioni ecc. V. Sartòr.                                           |
| SARTORELL. E. m. Sartorello, Sartuccio.                         |
| Sarto che solo rappezza, e di poche                             |
| faccende.                                                       |
| SARTORÉN'NA. s. f. Sartina. (Tosc.) La                          |
| fattorina della sarta.                                          |
| SARTORI. s. f. T. d'Entom. Libellule. V.                        |
| Sposi.                                                          |
| Sartoria. s. f. Vestificina. (V. ant.)                          |
| L'officina del sarto e segnatamente                             |
| quel quarto delle camere a servigio                             |
| d'un teatro ove i sarti si stanno la-                           |
| vorando per le occorrenze degli attori. Surtoria V. d'uso volg. |
| Sartoria V. d'uso volg.                                         |
| •                                                               |

Sarcen. s. m. Nodata? Colpo colla mano chiusa sul capo percotendo col primo nodo dell'indice. La voce del dialetto credo ci sia venuta dal Ted. Zerrung (tirare) perchè nel dare il colpo si ritira la mano con atto simile a quello di strappare dal capo i cappelli.

SARZGNON. S. D. Sudicione. Chi è lordo, imbrattato. Lercio dicesi chi è sudicio eccessivamente. Guitto chi è inoltre lacero per abbiezione e miseria.

SANZIDURA. S. f. Rinacciatura. V. Serzidura.

SARZIGNA. s. f. Roccia. Untume, sudiciume V. anche Cricca.

SARZIR. att. T. de' Sart. Rinacciare. V. Serzir.

Sass. s. m. Sasso, Pietra. Ma il sasso è per lo più informe, la pietra è lavorata. Ciottolo vale sasso rotondo ed è manesco. V. Preda.

Sass. s. m. Scheggion di rape. (Bart.) Masso petroso che esce dal monte. Sasseto, terreno coperto di sassi.

Sass. s. m. Pietrone. Grosso pezzo di marmo o di macigno che si soprappone al peso (formajon) per premere la pasta del formaggio entro la forma. Sass colà. Vetrella. V. Colòn.

SASS DA PROBBLA. Frombola, e dicesi Frombo quel frullare ch'è' sa quando è per aria. V. Frombla.

Sass da insalgan. Ciottolo, Ciotto. Sasso bislungo o ritondo di fiume, col quale si selciano le strade. Selce.

Sass da calzén'na. Calce carbonata. V. Preda da calzén'na.

Sass da Calzolar. Marmotta. Sorta di ceppo sopra di cui si battono le suola per dar loro la forma che si vuole. Susso da battere.

SASS DA MUR. Sassi da far muri. (T. Fior.)

Sass migh viv. Sasso mortigno q tenero. (Bir.)

Sass scasos. Pietra scissile. Che si saldella.

Sass viv. Selee viva. V. Preda viva. Dan El sass. T. Mil. Lustrare a caldo. Dare il lucido alla cera di alcuni arnesi militari con un ciottolo tondo e caldo.

Esser p' sass. Esser sasseo. Essere

immobile, freddo, impassibile, statuine.

FAR AI SASS. Fare a' sassi. V. Par il sassadi.

PILLA D' SASS. Macia, Moru. (Dante). V. Pilla d' sass.

RESTAR D' SASS. Impietrare, Restar di sale. Restar inmobile, preso metaforicamente, Allibire. Esser preso da subito terrore.

SASSADA. s. f. Sassata, Ciottolata. Colpo di sasso o ciottolo. Pietrata colpo di pietra.

DAR UN TOCCH D' PAN B 'NA SASSADA.

Dare il pan colla balestra, Porgere
gl' inchini e scagliar le sassate, Dare
il pane colla spada o col bastone,
Dare il pane e la sassata. Far in
maniera che il beneficio sia di disgusto a chi lo riceve.

TRAR 'NA SASSADA, DAR UN TOCCH. Toccare un tasto, Intonare. Domandare alla lontana, entrare in qualche proposito con brevità e destrezza.

Sassadén'na. Piccola sassata.

Sassadi. s. f. Sassajuola. Battaglia fatta co' sassi e così dicesi anche del trarre più persone contro alcuno.

FAR AL SASSADI. Fare a' sassi o alle sassate. Tirar sassi l'uno contro l'altro. Fare a' sassi con fromba. (B. L.) Dicesi la sassajuola in cui si scagliano i sassi colla fionda.

METTER A SASSADI. Lapidare, Assassare. Scagliar sassi contro di alcuno, o far la sassajuola dietro alcuno.

Sassament. s. ni. Sassajuola. Battaglia che talvolta i monelli fanno co' sassi. V. Sassadi.

Sassan. s. m. Sasseto. Tratto di alveo o di terreno coperto di sassi rotolati dall'acqua. V. Sazzar.

Sassanciu. s. m. Capasassi, Capatori.
Coloro che raccolgono ne' torrenti i
sassi da far calce.

SASSAZZ. 8. m. Sassaccio. Pegg. di 88880.
SASSÉN, SASSÈTT, SASSINÉN. 8. m. Sassuolo, Sassetto, Sassatello, Sassolino, Sassicello, Ciottoletto, Pietrella, Pietruzza, Pietruzzola, Pietruzzolina.
Piccolo o piccolissimo 88880, ciottolo, o pietra.

SASSETT. 8. m. T. d'Agr. Carretto. V.

Carrètt.

Sassina. s. m. Tritone, Gnudo bruco Bretto, miserabile, rovinato.

Sassina. add. m. Assassinato. Vittima di un assassinio.

SASSINA D RAW E D' RAVISI. Spiantato alla radice. Spiantato nelle barbe, miserabile.

SASSINAMENT. 8. m. Assassinamento, e fig. Guasto, Sciupo.

SASSINAR. att. Assassinare. Assaltar sulla strada i viandanti per derubarli ed anche ucciderli in caso di resistenza.

SASSINAR. att. Fig. Rovinare, Nuocere, Danneggiare, Guastare. Sciupare per mal modo.

SASSINAR O SASSINARS D' RAW E D' RA-VISA. Andare o mandare a fuoco e flamma o in fondo, Lasciar in checchessia le polpe e l'ossa. Rovinare di strofine fatto. Andare o mandare in rovina o in precipizio.

Sassinares. Assassinarsi la persona Rovinarsi la sanità.

Sassinares un brazz, 'na man. Sciuparsi un braccio, una mano.

Sasson. s. m. Sassone, Pillorone. Gran

Sassos add. m. Sassoso. Pieno di sassi. Satanass s. m. Satana, Satanasso. Figuomo o fanciullo indiavolato,

SATELIT. s. m. T. d'Astr. Satellite. Pianeta minore che gira intorno ad un maggiore come la luna intorno la terra. Fig. Seguace, Parziale, Fautore ecc.

SATIR. s. m. Satiro. Dio boschereccio finto da' poeti in figura d'uomo colle coscie e le gambe di capro. Fig. Tangheraccio, persona rozza e salvatica.

Satira. s. f. Satira, Libello. Ma la satiru può anche aver di mira di riprovar il vizio per correggerlo, il libello è quasi sempre uno scritto in altrui diffamazione. Pasquinata è spesso satira, o libello vile o ingiurioso, che si appicca in certi luoghi publici.

Metter in satira, o satirizzar. Satirizzare, Satireggiare.

SATIRICH. 8. m. Libellista, Satiro. Compositore di libelli o satire.

SATIRICH. add. m. Satirico, Satiresco, Mordace.

SATRAP. s. m. Satrapo. Uomo che vive

ritirato. Più comunemente lo diciamo per Satiraccio, Tangheraccio.
SATUREN S. m. T. d'Astr. Saturno. Il

pianeta più distante dalla terra.

SATUREN add. m Saturnino. Malinconico, saturnio, lunatico. Fantastico. SATUTT. s. m. Scherz Omniscio. Che presume di saper ogni cosa.

Sats o Can da sats. Segugio. Specie di bracco detto così dal seguitar ch'ei fa lungamente la traccia della selvaggina.

SAUSAR. att. Braccheggiore, Ustolare, Fiutare. Andar cercando o spiando qua e la come il segugio.

SAUSAR. att. Fig. Rifrugare, Rovigliare, Tambuzzolare, Rovistare, Rivistare. Cercare con gran cura.

Sauson s. m. Fiutone, Fiutafatti, Bracco. Colui che va indagando i fatti altrui, o che va rifrustando qua e la in cerca di qualche cosa. Detto in mal senso, valc Spia.

SAVARÉN. S. m. T. d'Ornit. Marzojola.

Sorta di anatra salvatica che in estate
abbonda negli stagni lungo il Po. E
l'Anas querquedula Linn.

Saver. add. m. T. di Vet. Sauro. V. Savor.

Savèa. att Sapere. Conoscere bene, saper bene alcuna cosa.

SAVER. att. Fig. Sentire, per Partecipare di alcuna cosa.

SAVÈR D' Avis. Parere, Sembrare. Essere proprio avviso, propria opinione. Savèr d' bon. Super buono. Aver buon odore.

SAVÈR D' BRUSA. Saper di bruciaticcio o di leppo. Puzzar di bruciaticcio o di leppo.

SAVER DE BARCA MENANDI. Saper di barca menare, Super vivere. Avere astuzie per arrivare a' suoi fini.

Saven d' Littra. Saper di lettera. Avere un infarinatura di sapere.

SAVER D' MALADETT. Ammorbare. Putir di pessimi odori.

SAVER D' MUSC'. Saper di muschio, e così pure Saper di rose, di mille odori ecc. Gettare, rendere o tramandare odore di questa o quella cosa.

Saven d' Ram. Tener rame, e fig-Saper di rame, cioè costare assai. scapin. Saper di fradicio, riscaldato. Si dice particodel formaggio.

TUTT I SAVOR. Essere sapo-

so cont. Sapere a quanti di agio, Saper dove il diavolo da. Sapere il suo conto.

L. Saper male d'una cosa.

, sentir doglia e ramarico.

LA COSA A MÉN'NADID. Avere de su per le dita o su per delle dita. Saperla a menarla, conoscerla bene.

A COSA D' BON CANAL. Saper di buon luogo. Averne hiara notizia.

RECISAMÈNT. Saper il netto di

RECISAMENT. Saper il nello di si è, e si vale. (Bart.) R ALTER. Non saper più la. he cose, appagarsi della prienza.

R GNAN DIR AMEN, N'IN SAVÈR I, NÈ IN POLVRA. Non saper messe, Non sapere quel che peschi, Non sapere quante a nelle mani, Non sapere edi s'entrino in uno stivale. apere nè poco nè punto.

R NÈ D' TI NÈ D' NI. Non esiti nè suti. E dicesi per lo vanda o bevanda insipida o che dicesi anche Non aver è tipore.

SAVER. Saputamente, Scienteon proposito deliberato.

a. Il sapere. La scienza, la

En. Far assapere. Far inten-

T SAVER È tutto pretendere.

affermativamente una cosa ebbe esser contradetta.

tèn pu savèn. Non ne voler ia. Non voler più saperne. e mani.

SAVÈBEN. Far il ser saccente, aputo. Sprecar dottrina senza

RGA Aver l'alfabeto per ogni Esser fuori dei pupilli, Saper liavolo tien la coda. Essere di erienza, essere putta scodata. SAVERLA LONGA E LARGA. Saperla lunga. Essere pienamente informato d'una cosa, ed anche essere addottrinato.

SA

EL SAVEVA. Sapevameelo, disson quei da Capraja. Si dice quando alcuno ci narra cosa già nota.

Savi. add. m. Savio, Quieto, Buono, Tranquillo, Docile.

STA 'NA VOLTA SAVI. Sta di grazia cheto. VRERGH I SAVI E I MATT. Esserci che ugnere. Dicesi quando in una faccenda sianvi difficoltà molte da superare.

Savién. m. avv. Savio. E dicesi a' bimbi perchè non trasmodino.

SAVIEZZA. 8. f. Saviezza. Prudenza, avvedimento.

SAVOJA. 8. f. Doppia di Savoja. V. Dobla nel Supl.

Savon. s. m. Sapone. Mestura di diverse sostanze per lavare e purgare i panni, e per bagnar la barba innanzi di raderla. Savon. Figurat. Soja, Quadra. Adnlazione.

SAVON DA PURGAR. Sapone semiduro da qualchiere.

SAVON D' COMM. Sapone molle e in grossi pani.

SAVON D' GENVA. Sapon sodo. SAVON GIALD. Sapone di resina.

SAVON MARMORIZZA. Sapone screziato. Quel sapone la cui sezione mostra accidenti molto simili a quelli dei marmi colorati.

DAR DEL SAVOR. Ugnere gli stivali, Lisciar la coda, Piaggiare, Insaponare. Adulare.

FABRICA DEL SAVOR. Saponeria. Luogo dove si fabbrica il sapone. Saponajo, fabbricator di sapone.

SAVONADA. 8. f. Saponata. Schiuma che fa l'acqua nella quale sia disfatto il sapone.

SAVONADA. Figurat. Insaponata. Lisciamento, adulazione.

Savonen. s. m Saponajo. Colui che fabbrica o vende il sapone. Le uperazioni, gli strumenti e le cose ad esso attinenti sono:

### OPERAZIONI DEL SAPONAJO.

Coèuser . . . . Cuocere. Impastar . . . Impastare. Marmorizzar . . . . . . . . . . . . Depurare.

Tajar. . . . Fare in panelli.

#### STRUMENTI.

Badil. . . . . Badile. Caldera . . . Caldaja. Cortell . . . Collello. . Pettine. Masteli . . . Mastelli. Pistòn . . . Maglio. S'cell. . . . Bugliolo. Seccia . . Secchio. Spatla . . Mestatojo. Stamp . . Stampi. Téα'ai . . . . Tini.

#### COSE ATTINENTI.

Potassa. . . . Potassa. Savòn . . . . Sapone. Soda . . . . Soda.

SAVORÈTTA. s. f. Saponetta. V. d'uso. Palla di sapone purgato, Saponetto sapone gentile, odoroso. Pasticca.

SAVONÈTTA. s. f. T. degli Oriv. Saponetta. (uso volg.) Specie d'orologio da tasca con cassa bivalve che cela castello e quadrante.

Savon. T. di Vet. Sauro. Agg. di quel mantello del cavallo e dei bovini, i cui peli offrono diverse gradazioni del rosso, ma colle estremità dello stesso colore. A seconda che il colore è più o men carico dicesi Sauro chiaro, fulvo o castagno, cilieggia, cupo, bruciato.

Savon. s. m. Sapore. Sensazione che producono nella lingua le cose che si gustano. Dicesi anche per gusto, savore. Saporetto diminut.

Savon s. m. T. di Cuc. Savore. Salsa fatta di noci peste, pane rinvenuto, agresto premuto e altri ingredienti.

SAVOR TRA DOLZ E BRUSCH. Muzzo.

METTER IN SAVOR. Stuzzicare o svegliar l'appetito, Inuzzolire, Destar

la voglia, Mettere in surlo. At bramosia.

SAVORAZZ. Saporaccio. (Tosc.) aspro, ostico.

SAVORÈTT. s. m. Caroeno. (Fran SAVORÈSEN. s. m. T. Bot. Savo Santoreggia, Santureja. Erla fera ed appetitosa per gl'intin Saturegia hortensis Linn.

Savoni. add. m. Saporito. Saporistoso. = Salato, parlandosi o di brodo.

SAVORIR. Assaporare. Saporare, SAVUDA. S. f. Saputa. Il sapere Prescienza, notizia del futura saputa, notizia anteriore all' mento.

SENZA HE SAVUDA. Senza mia o nolizia.

SAZI. add. m. Sazio, Pasciuto, Fig. Ristucco. Nojato.

EL N' È MAI PU SAZI. Non l' en Arno colla piena. Non può sa non è mai satollo.

SAZIABIL. Saziabile. Che si sazia. vole, che sazia, atto a saziars SAZIAR. att. Satollare, Sfamare mare. Saziare.

Sazz. s. m. Sazzo? Sorta di mi: legna usata nel Bussetano e ta costanti, che corrisponde ad i drato di 4 metri e 374 mi quadrati.

SAZZ O NADEB. Anitra, Anitr Nåder.

SAZZÀR. att. (zz aspre). Accatas. Passar.

SAZZAR. att. Culeggiare. B d que' fanciulli che per essere e naticuti culeggiano per mal camminando.

Sazzén, Sazzèrr. s. m. Cecino m rino e simili. Si dice per vezze funciullo. Altrim. Anitroccolo.

SBACC. s. m. T. Furb Specchio.

A SBACC. A josa, A bizzeffe,
ne. In gran quantità. A sbacc.
basso. V. Balùcch.

SBACIOCCADA. s. f. Scampanata, pellio.

SBACIOCCAMENT. s. m. Scampane Scampanio, Scampanata. C suonar di campane. SPACIOCCAR. att. Scampanare.

Salcioccum. att. Rintronare, Assordare.
Salai. add. Sbadato. Disattento, spensierato. Uomo a casaccio.

Shadaccian. att. Sbadacchiare, Sbadigliare. V. Badacc' ecc.

Saabilan. att. T. d'Agr. Solcare, Far solchi e fossetti, Lavorar col badile. Spelare, tramenar terra col badile. Gittar la terra in sui ciglioni, affondare col badile i solchi aperti dall'aratro. ecc.

SBADOFFIA. S. f. Basoffia. Micca, minestra.
NA GRAN SBADOFFIA. Tanta di micca.
SBADZARS. n. p. Sbattezzarsi. Lesciare la
religione cristiana.

Shadzans. n. p. Fig. Traseccolare,

Strabigliarsi.

SELLE att. Volar gli otri. Cavarne l'olio o il vino in essi contenuto.

SMGAR. att. V. Cont. Trincare. Bere a canna, a otri.

SEACHUCHAE. att. Ammollare. Far molle, inumidire, baguare: ed anche Sprussolare.

Sagorri. add. m. Intronato, Sbigottito.
Balordo.

SBAGOTTIB. att. Sbigottire. Atterrire, mettere paura, incutere timore.

SBAJAFFAR. att. Schiamazzare. Gridare. SBAJAFFON. S. m. Schiamazzatore, Gri-

datore, Bajone.

Sallà. add. m. Spallato. Si dice d'uomo sopraffatto dai debiti, e di cosa rovinata o di disperato esito. Mercante spallato, negozio spallato.

SBALADURA. s. f. Disfacitura. L'operazione del disfare le balle e la merce-

de dovuta.

Sealanza. s. f. Altalena. Trave più lunga posta sopra un altra, ficcata in terra ed equilibrata in modo, che se l'un capo si china, l'altro si leva, ed è macchina per lo più ad uso di attinger acqua dai pozzi.

Sealanza. s. f. T. di Giuoc. Altalena.

SPALANZA. S. f. T. di Giuoc. Altalena. La trave attraversata sulla quale si sa

il giuoco dell'altalena.

Sallanza. s. f. Biciancola. Nome che si dà in vari luoghi della Toscana a quella specie di altalena che si fa con un asse o trave, la quale si fa alzare ed abbassare a foggia di mazzacavallo. SBALANZA A CORDA. Altalena, Dondolo. Il giuoco che fanno i fanciulli sedendo sopra una tavola sospesa tra due funi pendenti da lato o in altra guisa facendola ondeggiare.

SBALANZAR. att. Allalenare, Fare all' altalena. Giuoco che fanno i fanciulli, i quali sedendo sopra una tavola sospesa tra due funi, la fanno ondeggiare. Fare a biciancole, bilanciarsi su e giù sopra una trave bilicata stando uno o due alle rispettive estremità a distanza proporzionale da formare equilibrio.

SBALAR. att. Sballare. Aprire o disfar le

balle. Disballiggiare.

SBALAR. att. Figurat. Basire, Andar tra i più. Morire.

SBALAR. att. T. di Giuoc. Avere lo spallo, Spallare. Oltrepassare il trentunesimo punto nel giuoco della bazzica. V. Andar.

SBALDARIA. s. f. Vitupero, Sudiciume, Fastidio. Quantità di pidocchi o altro simile malore che infesti una persona. SBALDZAR. att. Vacillare.

SBALI. s. m. Abbaglio, Sbaglio. Ma il primo è la causa, il secondo l'effetto: l'abbaglio preso è causa dello sbaglio

commesso.

Toèur in Sball. Prendere in cambio.
Sballar. att. Errare, Sbagliare, Sfallire.
Prendere errore, abbagliarsi, travedere.
Sballar el colp. Sberciare. T. di Cacc.
Non coglier giusto.

SBALIAR LA STRADA. Errare, Smarrire

la via.

FAR SBALIAR. Cavar di tema. Far perdere altrui la regola.

SBALORDì add. m. Sbalordito, ed anche Stordito, Maravigliato.

RESTAR SBALORDI. Non si rinvenire. Esser vinto da forte stupore.

SBALORDINÈNT. s. m. Sbalordimento. Ammirazione, stupore.

SBALORDIR. att. Sbalordire. Rimanere attonito, perder il sentimento o far perderlo.

SBÀLZ s. m. Sbalzo, Lancio. Salto grande.
SBÀLZ. s. m. T. di Giuoc. Caccia.
Quel luogo dove finisce il primo balzo del pallone.

SBALZ. Fig. Avanzamento. Dicesi di

chi da un infimo posto o impiego venga portato ad un posto primario e lucroso. Dirassi Aumento se si intenda del prezzo delle cose portato dall'infimo al sommo.

DE SEALZ. Di lancio, Di primo lancio. In un subito, in un baleno. E vale anche A colpo d'occhio.

SBALZADOR. S. m. T. degli Arg. Cacciafuori. Sorta di ancudinetta, con due cornette lunghe di cui si servono coloro che fanno figure o altro lavoro di cesello per gonfiare il metallo e far apparire il primo rilievo del lavoro.

SBALZAR. att. Balzare Andar di lancio. Slanciare, Lanciare, scagliare con impeto. Montar in bica, andar in collera. SBALZAR. att. T. d'Agr. Spastojare. Levar via le pastoje.

SBALZAR. att. T. de' Cesell. Rinnalzare. Far risaltar le figure dal campo a colpi di martello od altro.

SBALZAR FOÈCRA. Balzar fuora. Uscirc impetuosamente.

SBALZAR FOÈURA D' MÀN. Stolzare.

SBALZARS. n. p. Spastojarsi. Levarsi le pastoje. (balz) Strigarsi, sciogliersi. SBALZARS ADOSS. Avventarsi, Scagliarsi, Slanciarsi. Gittarsi impetuosamente sopra checchessia.

SBANCA. add. m. Scusso, Brullo.

ESSER SBANCA. Essere al verde o sbusato. Aver perduto tutto il danaro al giuoco.

SBANCAR. att. Sbancare. Vincer giocando il banco dell'avversario E per similit. è detto d'un commerciante che fa di molte faccende quasichè gli altri suoi colleghi non avesser più banco.

SBAND. s. m. Spolancamento.

ARVIR IN SBAND. Spalancare.

SBANDA. add. m. Sbandato. Disperso, scomposto.

SBANDA. Fig. Sviato, Discolo.
SBANDAR. att. Sbandare, Disperdere.
SBANDAR, ARVIR IN SBAND. Sbarrare,
Spalancare. Aprire largamentc.

SBANDARES. n. p. Sviarsi, Scorrere la cavallina. E T. Mil. Sbandarsi, lasciare gli ordini, e correr qua e là a branchi o in fuga.

SBAR. s. m. Sparo. Scaricamento d'arma da fuoco.

SBAR. s. m. Salva. Quegli spari che da molti in un tratto e di continuo si fanno per lo più in segno di pubblica allegrezza, o per onorare i funerali d'alcun valoroso.

SBARA. s. f. Sbarra. Barra, barriera, serraglio.

SBARA. s. f. T. di Blas. Sbarra, Pezzo d'arme che dalla sinistra dello scudo va in basso a terminarsi verso la destra.

SBARA. s. f. T. di Gualch. Sbarra. Pezzo di legno assai forte, situato innanzi del telajo, e spaccato in tutta la sua lunghezza, perchè vi possa passare la parte già tessuta del panno

SBARA. S. f. T. de' Squer. Capo di banda. Parapetto che ricigne la nave. SBARA A CHOSERA. Arganello, Arganetto. Quella croce di legno fissata con chiavarda orizzontalmente sopra un piuolo, per lasciar passar i viandanti ad uno ad uno.

SBARA DLA FIBBIA. Staffa. .

METTER 'NA SBARA. Abbarrare. Y. Sbarar.

SBARACCAR. all. Sgomberare.

SBARADA. s. f. T. de' Cavall. Scalciats.
Colpo di calci di un cavallo o sim.

SBARADOR Spuracatei. Agg. di cavallo che abbia il vizio di scalciare.

SBARAI. s. m. Sbaraglio. Lo sbaragliare.
SBARAIA. (A LA) A sbaraglio. Confusamente, in modo disordinato. Fig. Alla scoperta, all'aria, Al sereno, Al cielo scoperto.

SBARAGLIÉN. s. in: Sbaraglino. Giuoco di tavole che si fa con due dadi, e si dice anche dello strumento sul quale si giuoca.

SBARAR att. Abbarrare, Sbarrare. Asseragliare i passi

SBARAR. att. Sparare. Scaricare armida fuoco.

SBARAR O SCALZAR Sparare, Scalciare. Tirar calci come fanno i cavalli e altre bestie simili. Sprangar calci, scalcheggiare.

SBARAR I CADÀVER. Sparare. Fender la pancia ad un morto per cavarne le interiora o per conoscere le cause della sua morte.

SBARATTA. add. m. Spalancato.

Sharattan. att. Sbarattare, Spalancare, Sbarrare. Aprir largamente. V. Sbarazzar.

SBARATTARS, SBOTTONARS EL CORPÈTT, LA CAMISA. Spettorarsi. Sciorinarsi, scoprirsi il petto: aprirsi, allargarsi, sfibbiarsi i panni.

SBARAZZADA. S. I. Sgombramento.

SBARAZZACA. s. m. Repositorio. Stanza da chiudervi e conservar quegli arnesi domestici che sono soverchi o di non uso.

SBARAZZAR. att. Sbarazzare. Tor via gl'imbarazzi. Spacciar un luogo, vale votarlo, lasciarlo libero. Sgomberare, Sgombrare, portar via le masserizie per cambiar domicilio.

SBARAZZARS. n. p. Spedirsi. Sbrigarsi,

sciogliersi dagl' impacci.

SBARRÀ. s. e add. m. Sbarbato, Imberbe.
Privo di berba. Però gli eunuchi e
le donne si diranno meglio sbarbati
che imberbi perchè molti di questi
vergognandosi di esser tali si fan crescere la berba sharbandosi. Menno,
colui che per difetto di barba apparisce come castrato.

SBARRADÈLL. S. m. Sbarbatello. Giovane di primo pelo. Barbucino di barba

rada e spelacchiata.

SBARBADOR. T. degl' Incis. Raschiatojo quadrangolare. Sorta di bulino ad angoli scuti col quale si smussano gli angoli troppo vivi de' tagli.

SBARRADURA. S. f. T. de' Libr. Riccio.
L'orlo frangionato, grinzoso e ineguale della carta che si raffila da' libri.
SBARRAPOSS. S. M. Villanzone, Villanac-

cio. M. basso.

SSARBAJAMENT. S. m. Abbagliamento.

Sharrajan. att. Abbagliare, Abbarbagliare. Ferir gli occhi, offuscar la vista con soverchia luce. V. Vista.

sta con soverchia luce. V. Vista.

SBARBAJARS. n. p. Agitarsi, Tremolare.

Sbattersi il lume della candela, lucerna o simile per soffio.

Sharbar. att. Radere. Levar il pelo della barba col rasojo.

SBARBAR att. T. d'Agr. Sbarbare, Sbarbicare. Svellere dalle barbe o dalle radici.

SBARBAR. att. T. de' Capp. Accappare. Radere col rasojo i peli vani del feltro de' cappelli. Sharbar, att. T. de' Libr. Diricciare. Tagliar i ricci a' libri che non si vogliono raffilare.

SBARBATLADA. s. f. Risciaequata. Sciaguatamento, diguazzamento.

SBARBATLAR. att. Risciaquare. Sciaguattare, diguazzare.

SBARBATLARS. n. p. Diguazzarsi. Agitarsi nell'acqua. Sciaguattarsi, sbattersi come fanno i liquori ne' vasi non pieni.

SBARCAR. att. Sbarcare. Cavar della barca, uscir della barca, e in generale scendere, smontare, arrivare in qualche luogo.

SIT DA SBARCAR. Porto, Spiaggia o Scaricatojo. (B. L.) Dicesi anche Sburcatojo.

SBARCARLA. m. avv. Sbarcarla. Usa Pananti come noi nel nostro dialetto in senso di campacchiarla, cavarsela alcun di così alla meglio.

SBARCH. s. m. Sbarco. Lo sbarcare.

SBARLAFF. V. Sberlaff.

SBARNA. add. m. Spezzato. Rotto, infranto.

SBARNAR. att. Spezzare. Rompere, infrangere.

SBARNAR LA TESTA O 1 CÒREN. Spezzare la testa. Rompere il capo. Figur. vale Infastidire, aunojare, dar noja o fastidio.

SBARTIR. att. T. Furb. Ammazzare, Uccidere, Freddare. Scherz. Mandar cogli angeli a cena, e in altro signif. Smaltire, Spacciare, Esiture ed anche Dileguarsi o Morire.

SBARCPPA. V. Sbaruffent.

SBARUFFAR. att. Arruffare. Scapigliare, abbaruffare, rabbaruffare. Scompigliare, sconciare, disordinare i capelli.

SBARUFFENT. add. m. Abbaruffato. Arruf-

fato, scapigliato.

SBASIR. att. Basire. Transire, morire.

SBASIR, ANDAR VIA. Dileguarsi. Andar in dileguo, ed anche Allontanarsi, fuggir con prestezza e quasi sparire.

SBASSA. add. m. Sbassato. Abbassato.

SBASSA. 800. m. Soassato. Addassato. SBASSADA. s. f. Sbassamento. Abbassamen-

to

SBASSAMENT. 8. m. T. Idr. Avvallamento. Cedimento di un argine per difetto del fondo, o de' suoi fondamenti. SBASSAR. att. Abbassare. Bassare, sbassare, chinare.

SBASSAR. att. Fig. Umiliare. Tarpar l'ali ad uno, fiaccarne l'orgoglio.

SBASSAR IL J ORECCI. T. di Vet. Ab. bassare le orecchie. Quell'atto che fa il cavallo sospettoso, caparbio, che si dispone a mordere, o a tirar calci.

SBASSAR J OCC'. Calare gli occhi. (Cav.) SBASSAR UN CAMP. Sterrare. Sbassare le alture levando la terra soverchia.

SBASSARS. n. p. Abbassarsi, Umiliarsi. E in altro signif. Chinarsi.

SBASTAR. att. Sbastare. Cavare il basto. SBASTARDIR. att. T. d'Agr. Sbacchiare, Sbastardare. Levare i nuovi capi o cacchi d'un magliuolo senz'uve.

SBATTACIAR. att. T. de' Conf. Montare la chiara. Agitare la chiara d'uovo colla frusta.

SBATTDOR. s. m. Frusta. Mazzetto di giunchi, vetrici o simili, che si adopera per montare la chiara d'uova, o shatter liquidi.

SBATTDOR. 8. m. T. de' Legat. Frulloncino. Arnesetto formato da uno stecco avente una piccola crociera che fatta frullare nella chiara la rende atta a spalmarne i dorsi de' libri.

SBATTDOR. S. m. T. de' Tip. Battitoja. Quel legno quadro e spianato, con cui si pareggia il carattere, o la forma prima di stampare, che alcuni dicono anche Sbattitoja.

SBATTER.att. Sbattere. Spessamente battere. SBATTER. att. Avventare. Diccsi di colore sguajato che dia nell'occhio vivamente.

SBATTER att. Fig. Sbattere il dente. Pacchiare, dare il portante ai denti, caricar l'orza o la balestra, scuffiare, manducare, morfire, mangiare.

SBATTER DL'ACQUA O ALTER IN T' NA BOCCIA. Diguazzare. Agitare i liquori o il vaso che li contiene.

SBATTER EL CAPELL. T. de' Capp. Scuotere il pelo. Scamatarlo perchè si levi il pelo raro o non feltrato.

SBATTER EL LATTMELL, EL CIAR D'OÈUY ecc. Montare. V. Lattmell.

SBATTER EL MOSTAZZ. Abbattere. Dicesi di certi colori che non convengono, non si confanno.

SBATTER I FRUTT. Bacchiare, A chiare. Batacchiare. Battere con chio o pertica, e dicesi delle [ col guscio quando sono in sull'a SBATTER IL JALI. Starnazzare 1 ter le ali come fanno le stari galline, e altri uccelli, gittando terra addosso, e diversamente S l'ali, Aleggiare, Aliare.

SBATTER 1 LIBER. Trabattere, 1 re. Percuotere insieme due o più

insieme.

SBATTER IN TERA O PER TERA. S fare. Buttare di forza per terra SBATTER IN TLA PAZIA. Sbacchia viso checchessia.

SBATTER 1 PAGN. Scuotere o Ba panni. Scudisciarli, o scamatarl

levarne la polvere.

SBATTER I PAGN. T. de' Lav. A chiare. Shattere il filo o i pani pra il lavatojo per meglio purge ogni sudiciume. Sfoquar le lena vale dibatterle nell'acqua chiare SBATTER JOÈUV, SBATTER LA TI ecc. Dibattere, Diquazzare, Sb. Battere. Stemperare entro a va va o niaterie simili per incorp insieme.

SBATTER J USS. Sbattacchiare. C facciam noi talvolta per dispetto forza di corrente il vento.

SBATTER VIA. Avventare. Scagli violenza.

SBATTER ZO. Abbattere.

SBATTERS. n. p. Guazzare, Sbatacc ma quazzare e il muoversi che i liquidi ne' vasi scemi allorch mossi, Sbatacchiare è qual rumo fa il vento nel muovere in var so un uscio, una finestra, que socchiusa.

SBATTERS. n. p. Bazzuccare. § del vento quando fa percuotere me le frutta in sugli alberi.

SBATTIMENT. s. m. T. de' Pitt. mento. L'ombra che viene cas sul piano, o altrove dalla cosa d SBATTO. add. in. Scamatato. Spo. ecc. e dicesi di panni scossi dal vere.

SBATÙ IN TLA CERA. Abbattuto. to.

SBATTUDA. s. f. Sbattuta. Sbattimento, agitazione, percotimento.

SEATTUDA. Fig. Mangiata, Scorpac-

SBATZARS. V. Shadzars.

Shaular. att. Shaulare. Cavar suori del baule.

SBAVA. add. m. Sbavato. Senza bava.

SBAVACCÉN. s. m. Bavaglino. Pannolino che si pone al petto de' bambini per conservar più pulite le vesti.

SBAVACCENT. add. m. Bavoso. Pieno di bave. Sbavazzato, bagnato di bava. SELVACCIADURA. 8 f. Sbarazzatura. Ba-

gnamento di bava.

SBAVACCIAMENT. 8. m. Scombayamento.
Gran dispersione di bava che in T.
Medico dicesi Ptialismo..

SBAVACCIAR. att. Scombavare, Imbavare, Imbrattar di bava. Sbavare, mandar hava.

Saavacción. s. m. Scombavatore. Che scombava o sbavazza.

SRAVADURA. s. f. T. de' Fil. di Bozz. Sbavatura. Peluria che circonda i bozzoli da seta che non si fila.

SBAVADURA. S. m. T. degl'Incis. Sbavatura. Que' piccoli rialzi che formansi sulla lamina del rame da cadaun lato del taglio del bulino.

SBAVADURA, s. f. T. de' Lit. Bavatura. La dispersione dell'inchiostro de' contorni fuori della original traccia.

SBAVADURA. S. f. T. de' Tip. Doppieggiatura. Diffetto di impressione, per cui le linee sono doppiamente impresse l'una accanto all'altra.

Shavan. att. Sbayare. Toglier la bava ed anche mandar bava.

SBAVAR. att T. de' Gett. Rinettare. Il ripulire con ciapole, strozze, ceselli ecc. i lavori di metallo dalle scabrosità ecc. colle quali escono dalla forma.

SBEFFA E SBEFFAR V. Cont. V. Sgognà e Sgognar.

SBENDA. add. m. Sbendato. Senza benda. SBENDAR. att. Sbendare. Toglier la benda. SBENIA. add. Sbrigliato. Scapestrato, dissoluto.

SBERIADA. s. f. Stradina. Mimetta, Lordarella, Donnetta poco contegnosa che sempre va per le strade.

SBERIAGAE. alt. Cavare altrui il vino della testa. Ridurlo a cognizione del suo dovere.

SBERIAGARES. n. n. Disebbriare. Uscir d'ebbrezza. Fig. Risensare, rinvenire da un forte stupore.

SBERION. V. Stramblon.

SBERLA. s. f. Gotata, Guanciata, Rove-scione, Strecola, Sgrugno.

SBERLAFF. s. m. Squarcio, Schianto. Squarciatura, taglio grande, straccio, stracciatura, bucone in una tela abito o sim. Sberleffe o Sbarleffe, taglio o sfregio sul viso.

SBERLAFF. s. m. Frittella. Macchiaccia o imbratto grande sugli abiti.

SBERLECCARS. V. Sperleccars.

SBERLIFF. S. m. Leccapiatti, Leccascodelle, Leccapiatelli, Leccardo, Ghiottone. V. Berliff e Liff.

SBERLIFISEM. s. m. Lecconeria, Ghiottornia. Leccheria, Leccornia, Ghiottoneria.

SBERLOCC'. s. m. T. Bot. Stoppione. Varietà del Carduus Crispus di Linn. che cresce all'altezza di tre o quattro piedi le cui foglie sono spinosissime ed irte.

SBERLOCCIADA. S. f. Occhiata. Guardata.
SBERLOCCIAMENT. S. m. Giramento d'occhi.
SBERLOCCIAR. att. Occhiare. Guardar con
compiacenza: girar gli occhi attorno.
Occhieggiare, sbilucciare.

SBERLOCCIAR, VÈDERGH POCH. Sbirciare.
Socchiuder gli occhi per veder meglio: cosa propria di chi ha la vista
corta.

SBERLOCCIÓN. s. m. Occhieggiatore od anche Bircio. Che va occhieggiando, o sbirciando.

SBERLUSARA O SBERLUSAWÈNT. S. m. Occhibagliolo, Abbagliaggine, Abbarbaglio. Offuscamento della vista per soverchio lume.

SBERLUSIR. V. n. Lucicare, Splendere.

SBERSAJ. S. m. T. Mil. Bersaglio. Luogo ove si va a colpire a segno colle armi da fuoco, e più propriamente segno a cui i tiratori dirizzan la mira. SBERSAJ. S. m. T. Mil. Campo d'esplosione? Spazio che abbraccia o a cui si estende il cerchio in cui divergono i pallini di un fucile esploso.

SBEVACRAB. att. Sbevazzare. Sbombettare, strabere. Bere a larga mano. Sbevere.

SBEVACRON. S. M. Beone, Trincone.

Sbezzolàn. att. Far bezzi a spizzico. Raggruzzolare.

SBGAZZ. s. m. Scorbio. Macchia d'inchiostro caduto sopra la carta. Cassatura, tratti di penna dati ad uno scritto per cancellarlo alla meglio.

SBGAZZ. s. m. Figuret. Bambocci, Fantocci. Le pitture, fatte da chi non sa di pittura, o di disegno. Altrim. Aborto, Sconciatura. Personcina contrafatta e ridicola.

SBGAZZA. add. m. Sgorbiato, Cassato, Pitturacchiato. V. sotto.

SBGAZZADA. S. f. Scarabocchiatura, Cas-

SBGAZZAR. att. Scorbiare. Lasciar cadere lo inchiostro sulla carta per macchiarlo o sia a caso o sia a posta. Fare scorbj. Cassare, Cancellare, annullare, annichilare una scrittura colla penna, con pennello e simili. Far cassature. Scarabocchiare, fare scarabocchi. Imbrattar molta carta per cose da nulla. Pitturacchiare, dipingere goffamente come fanno gl'imperiti.

SBGAZZÉN. S. M. Pittore da chiocciole, Pittore da sgabelli. Pittor granata, dipintoruzzo. Cattivo pittore.

SBGAZZON. s. m. Scarabocchialore.

SBIANCZA. add. m. Imbiancato. Scialbo,

SBIANCZADURA. 8. f. Imbiancatura. Bian. chimento.

DAR 'NA SBIANCZADURA AL MUR. Dare un bianco (Fior.). Scialbare un muro. SBIANCZAR. att. Biancheggiare, Imbianearsi, Sbiancare, Sbiancheggiare, Imbianchire, ma biancheggiare esprime lo stato, l'effetto del colore sul senso; imbiancarsi una graduazione di scemamento; sbiancheggiare una gradazione durevole. Imbiancarsi, Imbianehire. Divenir bianco.

SBIANCZAR. intr. T. de' Cerej. Biancheggio. L'imbiancar le cere.

SBIANCZAR IL CANI. T. degli Organ. Bianchire. Dar loro quel lustro argenteo che le rende lucicanti.

SBIANCZAR LA TELA. Rimbiancare la | SBIGNARSLA. Cogliersela, Còrsele

tela (B. L.). Curarla, purga la bozzima ecc.

SBIASMAR. att. Biasimare, Censur Criticar.

SBIAVÌ, SBIÀVOD. add. m. Sbiadito dato, Sbiavato, Dilavato. Ind smorto pallido anzi che nò. Mc Abbacinato, dicesi di marmo, o simile che abbia smarrito il stro e sia di un colore velato. SBIAVIR. V. n. Smuorire. Farsi d pallido, morticino.

SBIAVIBS. D. p. Smontare, Sm. Sbianchire. Scolorirsi: sbianca lorare.

SMCC'RADOR. S. M. Trincone. Bec Bagòn.

SBICC'RAR. V. a. Sbevazzare, Tr Tracannare, Pecchiare, ma sb re è bere spesso trincare è be tracannare è bere ingordames chiare bere quasi succhiando come le pecchie i fiori. (Mein

SBIESS. s. m. T. d'Arch. Sbieco. bliquità de' muri delle fabbric SBIESS. S. m. T. delle Sarte. Quella lista che si sovrappone dappiede alle vesti donnesche, più dello stesso Drappo dell'al tagliata in tralice acciocchè la nalità delle spine delle allistatui fiorami rompa la vasta linea sono nel resto dell'abito.

SBIÈSS. add. m. Sieco, Sbiescio, bo. Obliquo. Storto.

CIAPAR DE SBIÈSS. Schiancire re scarso. Percuotere o Col Schiancio.

DE SBIÈSS O PER SBIÈSS. m. sbieco, In isbieco, A sghimbe schiancio, Per ischisa, A sch ischiancio. In tralice, A sghem

De sbièss. T. d'Agr. A ca flauto (Lastri). Foggia di te rami d'alberi e simili.

SBIGLA o SBIGOLA. add. m. Smei messo, Sciancato, Senza fic dicesi per lo più di donna n mento e nel vestire.

SBIGNAR. att. Svignare. Fuggire stezza e nascostamente.

ittersela. Andersi ratto, Fudileguarsi qual fumo.

add. m. Dissestato.

. n. p. Dissestarsi. Mandar a proprio a vere sprofondarsi in vinosi.

idd. m. Scomposto, Sconcio, Sciammanato. Disordinato, e negli abiti.

s. m. Cenciosaccio. Disutilac-

edo, Spogliato ag. di cosa prini ornamento.

o Sbiùss. Scusso, Arido. Si ane quando lo si mangia sen-

t. Sbirbare, Sbirbonare. Viı birba, da birbone.

1. Birro, Sbirro, Berroviere, <sup>7</sup>amiglio, Fante, Donzello, ma ministro della giustizia che one ad istanza di essa gli uofo, vale lo stesso ma è voce più particolare dello Stato Il Berroviere era una guara giustizia piuttosto che un ro, e fu per rendere meno evoli i birri che si incomina chiamare Famigli, Fanti, i, che propriamente significano a cosa. In gergo Ciaffero, Az-Bracco , Marabiso.

SBIRR E Al LADER. Fare ai

ladri. V. Zugàr.

f. Sgherra. Donna del birro. s. f. Bargella, Spavalda. Doni, vivace, soprastante, che ha e, che non si lascia comanie la camarlingona o la bra-

s. f. Sbirreria. Atto da sbirro. s. f. Sbirraglia, Sbirreria. corpo insieme de' birri o fa-

s. m. Sqherraccio, Mangiaferertatore, Tagliacantoni, Zafç. di Birro.

s. m. Sbiracchiuolo. Diminut.

T. s. m. Fig. Arditello. Faccia

n. p. Sbizzarirsi. Scapriccirsi. att. T. Mil. Aprire o levar l'assedio. Il rinunziare che fanno gli assedianti all'assedio di una città ecc. Liberarsi dall' assedio. Costringere gli assedianti a levar l'assedio.

SBOBA. S. f. Bigatta. V. Boba.

SBOCCA. s. e add. m. Sboccato, Svivagnato che ha bocca larga. Lubrico, Cronaca scorretta. Largaccio di bocca. Dicesi chi sia disonesto, o soverchiamente libero, o incauto nel parlare. SBOCCA. T. di Equit. Sboccato. Agg. di

cavallo, che non cura il morso e che dicesi anche Bocca perduta.

SBOCGADAZZ. s. m. Svivagnataccio.

SBOCCALAR. att. Fiascheggiare. Comprare il vino a fiaschi ora in un luogo or in un altro. Noi però nel nostro dialetto lo diciam più frequentemente nel senso di vendere il vino al minuto.

SBOCCAR. att. Sboccare. Uscir fuora, metter capo. La Parma sbocca nel Po. -Son due strade che sboccano in una. Sboccarono in venti fuor del bosco.

SBOCCARS. D. p. Allargare, o Allargarei. Dicesi particolarmente dei fori che o vengono ingranditi ad arte, o s'ingrandiscono per l'azion d'altro corpo che entro loro s'aggiri.

SBOCCH. s. m. Sbocco, Sboccatojo. Sboccamento, sboccatura, sboccamento d'una strada. Foce, imboccatura.

SBOCCH D' SANGOV. Canalata o Sbocco

di sanque. V. Sborgh.

SBOCCH D'UN LAGH. Emissario se naturale, Scaricatojo, Trabocco, Rifluto se artificiale. Apertura d'onde i laghi scaricano le loro acque.

SBOCÉN'NI. s. f. Ampolline. Quelle bollicine che si trovano per entro i vetri e che li rendono difettosi e come bu-

SBOCIA. s. f. T. degli Ott. Accecatoja. Strumento a foggia di saetta col quale si fanno le accecature.

SBOCIA. S. f. Accecatura. Piccola incavatura in figura di cono arrovesciato per ricevere la testa o capocchia d'un chiodo, d'una vite o d'altro, siechè spiani e non risalti (Ch'el vaga a fil). SBOCIA. s. f. Pulica, Puliga. Quello spa-

zietto piano d'aria che s'interpone nella sostanza del vetro.

SBOCIADURA. 8. f. T. de' Cesell. Pelle. Il

segno o ammaccatura che lascia ne' lavori di metallo il colpo del ferro.

SBOCIAR. att. T. de' F. Ferr. Accecare. Incavar buchi coll'accecatojo in si fatto modo che possano ricevere le teste delle viti affinchè non risaltino in fuori. V. Svasar.

SBOGHi. add. m. Sbigottito. Malmenato. umiliato da violenti rimprocci.

SBOGNIR. att. Bravare. Minacciare imperiosamente e alteramente. Tartassare, maltrattare, malmenare, sbigottire.

SBOJACA. s. f. Pappolata.

SBOJACRAR. att. Crosciare, Bollire a croscio o a ricorsojo. Bollire in colmo, gagliardamente.

SBOJDURA. s. f. Battitura. Quella scaglietta che staccasi dai metalli nel battersi

SBOJENTAR. att. Sboglientare. Quasi bollire. Scaldar molto, scaldar bene, e dicesi dell'acqua o altro liquido che si metta al fuoco per farne poi uso quando a bollire è vicina.

SBOJENTAR. att. Scottare con acqua o altro liquido bollente. Scottare o Abbrucciure un porco, vale scottarlo per

pelarlo.

SBOJINTON. s. m. Bucatino. Piccolo bucato. Per similitudine noi diciamo Sbojinton un piccolo Ritrovato, cioè un merendino, una cenetta, una festicciuola o altro discreto trattenimento che alcun faccia con alcuni amici e per lo più in sua casa, per divertir la famiglia senza sfarzo o ctichetta.

SBOLAZZAR. att. T. degl'Indor. Imprimere di bolo. Dare una leggera mano di

SBOLOGNAB. att. T. Furb. Vendere. Disfarsi di una cosa ed anche usasi in scnso di Bastonare, Imbrogliare e sim. SBORADURA. s. f. Seme, Sperma. Genitura SBORASAR. att. T. degl'Indor. e Arg. Sboraciare. Purgar dalla borace i la-

SBORDACC'. s. m. Intriso. Broda, liquido, imbratto.

SBORDACCIA. add. m. Imbrodolato. Insozzato, insudiciato, e dicesi per lo più di cose liquide.

SBORDACCIA D'OR, ecc. Fig. Bordato, Guernito, Coperto d'oro ecc.

SBORDACCIAMENT. s. m. Sudiccium zura, Lordura, Sporcizia, L SBORDACCIAR. att. Imbrodolare, Imbrattare di broda, intrider darc.

SBORDACCIÓN. S. M. Sudicio, Lerci dolone. Sozzo.

SBORDACÈNT. add. Brodoloso. In di broda.

SBORDONADURA. s. f. T. de' Cest. tura. Ornamento che i cesta cou vermene a certi lavori, c es. alle zane (còn'ni) da bim SBORDONAR. v. a. T. de' Cest. F.

dature, Ornare. V. sopra. SBORF. s. m. Buffo. Soffio noi nuato, ma fatto a un tratto. SBORF O CANNONADA. Zaffata che danno al naso i mali odori ne sopravvenga a un trattbuffo.

SBORF O FLATA. Sbuffo, Fiato di mandar fuori per bocca i cagionato in corpo per soprabb di bere sì che spruzzoli

SBORF DEL CAVALL. Shuffo. Lo del cavallo nel veder cosa che venti.

SBORF D' VENT. Folata di ven taia.

SBORFADA. S. f. Zaffata. Colpo c no altrui talvolta i liquori, con furia in gran copia e all' viso, come il vino di sciampa SBORFAR. att. Soffiare, Sbuffare

Sborron. s. m. Zaffata. V. Sbo Sgonfiòn.

Sporfon d' vent fredd. Bre Un vento freddo gagliardo.

SBORGAR. att. Stasare.

SBORGARS. D. p. Spurgarsi. Scari SBORGARS, DIR L'ANIM 80. Sc bocca al sacco. Dir l'animo s garsi.

Sborgars el temp. Sfogarsi Dicesi quando dopo alcuni gi golosi piove a ciel dirotto.

SBORGH, SBORGADA. Spurgo. Lo & o trar fuora il catarro dal pe SBORGH D' SANGOV. Canalata, ! o sbocco di sangue. Emoragia gue per la bocca. Emottissa ne che vien da' bronchi per di vasi.

Bíreio, Bornio. Bercilocchio, losco.

s. f. Bertuccia. Imbriacatura, a, sbornia.

d. m. V. Contad. Avventato tato, senza considerazione.

t. V. Contad. Malmenare, Male, Tartassare, Minacciare, Striil basto o i panni addosso. Vi-

add. m. Cinigiato? Così dii focolare ove sia cinigia tutta allo scoperto.

i. att. Allargar la cinigia. Spanstuzzicarla per sentir quel came ancor contiene.

m. Sborso, Sborsamento. dd. m. Sborsato.

att. Shorsare, Dishorsare.

dd. m. Sboscato. Diboscato. att. Diboscare. Sradicare un Disertario.

ARIFOLSEI. Sbossolare, Sfrascare.
AR IL PIANTI. Diramare. (Lastri)
e le ramature minori degli aler farne fascine.

AR IL VIDI. Stralciare le vitt. le i tralci perchè l'uva presso aiare abbia minor ombra.

add. m. Sbozzimato. Purgato

att. Sbozzimare.

.. add. m. Sbottonato. Che ha ti i bottoni.

n. att. Sbottonare. Sfibbiare i

m. Nocciolo. L'abbozzo greguna figura di gesso o simile. L. s. m. Taccio, Staglio.

E, SBOZZADA. Bozza, Abbozzata, atura. Abbozzo, abbozzatura. UN SBOZZ. Dare un taglio. Fare falcamento senza minuti calcoli. add. m. Abbozzaticcio. Appena

n. s. m. T. de' Scult. Scarpel-

att. T. di B. Art. Abbozzare, re. Far la bozza o l'abbozzo, ominciare a dar forma sul quaill'opera schizzata.

SBOZZABLA. Zittire. Finirla, acchetarsi. SBRAGA. Squarciato, Strambellato. Fatto a brani. Soracato vale senza brache. SBRAGADA. s. f. Soracciata. Millanteria. SBRAGAGNA. m. avv. A cavalcioni. Con

una gamba da un lato e una da un altro.

Seragagnars. n p. Spalancar le gambe. Porsi a cavalcioni.

SBRAGAR. att. Squarciare. Stracciare, rompere, spezzare. Strambellare. = Sbracare, cavar le brache.

SBRAGARS UN FUSIL. Scoppiars. Rompersi e aprirsi la canna d'un archibuso nell'atto dello scaricarsi.

SBRAGARS UN MUR, UN MONT. Scoscendersi. Fendersi, aprirsi, spaccarsi.

Serage. s. m. Squarcio, Sbrandolo. Sbrano, rottura, squarciatura. Squarcione accrescit.

SBRAGLAR. V. Sbragar.

SBRAGON. s. m. Spaccone, Spaccamonti, Milantatore.

Seraj. s. m. Grido. Strido, urlo, vocista. Serajada. s. f. Gridata.

SBRAJAFFON. s. m. Schiamazzatore. Gridatore.

SBRAIAMÈNT. s. m. Busso, Gridore. Gridamento, gridata, gridio, schiamazzo.
SBRAJAR. att. Schiamazzare. Gridare ad alta voce, alzar la voce, gracchiare, dar nelle grida. Arrangolare, Rangolare. Aprir la gola gridando forzatamente. V. Zigàr.

SBRAJAR ADRÈ. Bravare. Riprendere ad alta voce. V. Publicazion.

SBRAJAR CHÉ UN STRAZZÀR. V. Strazzàr. SBRAJAR FORT. Gridare a testa. (Franc.) A tutta gola.

SBRAJON. S. m. Schiamazzatore. Grida-

SBRAJON'NA. s. f. Schiamaszatrice.

SBRANA. add. m. Sbranato. Fatto in brani. SBRANAR. att. Sbranare. Ridurre in brani. SBRANZ. s. m. Rebbio. V. Branz.

SBRASA. add. m. Sbraciato.

SBRASADA. 8. f. Sbrociata. Allargamento delle brace

SBRASAR. att. Sbraciare. Allargar le brace. Cercar il fuoco. Stuzzicarlo perchè niaggiormente si accenda. Attizzar la fornace. Stuzzicarne le legne per farle ardere con più forza.

SERATTACUSEN'NA. s. f. Stambugello. Stanzinuccio ore si ripongono gli arnesi della cucina. Vale anche Tinello. V. Guardacusén'na.

SBRATTAR. att. Sbrattare. V. Desbrattar. SBRAZZARS. n. p. Sbracciarsi. Affaticar grandemente.

SBRAZZÓN. s. m. Sbracia. Spaccone. V. Sbragón.

Senega. s. m. Fiandrone. Spaccone, millantatore.

Senénz. s. m. Sbrinzo. Sorta di formaggio che ci vien d'oltrepò.

Sarived. add. m. Floscio, Flaccido. Sucrvato.

SBRIGALETT. S. m. T. Furb. Medico.

SBRIGAR. att. Sbrigare. Spacciare, Spedire.

SBRIGATIV. add. m. Sbrigativo, Spacciativo, Speditivo.

SBRIS. s. m. Tritolo, Minuzzolo (Fior.). V. Bris.

In seris. In bricioli. In pezzettini: in minutissimi pezzi.

In sans. Figurat. Shricio. Brullo, scusso, smilzo, gretto, meschino. Ridotto al verde, in sul lastrico. Fallito.

SBRISLAR. att. Sbriciolare. Sbrizzare, minuzzare, stritolare, ridurre in bricioli. SBRISLEN. s. m. Minuzzame (Fior.).

SBROCAR. att. T. d'Agr. Strancare. Potar le branche o i rami degli alberi. Broccare, levar le frondi dai rami.

Serongon o Serondon. Brodolone, Brodojo, Brodojuolo. Vago, ghiotto della broda, o che s'imbroda. Sudicione.

SBROÈUDLA, SBRODLA, SBRODAJA. Broda.

Quel superfluo della minestra che o
rimane nel calderotto, o si leva davanti a coloro che hanno mangiato.

SBROÈUDLA. S. f. Fig. Sanque.

Andar in Sprobudla o in Brod d' ziz. Andar in broda di succiole, o di lasuque. Provar estremo piacere.

GNIR ZO LA SBROÈUDLA. Versar sangue. E dicesi di quello che cola coppiosamente dal noso per colpo in esso dato.

SBROJAN. att. Sbrogliure, Sbrigare, Strigare, Disviticchiare. V. Desbrojar.

SBROVATTA. add. m. Scottato.

SBROVATTADA. S. f. Scottatura, Scottamento.

Serovatar. att. Scottare. Essere caldo caldissimo, bollente bollente.

SBRUFF. s. m. Proveccio, Sottomano. Rigaglia guadagno, profitto che si ritrac da checchessia oltre il soldo pattuito, Palmata, Ingoffo, Imbeccata. Danari usati a corrompere altrui ne pubblici e privati negozi. Soruffo, buona mano di denari.

SBRUFF D' FARÉR'NA D' POLVRA CCC. Ventata di farina ecc. (Madz.).

SBRUFFAR. att. Spruzzare. Spruzzolare, sbruffare.

Seruffel. s. m. Bolla, Bozza. Piccole enfiatello.

SBRUTTAR. att. T. de' Scarp. Sgalestrare.
Lo stoccar il galestro dal marmo.

SBUCCIAR. att. Dibucciare. Levar le bucce. SBUCCIAR. att. T. d'Agr. Tondere. Tagliare i rami superflui alle piante.

SBUCCIAR. att. T. Bot. Stocciare. Uscire il fiore fuor della sua boccia.

SBUCCIAR. att. T. de' Cest. Ripassare a coltello. Torre da cesti e panieri le estremità sporgenti de' vetrici o i nocchii loro.

SBUCCIAR UN BOGNON ecc. Scoppiare. Uscire la marcia da bubboni e simili, crepare la pellicola che li contiene.

SBUCC'LAR. att. T. de' Setaj. Sbroceare.
Ripulire la seta con un ago, od altro
ferruzzo appuntato, dagli sbrocchi e
sudiciumi che nel filarla vi si sono attaccati.

SBUDLÀ. add. m. Sbudellato. Che non ha più le budella.

SBUDLADA. s. f. Modo basso. Baldracaccia, Bundiera, Svivagnataccia.

SBUDLAR. att. Sbudellare. Ferire in guisa che escano le budella, ed anche Ammazzare.

SBUFFAR. att. Buffare dalla collera. Alterarsi fuor di misura.

SBUFFAR. att. Sbuffare. Il soffiere che fa il cavallo nel veder cosa che lo spaventi.

SBURLAMERDA. s. m. Letamajuolo, ma in senso ingiuriativo o sprezzativo.

SBURLAPASTI. T. de' Conf. Calcatore. V. Anma.

SBURLAMÈNT. S. m. Spignimento.

SBURLAR. att. Spingere, Urtare. Fig. Far di spalla. Ajutar uno sottomano.

Saunton, s. m. Urtone. Spinta forte, spiulone.

Secation. s. m. T. de' Pesc. Cerchiaja. Spezie di rete fermata sopra un asta lunga che termina in semicircolo, con cui si pesca per le fosse.

Saus. s. m. Traforo, Straforo. Specie di lavoretto che sanno le donne, detto dai Francesi Point au jour. - Lavoro di cavo, dicono le donne que' lavori traforati ch'elle fanno in sul pannolino.

SBUSAR. att. Bucare. V. Sbusir.

SBUSACCIAR. att. Foracchiare. Sferacchiare, crivellare.

SBUSACENT. add. m. Foracchiato. Crivel-Jato.

SBUSCADOR. S. m. T. di Gualch. Riveditore. Colni che rivede il panno colla molletta.

SBUSCADURA. S. f. T. di Gualch. Ripulitura. Il pulimento delle lane in sudicio. Rivedina, così dicesi la riveditura o molettatura del panno dopo lavato e purgato.

SBUSCAR. att. T. di Gualch. Rivedere. Levar colle mollette la borra che si trova nel panno tessuto, e purgato. Ri-netare. Tagliar colle forbici i lunghi peli de' vivagni che sopravanzano gli orli.

Sprsin. att. Bucare. Forere, bucherere, trasorare, pertugiare. Sbusare, vincere altrui tutti i danari.

SBUSIR. v. intr. T. de' Caciaj. Bollicare. Svilupparsi nella pasta del frumaggio que' vani spugnosi che fanno rigondare la forma.

Seusia. att. T. de' Caciaj. Traforare, Sfiatare. Quella perforatura che si sa con una specie di spillo alle sorme di cacio che tendono a bollicare per interna gasosità.

Sausia. att. T. di Cuc. Steccare. Far qua e la nella carne dei fori per ficcarvi dentro spicchi d'aglio o sim.

Sausia. v. a. T. d'Equit. Superare, Vincere al corso.

SBUSIN IL COVETTI. T. de' Calz. Stampare. Bucar collo stampo gli orecchiuoli delle scarpe per infilarvi il correggiuolo o sim.

SBUTTON. s. m. Spintone. V. Sburlon.

SBUTTON. S. m. Fig. Sfratto. Congedo, licenza.

ALL' ORA DEL SBUTTON. Al calar delle tende. In sulla fine.

DAR DI SBUTTON. Urtare. Riurtare. DAR EL SBUTTON. Dare il cencio. Li-

cenziare altrui, mandar via.

Un bon sbutton. Sottomano. Ajuto di costa: sussidio, provento straordina-

SBUTTRAR. att. T. de' Cac. Sburrare. Cavar dal latte la panna con che si fa il burro.

SBUZZAR. att. Studellare. Sventrare, cavar il buzzo, la budella. V. Sbudlar.

Scabi. s. m. T. Furb. Chiaro. Siroppo di

cantina, cioè Vino. Scabian att. T. Furb. Bere vino.

Scabiosa. s. f. T. Furb. Rogna.

Scablén s. m. T. de' Pitt. Ociadia. Sedia flessibile di forma triangolare con un semplice cuojo disteso.

Scabnos. add. m. Scabroso. Difficile, Intrigato.

Scaca. add. m. Scaccato. Fatto a scaechi, Scaccheggiato.

SCACADA S. f. Scaccata. Colpo deto con uno scacco.

Scacch. s. m. Scacchi. Le varie figure che servono al giuoco degli scacchi, che sono sedici cioè: un Re, una Regina, due Alfieri, due Cavalieri, due Rocchi, e otto Pedoni per ciascun giuocatore. V. Zugar a scacch.

Scacca. s. m. Casella, Scacco. Uno di que' quadretti, che per lo più si veggono dipinti l'uno accanto all'altro nelle insegne, nelle divise e negli scacchieri con differenti colori.

Scacch. s. m. Scacco. Avviso al Re. Scacch. s. m. Vivandiera. Così chiamasi un Portavivande tutto di stagno o latta formato di più ciottole con due manichi (orcén'ni), soprapposte le une alle altre, e tutte rattenute da un unica striscia di pelle.

Scacch. s. m. T. de' Battil. Quartiz Pezzetti di cordella lunghi un pollice e mezzo 56 de' quali formano il pri-

mo pacchetto.

Scacch. s. m. T. delle Calz. Quaderletto. Specie di gheroncino tra le due staffe a ciascun lato della calza ed è lavorato tutto d'un pezzo con essa. Cogno.

SCACCH A LA TORBA. Seaccorocco. Lo scacco che si da al rocco nel giuoco degli scacchi.

SCACCH AVERT. Scacco scoperto. Quando il Re è talmente bloccato, ch'esso non può più muoversi.

SCACCH ISOLA. T. di Blas. Plinto. Scacco o figura simile isolata nel campo di uno scudo.

SCACCH MATT. Scaccomatto. Così dicesi nel giuoco degli scacchi il chiudere l'andata al re. Tavota.

SCACCH MATT. Fig. Rovina, Danno. Perdita ecc.

DAR SCACCH MATT. Mattare, Dare scacco matto. Dare scacco matto di pedina nel mezzo del tavoliere: Fig. Rompere l'uovo in bocca, guastare o rompere gli altrui disegni, ed anche cagionar danno o perdita.

FATT A SCACCH. Fatto a scacco. Fatto a dama, a quadretti, a quadrelli. Scaccato, scaccheggiato.

SCACCHERA. s. f. Scacchiere. Tavola scaccata e quadra composta di sessantaquattro quadretti, mezzi di un colore e mezzi di un altro, chiamati scacchi, sopra la quale si giuoca colle figure dette pure scacchi.

Scaciarsia. m. avv. Deliziarsi. V. Sgagiarsia.

SCACLA. add. m. Scaccolato (U. T.). Spillaccolato, Senza Caccoli o Pillaccoli.

SCACLAR. att. Spillaccherare, Scaccolare. Levar le pilacchere o zacchere. Smorbare. Pulire o liberar checchessia da alcuna cosa rea o sudicia.

Scadagnon o Scadavon. Ciascheduno, Ciascuno, Codauno, Catuno.

SCADENT. add. m. Scadente. In cattivo

i,

SCADENZA. s. f. Scadenza. Scadimento, ed anche Risposta. T. de' Merc. il termine in cui scada un pagamento.

Schder. att. Scadere. Declinare, venire in peggiore stato, ed anche il tempo prefisso in cui si ha a fare un pagamento, o altre cose.

SCADNA. add. m. Scatenato, Sconesso. SCADNAR. att. Scatenare. Levar le catene, scioglierle. SCADNARS. n. p. Scatenarsi. Sciors dalla catena, e per metaf. Scap ri, sollevarsi con furia ed im SCADNAZZAR. att. Schiavacciare. I levare i chiavistelli.

Scador. s. m. Seccatojo, Seccato go ad uso di seccarvi frutta Scador. s. m. T. de' Birr S Specie di graticcio da seccare tallito.

Scadu. Scaduto. Agg. d'interessi non pagati.

SCAPA. S. f. T. de' Chiod. Came co nel ceppo in cui si impian da dell'incudine de' chiodajue

SCAFADA. s. f. Canto. L'angolo che si forma da due case una delle quali sia più inna l'altra. Cantonata dicesi l'al sterno di una casa che sporgo SCAFABLÀ a m. T. de' Tabace.

SCAFABLA. s. m. T. de' Tabacc. I fine. Sorta di tabacco da fumi ciato sottilmente e tratto da tabacco scelte.

Scafias. s. m. T. de' Drogh. a Sorta d'involto fatto di pelle satura di mazze o costole d che forma come una cassa, e si chiudono le gomme e gi che ci vengono dal Levante.

Scaff. V. Scacch.

Scaffale. s. m. Scaffale. Strume lo più di legno ad uso di ter scritture e simili. V. Scanzia. Scagargnar. V. Scagazzar.

Scagazzada. s. f. Scacazzio. :

SCAGAZZAR. att. Scacazzare. Ci più riprese e in più luoghi. care, bruttar di merda.

SCAGAZZÓN. 8. m. Cacacciano. Cl ca sotto, fig. Merdellone, A Arrogantello.

Scala. s. f. Scaglia. Pezzuolo di che si fa saltare collo scalpel randolo. Scheggia pezzetto s legno che staccasi da un altr vorandolo o altrim.

SCAJA. s. f. Fig. Bagascia. Bacornacchiuzza, pedina, donna tito.

SCAJA. s. f. T. de' F. Ferr. cio. La scorza del ferro bolli

₹

orza del ferro che si stacca percosso dal martello sul-

f. T. de' Mur. Sverza. Picgia di mattone o pietra con mpiono le fessure delle mu-

f. T. de' Ram. Ramina. che scappa nel rinfocolare

f. T. de' Tabacc. Scaglietta,

Sorta di tabacco di grana
non più in commercio da

pess. Squamma, Scaglia. dura e scagliosa del pesce sente.

m. Scheggiato, Sverzato.
Scheggiare. Fare scheggia.
ALL. Sverzare. Far isvezze.
METTER DIL SCAJI. Rinverzare.
SSURE di legname con pezgno, che diconsi sverze. Ma
ilio del riempire con ischegie
il vano che resta tra pietra
nel murare.

eggiarsi. Rompersi in ischeg-

UN DID ecc. Scalfirsi, Grafvarsi un poco di pelle, pealquanto in sul vivo.

f. Scaglietta, Scheggetta.
aglia. Scagliuola.

Schegge.

A IL SCAII. Scagliare. Levar

- . f. Scagliuola, Pietra speelenite. Spezie di pietra tele al talco, altrimenti detta d'asino, della quale si fa il loratori, ed anche una commestura, con cui si ricuotavole e simili.
- a. s. f. T. Bot. Scagliola. cresce in montagna nei luoosi. Il Milium paradoxum
- s. s. f. T. de' Tabacc. Crusca. farina di tabacco tratta daliu grossa della foglia. Scheggione. Grossa scheggia. . m. T. de' Bottaj. Lulla.

Scajón. s. m. T. di Vet. Scaglioni.
1 quattro denti canini del cavallo.
Scajós. s. m. T. Furb. Pesce.

Scaros, add. m. Scaglioso. Che ha scaglia o che si scaglia.

Scala. s. f. Scala. Così dicesi in genere tuttociò che è fatto acconcio a salire o scendere per distinti gradi posandevi il piede. V. Scala d' cott.

SCALA. Figurat. Scala. Ordine di cheechessia che vada gradatamente crescendo o scemando. Tutto quello che da una cosa ne conduce ad un altra.

SCALA. s. f. T. d'Agr. Vicenda. Ruota o giro delle coltivazioni del medesimo terreno. Dicesi Ammendamento de' boschi. Il taglio regolare degli alberi boschivi secondo la loro età e secondo certe regole che importano alla maggiore e miglior produzione de' boschi.

SCALA, s. f. T. d'Agrim. Scala metrica. Determinata misura di miglia o leghe per rilevar le distanze da luogo a luogo, o l'estensione d'un luogo.

SCALA. s. f. T. Mus. Scala. Successione gradata di suoni rappresentata da note ascendenti o discendenti sul rigo. Grec. Diagramma.

SCALA A CORDÓN. Cordonata, oppure Scala a cordonata. Quella che invece di scalini ha pietre, rotonde per lo più, in foggia di mezzo bastone.

SCALA A LUMAGA. Scula a chiocciola. Quella che rigirandosi in sè stessa, si appoggia da una parte al muro e dall'altra o sopra sè stessa o sopra una colonna. Dicesi Scala a pozzo, la scala a chiocciola quando le branche rigirano intorno a collo sicchè nel mezzo rimane uno spazio tondo a mo' di pozzo.

SCALA A MAN. Scala portatile, a mano. Scala A Pertga. Staggiera. Specie di scala che consiste in una soda staggia attraversata da piuoli a guisa di rastrello.

SCALA A VINTAJ. Scala da scorrere. Scala con piuoli snodati che si nascondono negli staggi e chiusa ne formano come un solo.

SCALA COMDA. Scala agiatissima. Che si sale e scende senza grave fatica. SCALA CON I PIÀN. Scala a palshi. Quella che ha i gradini larghi di ta-

SCALA DA MUR. Scala murale. Cioè che si appoggia al muro.

SCALA D' CORDA. Scala di corda. SCALA D' CORDON D' SEDA. Scala di sela.

SCALA D' COTT. Scala stabile. La scala di pietre che mette a vari piani della casa o sim. Componesi di

Cassa. . . . . Gabbia.

Impost . . . Impostatura-Mantègn. . . Appoggiatojo.

Pechi. . . . Scalini, Gradini.

Rampant . . . Branche.
Ripian . . . Pianerottolo.

Viv . . . . . Anima. Zima. . . . Caposcala.

SCALA DE STRABALZ. Scala a collo. Quella che ha un solo muro nel quale sono incastrati da una sola parte i gradini di marmo o legno.

SCALA DOPPIA. Scala aperta, Scaleo. Scalone. (Ramb.), se ha un solo rampante. Scala di legno che si apre in due ed aperta raffigura un compasso e si trascina ove è il bisogno di farne uso.

SCALA D' PROÈUS. Scala a piuoli; la quale si compone di due staggi o correnti in cui sono collocati di tratto in tratto ad eguale distanza i piuoli che servono di scaglioni.

SCALA DRITTA. Scula distesa. Quelle che è in diritta linea a differenza delle scale a chiocciola. Scala erta, dicesi quella che ha poco sdrajo ed è molto ripida.

SCALA INCASSADA. Scala a cassetta. Scala tra due muri.

SCALA OBBA. Scala cieca.

SCALA SEGRETA. Scala segreta. Scala che non è d'uso comune.

SCALA VOLANTA. Scala a volo. Quella le cui branche non sono appoggiate ai fianchi da alcun muro e solo si reggono sulla loro impostatura.

DAR ZO DA LA SCALA. Tombolare tutta quanta la scala.

FAR LA SCALA. Scalire, Ascendere o Discendere le scale.

IN ZIMA A LA SCALA. A sommo le scale. (Vasari). A caposcala.

PER SCALA. Gradatamente, A
PENDENZA DLA SCALA. Sdrajo.
SCALADA. 8 f. T. Mil. Scaluta. A
muraglia che si fa con scale
possessarsi del luogo assediato
zione, scalata furtiva che dà
per introdursi in una casa a
Acrobatico, Grec. Qualunque
di salitojo, ossia macchina pe
ma specialmente le belliche.
SCALAMENT. 8 m. Scalamento. 1

SCALAMENT. s. m. Scalamento. :

l'effetto dello scalare.

Scalar. att. Scalare. Salire, mo un luogo con iscala.

SCALAR. att. Digradare. Scaletta.

SCALAR. att. V. Contad. Imj Calere, altrim. Osare.

SCALAZZA. S. f. Scalaccia. Pegg. SCALCH. S. m. Scalco. Quegli ch o mette in tavola le vivande. SCALDABANCHI. S. m. Fannullom cacciere. Chi frequenta le p cioè i luoghi publici per ciar Ozios.

SCALDADA. 8. f. Un caldo, Scaldate
DAR 'NA SCALDADA. Dare ui
Scalducciare.

SCALDALETT. S. m. Scaldaletto. V. SCALDAMAN. S. m. Scaldamane. giuoco puerile che si fa pon mani de' vari giuocatori l'ur l'altra e tramutandole sopra h le ogni volta per scaldarsi le SCALDAMÈNT. S. m. Riscaldo.

SCALDAPOLS. V. Polsètt.
SCALDAR. att. Scaldare. Indurre
in checchessia.

SCALDAR. att. T. de' F. Ferr in caldo. L'operazione di t ferro o l'acciajo nel fuoco de brica, perchè prenda quel s calore che è necessario per piegarlo o fabbricarlo. Tre sou del caldo, cioè Caldo rosso ciliegia e Caldo bianco, che è giore che si possa dare senza ferro entri in fusione.

SCALDAR EL FERR T. de' Chi lire il ferro. Rendere il ferro lavoro.

SCALDAR EL PRIM FÓREN. Dio Riscaldare il forno la prima vo giornata dopo che è raffreddato. Dicesi Caricare o Scaldare il rimetter fuoce in esso ogni volta che è già calca.

SCALDAR EL RASOR. T. de' Barb. Scaldare il rasojo. Immergerlo nell'acqua calda perchè riesca più smusso il filo nel radere quelle parti della barba ove i peli sono più resistenti.

Scaldans. n. p. Riscaldarsi. Riprendere

il calore perduto.

SCALDARS. n. p. Darsi una lieta o un buon caldo, Scaldarsi. Accostarsi al fuoco, esporsi al sole ecc. per riceverne il calore: e figurat. Pigliarsela, Riscaldarsi, Rinfocolarsi, entrare in collera, infiammarsi per qualche affetto o commovimento interno. Scaldarsi 1 Ferr. Fig. Cuocersi. Innamorarsi ardentemente, scaldarsi d'amora.

Scaldars II. 3 ORECCI. Scaldarsi di vino. Ed anche Far gli occhi grossi, Entrare in valigia: Saltar in sulla bica Incollerirsi, riscaldarsi.

SCALDARS IN T'UN APPARI. Pugnervisi, Infervorirsi. (Franc.)

SCALDATORI. s. m. Scaldatojo. Stanza comune ne' monasteri, dov'è il cammino.

Scaldavivandi s. m. Scaldavivande. Strumento di più fogge, ad uso di tener calde le vivande nei piattelli. V. Stua da ensen'na.

SCALDÉR. S. m. Scaldaletto. Vaso di rame o simile in forma di padella, con coperchio traforato, dentro al quale si mette fuoco, e con esso si scalda il letto.

Bus del scalden Occhi dello scalda-

Scalin. s. m. Scalino. Scaglione, grado, gradino. V. Peca.

Scalen. s. m. T. de' Carr. Ridoli, Cosce. I lati d'un carro allorche son fatti a rastrelliera con piuoli o stecche. Scalen. s. m. T. de' Squer. Staminare. Pezzi di legno più o meno curvi che formano parte della costa di una nave o navicello.

1 Paus scalen. Invito. Que' primi gradini che accennano una scala. V. Pechi. METTER I SCALÉN. Imbonar le staminare. Calettarle tra loro e riempirae i vani con legni di riempimento.

Scaletta o Scalen'na. s. f. Scaletta, Scalina. Piccola scala.

SCALETTA. s. f. Scaleo. Specie di scala movevole con due o tre gradini che si regge sui proprii picdi.

SCALETTA. s. f. Sdrucciolo. Quella scesa che talor si trova in una svolta per discendere da luogo alto in basso, come dalla nostra Strada del ponte di mezzo verso la Ghiaja.

Scaletta. s. f. Cincischio. Sorta di taglio mal fatto a foggia di dentello.

SCALETTA. s. f. T. di Goalch. Scala. Colpi di forbici, o solchi fatti ne' peli del panno per soverchia fretta, o perchè le forbici stringono troppo nel taglio.

SCALETTA. s. f. T. de' Torn. Scaletta. Regolo di legno a sinistra del tornitore nelle cui tacche si ferma all'al-

ltezza voluta l'appoggiatojo.

SCALETTA. s. f. T. di Vet. Scaletta o Pusso d'asino. Strumento di ferro per tener aperta la bocca dei cavalli e de' buoi quando si fanno esplorazioni ed operazioni in essa.

SCALETTA DA ALTARI. Salilojo.

SCALETTA DLA TIORBA. T. de' Tabacc. Scaletta? Quella che regola il movimento della trincia.

CONT A SCALETTA, CONT SCALAR. Conto graduale, graduato, di proporzione. Cioè fatto con la scala di proporzione.

FAR LA SCALETTA. Fare scala. Servire o far servire di scala la propria persona perchè altri salga o dia la scalata ad un luogo. Fare il saliscendi, Far la scalina, Far montare un uccellino coi suoi piedini da un dito all'altro della mano della persona.

SCALETTI DEL MAZZABÈCCH. Sproni. Ritti con vari piuoli in essi infissi che servono per assettare la carrucola della berta. SCALETTI DLA PIOLA. Balsi. Le irregolarità che lascia la pialla nella superficie del legno riscontroso.

Scalev. s. m. T. d'Agr. Diramatura, Scapezzamento. Taglio de' rami degli alberi che si fa ordinariamente di tre in tre anni. V. Scalvar.

Scalev. s. m. T. delle Sart. Scollo. || Sparo da collo o apertura delle camicie da donna. Generalmente Taglio angolare, a sghimbescio, a schisa, a schiancio, a sbieco.

Scaley dil vesti ecc. Scavo. (Fior.) Scaley DLA MANGA. Giro. Taglio circolare al quale si cuce la manica.

Scalp. s. m. T. Furb. Boccale di vino. SCALFABOTT. s. m. Pantofola di cimossa. (Fior.) Scarpa di feltrali. (B. L.) Scarpe per lo più di cimossa che si sovrappongono alle altre onde tener più caldo il piede e per camminar sicuro sul ghiaccio.

SCALFAROTTAR. s. m. Pantofolajo. Chi fa le pantofole ossia le scarpe di cimossa. Scalfarottén. s. m. Pantufolino. Scarpettina di feltrati pe' fanciulli.

SCALIA. s. f. T. d'Agr. Pollino, Ficcatojo, Terreno di polla, Acquitrino. Terra frigida ove scaturiscono polle d'acqua che stagnano. V. Sortùm.

SCALINADA. 8. f. Scalinata. Ordine di scalini avanti ad una chiesa. Scalea, doppia scalinata che mette ad uno stesso luogo. Gradinata, dicesi la breve scalinata che è tra la balaustrata e l'altare elevato.

Scalfett. s. m. T. Furb. Mezzo boccale. SCALMANA. s. f. Scarmana o Scalmana. Infermità cagionata dal raffreddarsi immediatamente dopo d'essersi riscaldato. Caldana.

Scalmana. s. f. T. d'Agr. Afa. Malattia delle piante per cui appassiscono i fiori e le foglie in forza di una escedente evaporazione.

SCALMANA O SCARMANA. 8. f. T. di Vet. Attrappatura, Attrappamento. Infiammazione cutanea del petto e sue vicinanze che viene a' cavalli e simili, per freddo umido.

٠,

CIAPAR 'NA SCALMANA. Scarmanarsi o Scalmanarsi. Prendere una caldana, e dicesi di persona. Attrapparsi di cavallo. Afare, (v. di reg.) direbbesi delle piante.

Scalmana. add. m. Scalmanato, Accaldato, Afato. V. Scalmana.

SCALOGNA. 8. f. T. Bot. Scalogno. L'Allium ascalonicum Linn. Specie di agrume simile alla cipolla, ma di piccol capo.

Scalon. s. m. Scalone. Scala grande. Scalon. s. m. Casciajo. Specie di scaffale a molti palchetti sostenuti da travicelli verticali collegati, sui quali si tengono in serbo le forme del cacio ne' cacili.

Scalon. 8. m. Scalo. Quella coppia di travicelli sulle quali si voltolano botti, balle ecc. dai facchini.

Scalon a du rampant. Soalea. V. Scalinada.

Scalona. add. m. T. Mil. A scaglioni. Scalonar. att. T. Mil. Porre od Accampare a scaqlioni. Così dicesi il disporre i vari corpi dell'esercito gli uni dietro gli altri a somiglianza de' scaglioni di una scala.

Scalon'na. s. f. Scalona. Scala lunga e

grande.

SCALOPI. S. f. T. di Cuc. Braciuolette in salsa. Fettine di vitello panate, soffritte e poste in umido a cuocere,

SCALUMAR. v. a. T. Furb. Scorgere, Vedere. V. Slumar.

Scalvà. add. m. T. d'Agr. Scapezzato, Diramato. Privato de' rami. Dicesi Bernoceolato quell'albero messo a capitozza, come il salcio, di cui si tagliane le frondi per procurarsi de' pali o de' vincigli.

Scalva. add. m. T. delle Sarte. Scollato. Che ha lo scollo come per es. le camicie, le vesti e sim.

Scalvada. s. f. T. d'Agr. Scapezzatura, Scapezzamento.

Scalvador. s. m. T. d'Agr. Scapezzatore. (Lastri) Colui che scapezza o dirama le piante.

Scalvadura, s. f. T. delle Sart. Scollatura. Lo scollo delle camicie e simili. Scalvar. att. T. d'Agr. Scapezzare, Diramare. Tagliar i rami agli alberi infino presso il tronco. *Capitozzare*, Scapitozzare, lasciare il solo tronco. Rimondare, il togliere que' rami che disadornano la pianta. Divettare, il tagliar le cime delle piante. Tondere, il rotondare il capello della pianta. Coronare, scapezzar a corona i gelsi. Tramarrare, tagliare i rami delle ceppe sterpigne tra le due terre per ajutare le ceppaje delle fratte. V. Podar.

SCALVAR IL CASTAGRI. Scaechiare. Tenerie monde da' cacchi e da' rami inutili.

SCALVAR IL SESI. Tosare. Ritondare

le siepi.

SCALVAR 'NA CAMISA. Fare lo scollo, e generalmente lo diciamo del Tagliare angolarmente, a schisa ecc. V. Scalev.

SCALVAR 'NA MACIA. Arroncare.

Scalz. s. m. Estremità. L'estrema parte di checchessia: contrario di punta.

Scalz. s. m. T. d'Agr. Ceppo. La parte più bassa e più vicina alla radice di una pianta.

SCALZ DEL COPP. Testata. L'estremità

più larga del tegolo.

SCALZ D' TÉN'NA. Sgocciolatura. L'ultimo vino che si trae dal tino.

SCALZ D'UN PASS. Pedale. Così dicesi per analogia alla parte della fascina opposta alla vetta. (zima)

SCALZ D'UN FUSIL, D' NA LANZA. Calcio. Piede d'archibuso, di lancia e si-

Scalza. Sealzato. Add. di dente che non sia serrato e coperto dalla gengiva.

SCALZADA s. f. Calcio. Colpo che dà col piede il cavallo o altra simil bestia. V. Calz.

Scalzadon s. m. Scalzatojo. Ferro da scalzare i denti.

SCALZAMURAJ. S. m. T. Furb. Piccione, Colombo.

SCALZAR, TRAR DIL CALZADI. Scalciare. Scalcheggiare, calcicare, calcitrare, sparare: è in modo furbesco. Mandare a Calcinaja, sprangar calci. V. Descalzar. SCALZAR LA BRANCA. T. de' Canap. Graffiare la manata. Strappare col graffio la manata che si vuole pettinare.

Scalzanén. s. m. T. d'Ornit. Cardellino, Carderugio. Uccelletto che ha il capo rosso e l'ali chiazzate di giallo e di nero, e canta dolcissimamente. Il Frin-

gilla carduelis. Linn.
SCALZARÉN. Fig. Suggettino. Persona scaltrita, ed anche giovanotto che

canterellando sotto i balconi dell'in-

SCALZGNAMENT. S. m. Scalpiccio. Lo stropicciamento de' piedi in andando.

si piglia gusto di far l'innamorato,

Scalzgnin. att. Scricchiolare. Scricchiare. Scalzgnin. att. Fig. Menar le caleole, Macinare. V. anche Scarzgnar.

Scalzina. add. m. Scalcinato? Distonicato, privato dell'intonico.

SCALZINAR. att. Scalcinare. Levar la calcina dai muri, guastandone lo intonico.

SCALZINARES. n. p. Scanicare. Spiccarsi dalle muraglie e cadere a terra gli intonachi.

Scambi. s. m. Cambio. V. Cambi.

Scambiar i personèr. T. Mil. Commutare i presi. V. Cambiar.

SCAMBIETT. s. m. Scambietto. Il tornare addicttro come fa la lepre; ed è anche un salto che si fa ballando.

Scamonea. s. f. T. Bot. Scamonea, Scamonio. Pianta che cresce e si coltiva nel levante, da noi conosciuta pel sugo lattescente delle sue radici, che ridotto a stato concreto si conosce in medicina e in commercio sotto il nome di scamonea. Ve ne sono di due sorta, quella in lagrime è la migliore. La pianta è chiamata da Linn. Convolvulus scammonia.

Scanottada. s. f. Trafurelleria. Traforeria, ruberia.

Scanottan. att. (dal Franc. Escamoler). Furacchiare, Trafurare. Camuffare.

SCAMOTTORUR. S. m. (Franc.). Trafurello, Baro, Barattiere. Ladroncello, sottile inganatore.

Scamp. s. m. Scampo, Discanso. Salute, salvezza.

An GH'È D' SCAMP. Di qui non si esce. SCAMPANAMÈNT. s. m. Scampanata, Scampanio. Gran suono di campane. Tempellata, suono interrotto di campane. SCAMPANAR. att. Scampanare. Fare un

Scampanar. att. Scampanare. Fare un gran sonar di campane, altr. Tempellare.

Scampar. att. Salvare, Liberare. Trarre di pericolo.

SCAMPAR. Intr. Campare. Vivere.
SCAMPAZZAR. intr. Campacchiare, Campar refe refe. Vivacchiare, campar male, a stento.

Scan. s. m. Scanno. V. Scann.

Scana. s. m. Tritone, Scannapidocchi.
Povero in canna.

Scana. add. m. Scannato. Sgozzato.

Scanaconfrén. s. m. Scipitello. Un uomo senza sale.

Scanapón. s. m. Scannatojo. Luogo dove si scannano gli animali per la beccheria.

Scanaross. s. m. Contrafosso. Fosso profondo. Rompicollo, luogo in cui facilmente si cade. Tucca, Attacca, Intacca. Piccolo taglio, squarciatura o mancamento, in legno, pietra, ferro o simile.

Scanagall. s. m. Castraporcelli, Castrino. Coltello di cattivo taglio.

Scanalar, att. Accanalare. Fare o scavare checchessia a guisa di canale. V. Scanlar.

Scanapioèuce. s. m Scorticapidocchi. Piattola, spizzèca, tignamica, mignatta, zacchera, pilacchera, spilorcio, avarone.

Scanar. ett. Scannare. Tagliar la canna della gola.

SCANARS. n. p. Sgozzarsi. Uccidersi, Accoltellarsi.

Scanavuccian. att. T. de' Can. Dipelare la canapa. Levare il tiglio del cananulo.

Scandal. s. m. Scandaglio, Piombino.

Strumento di piombo che legato ad una funicella chiamata Sagola, serve a misurar l'altezza de' fondi. Fiasca idrometrica. Strumento inventato dal Nardi per misurare la portata dell'acqua di un fiume, canale o simile.

Scandal. s. m. T. di Ferr. Facchiaro. V. Faciar.

FAR 1 SO SCANDAJ. Fig. Scandagliare, Fare i calcoli. Riandare entro se le ragioni del fare o non fare una cosa.

SCANDAJADOR. s. m. T. de' Salin. Assaggiatore. Colui che nelle moje assaggia il grado di saturazione delle acque delle moje.

Scandajar. att. Scandagliare, o Piombinare. Gittar lo scandaglio. Fig. Esaminare per lo minuto.

SCANDAJAR. att. T. de' Squer. Stazdre. Misurare una nave per vedere se è della tenuta che deve avere.

Scandalizzan. att. Scandalizzare, Scandalizzare, Scandalizzare. Dar mala vista.

Scandalos. add. m. Scandaloso, Scandalissatore. Scandela. V. Scanzia.

Schnoll s. m. Scandalo. Scananche Inconveniente, Indecen Scanello. Arness dere, deschetto, predella. V. & Scanello s. m. T. de' Mac. S. Quel taglio del culaccio che è cino alla coscia.

SCANÈLL. T. di Vet. V. Scrai SCANÈLL. s. m. T. de' Sque gliotto. Ganghero che assembi glia, confitto al timone perch voltarsi.

Scanell da violen. Ponticell legnetto che tien sollevate la Fig. Gobbuzzo, Gobbetto. Uno to gobbo, rattratto, rattrappa Scanen. s. m. Sgozzino (U. Tos tello di lama stretta e cuspic

quale si fa uso specialmente p zare i polli.

Scanén. s. m. T. de' Becc. Scan
Specie di coltello colla punta
con cui i macellai scannano
montoni.

SCAMPORGNA. 8. f. Sninfia. Schifig. Nicchiolina.

Scanfos. s. m. Rigetto, Scarto. (
schina e sdruscita, e dicesi p
di chiodo smentato o spunto
tra coserella monca.

Scanfûzen. s. m. Conca fessa, S. V. Livell e Scanfus.

SCANLA. add. m. T. d'Arch. Acc Scavato a guisa di canale e p so Intagliato a solchi o a ca.

Scanladura, s. f. Scanalatura, latura, Canale. Così dicesi di que' solchi fatti colla dovulungo il fuso della colonna Glifo il canaletto che serve mento in alcuni membri d' tura.

SCANLADUBA D' UN CORTÈLL. Ra zie d'augnatura curva o a r dalle due parti del taglio d' mina di coltello o di qualsivoj mento.

Scanladuri. s. f. pl. T. de' Torc Solchi regolari del tamburo c tojo che guidano i fili sui fi volanti. a. att. Scanalare. Incavar legno, etra, o simil cosa per ridurla a i di piccolo canale. Scannellare, egli Otton. Fare incavi sottili.

t. s. m. Sgabellino, Sgabelletto.

s. m. T. de' Carr. Scannello. Noli due pezzi di legno situati l'ul dissopra della sala, l'altro sotto edana, per sostenere le stanghe na carrozza. Le sue parti sono:

lén . . . Rialzi. li . . . Chiocciole. harètt . . . Gamberino. stri . . . . Cosciali.

a del masc' . Piastrone.

on . . . Ruotino di volticel-

i del mosc'. Staffe del mastio. i del rodlon. Staffe di ruotina.

i del tiròn . Staffe del puntoncino.

i d' testa . . Ghiere di testata. tan. att. T. Mil. Cannoneggiare. V.

ANONAB. att. T. de' Setaj. Trascane. Svolgere la seta o altro da un none o cannello all'altro.

s. m. Scansamento. Schisamento.

LRS. add. m. Vuoto. Dicesi di corche sia senza l'usato necessario ci
Sfiancato, Voto, Sbulimo, dicesi
avallo quando i fianchi di lui son
i, non a livello delle costole e delnehe e come ritratti in su. Affossato
si de' buoi ed anche delle vacche
ssime al parto.

ANS D' FAZIA. Di viso traffitto o

nfuto (Fir.).

scans. A risparmio. Per cansare, ivare, evitare, siuggire; a cessare. E scans. Obbliquamente.

AFADIGA. s. f. Fuggifatica, Francaope. Uomo che schiva, sfugge la
ca, i pericoli. Ciccialardone, Scando.

AR. att. Cansare. Scansare, sfuggi-

CANSAR. att. T. de' Scherm. Sfalsare. nder falsi, scansandoli, i colpi delvversario.

LANGAR IL DIVICOLTÀ. Andar largo, o lo ai canti. Esser destro e cauto.

Scansia. s. f. Scansia, Scaffale, Scancia (ma non Scanzia). Strumento per lo più di legno ad uso di tener libri, scritture e simili. Ha:

Dént.. . . Tacche. Pe . . Fondo. Pian . . Palchetti. . Mensolette. Rigott Schinal . . Dossale. . Fiancate. Spali. Sportèi. . Imposte. Tramezi. Tramezze. . Cappello. Zimasa .

Scansia in t'el mun. Repositorio.

Piccolo armadietto praticato nel muro
per uso di chiudervi checchessia. V.

Armari.

SCANTA add. m. Svegliato, Accivettato. V. Descanta.

Scantinar. att. Stuonare. Uscir di tuono. Fig. Dar in ciampanelle, errare, forviare, andar fuori di via, mancare, uscir di proposito. Svariare, Avere il cervello a oriuoli. Esser volubile girellajo. Balenare. T. Merc. Essere in pericolo di fallire.

Scantonal. add. m. Scantonato, Smusso. Scantonadura. s. f. Scantonatura. Il luogo e la parte scantonata.

SCANTONADURA DLA FRONTA. Cantonata (Franc.).

Scantonan. att. Scantonare. Levar i canti a checchessia. Smussarc.

Scanzla o Scandela, Scandela, Scandela, Orzola. Una delle varie specie dell'orzo vero cioè l'Hordeum disticum di Linn. usata come alimento da' nostri montanari e per altri usi domestici.

DLA SCANZLA. Di niun conto. Inutile, dappoco.

Scanzlar. att. Scancellare. Cancellare, cassare. V. Scassar.

SCAPA. Scappato. Fuggito.

SCAPÀ PEGRI CHE L'LOV BADÀCCIA. Badate pecore che il lupo sbadiglia. E dicesi per ischerzo a chi sbadiglia scompostamente.

Scapada. s. f. Scappata. L'atto dello scappare: la prima mossa del cane o del cavallo liberati dal ritegno che li impediva. Fig. error grave e poco considerato in fatto o in detto. SCAPADA. s. f. Tratto, Prizzo. Modo vivace di rispondere o di operare.

SCAPADA. 8. f. T. di Gualch. Berdiglione. Filo che si intermette nel tessere a cagione di un ginocchiello.

DAR 'NA SCAPADA IN T' UN SIT. Fur una gila, una corsa.

DE SCAPADA. m. avv. Alla sfuggiasca, Alla sfuggita. Di sfuggiasco, di passaggio, di soppiatto, sottecchi, furtivamente, nascostamente.

DE SCAPADA. T. d'Equit. Di volo, A briglia sciolta. A tutta carriera, a tutta briglia. E dicesi dei cavalli, correnti o fuggenti.

SCAPADELA. s. f. Scappatella, Scappatina. E nel senso di primo error giovanile dicesi anche Sboccatura.

FAR DIL SCAPADÈLI. Correre un po' la cavallina. Cavarsi ogni suo piacere a beneplacito, come il cavallo libero e senza freno.

SCAPADOR. add. m. Corridore, Veloce al corso. Cavallo corridore, cane corridore.

SCAPADOR. Figurat. Sfrenato. Giovane che s'abbandona talvolta alle sfrenatezze.

Scapament. s. m. Scappatura, Scappata.

Ma dicesi più propr. di chi scappa
evadendosi da carcere a sim.

SCAPAMENT. s. m. T. degli Oriv. Scappamento. Meccanismo per cui il regolatore riceve il moto dell'ultima ruota, o lo rallenta perchè l'orivolo si possa movere. Hanvi varie sorta di scappamento, cioè Scappamento a retrocedimento, a riposi, ad asta, a aerpentina, a palette, ad ancora, a cilindro, a forza costante, a conca,

SCAPAMENT. s. m. T. de Raza. Scoppietto. Sorta di fuoco artifiziato, come stelle, topimatti ecc. che fauno strepito nella esplosione.

Scapar. att. Scappare, Fuggire, Darla a gambe. Nota però che dirassi meglio scappare il sottrarsi dalla prigione o dal pericolo di andarvi. Fuggire all'allontanarsi dai pericoli imminenti. Darla a gambe, vale fuggire spaventato il più spesso per viltà. Scappa il reo, fugge il savio per e-

vitare un male imminente, la gambe il pusillanime.

SCAPAR. att. T. di Giuce. Di posta, Far passo, Essere e Non tener l'invito, e così o Fare una cacciata, il cos l'avversario a rinunziare all'i SCAPAR. att. T. de' Pesc. Se Dicesi quando il pesce attac l'amo se ne stacca e fugge.

SCAPAR A LA SVELTA. Leppare

SCAPAR CMÈ L' DIÀVOL DA SANTA. Fuggire come il Dic croce.

SCAPAR DA BIDER. Non potes le risa.

SCAPAR DE SCÔS. Scantonare.
SCAPAR D'IN MAN. Squizzare
gir di mano. E dicesi de' pes
o sim.

SCAPAR DITT. Uscir di bocca. SCAPAR EL PONZON. T. degl' l Caratt. Doppieggiare. Battere i zone la matrice in modo che condo o terzo colpo devii da primo e renda così l'impron lettera o quasi doppia od ombi SCAPAR EL PONT. T. de' Sai dere il punto. Dicesi quando p canza di nodo la gugliata ne punto sul cucito ma trascori fuora.

SCAPAR FOÈURA. Useir fuora zare ecc. Dicesi Incarrucola: scire che fa il canapo dalla gi girella, entrando fra essa e o staffa.

Scapar in mezz a la genta. 's gire.

SCAPAR IN T'UNA CA. Riparar verarsi. Ridursi in salvo.

Scapar la pazienza. Uscir di , Dare in impazienza.

SCAPAR LA PISSA. Scompisciar gran voglia e stimolo di orini SCAPAR 'NA MOÈUJA ecc. Scati scappare che fanno le cose quelle che le ritengono.

SCAPAR UN CAVALL. Rompere : Fuggire in sua balia.

SGAPAR UN PE. Scivolare, Sdrug SCAPAR INDRÈ. Darla addietre

SCAPAR VIA. (Da cappa. Fuggire anche lasciando la cappa.) Levare il taccone, Corsela. Farsela, fuggirsene alla disperata. (Bart.)

FAR SCAPAR. Fugare, Far fuggire. LASSARS SCAPAR DITT O FATT Scappare a dire, o a fare alcuna cosa. Vale lasciarsi andar a dire, o farla quasi non volendo, o dopo essersene ritenuto.

SCAPARLA BER. Levarla liscia. (Mol.) SCAPARLA PR'EL BUS DLA GRATTAROBULA. Mangiar il cacio nella trappola, Passarsela liscia. Trarsi felicemente d'impaccio o di pericolo.

SCAPATORIA. S. f. Cunsatojo o Cansatoja. Luogo dove l'uomo cansandosi trova rifugio o salvezza.

SCAPATORIA. s. f. Scappaloja, Gretola. Sotterfugio, scusa affettata, ripiego.

SCAPÉN. S. m. Scappino, Pedule. Quella parte della calza che calza il piede.

Scapen. s. m. T. d'Agr. Bomberale, Vomerale. La parte anteriore del dentale dell'aratro, in cui si calza il vomere.

Scapen. s. m. Sito, Riscaldo. Diffetto del cacio riscaldato.

EL SCAPÉN. T. Furb. Il gatto.

TACAR 1 SCAPÉN. Rimpedulare.

SAVER DE SCAPÉN Sapere di riscaldato. Dicesi del formaggio quando ha odore di pedali sudati.

SCAPINAR. att. Rimpedulare. Rifare il pedule della calza. Scappinare. altrim. Pedovare.

Scapinan un piò. T. d'Agr. Bomberare un aratro. Rifargli il bomberale. V. Scapén

Scapinela. V. Scapén.

SCAPIT eec. V. Descapit ecc.

SCAPITALAR. att. Spogliar del capitale. Levar da un fondo, officina o negozio i capitali.

SCAPLAZZADA. S. f. Scappellata. Il levarsi o cavarsi il cappello. Fig. vale Fare una gran ripassata. Una gran riprensione ad alcuno. (Pezz.)

FAR DIL SCAPLAZZADI Scappellarsi. SCAPRIZIA. add. m. Scapricciato. Che si è cavati i capricci, che ha fatta esperienza.

SCAPRIZIAR. au. Scapricciare, Sbizza-

rire. Vincer l'altrui ostinazione. Spunture alcuno, rimuoverio dalla sua opinione.

Scapriziars. n. p. Scapricciarsi. Cavarsi

i capricci.

SCAPOZZ. s. m. Scappuccio, Inciampala, Svario di piè. Lo scappucciare. Figurat. Errore, sbaglio, svista ecc.

SCAPOZZ, CATTIV MOBIL. Suggettino. Cattivo arnese, discolo, scapestrato, rompicollo. Gabbamondo, Bindolo. Talvolta lo diciamo semplicemente per Volpone, Diritaccio, Furbone, e in gergo, Camuffo, Marcio. Ladrone da strada.

Scapuzzada. s. f. Scapuccio. Inciampata. SCAPUZZAR. att. Scappucciare. Inciampare. intoppare, incespicare. E fig. Dar in ciampanelle, Dar ne' cenci, Far sboccature. Commettere errori, Dare il tuffo, perdere il credito.

SCAPUZZAR. att. Bazzicare, Capitare. Andare senza proposito in un luogo.

Scapuzzar spess. Cempennure. Inciampare sovente, per debolezza di gambe. Scar. att. Seccare, Disseccare. Torre l' umido, prosciugare. Soleggiare, Assolare, esporre al sole checchessia perchè si prosciughi.

SCAR, ROMPER EL PASTIDI. Importungre, Saziare, Seccare. Infastidire, annojare.

SCAR A LA PRIM ARIA. T. Furb. Innamorarsi al primo sguardo.

SCAB LA VERNISA. T. degl'Incis. Cuocere la vernice. Spalmarne la lastra e noi far che a fuoco lento si secchi in modo da intagliarsi ad acquaforte senza che essa vernice si disperda o rompi.

SCAR L'OVARA. Aver il ristretto. V. Ovara.

Scarabocc'. s. m. Sgorbio, Scarabocchio. Imbrattamento di fogli nello scarabocchiare.

Scaraboccen. s. m. Scarabocchino, Imbrattafogli. Scarabocchiatore, che fa scarabocchi.

SCABABOCCIAB. att. Scarabocchiare, Componicchiare. Imbrattar fogli nell'imparar a scrivere o disegnare. Schiccherare.

Scaraboss. s. m. T. Bot. Bossolo gentile.

Varietà di bossolo del quale fannosi boschetti sempreverdi, e ch'è il Buxus balearica Linn.

SCARAFAZZ. s. m. T. d' Entoin. Piattola, Blatta delle cucine. Insetto notissimo e schisosissimo che insetta le nostre case, e particolarmente le cucine, ove fan nido ne' crepacci de' muri e de' camini e dentro la doccionata de' cessi. Solo la notte escono a recare i suoi guasti Linneo lo chiama Blatta orientalis. V. Mén'namerda e Panarott.

Scarafazz. s. m Fig. Scarabocchio, Pitturaccia. Ceffo da ventole e sim., e dicesi dalla plebe per ischerno a' preti e a' cherici.

Scarafazz da Rud. T. d'Entom Merdajula ovata. Insetto che vive nella bovina e meglio nello sterco di cavallo allorche comincia a seccarsi. È il Copris ovatus Linn.

SCABAFAZZÉN. S. f. Scarafaggino. Piccolo scarafaggio. Fig. e bass. Chericuzzo. Piccolo chierico.

SCARANZIA. 8. f. T. Med. Scheranzia, Squinanzia. Malattia notissima delle fauci e della laringe che rende difficoltà nel respirare e nell'inghiottire.

SCARAVOLTAR. att. Stravoltare. Stravolgere. SCARAVOLTAR UN VAS ecc. Rimboccarlo. (Franc.)

SCARAZZAR. att. Spampanare. (Mol.) Di-

sramare una pianta (Alam.)
Scarbonar. att. T. di Ferr. Sjondacciare il carbonile. Rimovere il carbone trito misto alla terra che si raccoglie nel fondo del forno fusorio.

Scarboncie o Scarbontie. intr. Imporrare, Imporrire. Si dice del ribollire e mandar fuori gli alberi cJ i legnami alcune piccole nascenze con mulla, simile a' porri che vengono nelle mani, e si dice de' pannilini ancora quando si guastano per l'u-

mido che vi sia rimaso dentro. Scarbonti. T. de' Biad. Bufonato. Aggiunto di quel frumento che abbia patito a cagion dell'umido.

Scarcagna. add. m. Scalcagnato. Che ha perduti i calcagni delle scarpe.

SCARCAGNAR. att. Scalcagnare. Porre il piede sulle calcagna a uno nell'andargli dietro, od anche calcargli il calcagno della scarpa. Rincalcaga sciupare la scarpa in modo cl vada giù dalle calcagna.

Scarcagnon, s. m. Sciupone. Che sc e specialmente le scarpe.

A SCARCAGNON. In cianta, A cacaj A zoppelleto, A ciabatta. Si dice scarpe non tirate su dietro le

Scanciofla. 8. f. Cartaccia. V. Feli SCARDASS E SCARDASSÉN. Cardo. V. tass e Cardassén.

Scardassén. s. m. Cardajo. Colui c i cardi da cardar la lana.

Scardassén. s. m. Cardojuolo, datore. Colui che carda o pettii lana o il cotone.

SCARDA. s. f. T. d'Ittiol. Scardo. S di piccol pesce d'acqua dolce. Il prinus latus di Gmel.

Scardon, s. m. T. Bot. Cardo salv. Cardo o Bagno di Venere, Ver pastore. Pianta che ha il fusto di alto, aculeato; le foglie riunite base in una specie di bacino, i di color violaceo, che cresce lui fossati e ne' luoghi incolti di Europa. L'acqua di pioggia cl raccoglie nella cavità fatta dalle riunite alla sua base passa per mica presso il volgo. È il Dir sylvestris di Linn.

Scardon. s. m. T. d'Ittiol. Scar Sorta di pesce vilissimo d'acqui ce che ha squame molto gran Cyprinus brama dei Nat.

SCARDON DA TINTOR. T. Bot. da lanajuoli, Cardo da scarda Scardinacciolo, Cardo. Varietà del salvatico dal quale diferisce pi larmente per le squame o pa del ricettacolo più rigide e un alla loro punta. Si coltiva in F per servirsene a cardare i pan il Dipsacus fullonum di Linn.

Scarege s. m. Scarico, Sdebitame Scaregh. s. m. T. de' Mur. Sc Luogo appartato vicino al luog si fabbrica per riporvi i calcinac sterri e sim.

Schrem. add. m. Scarno, Scarnato, nito. Magro talmente che non s che l'ossa. Segaligno, persona di

adusta, secca, non atta #d | . Scarco, magro ma di meme robuste.

, Scarfarottar. V. Scalfaroll

s. f. Brusco, Bruscolo. Misiccolissimo e leggerissimo di aglia o simili materie.

LA. S. f. T. d'Agr. Ventolactume o la punta delle scorze te e riarse delle castagne di uliscono prima di ridurle in

LA DL'AJ, DIL ZIGOLLI CCC. Tunica. Veste dell'aglio, olle e simili.

LA DLA TESTA. Forfora, Forgli escrementi bianchi, secchi, che si adunano fra i capelli. · Voladga.

f. Scarico, Scaricamento. Lo

s. f. T. Med. Syravio, Solcorpo. Evacuazione. Andata Dicesi Votamento quella deali.

s. f. T. Mil. Scarica, Spaolosione di più arme da fuo-

.LA. s. f. Scaricabarili, Fare re a civetta. Giuoco fanciulsi sa da due soli i quali rivolspalle l'un l'altro e intricate olmente le braccia s'alzano

CARGABARILLA. Fare a scali. Si dice figur. del gettarsi a colpa l'uno sull'altro.

o Scaricator 8. m. Scaricacolo tubetto che sporge dalle e serve per sgrondare l'aessiva che i cannoncini delle on possono ricevere e conterra.

on. s. m. T. Idr. Rifiuto. Quelrio superiore che si costruisce ında de' canali regolati per are altrove l'acque soprabi, e trattenere nell'alveo quelnecessaria. V. Soradòr.

n. s. m. Scariculasino. Giuoco

calasino. Si dice fig. di chi getta sur altri la propria colpa.

Scargar. V. Descargar. Scarianza. V. Screanza.

Scarificator. s. m. T. Chie. Scarificatore. Strumento che sorve a levar la carne. Scariolar att. Carretture. Portar via

con carretta, ma in senso continuativo.

SCARLATT. S. m. Scarlatto. Panno scarlatto. Pannolano rosso di nobilissima tintura.

COLOR D' SCARLATT. Colore scarlatto. Ross chè n' scarlatt. Rosso nelle gote come un peperone. Rosso infuocato.

SCABLATTÈA. s. f. T. Bot. Scarlattea. Bella pianta che termina con grappi di fiori rossi scarlatti vivissimi che durano diversi giorni. È la Lychnis calcedonica Linn.

SCARLATTÉN'NA. 8. f. Scarlattina. Spezie di febbre maligna.

SCARLATTEN'NA. s. f. T. Bot. Salvia \* perpetua. Sorta di salvia che sa bella mostra pe' suoi fiori rossi scarlatti, detta da Linn. Salvia coccinea.

ScanLinca. add. m. Sciancoto. Malandato,

sbilenco, torto, malfatto.

SCARMAJ. s. m. Ventaruola, Schermaglio. ( Tosc. ) Parafuoco ( Ital. ) Arnese con che si ripara la faccia stando al fuoco. SCARMAJADA. s. f. Colpo di parafuoco o di ventaruola.

SCARMANA. S. f. Scarmana. V. Scalmana. SCARMIGNAR. att. Spelazzare. Cernere la buona dalla cattiva lana. Carminare, pettinare la lana.

Scarnignar von. Tartassare. Malme-

nare, maltrattare.

Scarnignars n. p. Scarmigliarsi, Azzusfarsi.

SCARMIR. V. Schermir.

Scarna. add. m. Scarnato. Senza carne. Scarno di poca polpa o carne.

SCARNADOR. 8. m. T. de' Sell. Collello da scarnare. Sorta di coltello col quale i sellaj levano la parte di cuojo che soverchia in certe parti de' loro lavori.

Scarnadura. s. f. Scarnamento. V. anche Scarnúzz.

A SCARGALASER. Fare a scari- | SCARNAR. alt. Scarnare, Scarnire. Lever

alquanto di carne: dimagrare, assottigliare una cosa qualunque. E propriamente dicesi nelle arti del consumar le pelli dalla parte della carne-SCARNEBIAR. att. Spruzzolare. Piovigginare.

Scarnicc'. s. m. Mingherlino. Scriato, scriatello, afato, sottilino, magrino.

Scannidura. s. f. T. de' Libr. Snervatura. Esilissima pellicella che i librai, i guantai e sim. levano alle pelli di capretto, d'agnello e simili per dar loro grossezza uniforme.

Scarnozz. s. m. T. de' Cuoj. Carniccio. Quella smozzicatura che si leva della parte di dentro della pelle allorchè si netta o se ne fa carta pecora. Dicesi anche Limbelluccio.

Scarozzar. att. Scarrozzare. Farsi portar in carrozza.

SCARPA. s. f. Scarpa. Il calzar del piede, fatto per lo più di cuojo. Le sue parti sono:

. Anima. Anma

Canadell. . . Fesso.

Contrafort . . . Forte del suolo.

Covetti . . . Orecchie. Cusduri . . . Costure.

Darde . . . Quartieri.

Fels . . . . Fiosso. Foèudra. . . Fascette.

Guilder . . . Guardione.

Orladura . . . Orlatura.

. . Spighetta. Pispén . . . . Punti. Pont. . .

. . Suolo. Soèula . .

Soratacch . . . Coperta. Sottpè . . . Soletta.

Sottacch. . . Tramezzetto.

Svì . . . . Bullette smentate.

Tacch . . . . Tacco. Tmara . . . . Tomajo.

Jussett . . . Becchetti. Scarpa alta d' col d' pe. Scarpa accollata. Quella che sale molto sulla fiocca o dorso del piede.

SCARPA ARSOLADA. Scarpa risolata.

SCARPA A SCARCAGNON. Scarpa a pianta, a ciantella, a pianella, a ciabatta. Scarpa a zopelletto.

SCARPA BASSA D' COLL. Scarpa scollata. Scarpa con el sover. Scarpa suverata. SCARPA CON IL FIBBII, Scarpa affibbiata. | SCARPAR. S. m. V. Contad. Calzola

SCARPA D' CONNA. Soprascarj gomma.

Scarpa granda. Scarpa guazzo SCARPA LAZZADA. Scarpa allacci SCARPA PZADA. Scarpa rattacco: Scarpa scarcagnada. Scarpa sfoi Scarpa che si va acciabattando tempo per il mal uso. V. anche S SCARPA. s. f. T. delle Arti. Sc Quel pendio delle mura, degli ecc. che li fa sporgere infuori p piè che da capo. Cresta, quel te a scarpa fatto in cima de' muri sorj d'orti o cortili.

SCARPA. S. f. T. de' Calligr. Sc La smussatura della cannuccia penna che precede quella che

la punta.

SCARPA DL'ARZEN VERS L'ACQUA. C SCARPA DL'ARZEN VERS TERA. Se SCARPA GROSSA. T. Furb. Paten SCARPA PR'IL ROÈUDI. Scarpa. ferro incurvato che si adatta alle d'una carrozza perchè non girine cipitosamente nell'andare alla Le sue parti sono:

. . . . Coda. Brazz.

Brazz del zoèugh. Collo. Bus del rampon . Occhio.

Cadén'na . . . Catena.

. . Fondo. Mezz. .

Rampòn del carr. Tenitojo. Rampòn dia scarpa Guncio di ri

Sguanzi . . . Alie.

Zoèugh . . . Scatto. A SCARPA. A scarpa. Dicesi in rale di quegli strumenti, opere digni ecc. che sono tagliati a sdru

cioè che da una base alquanto vanno diminuendo da una banda

Scarpa. add. m. Calzato. Munito di pe. Vale anche divelto, scassato dicato e sim., ed altresi Sdruccio Scarpato. Fatto a sdrucciolo o a s

SCARPADA. s. f. Colpo di scarpa. V.

Scarpalzera. s. m. Capitale, Mar Uomo fraudolento, barattiere, i noso, ribaldo, monello, mal b Detto di donna Baldracca, doi mal affare.

Mettere a scarpe, Calzo. L'ol calzare quanto all'effetto deltura, e dicesi di un calzolajo un bel calzo quando fa bene i.

IR, STRAZZAR. att. Strappare.

>, lacerare, levar via con vioed anche schiantare, scerpare,
ire, sbrandellare.

LA ROBA D'IN MAN. Andar via. Spacciarsi le merci a gran o o con tostanissimo spaccio.

. s. f. Scarpaccia. Pegg. di Scarpettaccia.

n. s. m. T. di Cuc. Erbato, o. Torta fatta con erba.

Sealpello, Scarpello. Strumento ), tagliente in cima, col quale ano le pictre e i legni. Ve li più maniere.

ELL. s. m. T. de' Gett. Ugnetto. li scalpello piano che serve a' ri di metallo per tagliare i coni esso metallo dopo aver fatto.

ELL S. M. T. de' Sart. Stampo hielli. Sorta di scarpello che tagliare negli abiti gli occhielli. ELL A BECCH. Scarpello a becco tta. Scarpello raddoppiato per re i ferri ne' lavori di legname. ELL A NAVETTA. Scarpello a doc-

ELL A SCARPA. Scarpello a scarn taglio ingordo.

ELL DA BANCH. Scarpello da banco. ELL DA FRAR. Tugliaferro. Scarl'acciajo finissimo per tagliar

ELL DA MARINGON. Scarpello. Strudi ferro notissimo. Ha:

noèul . . Calcagnolo.

. . . . Asta.

gadura . . Codolo. . . . . Lama.

. . . Taglio.

rosso e appuntato da dirozzare re da far le figure. Calcagnolo di cane, scarpello corto con cea in mezzo per lavorare il dopo di averlo digrossato con

la subbia. Picchierello, scalpello che usasi a picchiettare il porfido.

SCARPELL DA MURADOR. Scalpello. Asta di ferro tagliente da un lato e acciajato che si picchia col martello dalla parte del riccio nel far huche in un muro.

Scarpell da sgrossar. T. de' Scarp. Scarpello da digrossare.

SCARPÈLL DA TORLIDÓR. Ferro spiano. Ferro simile ad uno scarpello per uso di tornire.

SCARPELL PICCÉN DA MARMORÉN. Gradina. V. Gradén.

SCARPELL SUTTIL. Scarpello a taglio sottile.

SCARPELL TORT. Scarpello augnato, torto, tondo, in isquadra, a colpo. V. Spnacc' e Visdans.

SCARPELL VOLTÀ. T. degli Arm. Seatpello rovescio. Sorta di scalpello inginocchiato per scavare le impostature delle casse da archibugio.

SCARPÉN, SCARPÉN'NA, SCARPÈTTA, SCARPINÉN. Scarpetto, Scarpettina, Scarpettina, Scarpettina, Scarpettino. Piccola o piccolissima scarpa.

Scarpén da Ballarén. Calcetto. Scarpa sottile che usano i ballerini.

Scarpetta. s. f. Scarpetta. V. Scarpen.

SCARPÈTTA. s. f. Pisciatoja? Vaso oblungo, aperto sopra, con una specie di calza opposta al manico, nel quale orinano le donne che giacciono in letto.

SCARPETTA. s. f. T. de' Ciambell. Scarpino? Sorta di dolce di pasta reale detto così dalla sua forma.

SCARPETTA. s. f. T. de' Forn. Spuola. Sorta di panetto affusato simile alla spuola.

Scarpetta. s. f. T. de' Ram. Lingua da stampi. Sorta di lingua inginocchiata di varie forme sulla quale foggiansi i lavori de' stampi.

TACAR LA SCARPÈTTA. Appicear l'insegna? Così dicesi ad una beffa che si suol fare in Parma il di di S. Ilario a certi gonzi, appiccandogli alle spalle di celato una scarpettina. Chi pensa sia derivato un tal uso dall'insegna che portava l'arte de' calzolaj che in maggior numero festeggiavano il Santo

protettore della nostra Città: e chi opina sia un ricordo che in antico si dava a chi andava alla festa di detto Santo di portare le scarpettine a proprii bastardi, ricoverati un tempo nel locale contiguo alla chiesa, ora rinchiuso nell'Ospedale maggiore. Da un passo del Mastro giallo dell'ospedale pare che si sacessero obblazioni di scarpe e d'abiti a' nocentini.

Scarpe. Voce usata più abitualmente in alcune frasi che si riferiscono alle scarpe appajate.

SCARPI ARMONTADI. Scarpe rimontale. SCARPI COMDI. Scarpe agiate.

Scarpi curti. Scarpe corte o brevi.

SCARPI DA FRA. Sandali.

Scarpi noèuvi. Scarpe nuove.

Scarpi veci. Scarpe vecchie o sciu-

Aver il scarpi a lèss. Fig. Far un bagno involontario. Aver le scarpe rotte in tempo di pioggia.

CAVARS IL SCARPI. Sculzarsi. Trarsi

o cavarsi le scarpe.

FAR IL SCARPI A VON E L'ALTER. Calzare. Il calzolajo dice: io calzo il tale per dire, che gli fa le scarpe.

METTER I CIOLD AL SCARPI. Imbullettare. (Fior.)

METTERS IL SCARPI. Culzarsi. Porsi le scarpe.

N'ESSER GNAN DEGN D' PORTARGE A-DRÈ IL SCARPI. Non esser dequo di sciorre ad uno la correggia del calzare. Essere molto inferiore a lui.

TGNIR I PE IN DU PAR DE SCARPI. Correr dietro a due lepri. Tener il picde in due staffe. Far male per voler far troppo. Fig. e scherz. Gianeggiare. Aver due facce, essere di dubbia sede.

Scarpionar att. Scurabocchiare. Fare scarabocchi. Dicesi anche assolutamente per scrivere, c in M. Furb. Processare.

Scarpin. att. Carpire. Pigliar con violenza e improvvisamente. Strappare, arruffare.

SCARPLAR. ett. Scarpellure, Scarpellinare. Lavorar checchessia collo scarpello.

Scarplén. s. m. Scalpelletto. Piccolo scalpello.

Scarplén da zislador. Ciappola, Ugnella. Ciappoletta diminut. Strumento d'acciajo a foggia di scalpelletto quedrato con punta o tonda o mezza tonia, b o quadra, il quale serve per lavorare la metalli che debbonsi smaltare, per la rinettar figure di metallo ed altri usi. 1

Scarplon. s. m. T. di Masc. Tagliaferio. z Martello tagliente per fare in pezi le verghe di ferro o la reggia da cavalo. Scarpolen. s. m. Ciabattino. Calzolajo. -

Scarpon. s. m. Scarpone. Scarpa pi grossa e grande delle ordinarie.

SCARPON O STRAZZADURA. Strappo, Straccio, Squarcio, Schianto. Rouun. Trincio, il rotto d'un vestito, ia modo che paja tagliato.

SCARPON DA CAZZA. Scarpa scollatc. Scarpen Lazza. Scarperotto. Scarpa moltissimo accollata che si stringe con cordellina al di sopra del collo del

Scarponar. att. Calzare di scarperotti.

Mettere a scarponi.

Scarponzen. s. m. Scarponcello. Calzamento affatto simile allo scarperotto, ma di pelle più fine.

Scarponzén. s. m. Sbrandolo, Strappettino. Piccolo strappo o rottura in un abito o sim.

Scars. add. m. Scurso. Alquanto manchevole.

Scars. n. p. Seccarsi. Ammazzerarsi, indurirsi.

Un po scars. Scarsetto.

Scarseggiar. att. Scurseggiare. Sofferire scarsità d'alcuna cosa Parcheggiare, andare a rilento nello spendere, nel donare ecc.

Scarsèla. s. f. V. Contad. per Tasca, Saccoccia. La Scarsella è taschetta o borsa di cuojo cucita a un imboccatura di ferro od altro metallo per portarvi dentro denaro, e pare corrisponda al nostro Portmoné.

Scarsėla. (s aspra) T. d'Ornit. Falco. V. Scarzèla e Scarzlètta.

Scarsezza. s. f. Scursezza, Scarsilà. Pochezza, difetto.

FAR SCARSEZZA DIL SO GRAZJ. Careqgiarsi. (Cav.)

Scarsità. V. Scarsèzza.

Scart. s. m. Chiappolo. Ammasso di cose che si risiuta o che si mette da parte come inutile o di niun conto.

s. m. T. di Giuoc. Monte, Le carte che in giuocando si perchè non buone o non

s. m. T. de' F. Ferr. Calcaclla parte lamelliforme da camolli da fuoco che molleggia. :. La sceglitura. Le ciappole,

d. m. Scartato. Dal verbo Scarsi anche per Sbiecato, Smusso. SCARTA. Aver la ripulsa.

1. att. Scartabellare. Svolgere rte e simili, senza la necestenzione.

a. s. f. Toppa. V. Saradura. s. f. T. di Giuoc. Scartata. ento, lo scartare le carte.

. s. m. T. de' Conc. Ferro da Sorta di coltello a due manilama curva a mezza luna, tadalla parte concava.

z. s. m. Stracciafoglio. Quave notano i mercanti le parsemplice ricordo. Scartafaccio, llo, sfogliazzo.

ntt. Scartare. Gettare a monte, cando, le carte che altri non che si hanno di più. Per me-usare, Rigettare, Escludere.

a. att. T. de' F. Ferr. Spia-

ferro a sghembo.
n. p. Deviare. Uscir della strada.
s. f. Acculattamento. L'atto
latare. V. sotto Dar la scar-

ISSA. s. f. T. di Giuoc. Cartacrta che non giuoca. V. Fèlsa.
ISSA. s. f. T. de' Lan. Scardasso.
Ito composto d'una tavoletta
di pelle con più filari di punte
denti di fil di ferro auncinati,
Inche Cardo, col quale si raflana acciocchè si possa filare.
ISSA. s. f. T. de' Parrucch. Carel cardo pel quale si fan pasnel quale si tengono i car tesserli.

A SCARTASSA. Acculattare, Cu-

lattare. Pigliare alcuno in due, uno pe' piedi, l'altro per le braccia, e percuoterlo col culo per terra.

SCARTASSA. add. m. Cardato, Scardassato. Passato pel cardo, altrim. Scarminliato.

Scartassada. s. f. Cardatura. L'operazione del cardare. Cardata quella quantità di lana che è lavorata volta per volta ne' cardi. In altro signif. Abbarruffamento.

Scartassauent. s. m. Abbaruffio. Azzuffamento di molti piuttosto folleggianti che rissanti.

Scantassan att. T. di Gualch. Scardassare, Cardeggiare, Cardare. Raffinar la lana o il cotone cogli scardassi o cardi. Fig. Tartassare, Malmenare. Stracciare, trarre da' bozzolacci la seta cogli straccioni.

SCARTASSARS. n. p. Scardassarsi. Pettinarsi, spellicciarsi, acciustarsi, pigliarsi a' capelli.

Scartassen s. m. Cardajo. Colui che fa i cardi da scardassare.

SCARTASSÉN. S. III. T. di Gualch. Cardella. Sorta di piccol cardo senza maniglia le cui punte sono di fil di ferrro sottilissimo per passar la lana in ultima cardatura.

SCARTASSÉN DA CAPLAR. Cardino. Piccolo cardo.

SCARTASSEN DA LANA. Ciompo, Lavino, Cardatore. Colui che pettina o scardassa la lana.

Scartassent. add. m. Scarmigliato. Scompigliato, arruffato.

Scartassi pr'i strazz d' seda. Straccioni. I pettini di ferro coi quali si straccia la seta de' bozzolacci e simili. V. Pètten. Stadinar o inviar il scartassi. Dirozzare i cardi. Si dice del farne uso allorchè son nuovi, scardassando della lana molto unta, la quale poi si chiama Dirozzatura. E si dicono Dirozzati i cardi, quando i filari dei denti si toccano: aperti o piazzati, quando i denti sono troppo staccati: serrati quando i denti si toccano.

SCARTASSINAR. s. m. T. de' Capp. Cardassiere, Cardatore. Colui che lavora i capelli cal cardino.

SCARTASSINAR. att. T. de' Capp. Dere

il cardino. Ripessare col cardino il feltro esterno de' cappelli.

SCARTAZZ, SCARTAZZAR, SCARTAZZÉN. V. SCARTASS, SCARTASSAR, SCARTASSÉN CCC.

Scarten. s. m. T. di Giuoc. Scarte. Le carte che non fanno giuoco nel tresette e simili. Cartaccia, carta da scarto.

Scartén. s. m. T. di Gualch. Cardella. V. Scartsseen.

SCARTLADA, SCARTLADURA, SCARTLAMENT.

Scasso. Apertura fatta con istrumento,
e propriamente la frattura di cassa o
cassetta per un furto, che allora si
dice qualificato.

SCARTLAR. att. Scassare, Scassinare. Rompere, guastare le serramenta di una

Scarrocc'. s. m. Cartoccio, Ruotolo. Recipiente fatto di carta ravvolta in forma di corno.

SCARTOCC'. s. m. T. d'Arch. Cucuzzolo. La sommità acuta de' campanili. SCARTOCC'. s. m. T. de' Carr. Ghiera a staffa. Sorta di ghiera che cerchia la testata della sala, e che si prolunga con una coda lungo il fuso nel quale è incastrata.

'Scarrocc'. s. m. T. di Giuoc. Schiavo. V. innanzi, Far el scartocc'.

SCARTOCC'. s. m. T. di Pirotec. Guscio. Cilindriuolo di carta che contiene la polvere artifiziata per farne fuochi.

Scantocc'. s. m. T. di Vet. Fodero. L'involucro della verga del cavallo.

SCARTOCC' DA NOSA GOGA. T. de' Cacc. Cappello. Sorta di imbuto invischiato nel cui fondo si pone cibo e noce vomica per far si che il corvo mangiondo resti accecato e in breve anche inebriato dall'esca data.

SCARTOCC' DA PAJON. Cartocci. Le foglie secche del formentone spicciolate, colle quali empionsi i sacconi de' letti. SCARTOCC' DA SCARTOCCIAR. Sfogli. Le spighe del formentone spanocchiate con tutti i cartocci fermi ancera al mozzo del gambo.

mozzo del gambo.

SCARTOCC' D' FERR. T. de' Carrozz.

Granchio. Ferro ripiegato che abbraccia o stringe checchessia. — Granchio del timone: granchio davanti e dietro

per tenere le legature alla casa alle stanghe d'una carrozza e secc.

SCARTOCC' D' POLVRA. Cartoccio. di polvere da cannone ravvolta cartone.

SCARTOCC' D' SOLD. Cartoccio d

SCARTOCC' SCARTOCCIA. Cartocci ciolati. Cioè staccati dal mozzo spiga del formentone.

FAR EL SCARTOCC'. Schiovar la Cavare con arte una carta dal per darla al compagno, ritenend sè quella fatta schiava e che all si perveniva.

L'è PU EL SCARTOCC' CH'EL PÈVI più la giunta che la derrata. I l'accessorio che l' principale.

Un scarrocc'. Pieno un cara Tanto quanto ne cape in esso.

VOJAR O METTER IN T'I SCAI Accartocciare, Incartocciare. I gere a similitudine di cartoccio. SCARTOCCEN. S. M. Cartoccino. F cartoccio.

SCARTOCCEN. s. m. T. Bot. Fin dolce. Pianta ortense assai nota chiamata da Linn. Foeniculum Le foglie che si gettano monda chiamansi Rappe o Ciocche.

SCARTOCCEN. s. m. Cartocciajo. ditore di cartocci di formenton spicciolati e mondi.

SCARTOCCIADA. S f. Sjogliatura. (Cuj Spanocchiatura. Disfacitura de' tocci di gran turco, e l'adunal donne che a tal oggetto suol fa Scartoccian. att. T. d'Agr. Sp. chiare. Cavar la panocchia dalla glia o spiga. Sjogliare, spiccio cartocci o le foglie della spig formentone dal mozzo che lo allo stocco. (melgazz)

SCARTOCCIAR. att. Svolgere. Apri cartoccio che involga o contenga chessia.

Scartocción s. m. T. Bot. Drago Serpentaria. Pianta che trovas campi ove nel marzo produce u re paonazzo che puzza di cad è detto da Linn. Arum dracun V. Fami. i. m. T. di Gualch. Straccione. di cardo di fil di ferro da scarla lana. V. Scartassa.

i. att. T. di Gualch. Scardasaffinare la lana cogli scardassi. dassar.

add. m. Ruvido, Ronchioso, Rotato. Che non ha la suliscia. Forforaceo, direbbono i parlando della pelle.

ndd. m. Rovistato.

att. Rovistare. Cercare e risenza riguardi. Stazzonare, iare o brancicare lascivamente rsona.

s. f. T. d'Ornit. Gheppio. V. t da torra.

BENT. 8. M. Scricchiolio.

inament dil scarpi. Sgrigliola-Confrichio. V. Armor.

. v. intr. Scricchiolare, Scric-Il crepito di cosa secca e dura glia rompersi. Gemere, lo strilegnami aggravati da un peso. re, dicesì quel rumore che ossa nelle articolazioni.

MAR I DENT. Digrignare. Procani quando nel ringhiare
i labbri e mostrano i denti.
ilitudine si dice d'altri anidegli uomini ancora. DiruggiArrottare i denti, vale confricsieme cagionando una dissoome quella della lima sul ferro.
inar il scarpi. Sgrigliolare,
ciare. Il rumore del confricchio
iccio delle scarpe.

A. s. f. T. d'Ornit. Airone micoello che nella state frequenta i che sono lungo le rive del he ha penne per lo più bianche. Lea garzetta Linn.

i. m. T. Bot. Cardorosso. Pianta che cresce lungo quasi tutte le, dove fiorisce nel giugno. fusto eretto, ramoso, scanelpeloso, si alza un piede e I suoi fiori sono porporini e sianrhi. È il Carduus nutans. V. Scardòn.

n. s. m. T. d'Ittiol. Lasca, a. V. Molinarètt. SCARZONAR. S. M. T. d'Agr. Cardeto.
Luogo seminato di cardi da lanajuolo.
SCARZONARA. S. f. Cardicciaja. (Targ.)
Luogo pieno di cardi salvatici.
Scarzo e f. V. Contad. Svolta. V. Secono.

Scassa. s. f. V. Contad. Svolta. V. Sca-fada.

Scassa. add. m. Cancellato dicesi di scritto o sim. Espunto dicesi un debito cancellato dal libro del creditore. Scassato, un oggetto levato dalla cassa. Sgommato, un foglio dal quale siansi con gomma levati i segni di matita.

SCASSADURA. s. f. Cassatura, Cassazione.

Ma cassatura si dice di uno scritto,
cassazione di una sentenza. Acceccatura, il coprire con inchiostro od altra materia le parole scritte, in guisa
da non poterle più leggere. Fregaeciolo è cancellatura o frego fatto alla
peggio.

Scassar. att. Cancellare, Cassare. Ma si cassa con raspino o altro strumento, si cancella colla penna. Dar di penna, Depennare, cancellar la scrittura con colpi di penna. Cancellare o dannare a serpicella, cancellare con freghi a serpe. Acceecare, coprire con inchiostro lo scritto interamente.

Scassar. att. Scassare. Cavar della cassa le mercanzie.

Scassar. att. T. di Comm. Spuntare, Spegnere, Espungere. Cancellar dal libro ricordo preso o scritto, a titolo di dare o avere.

SCASSAR. att. T. de' Giojell. Scastonare? Levare dalla sua cassa le gioje già incastonate o legate.

SCASSAR. att. T. de' Pitt. Dar di spugna. Cancellare una dipintura fatta di fresco.

Scassar i sign d' Lapis. Sgommare. Levare colla gomma elastica i righi o segni di matita.

SCASSAR VON DA UNA COMPAGNIA. Espellere. Licenziarlo togliendo il suo nome dalla lista de' soci.

Scassogula. s f. T. de' Cest. Schisa? Il taglio sbiecato del piede delle vetrici da cestajo. V. Scazzogula.

Scassolar. att. T. de' Cest. Scalzare, Pareggiare. Levare col coltello quella parte delle vetrici fatta a schisa che resta loro da piè nell'essere tagliate. Scassonan, att. Scarrettars. Far trasporti di terra col cassone o carretta per agguagliare un campo.

SCATARAR. att. Scatarrare. B in T. Med. Espettorare. Spurgare il catarro. Sornacchiare, sputar sornacchi.

Scarion. s. m. Capegli arruffati. Si dice solo nel numero del più Cerfuglio, Cerfuglione, ciocca di capelli lunghi e disordinati.

CIAPAR PR'1 SCATION. Accapigliare. Prendere pe' capelli.

Scariona. add. m. Arruffato Scapigliato, scarmigliato, disordinato ne' capelli. V. Spettnazza.

Scation'na. s. f. Spelacchiata. Dicesi di donna che abbia pochi capelli.

SCATLA. s. f. Scatola. Arnese a somiglianza di vaso, fatto di legno sottile e anche d'altre materie, per uso di riporvi entro checchessia.

SCATLA. s. f. T. de' Cesell. Bossolotto. Specie di cassetta di latta od altro simile ad uso di riporvi diversi ferri come bulini, pianatoi, cacciabotte ecc.

come bulini, pianatoi, cacciabotte ecc. SCATLA. s. f. T. de' F. Ferr. Cassetta della serratura. Quella piastra co' suoi piani rilevati, in cui sono compresi gl'ingegni.

SCATLA. s. f. T. di Miner. Alveolo. Così dicesi ciascuna di quelle cavernuzze de' marmi e simili, dentro le quali si annicchiano pezzetti vari, come prismi, corpi fossili e simili, che talora si staccano e n'escono.

SCATLA A MITRALIA. T. Mil. Scatola a metraglia. Sorta di scatola che serve a caricare il cannone a scaglia in vece di sacchetto.

SCATLA DA BESCOTT. Biscottiera. Scatoluccia entro la quale fansi cuocere i biscotti.

SCATLA DA CONFETT. Confettiera.

SCATLA DA NASTER. Nastriera Scatola dove si scrbano i nastri.

SCATLA DA RIZZ. Trecciera. Scatola entro la quale i parrucchieri serbano o portano attorno ricci o altre pettinature.

SCATLA DA SIGILL. Salimbacca. Specie di scatoletta per lo più di rame, entro cui si conserva il suggello scolpito in cera di chi concedette un pri-

vilegio, una patente, autenticò una reliquia ecc., e vi sta pendente con una cordicella o nastrino.

SCATLA DA TABACCH. Tabacchiera. Scatoletta in cui si tiene il tabacco da naso.

SCATLA DLA LUMETTA, Busta. La parte della lucerna a cassa ove si pone capoverso il serbatojo (magazzen) dell'olio.

SCATLA DL'OSTENSORI. Scatola, e Grec. Teca. La parte dell'ostensorio ove tra due cristalli sta l'ostia consagrata.

SCATLA D'ODOR. Libretto d'essenze. Scatola in figura di libro entro la quele si chiudono diverse essenze.

SCATLA DOPPIA. Tabacchiera a tra-

SCATLA D' PAVIA. Scherz. Scatola di Cartagine. (Fuggiuoli) Cartoccino di carta con tabacco.

SCATLA PR'IL BALI CALDI. T. Mil. Parascoppio. Scatola entro la quale si pongon le palle arroventate entro il cannone.

SCATLAB. s. m. Scatolajo, Scatoliere. Fabbricatore o venditore di scatole.

SCATLÉN'NA, SCATLETTA. Scatolina, Scatoletta. Piccola scatola.

Scatlon'na. s. f. Scatolona, Scatolone. Grande scatola.

SCATLON'NA. s. f. Fig. Sciattona, Svesciona, Spavatda, Fumosa. Femminaccia vana o sudicia.

Scato, add. m. Scadente. Che è scadente di qualità

Scatt. s. en. Scattatojo. Quello strumento adunco, dove s'attacca la coda del'l'arco della balestra, e dicesi anche Scocco, Scoccatojo.

SCATT. s. m. T. degli Oriv. Scatto. Pezzo che libera il meccanismo della soneria.

SCATT DEL CARILION. Nottolino. Sorta di rocchetto che mosso dalla susta del tamburo fa scattar le leve del cariglione.

SCATTAR. V. SCrocar.

Scatumin. att. Scaturire, Pollare. Il sorgere che fa l'acqua della terra, fig. Rinvenire, Trovare. Scoprire, cavar fuori e sim.

Suav. s. m. Scavo, Capo. La parte sca-

vala. Escavazione, Sterrato, luego che si è sterrato o scavalo. Sterro.

Scav. s. m. T. Idr. Incovernatura. Corrosione fatta da un botro o torrentello in profondo.

Scava. add. m. Scavato, Incavato.

Scavagna. add. m. Sgangherato, Scomposto. Malandato.

Scavagnar. att. Svivagnare, Sgungherare.
Guastar i lati, allargare sconciamente.
Scavalca. a. m. T. delle Calzett. Scavalcato, Accavallato. Sorta di stretto che risulta da più maglie scavalcate.

Scavalcan. Fig. Soppiantare, Dare il gambetto. Far cadere di grazia qual-

cheduno.

SCAVALCAR. att. T. delle Calzett. Scavalcare, Accavallare una maglia. Prendere con uno de' ferri la seconda maglia dell'altro, farla passare sopra la prima, lavorarla, e far così una specie di stretto.

SCAVALCAR. att. Scavalcare, Scavallare. Passare una gamba alzandola sopra una cosa che sia d'impedimento, e trarre indi con sè l'altra gamba co-

me chi smonta da cavallo.

Scavalche. s. m. Trapoli o Trampali.

Due bastoni lunghi, nel mezzo de'
quali è confitto un legnetto, su cui
si posa il piede: e servono per passare acque o fanghi senza immollarsi
o infangarsi. Calobate, colui che abitualmente cammina sui trampoli.

Scavalche. Fig. Sestoni. Gambe lunghe e sottili a simiglianza di sesta.

SCAVAMENT. S. m. Scavamento. Scavatura, scavo, cavo, cava, escavazione.

Scavan. att. Scavare. Cavare, affondare. V. Cavar.

SCAVAR I POSS. Rimettere le fosse. SCAVAR VON. Seavare, Fisealeggiare. Cavare i calcetti ad alcuno. Fargli dire tutto quel che ne sa.

Scavazz. s. m. Castello. L'ossatura delle rame o il punto d'onde le rame si partono dai tronco. Fig. Villanzone.

Scavazzan. att. T. d'Agr. Spenzanare. Levare i tralci della vite che sono vecchi o improduttivi.

SCAVCIAR. att. Seavigliare.

SCAVDAGNAM. Att. T. d'Agr. Sterrare. Levare la terra o soverchia o scomposta della testata (cavdagna) per poi sprire il solco acquajo. V. Srivajar e Testar.

Scavilla. add. m. Scopigliato, Scarmigliato.

Scavilar. att. Scarmigliare, Scapigliare. Scavizz. s. m. T. de' Drapp. Solligliumi. Ritagli di telerie d'inferior qualità.

Scavizz. add. m. Snodato. Che si piega aggirandosi in un perno, in una caviglia, in un mastietto o simile. Scavizz d' Pann ecc. Scampolo. (B. L.) V. Cavezz.

Scavizz in t' La Vitta. Sciolto, Svelto.
Di vita fine, svelta, leggiadra, gentile.
Scavizz o Scavizza. Scavezzato, Rotto.
Scavizzacoll. s. m. Mal bigatto. Scapestrato, rompicollo, forca, capestro.
Uomo di scarriera.

SCAVIZZACOLL s. m. Rompicollo. Scala, o passo ripido tanto, o a petto, da correr pericolo di fiaccarsi il collo.

SCAVIZZADURA. S. f. Scavezzatura. Rottura, spezzamento. Per Snodatura. V. Snoèud.

SCAVIZZADURA D' LEN O D' CANVA. Capecchio. Quella materia grossa e liscosa che si trae dalla prima pettinatura del lino o della canapa avanti
alla stoppa.

SCAVIZZADURI. s. f. T. de' Forn. Crusou o Semola. Le parti della buccia del grano sceverate da quasi tutta la farina cioè la parte del grano macinato che sta fra il cruschello e il cruscone, (ardond e ròmol) V.

Scavizzare, att. Scavezzare, Rompere, Spezzure. E dicesi di ramo secco che si pieghi in due o più parti. Annocchiare dicesi di vinciglio o salciuolo che si pieghino come nocca senza che le parti si separino.

Scavizzar l'oss del coll. Dinoccolare.
Romper la nocca o giuntura dei collo.
Scavizzon. s. m. T. de' Drogh. Scavezzone, Rottame. Polvere di china, cannella e simili.

SCAVZADOR. s. in. T. di Gualch. Scapecchiatojo. Primo scardasso o pettine per la lana.

Scazza. add. in. Cacciato, Espulso. In T. Eccl. Ejetto, Iscacciato, dicesi d'un religioso cacciato dall'ordine.

SCAZZACIOLD s. m. T. di Masc. Cacciachiodi. Strumento un po' tagliente
che più spesso è un pezzo di lama
di spada vecchia di buon acciajo, e
che serve a togliere le ribaditure dei
chiodi nel piede che si vuol sferrare.

SCAZZAMÈNT. s. m. Cacciata, Scacciamento. Espulsione.

SCAZZAR. att. Scacciare, Discacciare, Espellere, ed anche Shandire o Ster-

minare da un luogo.

Scazzoèula. s. f. Grappa. Arnese di ferro ripiegato da uno o da ambi i lati e talora a vite o ad alia da una parte, con occhio dall'altra, che serve a tener collegato checchessia. Fermi del baule, diconsi que' ferri ripiegati e fermati a vite sopra l'asse di dietro delle carrozze perchè il baule non iscorra.

SCAZZOÈULA. s. f. T. de' Mur. Puntello. Sorta di ritto con cui i muratori ecc., assodano i travicelli che sostengono i ponti. Dente, Intaccatura, la tacca fatta in una candela o puntello per unirla anche con chiodo alle traverse d'un ponte o altro, la qual candela prende allora interamente il nome di Scazzoèula quasi Grappa che afferri e ritenga. V. Gatèl.

S'chl. s. m. Secchiello. Piccolo secchio

a più usi.

S'cèll. s. m. T. d'Agr. Secchio. V. Sèccia.

S'ckll. s. m. T. Furb. Berretto da

giudice.

S'CELL. s. m. T. de' Nav. Aggottatojo. Vaso che si usa talora in vece della gotazza a mano per aggottare o cavar l'acqua dall'interno delle barche.

S'CELL. s. m. T. de' Salin. Bugliolo. Vaso usato da' marinai per aggottare: ma adoperato anche nelle saline, per uso di travasar l'acqua da un vaso all'altro.

S'CÈLL DA MOLÈTTA. Botticello. Quel vaso da cui cade l'acqua sulla ruota da arrotare i ferri.

S'CELL DA MONZER. Bigonciuolo da mugnere. Sorta di secchio o mastello senza manico ove si mugne e tiene il latte.

S'cèll da murador. Bigonciuolo. Va-

so di legno fatto di doghe, con manico lungo che serve a manovali e muratori per portar acqua alle fabbriche. Bugliuolo, vaso di legno simile al bigonciuolo, ma un po' minore, con manico semicircolare, o con orecchiello. V. Sèccia.

SCELLERAGINA. 5. f. Scelleratezza. V. Selleratezza.

leragina.

S'cett. add. m. Schietto. Sincero, puro; ed anche Semplice senza mistione.

S'cèrt e nèrt. Alla ricisa, Chiarissimo, cioè Manifesto, Evidente Colla faccia dell'anima svelata. Nettamente, schiettamente.

Un birbon s'cètt e nètt. Un furfante bagnato e cimato.

S'CETTAMENT. M. avv. Alla ricisa. V. S'cètt e nètt.

S'CETTÈZZA. s. f. Schiettezza. Ingenuità, sincerità.

Scheda o Scheda, s. f. Scheda, Schedola. Carta scritta, cartuccia, biglietto.

Schelter. s. m. Scheletro. V. Schilter. Schenca. s. f. Stinco, Fucil maggiore,

Canna, e con voce Dett. Tibia. L'osso maggiore della gamba che va dal ginocchio al piede. Il minore chiamasi Fibula.

Schen'na. s. f. Schiena. La parte deretana dell'uoino dalle spalle alla cintura.

Schén'na. s. f. T. de' Macell. Schienale. L'unione delle vertebre che compongono le schiene delle bestie da macello. Arista, dicesi la schiena del porco macellato. V. Rognòn.

SCHEN'NA. s. f. T. di Vet. Dorso. La parte del tronco che nel quadrupede ha per base le ultime 12 vertebre dorsali e i muscoli corrispondenti.

Schén'na del Gmén. Petto. La parte superiore del vomere fatta a comi-

gnolo.

Schen'na dla fusen'na. Spaletta. Quella che si eleva sopra il piano della fucina dalla parte del mantice.

A SCHEN'NA D'ASEN. A schiena d'asino, A scarpa, A pendio, A comignolo. A SCHEN'NA D'BO, D'MULL ecc. Per ischiena di Buoi, di Muli. Cioe trascinato o portato da Buoi o da Muli. AVER BON'NA SCHEN'NA. Aver buona schiena. Reggere al lavoro.

: La schén'na al mur. Essere su vatlo grosso, Essere sul sicuro. 'AR LA SCHÉN'NA, Lavorare di ner-- a massa e stanga, Sudare i i. Porsi a fare una cosa risolubon'na schén'na. Far colenna. DLA SCHÉN'NA. Spina, Spina dor-Fil delle reni. CHÉN'NA. Supino, Resupino. n de schén'na. Lavoro da tutta OLLA DLA SCHÉN'NA, FILÈT, FILÔN ORÈTTA. Schienale. L'animella che tenuta nelle vertebre della schieuna bestia macellata. Midolla le negli uomini. rers in schén'na. Rassodarsi. Pardel tempo. Rafforzarsi se di sa-) di forze. Arricchire, se di asim. ran la schén'na. Dare il tergo. re il dosso. . s. m. Scherano. (da Scan balangheria feudale riscossa dagli nii.) Così in molte nostre carte he. V. Bullo. ACA. Gambescio. V. Scarlincà. . s. f. Scherma. L'arte dello mire. Le operazioni e gli strui principali della scherma sono: . . . Assalto. . . . Battere. . . Contratempo. atèmp. . . Difesa. . . Disarmare. oar. . Distesa. . . Finta. . . Fioretto. u . . Ferire. . . Guanto. . . Guardia. . Guardafaccia. . Parata. . Trafiggere. tt. V. Fiorett. ıra. . . Positura. sanghev. . Primo sanque. . Sciabola. . Parare. ar . . Sottemano. aD. . Spada.

SC Star in guardia . Stare in guardia. Stocch . . . Stocco. Temp . . . Tempo. Tir . . Tiro. Trovar la spada . Trovar la spada. Ultom sanghev . A morte, a sutto sanque. Tirar de scherna. Scermire. Giuocap di spada. TIRAR DE SCHERNA. Fig. Frecciare. Cercar denari all'uno e all'altro. V. Stoccar e Frizzàr. Schernaj. s. m. Schermaglio, Parafuoco. I Fiorentini lo dicono Ventaruola e i veneziani Guardafuoco. V. Scarmaj. Verissimilmente deriva da Scrimaglia, colla qual voce appellavasi nelle guerre de' secoli di mezzo in Italia una casella di legno per istarvi al coperto dell'armi nemiche sulle mura. (Mur. Disert. T. I. p. 435). Scherminar. V. Scarminar. Schennin. att. Allappare. Produrre quell'effetto che fanno le cose acerbe nel volerle mangiare. Schermir el sanghev. Agghiacciare il sangue. Rimescolare produrre quell'effetto che fanno una subita paura, il racconto di cosa disgustosa e simili. Schennin i dent. Allegare i denti (Fior.). E dicesi di frutta lazze. Mozzare i denti, dicesi del sentimento che produce il soverchio freddo de' cibi e delle bevande gelate. Schermirs. n. p. Schermirsi. Difendersi. Scherz. s. m. Scherzo, Burla, Beffa, Gabbo. Scherz da matt. Capestreria. Vivezza licenziosa o scherzo sciocco. Scherz d'amor. Druderia. Scherzo o tratto amoroso. SCHERZ DA VILAN. Crocchio, Scherzo asinino. Sgarberia. SCHERZ D' NATURA. Bizzarria, Mostro. Scherz malign. Burla di pepe. Tiro fraudolento o pungente. BRUTT SCHERZ. Mal gioco, Mal tiro. V. Burla. Scherza con i pant e lassa star i sant. In chiesa coi santi, e all'osteria coi

qhiotti. Ogni cosa a tempo e luogo.

Ruzzare. Far burle o scherzi. V. Burler.

Scherzar. all. Scherzare, Folleggiare,

SCHERZAR. att. Trescare. Scherzare lascivamente.

SCHENZETT. s m. Scherzetto. Scherzo breve e vivace. Attuccio, piccol motto, o gesto puerile.

Scherzgnin. att. Schicchiolare. V. Scarzgnar.

Schezza. s. f. Scheggia. Pezzetto longitudinale di legno che staccasi dal legname lavorandolo o usandolo con istrapazzo. Scheggiuola, Scheggiuzza, dimin. Scheggione accr.

Schrzza. S. f. Sverza. Ogni minima particella di legno spiccata dal suo fusto e più propriam. scheggia che si annicchia nella spessezza della pelle e cagiona vivissima irritazione e infiammazione.

Schezza! Inter. Gnaffe! Piccola cosa, Niente meno!

Schezzars. n. p. Sgretolarsi. Scheggiarsi. Rompersi in gretole o scheggie, come accade di certi legni e delle ossa delle gambe.

Schèzzi o Schèzz. Trampoli da sfangare. Sorta di trampoli con gamba non molto lunga per uso di camminare per le strade melmose. V. Scavalchè e Sgaramp.

Schezzi. s. f. T. de' Legn. Schianti. Schegge che si sollevan nel legno piallando e che sottili in principio s'internano grosse nel legno se non si usa un ferro a registro nella pialla o il rabotino.

Schibian. att. Squacquerare. V. Schirlar. Schi'crada. s. f. Schiccheramento. Fig. Sbevazzamento, Bevuta. V. Chiccrar. Schi'crar. att. Spippolare, Sciorinare.

Parlar chiaramente e francamente. Fig. Sbevazzare, Cioncare.

Schida. s. f. Scheggia. V. Schezza.
Schiffta. s. f. Vassojno ad uso specialmente di porvi sopra cose minute e di pregio come giojelli o altro all'atto dell'adornarsi, o di svestirsi.

Schiffenos. s. m. Schizzinoso, Ritroso. Schilten. s. m. Scheletro, Carcame. Tutte le ossa d'un animal morto tenute insieme da nervi, o artificialmente da fili d'ottone.

Schilter. Fig. Ossaccia senza polpa, Lanternuto, Sacco di mestoli (Tosc.). Persona magrissima. SCHILTER D'UNA BARCA. Curcessa. Il castellame di una barca non ancor coperta del suo fasciame. Dicesi Scufo
quando è coperta dai madieri o dal
fasciame.

DVINTAR UN SCHILTER. Ischeletrire.

Schiltren. s. f. Scheletrino.

Schimren. s. m. Stentino (Fior.). Fanciullo cresciuto a stento, magro, sparuto, gracilissimo.

Schinada, s. f. Schienata. Colpo di schie-

Schinal. s. m. Dossale, Tergo. In genere il dosso delle cose.

SCHINAL. s m. T. de' Legn. Fondo. Il dosso di un armadio o sim. che sta appoggiato al muro.

Sching. s. m. T. de' Tess. Spraga, Astone. Tavola o legno traverso nella parte posteriore del telajo contro la quale poggiasi il tessitore nello spingere i licci.

SCHINAL DAVANTI. Dosso anteriore. La parte della cassa della carrozza verso la cassetta del cocchiere.

SCHINAL DEDNÉ. Dosso. La parte posteriore della cassa delle carrozze alla quale posa le spalle chi vi siede entro.

Schinal d' na banca, d' na scrana ecc. Spalliera, Lppoggiatojo. Quell'asse, o cuojo, o altra siffatta cosa, alla quale sedendo si appoggiano le spalle.

Schinal o schén'na d'un corpète e simili. Il di dietro, Il dosso.

Schinazza. s. f. Schienaccia, e fig. Bastracone. Uomo di gran forza e membracciuto.

Schingada. s f. Slingata. Percossa nello stinco. Stingatura.

DAR 'NA SCHINCADA. Toccare una stincata. Rimaner stincato.

Schingadazza. s. f. Sudicia stincata. Una forte stincatura.

SCHINCAR LA BALA. Sbiecar la palla. Dicesi nel giuoco del biliardo quando si sgarra il colpo, non battendo la bilia in pieno.

Schinetta. V. Zchinetta.

Schind. V. Cont. Altrimenti, Se nd, In altro caso.

Schinon'na. s. f. Schienone.

Schinzar. v. a. T. de' Battil. Schinzare.

le foglie d'oro battuto in quat-

. f. Squaequera. Squacchera, quido.

s. f. Fruttata. Squacquera, nento. Squacquerella diminut. Att. Squaquerare. Cacar tenero. A chè un oca. Aver la squequeme un oca.

it. T. d'Aritm. Schisare. Rinumero rotto a numeri mia di valor eguale.

CHIVA. Schifo. Schifiltà, schitomacaggine.

HIVA Essere schifoso. Commuoerturbare lo stomaco.

T. V. Borgh.

tt. Schivare. Scansare, cansatgire, schifare. Evitare.

R. att. T. de' Scher. Parare i 'enersi ben difeso dagli attaco schermidore avversario.

dd m. Schifoso, Sporco, Suhe induce nausea. Fig. Schifo, ne odia le cose schifose, schi-

L SCHIVÒS. Fure del vezzoso, o hifo.

ntr. (z dolce). Scheggiare. Far 2. V. Schezzárs.

m. T. di Pitt. Schizzo. Abboz-

. s. m. Fig. Amico.

. add. m. Schiacciato. Piatto, ato, e dicesi di cose elastiche. Camoscio, Camuso, chi ha il atto e schiacciato. Nasino, chi na naso.

. avv. Stivato. Così dicesi chi è tra il muro e la calca di poitato.

CHIZZ. Schiacciare. Rintuzzare, re la collera, il risentimento. ir quatto, ristringersi tutto in unn esser veduto.

i. f Calca, Stretta, Pressa: i gente, stivamento, che i Fior. anche Pigia o Pigio.

1. s. f. Simità. Schiacciatura

O Schizzaden'na. s. f. Schiacchiacciamento, schiacciatina. A. s. f. Schiacciatura, Ammaccatura. Il segno della schiacciatura. Granchio secco, si dice di quella strignitura, per esempio di un dito, per la quale il sangue viene alla pelle senza schizzar fuora.

SCHIZZADURA DEL PETT. T. di Vet. Mastrite o mammite. Infiammazione o flemmone della mammella degli animali. Schizzadura dla coppa. T. di Vet. Accollatura. Quella contusione che il giogo fa nella coppa del bue.

Schizzalinon. s. m. Matricina, Pera. Quella specie di strettojo con cui si

spremono i limoni.

Schizzalimon o Bacton. Fig. Graffasanti. Collotorto, baciapile, coronciajo, bacchettone.

Schizzar att. Schiacciare.

Schizzar. att. T. de' Pitt. Schizzare. Accennare il disegno della cosa che si vuol fare.

Schizzar dl'occ. Far l'occhiolino, Ammiceare. Stringer un pochettin l'occhio per segno d'intelligenza.

SCHIZZAR EL CACAO. Pestore il cacao. Così dicono i cioccolattieri del pillarlo in un mortajo riscaldato.

SCHIZZAR EL PE. Pigiare il piede. La qual cosa usa per lo più tra gli innamorati.

Schizzar i Figh in T'el Cavagn. Serrare il basto o i panni addosso, Stringer fra l'uscio e'l muro. Fare ad alcuno una forte reprimenda, fargli paura.

Schizzar i Limon. Strizzare, Spremere i limoni. Gocciare. — E fig. Spaternostrare, Scoronciare. Far l'ipocrita, il bacchettone.

SCHIZZAR LA FRUTTA, O cose simili. Premere. Ammaccare.

SCHIZZAR L'UVA. Pigiare. V. Mostàr. SCHIZZAR VIA. Sgusciare. Fuggire leggermente.

FARS SCHIZZAR. Farsi pigiare, come avviene quando si va in una calca. Schizzares su. Ristringersi. Stivarsi, u-

nirsi strettamente.

Schizzav su. M. Scherz. Largo al camuso. e dicesi allorchè si presenta uno che sia Simo, Camuso o Nasino. V. Schizz. Schizzàzz. s. in. Camusaccio. Accr. di camuso.

Schizzett. s. m. Simuccino, Camusoccio. Che ha alquanto camuso il naso.

Schizzetto. S. m. T. de' Pitt. Bozza o Bozzetto. Così dicono i pittori lo schizzo in piccolo d'un opera grande. Schizzetto a spricciar. Schizzetto. Schizzetto. Schizzetto. Schizzatojo. Strumento per lo più di stagno o d'ottone, col quale si attraggono o schizzano i liquori per diverse operazioni. Gonfiatojo, strumento simile allo schizzetto per uso di gonfiare. Obenchite, T. Chir. altra specie di schizzetto o siringa per le orecchie.

Schizzètt dla macchina da turar il bottiglii. Calcatoppi.

SCHIZZÈTTA. s. f. Schiaccina. Sottobraccino. Cappello, arricciato per lo più, e guernito di piume che si porta sotto

il braccio. Schizzenos. s. m. Schizzinoso, Schifo. Schifiltoso, lezioso, ritroso.

FAR EL SCHIZZGNOS. Far del lezioso, dello schifo. Usar schifiltà, ritrosia.

Schizzenosa, s. f. Monna schifa 'l poco.

Donna artatamente modesta e contegnosa.

Schizzon. s. m. Camoscione, Camusaccio. Fig. vale Amicone.

Schzar. V. Schezzars.

S'CIAFF. s. m. Schiaffo. Ceffata, guanciata, gotata. Colpo dato nel viso a mano aperta.

S'CIAFF. s. m. Fig. Sfregio. Onta, torto, ingiuria, offesa.

S'CIAFF. S. D. T. d'Agr. Corregge. V. Corezzi.

S'CIAFF A MAN ARVERS. Rovescione. Colpo dato colla parte convessa della mano.

S'CIAFFÈTT. s. m. Ceffatella. Ceffatina, leggier ceffata.

S'CIAFFON. s. m. Ceffutone. Gagliarda ceffata.

S'CIAFFZAR. att. Schiasseggiare. Dare schiaffi o cessate.

S'CIANCACOÈUR. s. m Crepacuore. Gran travaglio o cordoglio.

S'CIANCAFORCA. s. m. Scampaforca. Furfantone, capestro.

S'CIANCAB. att. Squarciare. Schiantare. V. Strazzàrs.

S'CIANCAR. att. T. d'Agr. Scoscendere. I

Dicesi propriamente del rompere i rami degli alberi.

S'CIANCH. S. m. T. d'Agr. Racemo (Gagl.).
Una parte del grappolo. Alquanti racemi formano il grappolo. Racemoso, agg. di grappolo che ha molti racemi. Racimolo, il raspollo che resta sulla vite dopo la vendemia. V. Grapp.

S'CIANCH. S. e add. m. Straccione, Lacemos Straccioto.

cero. Stracciato.

S'CIANCHÉN O S'CIANCHÉTT D' UVA. Racimeletto, Racimoluzzo di uva spiccato dal

grappo.

S'CIANCON. S. m. Straccio, Schianto. Stracciatura.

S'CIAPA. s. f. Sherz. Ciarpiere, Guastamestieri. Guastalarte, acciarpatore, ciabattino, ciarpone.

S'CIAPA A SONAR. Strimpellatore. Po-

S'CIAPA A ZUGAR. Sbercia. Cerda.

S'CIAPA D' COBÀM. Pezzo. La meta della pelle d'un bue concia. V. Gròpa. S'CIAPA D' LEGNA. Stiappa, Schiappa. Scheggia, Stecca. Pezzo da catasta.

Pezzo di legna da ardere.
S'CIAPA D'ORUY. Spiechio d'uovo sodo; una delle due o quettro fette che

suol farsene.

S'CIAPA D' PÉR, D' PÓR, e simili. Spicchio. Una delle parti nelle quali si tagliano per lo lungo le pere e simili. V. Fètta. — E nota che per S' ciàpa s' intendono anche le pere e mele guaste, che rimondate poi si vendono da' fruttajuoli, e si potrebbero dir Scarto, Cerna.

S'CIAPA. add. m. Schiappato, Spaceoto. Fesso.

S'CIAPADA. S. f. Fenditura. Fessura, aper-

tara Fig. Gofferia. V. S'ciapinada. S'CIAPADA. s. f. T. delle Arti. Feritoja. Traforo o apertura stretta in cui possa liberamente passare come per taglio

alcun pezzo di ferro, legno o simile. S'CIAPADA. s. f. T. di Giuoc. Sbereiata. Sbaglio che nol farebbe un principiante.

S'CIAPADA. s. f. T. delle Sart. Finestrella. Apertura fatta nel davanti della cottardita (Bournous), o simile per infilarvi le braccia.

S'CLAPADA DEL CUL. Scissura o fesso

ehe. L'invavo del corpo u-

A IN 71 VESTÌ, IN T'IL CANISI.
Sparo, tagliatura o apertura
ù dalla parte davanti delle
elle camicie. V. Vèrta.
s. m. T. de' Cest. Spacchino.

s. m. T. de' Cest. Spacchino.

. s. f. Spezzulura. La mer-: si da a chi spezza o spacca

NURA. s. f. T. de' Macell. Mezale. La metà dello schienale taccata ad ogni coscia delle acellate.

A. s. m. Squartapiccioli. Colui trarre il sottil dal sottile.

t. Schiappare. Spaccare, schegidurre in ischiappe.

a. att. Tugliare. Dicesi de' liuando uno si mescola, o si coll'altro.

n. att. T. d'Agr. Sparigliare. re un paja di buoi per ricomn altro. Disapparigliare.

R EL BROD. Maritario. V. Rom-

R EL COÈUS. Fig. Trafiggere, sare il cuore. Recare grande e, accorare.

RILEGN. T. de' Cest. Fare lo Dividere nel mezzo le mazze del fondo di una cesta, perpessino le mazze lunghe e si a croce.

AB LA TESTA. Dicervellare. Shastordire, colle strida o con astuono.

n. p. Fendersi, Spaccarsi.

s. m. Taglialeyna. Colui che
alberi, e fanne legna. V. Stlèn.
in. s. m. T. de' Cest. Spacchecono tronco a mo' di frullino,
o quattro scanalature, per spacquattro i vimini di già rifessi
ello. Usasi ne' monti.

in, munén. Ciarpiere. V. S'ciapa. A. s. f. Gofferia, Strimpellata, tta. Errore.

att. Acciarpare, Acciabattare.

A. S. f. Stiapperella. Dim. di
a o sliappa.

S'cian. s. m. Acquejo. Pila con suo condotto per ricevere la rigovernatura, o. l'acqua con cui sono lavate le stoviglie.

S'CIABAZZ. s. m. T. de' Fornac. Usciale.

Apertura nel lato della fornace opposto alla bocca, e per cui si passa e si scende per infornaciare il materiale.

S'CIARELA. s. f. T. de' Tess. Chiarella.

Specie di ragnatura, prodotta ne' tessuti da alcune fila del ripieno più sottili, o mancanti, o non bene e uniformemente colpeggiate colla cassa. Ragnatura, Radore, difettosa trasparenza dei tessuti prodotta da logoramento.

S'CIARELA. s. f. Spiraglio, Fessuolo.
V. Fissura.

S'CIARÈTT. s. m. Pila dell' acquajo. Vaso o spazio per lo più quadrilatere murato presso l'acquajo ove si pone in iscolo la rigovernatura.

S'CIARRITI. S. m. Lavamani. Acquajo del refettorio ne' monasterj, e nelle sagristie, dove i religiosi si lavano le mani.

S'CIARÈTT. s. m. Avello. Quell' apertura ne' lati dei sepolereti ove si seppelliscono i morti.

S'CIARÈTT. s. m. T. di Cart. Marcitojo. Quel luogo dove si tengono i
cenci ammontati prima di passarli nella pila. Doccia del trincarello, dicesi
lo scolo d'onde esce l'acqua sudicia
che serve a lavare i cenci.

S'CIARIR. att. Schiarire, Schiarare. Far chiaro.

S'CIARIR. att. Chiarire, Rischiarare. Far conoscere.

S'CIARIR. att. T. d' Agr. Diradare. Torre da un campo bosco o simile le piante troppo spesse. Discocciare. Torre ad una pianta i germogli superflui. Scannellare, diradare i canneti tagliando le cannucce sottili che sarebbero di pregiudizio all'altre.

S'CIANINES. n. p. Diradarsi, Radificarsi, Inrarirsi. E detto di tempo nuvoloso o caliginoso. Allargarsi.

S'CIARON. s. m. T. de' Cac. Traticio. Tela di accia che serve per trasportare dalla caldaja al banco la pasta del cacio e per farlo scolare. V. Carviòn.

S'CIASEM. s. m. Storp. di Spasem. Spasimo. Spasmo, affanno. S'CIASMAR. att. Spasmare. Spasimere. S'CIATRA. s. f. Spruzzo. Leggiere bagnamento d'acqua. V. Spriccia.

S'CIATRA D' FANGA. Zacchera, Pillacchera, ma la zacchera è schizzo di fango più grande della pillacchera. S'CIATRA. add. m. Zaccheroso, Pillacche-

roso.

S'CIATRAMENT. s. m. Spruzzamento. Gli spruzzi d'acqua. Inzaccheramento, Gli

schizzi di fango.

S'CIATBAR. att. Sbruffare, Spruzzare, ma sbruffare è spruzzare forte un liquore colla bocca, e spruzzare si dice meglio lo spruzzolar colle dita o con granatino la biancheria che si vuol stirare. V. Spricciar.

S'CIATRAR D' FANGA. Inzaccherare, Impillaccherare. Schizzer di fango.

S'CIATRÉN'NA. 8. f. Spruzzetto. Piccolo spruzzo o sbruffo d'acqua Zaccheretta, Pillaccheretta. Schizzo di fango. S'CIATRON D' FANGA. Zaccherone.

S'CIATRON O S'CIATTON. 8. m. Goccio-loni di sudore.

GNIR ZO 1 S'CIATRON. Sudare a dirotta. Cadere il sudore a grosse gocciole. S'CIAV. s. m. Schiavo. Quegli che è in intera podestà altrui, avendo perduta la libertà. Fig. Ligio, Obbligato e sim. S'CIAVÉN'NA. s. f. Schiavina. Coperta da letto, fatta con quel panno grosso del quale un tempo vestivansi gli schiavi. SCIAVÉN'NA. s. f. T. de' Fatt. Terzone. Grosso traliccio entro il quale si pone la pasta delle ulive e di altri semi oleiferi per ispremerne l'olio. I Toscani usano invece la gabbia o Buscola che è una specie di sacco fatto a rete con stramba.

Sciavén'na. s. f. T. Furb. Veste, A-

S'CIAVITÙ. s. f. Schiavitù, Servitù, ma nella servitù l'uomo non è tutto di se nella schiavitù è computato come tutto d'altrui ed appareggiato agli animali domestici.

S'CIAVITÙ. s. f. Fig. Dipendenza. Disagio, soggezione. V. Servitù.

S'CIAVO Addio, Salve, Ti saluto, Buon di, Buona sera. Maniera di salutare. S'CIAVO. Festa, Buon anno, come nel seguente esempio:

A GH'ERA DEL PAN, DEL VÉN, 'N NA MNESTRA E S'CIAVO, OPPURE e C'era pane, vino, buona mine festa, oppure e buon anno. Ve che Eccetera in senso affinc.

S'CIAVO SIOR! Addio fare, Buc te pagliericcio! Dicesi di fatto c si può impedire o di cosa già nuta contro la nostra aspettativ S'CIAVON. s. m. Schiavone. Dolu Illirico.

Scimia. V. Simia.

S'CIÓBGA S. f. T. de' Forn. Gallozza sta arsiccia che leva il pane me forno troppo riscaldato.

S'CIOPGA. s. f. T. de' Mur. Sbi tura. Quel getto che fanno gl'i chi di calcina di un tratto di s cie di piccola dimensione.

S'CIOPGAR. att Crepitare. Leggera pito che fan legue morticine al Scoppiettare, dicesi meglio il ri scoppiettio del caffè appena to Schiantellare, lo scoppiettio del che schianta per seccore.

S'CIOPGAR. att. T. de' Mur. Shi re. Il gettare che fanno gl'int di calcina di una porzioncella superficie per lo più di figura i

S'clorent. s. f. Brozze, Bolle, enfiatelli cagionati da umori da poca nettezza della persona.

S'ciopp. s. m. T. Mil. Archibugio V. mod. Fucile. Arme da fuoco dalla fanteria. Moschetto, sorta chibuso più corto usato dalla c ria. Schioppo, dicesi ora l'arch da caccia. V. S'cioppètta. Per n gistrare in un luogo solo troppi merosa serie di nomi che cori dono alle parti dello archibugio divise sotto i nomi delle sue principali. V. Azzalèn, Bajonètt na, Incassadura.

S'CIOPP. s. m. Scherz. Canna d viziali.

S'CIOPP. s. m. T. Furb. Bilancia dera.

S'EIOPP A ARIA. Fucile a vento S'CIOPP A CAVALÈTT. Archibuso d cella, o da posta.

S'CIOPP DA DO CANI. Schioppo c cia. Noto archibugio a due can

tale chiamò in una publica chioppa e che il Gherardini na logica e chiaro significato ucile a due canne.

DA MONIZION. V. S'ciopp 1.º

D' MSURA. Archibuso a misu-.).

FULMINANT. Archibuso a perossia capellozzo o come vuo-Venez. Archibuso brontico. SGUARNI. Archibuso sfornito

SPORCH. Schioppe intasato.

R DE S'CIOPP. A un trar d'arAl portare di un archibuso.
L S'CIOPP. Spianar il fueile.
RFE.

RA CON UN S'CIOPP VOÈUD. Braredenza.. Fig. Fare gli scop. le fave fresche.

EL S'CIOPP. Montare. o alza-

TEL S'CIOPP AL MOSTAZZ. Stareo teso. Cioè pronto, lesto a il destro. Mettere a viso il

L S'CIOPP. Sgrillettare, Spa-L.).

u. Scoppiare. Crepare, schiat-Carpar.

DA LA VOÈUJA. Ardere, Spa-

R DAL RIDER. Smascellare, Dille risa.

HOPPAR. Che ti venga il mahe tu possa crepare. E ditto di rabbia o di scherzo a

## s. m. Schioppetto. Piccolo

rt d' samboèugh. Scoppietto. sambuco, nel quale cavatane s' introduce una bacchetta stoppacci di carta masticata, le' quali i ragazzi fanno scop: la forza elastica dell'aria nel vuoto che è tra pallotpallottola.

s. f. Moschetta. Archibuso di n larga ad uso specialmente

. m. Archibusone.

S'CIOPPTADA s. f. Archibugiata. Colpo o spero d'archibugio. Archibusata, pare esprima più propr. il colpo di palla lanciata da archibuso. Fig. Pesata.

S'CIOPPTADA. s. f. Fuoco vivo. Il rumore prodotto dallo spesseggiare delle

fucilate o archibugiate.

S'CIOPPTADAZZA. S. f. Archibusata in pie-

S'CIOPPTAR att. Archibugiare, Moschettare. Uccidere con archibuso o moschetto.

S'ciopptén. s. m. S'ciopptinén. Piccolo schioppetto. E si dice per lo più di quegli schioppetti di latta entro cui pongono i fanciulli una bacchettina, che lanciano sgrillettando un ordigno a modo d'archibuso.

S'CIORLIR. att. Involpire, Scaltrire. Uscir di gatta morta.

S'CIOZZAR. att. Chiocciare. Far la chioccia. Levare i pulcini.

E'ciòna. s. f. Schiuma. Aggregato d'infinite bolle, sonagli o gallozzoline ripiene d'aria che si producono nelle cose liquide, o per forza di calore, o quando con forza e vecmenza s'agitano e si dibattono. Stumia o Stummia. Quell'escremento che nel bollire manda alla superficie una pentola o altro vaso con carne dentro. Spuma. Dicesi quella che fa nel mescerlo il vin generoso.

S'CIUMA s. f. T. di Cart. Fiorata, Crespa. Quella schiuma che si vede galleggiar sul vagello, quando è riposato. S'CIUMA. s. f. T. de' Confor. Spumino

o Spumiglia. V. Spuma.

S'CIÒMA. S. f. T. de' Sal. Siummia. Le materie estrattive dell'acqua salsa coagulate coll'ebollizione.

S'CIONA. S. f. T. de' Tint. Fioritura d' allume. Quel fiore che getta l'allume ne nel cuocerlo.

S'CIUMA D' BALOSS. Schiuma degli sciagurati, de' ribaldi e simili. Ribaldissimo, sciaguratissimo. Cima di briccome.

S'CIUMA DEL FERR. Ferrugine.

S'CIUMA DEL VEDER. Arsume. V. Sclamadura.

S'CIUMA DLA BIRRA. T. de' Birr. Lievito.

S'ciùna dla Bocca. Bava. Umor denso e viscoso che talora agli uomini, ma spesso cola dalla bocca di certi rettili e di altri animali idrofobi.

S'CIUMA D' MAR. Steatite. Terra leggermente untuosa chiamata impropriamente schiuma di mare e che si trova a due leghe da Kiovia in Natolia.

FAR LA S'CIUMA. Spumare. Fare o generare spuma. Spumeggiare come fa il vino generoso. Stummiare, far la stumia. V. S'ciùma.

GNIR LA S'CIÚMA A LA BOCCA. Venir la schiuma o bava alla bocca. Dicesi di chi fa la bava per eccesso d'ira. Fig. Adirarsi assai.

S'CIUMA. add. m. Schiumato o Stummiato. Fig. Sfiorato, e dicesi di merce o altro da cui siasi già levato il meglio. S'CIUMADA. 8. f. Schiumata.

S'CIUNAR att. Schiumare. Levar la schiuma. Stummiare, levar dal brodo la stumnia che si cumula alla superficie per ebullizione della carpe.

S'CIUMAR IL COTI. T. de' Saln. Schiumare o Stummiar le cottc. Levar dalle caldaje della salina le materie estrattive del sale.

S'CIUMAR LA PUGNATTA. Trar gli occhi alla pentola. E si dice figurat. dello scerre il meglio tra diverse cose.

S'CIUMAR EL BRONZ. Rastrellare il bronzo. Cavar col rastione la stummiadal bronzo dopo ch'è fuso nella for-

S'CIUMAROÈULA. S. S. Mestola, Scumarola. V. Mesc' forà.

S'ciumen. s. m. T. de' Saln. Schiumatojo. Gran mestola usata da salinai per stummiar le cotte.

S'ciùni. s. m. T. di Ferr. Scodella. Pietra o forma che resta sotto i caldatori, dai quali si estrae la loppa del ferraecio.

S'ciuntén. s. m. Schizzinoso, Delicatuzzo. Delicatello, leziosetto, troppo dilicato. Vale anche Profumino, mussetto, profumatuzzo.

S'cros. s. m. Sugo. V. Cius e Sgius. S'CIUSAR. att. Schiudere. Aprire, dischiudere. Alzar le cateratte, dissar le ture, lasciar correr libere le acque.

S'CIUSARS O S'CIUSIR J DEUY. Squeciarsi. Sgusciare i pulcini fuor del guscio.

SCLAMADURA. S. f. T. de' Vetr. A: Specie di sale proveniente dalle rie (Padeli) da vetro in fusion do si chiami anche Fiele di ve Sclamar. att. T. de' Vetr. Traget acqua. Cavare il cristallo fuso dalle padelle e passarlo in conche di piene d'acqua perchè vi pe

tiene. Schiber. s. m. V. del Cont. Emic V. Sliber.

più parte di quel sale alcali ch

Sclibes. s. m. Sfucinata. Quantità de di checchessia.

Schenza. s. f. Semenza. V. Smenz Schinti. add. m. Sgomentato, Sbi Disanimato, scorato.

Schintiment. s. m. Sbigottimento. mentamento.

SCHINTIR. att. Squmentare, Sbigotti sanimare.

Schinting, n. p. Sbigottirsi, Sqome S'enice. s. m. V. Cont. Stentino. V.

Scoa. s. f. Scopa. V. Scova e dei SCOAZZÉN'NA. s. f. T. Bot. Fior d Gentile pianticella che fa bella coi suoi fiori bleu ne' campi c mento e di fava. È la Centaur nus Linn. V. Scovazzén'na.

Scoca. s. f. T. de' Carroz. Cassa scio. Quella parte d'una carı altro cosimil legno da trasport stanno i viaggiatori. Le sue par per lo più le seguenti:

Brazzej . . Appoggialoj. Cassètta V. Siarpa.

Caston darde . . Sederino di Ciavi di fond . . Arconi di fo Còffer . . . Culatta.

Colòn'na dednanz. Colonna anti dedrè .

Cussén . . . . Cuscini. . Fanali. Fanaj

Ferr dla pala. . Grucce, Ers

Fiench . . . . Fiancate. . Contr' asse. Fodrén'na .

Fond. . Pedanino.

Goèub V. Tambo-

rén.

Incaster . . . . Calettatura. Magazzén . . . Bottino , Con dana.

Manètti . . . Anse del cocchio. Manton . . . . Bandelloni. Ossadura . Intelajatura. Pala . . . . . Pedana. Piantòn . . . Ritti. . Sportelli. Portèri . . . Addobbamento. Quattadura. Rėggi V. Stafi. Schinal . . . Dosso. Seders . . . Luoghi. Sialpa . Cassetta. Sottlond. . Contrafondo. Speèra . . Spiatojo. Sportlén. . . . Boccaporto. Staffi. . . . . Camere. Staffon . . . . Predellini. Tamborén . . Scrigno. Travers del coffer. Pianta della culatta. Travers del sèder. Chiavi de' luoghi. Travers d' testa . Archi. Zel . . . . Succielo o Tettino. Scoccan. att. Scoccare. Il cadere del filo avvolto sul fuso ed anche lo scappare le cose tese da quelle che le riten-Scoccan il nosi. Smallare. Levare i malli alle noci. Sgherigliare, trarne il gheriglio. Scoccetta. s. f. Cappuccio. V. Capuzz secondo signif. SCOCCHETTA. S. f. T. de' Cest. Cestina. Arnese simile al cesto che si ferma sopra un carruccio per scarrozzare i sanciulli per le stanze o pe' corridoj. Scoccond. add. m. Sturato, Aperto. Dicesi della botte o barile a cui siasi levato il cocchiume. Scocchiumato? SCOCCONAR. att. Levar il cocchiume, Scocchiumare (V. di r.) Sturar le botti-Scocnen. s. m. T. de' Carr. Cassa da seggiolini. Quella picciol cassa o guscio che posa sulle stanghe de' seggiolini od è sostenuta da cignoni e molli sovr'esse. Scocia o Scozia. (V. Storica.) Popone. Cosi chiamavasi tra noi una specie di popone assai dilicato che il nostro Comune soleva regalare ogni anno con varie forme di Parmigiano ai Duchi di Milano. (V. Pezz. St. di P. T. 4 1477).

SCODAN. s. m. T. Bot. Scotano, Cotino,

Roso. Albero simile al corbezzolo il f

74 cui legno è giallo, e serve a' tintori e conciatori di cuoj. Il Rhus cotinus de' Bot. Scopga. add. m. Scotennato. Scupgar, att. Scotennare, Levar la cotenna al grasso o lardone. Scodgar. att. T. d'Agr. Scotennare, Scoticare. Levar la cotenna. Il suo contrario è Piotare. E si dice segnatamente de' prati. Scotennatura, le cotenne levate, Scotennatojo il ferro da levarle, che è fatto a guisa di zappa. Scodgadura. s. f. Scotennatura. Scodghén. s. m. Scotennatore. Che scotenna. Fig. Squartapiccioli. Usurajo. Scodicciament. s. in. Dimergolio. Dimergolamento continuato. Scodiccian. att. Dimergolare. L'azione che si fa quando ficcato un chiodo alquanto in legno o altro di resistente, si tira a sè poi circolarmente per trarnelo più comodamente. Figurat. si dice per Barcollure, non potere star Scodiccian att. Fig. Occhiare la bara. Essere malato in modo che lasci poca speranza di guarigione o miglioramento. Aitrim. Tentennare. Stare tra il si e il no. Scond. Riscusso, Esatto. Scodza. s. f. T. d'Agr. Costola. Cost dicesi ciascuna delle accostolature del tribolo che serve a trebbiare il grano. Scopzù. s. m. T. de' Filat. Volte. Le traverse di legno, curve siccome la grillanda del filatojo, e poste tra cssa e i colonnelli per appoggio dei fusi. Scodzù del Lustron. T. de' Tabacc. Vergoni. Le accostolature del dilucidatore. Scoeuder att. Passare, Attraversare. Far passare una cosa pel vano di una porta o finestra più per arte e ingegno che per materiale ampiezza. Scoeuder v. n. Capire, Esser capace. Esser atto a contenere o lasciar passare checchessia. Scoeuder. att. Schiudere, Uscir del guscio. Lo sgusciarsi, il nascero de' pulcini e d'altri animali ovipari dopo che sono stati covati.

Scoeuden 1 pign. Ricogliere il pegno.

Rivendicarlo o recuperarlo.

Scoeuder di sold. Riscuotere. Scuo-

tere, esigere. Tirar danari.

Scoeula. s. f. Scuola. Luogo dove s'insegna o s'impara arte o scienza. Ginnasio, luogo ove sono le scuole. Liceo, luogo publico ove sono le scuole

Scoeula d'incision. Calcografia. Luogo dove s'incidono, imprimono o si vendono stampe in rame.

Scoèula d' veterinaria. T. di Vet. Istituto veterinario. La scuola di ve-

DAR SCOÈULA. Leggere in cattedra. Saper molto bene in una scienza o

METTER A SCOÈULA. Porre a scuola. (Cav.)

Scoeuzz. s. m. Coccio. Rottame di vaso di terra cotta. Greppo si dice a un vaso di terra rotto ma non in pezzi.

Scoruzz. s. m. Fig. Sferra, Conca fessa. Uomo o donna logori da età o

Scokuzz, s. m. Grenpo. Piatto, tegame o altro vaso di terra, anche fesso, sdruscito o rotto che si usa per dare il mangiare o il bere ai polli, ai gatti o sim.

DIL VOLTI A DURA PU I SCOÈUZZ CHE 1 SAN. Talora val più una conca fessa che una salda; cioè vive più un

malsano che un sano.

ÎN CAS D' BISÒGN TUTT I SCOÈUZZ JÉN BON. A tempo di guerra ogni cavallo ha soldo: A tempo di carestia pan veccioso. Il bisognino fa trottare la vecchia. Al bisogno ognuno è buono a qualche cosa.

Un scoeuzz. Una pignatta fessa. E similmente si dice di altro qual sia

vaso che crocchi.

Scoffina, Raspa. Lima da legno. Raspare o limar con essa dicesi Scoffinare.

Scoren'na. s. f. T. de' Stagn. Scuffina. Specie di lima con un solo ordine di denti vivi fatti a dente di sega.

Scofén'na da pettnar. Pianettonc. Stromento addentato a scaletta con cui si riuniscono i denti del pettine e si tirano a pulimento. Pianettoucino dimin. V. Pianctta.

Scopén'na grossa. Ingordina. di lima da legno che leva mol gno raspando.

Scoffia. s. f. Cuffia, Berretta, B Cresta, Scussia. Copertura del ad uso delle femmine, che s per lo più sotto il mento co nastri che servono ad incresparla però che ora si dicono Cuffie delle nonne e bisnonne. Berr ornate di gala o no siano pel o per la notte. Bonetti diconsi se fatte di velluto o di raso. è voce antiquata. Scussia è vo

Scoffia. s. f. Fig. Bertuccic

Scoffia. s. f. T. de' Cuoj. Rete. datojo. Sorta di rete di fil di foggiata a mestola per levare staccio dai bagni.

Scoffia. 8. f. T. d'Ostetr. Cui meglio, Celata. Porzione delle brane del feto che esso spinge t innanzi a sè, e rimane applicata la sua testa quando nel nascere senta la prima. Il volgo crede st'accidente segno di buon au e dice di uomo fortunato. Egli: colla cuffia.

Scoffia, s. f. T. de' Sell. Te Quella parte della briglia, dove taccato il portamorso dalla bani stra, che passa sopra la testa c vallo, ed arriva dalla banda r dove termina colla sguancia.

Scoffia. s. f. T. di Vet. Re berretto, o cuffia. Secondo si dei ruminanti, che è piccolo, g e le cui pareti somigliano ai fa le api. Il suo ufficio si è di ri l'erba dal rumine, comprimerla mandarla in bocca per subiry seconda masticazione.

Scoffia a canon. Cresta a cann Scoffia da nota. Berrella. Cu

CIAPPAR LA SCOFFIA. Briacars ciuscherarsi.

Scoffiara, Crestaja. Colei che lavora cuffie, berretti pelli da donna. Le operazioni, g menti e le cose ad essa attinenti

### **OPERAZIONI**

### DELLA CRESTAJA.

#### STRUMENTI.

## COSE ATTINENTI.

nan . . . Bigherino. . . Blonda. . Cocuzzoli. . Cannucce vestite. ti sassadi. . Cappelli. . Cappotte. ბი . . . Cartone. ı d' naster . Rosa. n'na . . . Gala, Cervellino. . Rappe di fiori. o Marabù . Piumino. . . . . Fusto. . Galano. da pettnadua . . . Fiocco, Intrecciatojo. . Crinale. iziòn . . . Guarnizione. . Fornitura. idura . . . Nastri. r . . . Cariello. . Treccia di cascola. . Trecciera. ıdura . . . Piume. . . Merletto. . Tremolante. n'ni d' fior. Barbine.

t . . . Gabbino.

. . . Cuffie.

Ternetta. . . Trinella.
Tull da fust . . Veletto da fusti.
Tull gomé . . . Veletto gommato.
Scoffiaretta. s. f. Crestajuccia. Dimin.

SC

Susti. . . . Sustini.

e avvil. di crestaja.

Scoffiazza. s. f. Cuffiaccia. Peggior. di cuffia. Cuffia da nonna.

Scoffien. s. m. Berrettino. Cuffietta da bambini.

Scoffinan att. T. de' Pettin. Scuffinare.
Ripulire i pettini con quella sorta di
lima che è detta scuffina.

Scoppion'na. s. f. Cuffione. Grande cuffia, herrettone.

Scoffiott s. m. Serrateste. Sorta di cuffia che le donne portano talora legata al capo sotto altra cuffia elegante.

Scoffiott s. m. Cuffiotto. Cuffia che portano gli uomini la notte legata sotto il mento o Cucufa (benda) dicesi quella che legasi intorno la testa tra la nuca e la fronte.

Scorriott. s. m. T. de' F. Ferr. Cappelletto. Piastra o ghiera di ferro con cui si cuopre e ripara la testa di un colonnino, piuolo o altro.

CONTAR TRI VIA OTT SCOFFIOTT. Valere uno straccio. Una buccia, un frullo, un bel niente.

Scoroni, Scoronin ecc. V. Descantà, Descanta.

Scol. s. m. Scolatojo, Smaltitojo. Luogo pendente per lo quale scolano le cose liquide. = Scolo, Scolatura, esito delle cose liquide. = Canale di scolo, quel canale che si apre per ricevere e tramandare gli scoli, e ve n'ha di scavati, si dall'arte, come dalla natura, di maestri e di secondarii, d'immediati e di mediati ecc. Chiassajuolo, canale fatto a traverso de' campi per ismaltire le acque piovane. Capezzaggine, scolo traversale, che trasmette le acque al fossato. Diconsi infine Gorne, Colatoj, le fossette acciottolate che si aprono ai lati delle vie e de' publici passeggi, per iscolare le acque ne' fossati laterali. Scol. s. m. T. d'Agr. Colmatura,

Scol. s. m. T. d'Agr. Colmatura, Colmo. (Ridolfi) Il declivio che si dà ai campi per farvi sgrondare le acque. Scol. s. m. T. di Cuc. Navicella, Anima. Quella lamina traforata che si pone dentre la pesciajuola per trarne il pesce affinchè non si rompa.

Scôl. s. m. T. di Ferr. Bottino. Spazio murato, in cui penetra l'estremità inferiore della tromba.

Scôl. s. m. T. de' Tromb. Scaricatoio. Tubo che serve a lasciar colar l'acqua soverchia di un bacino o vasca, o serve a mantenerla ad un livello costante.

SCÔL DA ZISTERNA. Purgatojo. Ricetto murato ove scolano le acque piovane e vi si purgano prima di passare nella vicina cisterna.

Scol d' NA CORTA. Pozzo smaltitojo. Bottino in mezzo alla corte ove concorrono e si disperdono le acque cadute dal tetto, le lavature dell'acquaio ecc.

Scôl mestra. T. d'Agr. Capifosso. Acquidoccio principale, e propr., fossa dove si riducono tutte le acque de' fossetti o scoli del campo.

METTE IN SCÔL. T. d'Agr. Sanicare un terreno. Migliorare un terreno agevolando lo scolo all'acque.

Scol. add. m. Scolato. Prosciugato del liquido contenuto. Scollato staccato dalla colla. Scollacciato chi ha il collo scoperto. V. Sgolà.

Scolabottichi. s. m. Panca traforata.

(Carcha) Asse o panca traforata da spessi fori circolari entro i quali pongonsi capovolte le bottiglie a sgocciolare dopo che sono lavate.

Scolabotticli. s. m. Scherz. Beone. Trincatore.

Scolada. s. f. Scolamento. Lo scolare. Scolador. s. m. T. de' Cac. Scolatojo. Tavola pendente sulla quale dispongonsi le forme di cacio perchè scolino il siero.

Scolador. s. m. T. di Cart. Colino. Telajetto di legno arretato con funicella, sopra cui si pone la colatoja. Scolador. s. m. T. de' Salin. Scolatojo. Tavolato sul quale si pone il pitro perchè scoli le liscive che contiene.

Scoladora. s. f. Mestoliniera. Arnese appiccato verticalmente al muro della cucina al quale si attaccano le mestole perchè scolino nella sottoposta doccia.

Scoladura. s. f. Colatura. Materia lata, come quella delle candele mili. Cerume, T. de' Cerai, cole ed avanzi di cera. V. Rud.

Scoladuri del sal. T. de' Salin. P. Pinocchi. Quelle concrezioni el sale forma sotto i gabbei simili stallatidi.

Scolaj o Scolaja. Abbeveraticci. Il plesso de' centellini di vino ava ne' bicchieri e raccolti in una l glia. Fondimi, Fondigliuoli. Il plesso da' rimasugli di cose liquavato da' rispettivi vasi.

Scolament. s. m. Scolamento. Lo sco Scolar. s. m. Scolare, Scolajo. G netto che vada alle scuole.

Scolar. att. Sgrondare. Metter pendio a guisa di gronda, accidia cosa-scoli.

Scolar. intr. Colare, Scolare. I lare o defluire delle materie lico liquefatte.

Scolar o Descolar. Scollare, care d'insieme le cose incollate, Scolar. att. T. d'Agr. Acque dere. Dicesi di quella parte delle e de' monti verso dove acquavel o stanno a pendio.

Scolar. att. T. de' Nav. Aggoi Cavar l'acqua entrata nel nav per mezzo dell'aggottatojo e gei nel fiume.

Scolar i Biccèr. Centellinare. i vari centellini rimasti ne' bicc nel levare le mense.

Scolana. Fattorina. Ragazza di bo della sarta o crestaja.

Scolaresca o Scolaria. s. f. Scolare Scolatizi. s. m. Colaticcio. Cola materia colata.

SCOLATIZI, VANZAJ D'JALTER. C cino, Centellino, Abbeverato, Ab raticcio. Avanzo del vino che oc il fondo del bicchiere.

Scollizion, s. f. Scolazione, Gonos Scolamento, e in T. Chir. Bles ragia. Stillicidio involontario de retra per infezione venerca. Flu Leucorrea, scolo di mucosità vagina chiamato anche Fiori bia Sfilato, scolazione di rene.

SCOLAZION INCORDADA. Scolazioni

s, cioè con contrazione de' mu-

. s. f. Scuole minori.

m. Scoglio. Masso in riva al o nel mare. Fig. Difficoltà, Imento. = Scogliera quantità di

. add. m. Dinoccolato, e fig. to, Sqhemboluto.

as. n. p. Dinoccolarsi. Fiaccarsi o. Spodolarsi.

att. Scolmare. Levar il colmo. add. m. Scolorato. Scolorito, e dosi di colore poco vivace dibbaaliato.

. att. e n. Scolorare. V. Desco-

att. Discolpare. V. Descolpar. att. Scarpellare. Lavorar le piello scarpello. Scolpire, vale forfigure in materia solida per via glio.

att. Ascoltare, Udire. V. Sintir. . s. m. Scompi<del>glia</del>, Sgominio. ousto, disordine, perturbazione, iione.

AR. att. Scomipigliare. Disorditurbar l'ordine.

n. all. Giuocare, Meller pegno, nettere. Pattuire pel mantenidella propria opinione quel che ba vincere o perdere.

e. Dissare opere di legame od commesse insieme.

. s. f. Scommessa.

1854? Giuochiamo? Invito che si or pegno ne' casi di dissenzione ere.

na. add. m. Scompaginato. Fuor ine. Scomposto, dicesi un foglio mpa del quale siansi disfatte le : di caratteri da stampa.

NAR. att. Scompaginare. Turbare metria, consonder l'ordine.

PAGINAN. att. T. de' Stamp. Scom-Il disfare una forma, separane lettere, e disponendole di nuole casse, ciascuna nel suo proicchio.

NARS. n. p. Scompaginarsi. Diarsi. Fig. Turbarsi.

AR. V. Descompagner.

Scompania. att. Scomparire, Sparire. Il perdere che fa di pregio o di bellezza una cosa posta a confronto di un altra. Disparere, far brutta vista Dileguarsi, torsi dinanzi agli occhi V. Sparir.

Scompanin. att. Screditarsi, Sfigurare. Far mala figura, far cosa che ne

cagioni vergogna.

Sconpart. s. m. Scompartimento, Compartitura. Le parti della com scompartite.

Sconpart. s. m. T. d' Arch. Compartimento. Specie di divisioni che si pra. ticano ne' pavimenti, nelle facciate, ne' muri interni ecc.

SCOMPARTIDORA. S. f. T. degli Oriv. Partitora. Rucia d'un orologio che serve a compartire le ore.

SCONPARTINENT. s. m. Scompartimento. SCOMPARTIR. Scompartire, Compartire. Far le parti, dividere.

Scompartir ben 'na Paberica. Dispensare agialamente un abitazione. Renderla agiata e comoda.

Scompartir la Roba. T. de' Sert. Partire la stoffa. Tagliarla in modo che se ne consumi il meno possibile.

Scomplasent. s. m. Scortese. Che non usa cortesia.

Scompiasen. att. Sgradire, Dispiacere. Negar cortesia.

Sconpili. V. Scombili.

Sconplet. add. m. Incompiunto, Imperfello.

SCOMPLETAR. att. Rendere incompleto o incompiuto. Mutilare un tutto di alcuna sua parte.

Sconponer. att. Scomporre. Guastare il composto. Vale anche turbar la simetria, l'ordine. V. Scompaginar.

Scomunica. s. f. T. Eccl. Scomunica e gr. Anatema. Censura che separa dalla comunione della chiesa. Interdetto, sentenza ecclesiastica che proibisce ad un ecclesiastico l'esercizio degli ordini sacri.

ASSOLVER DA LA SCOMUNICA. Ricomunicare, Ribenedire.

DAR LA SCOMUNICA. Gettar la scomunica, cioè Publicarla, fulminarla.

Sconunica. add. m. Scomunicato.

Scomunicar. att. Scomunicare. Anatematizzere.

Sconcondanza. s. f. Sconcordanza, Solecismo, Discordanza. Error di grammatica.

FAR DIL SCONCORDANZI. Solecizzare.
Sconcordia, s. f. Sconcordia, Discordia,
Dissensione.

METTR IN SCONCORDIA. Semminar discordie o zizzania, Metter zeppe. Cagionar dissensioni con calunnie, rap-

porti e simili.

Scondere, att. Nascondere, Ascondere, Celare, Occultare. Ma celare è meno di nascondere, dacchè per celare basta talvolta dissimulare e tacere. Per Nascondere convien talvolta mentire, mascherarsi, ingannare. Occultare, pare che indichi un nascondiglio più sicuro.

Sconder sotta. Soppiattare.

Andans a sconden Andare a riporsi. Non poter più comparire al paragone. Ficcorsi in un cesso, valc sottrarsi alla vista degli uomini per vergogna.

Sconders. u. p. Appiattarsi. Nascondersi. Sconders in T'un canton. Rincantuceiarsi. Ritirarsi in un canto o cantuccio.

Sconders in T' NA MACIA. Ammacchiarsi. Nascondersi in un cespuglio, in una macchia.

Scondon. s. m. Trafugone. Cosa trafugata, presa di nascosto. Contrabbando, cosa fatta furtivamente. Matassata, azione fatta in fretta e segretamente e per lo più in cattivo senso. Soffoggiata, fardello o cosa simile che si abbia sotto il braccio coperta dal mantello, e quasi nascostamente si porti via.

De scondon. Di soppiatto. Di nascosto, di straforo, alla macchia; occultamente. Di contrabbando.

FAR IL COSI DE SCONDON. Fare a capo a nascondere. Far le cose di nascosto. Scondonzett. s. m. Ciambellina alla nascosta. Rigiro, ritrovio, colloquio nascosto.

Scondroeula. s. f. T. di Giuoc. Rimpiattino. Giuoco fanciullesco che i putti fanno, quando gli uni si nascondono e l'altro deve cercarli. Credo si dica anche Bargia.

FAR LA SCONDROÈULA. Fig. Far capo-

lino. Guardar di soppiatto: affacciarsi destramente di tratto in tratto per vedere altrui si che difficilmente si possa esser veduto.

ZUGAR A LA SCONDROÈULA. Fare a rimpiattino, Fare a capanniscondere. Fig. Non lasciarsi trovare. Dicesi di chi si cela o si tiene lontano da chi lo cerca. Sconfenôs. s. m. Schizzinoso. Schifiltoso, ritroso, spiacevole, calcitroso.

Sconfolla. s. f. Stivamento di persone. V. Stricca.

Sconi. add. m. Svanito. Evaporato. Sconia. att. Svanire, Svaporare, Disseccarsi. Scemare, disperdersi.

Sconquass. s. m. Conquasso, Conquassamento. Rovina, fracasso e simile.

Sconquassan. att. Sconquassare. Agitare, trar sossopra, malmenare. Conquassare.

Sconquasson. s. m. Sbilancione. Violenta scossa ondeggiante: strabalzone, sbalznuento improvviso; conquassone.

Sconsacha. add. m. Dissagrato.
Sconsacha. att. Sconsacrare, Dissagrare: Ridurre dal sacro al profano.
Sconsola. add. m. Sconsolato. Travaglia-

consold. add. m. Sconsolato. Travagliato.

Sconsolar. att. Sconsolare. Recar travaglio.

Scort. s m. T. di Comm. Sconto. Perdita che si fa nel vendere una cambiale, o ribasso che si fa sul prezzo di una merce.

FAR EL SCONT. Scomputare (B. L.). SCONTAR. att. Scontare. Diminuire o Estinguere il debito.

SCONTAR LA PÉN'NA. Espiare i suoi falli. Farne la penitenza. Scontare la pena. Vale consumare il tempo della condanna.

Sconter s. m. Deviamento? Così dicono i chiodajuoli quella varia inclinazione de' guancialetti che fa si che il lavoro di un chiodajuolo non s'incontri con quello dell'altro nella fucina.

Scontran. s. m. Polizza, Contrassegno.
Scheda che serve per ricuperare una
cosa depositata come passaporto, ombrello e simile.

SCONTRÉM. S. m. T. Mil. Scontro. Quello che le pattuglie fanno tra loro ad un convenuto posto. Sconzert. s. m. Sconcio, Incomodo, Danno, Sconcerto, Inconveniente.

Sconzenta. add. m. Sconcertato. Disordinato fuor di concerto. Fig. Angustiato, Contristato.

CONZERTAR. att. Sconcertare. Disordinare, guastare, scomporre. Fig. Contristare. CONZURAR. att. Scongiurare, Congiurare. Strettamente pregare. Gravare, Presare. Sollecitar caldamente.

Sconzunan. att. T. Eccl. Scongiurare, Esorcizzare. Procurar di costringere i demonj ad uscire d'adosso ad alcuno. Scop. s. m. Scopo. V. Mira.

Scoranoa. s. m. Scopatore. Che scopa, o a cui s'appartiene lo scopare o spaz-

zare appartamenti signorili.

Scoparoj. s. m. T. Mil. Lanata. Asta alla cui estremità ha un cilindro contornato da setole di cignale a mo' di brusca, che serve a rinfrescar il pezzo ad ogni tiro.

SCOPAZZADA. 2. f. Salva di seappellotti. SCOPAZZAGATT. 2. m. Terzone. Frate brodajo, frate inserviente. Cacciacani, Inserviente per lo più laico di un convento.

Scopazzan. att. Scappellouare, Dare scanezzoni.

Scopazzon. s. m. Scapezzone. Colpo forte che si dà nel capo a mano aperta. Collata, il colpo che si dà colla mano aperta sul collo.

CIAPAR UN GRAN SCOPAZZON. Fig. Ri-

portare gran danno.

DAR DI SCOPAZZON AL SCUDLOTT O AL COZZOTT. Far le fiche alla cassetta. Spendere in uso proprio i danari che si hanno come in consegna, appartenenti al padrone della bottega, del negozio o altro.

Dan un non scopazzón a n' Lavon. Dare una buona spinta. Mandare innanzi un buon tratto un lavoro.

DAR UN GRAN SCOPAZZON. Fure un gran vuoto. Appropriarsi o consumare mol-

ta parte di una cosa.

Scopenta. s. f. Scoperta, Trovato, Invenzione, ma scoperta e il rinvenire cosa che stava celata; trovato è incontro di cosa che prima non si discerneva; invenzione è cosa nuova, è frutto di molti pensieri: si scopre ciò ch'è nascosto, si trova ciò ch'era perduto, s'inventa ciò che non esisteva prima. Scoperta. s. f. T. Leg. Sopraprendimento, Trapolatura. Discoperta di un complotto o di una conventicola di mascalzoni e di inesperti nell'atto della più palese causa di loro unione.

Scopi. s. m. Scoppio. Rumore, fracasso. E si prende anche in senso morale. Scopla, Scoplott. Scappellotto. Scapezzone. Colpo dato nel capo a mano a-

Scopla. Fig Danno, Bolzonata.

Scopladura. s. f. T. de' Mugn. Bozzolatura. Mercede della macinatura che si paga al mugnajo. Mulenda.

Scoplar. Dare scapellotti.

Scoplare. att. T. de' Mugn. Sbozzolare. Pigliare col bozzolo parte della mulenda, lo che fa il mugnajo per mercede della sua opera.

Scoplen'na. 6. f. Scappezzatina. Legger

scoppellotto.

perta.

Scoppar. att. T. de' Mur. Distegolare. Levar le tegole. Disembriciare. Levar dal tetto gli embrici.

Scopair. att. Scoprir paese. Veder nuova terra o paese. Odorare. Fig. Certificarsi, prender notizia. Scoprire, Discoprire, manifestare, svelare ed anche inventare, trovare e simili.

GNIRS A SCOPRIR. Venir in palese.
Scoprires. n. n. Scoprires. Appalesersi.
Fig. Dar fuora. Manifestarsi un male

celato.
Sconaggiare, Scorare.
Togliere altrui il coraggio, sconforta-

re. Sfidare, Disanimare. Tor l'animo. Scoraggiarsi, Sbigottirsi. Perdere il coraggio. Impussillanimarsi. Diventar pusillanime.

Scorajares. n. p. Falicarsi. Mettere tutto il suo.

Scorbattar. att. V. Contad. Tartassare.

Malmenare, maltrattare.

Scorbatton. s. m. V. Cont. Tartassamento. Malmenio, maltrattamento.

Scorbut. s. m. T. Med. Scorbuto. Malattia nota. Antiscorbutico, rimedio contro lo scorbuto.

Scônc'. s. m. T. di Pitt. Scorcio. Una cosa disegnata in faccia, corta, che non ha l'altezza o lunghezza che ella

dimostra. Fuggente, T. Pitt., che fugge all'occhio e si vede in iscorcio.

Scorciar. att. T. de' Pitt. Scorciare. Essere in iscorcio.

Scorpa. add. m. Stemperato per Iscordato, e dicesi di strumento. Obbliato dicesi d'uoruo. Pretermesso.

Scordare. Mettere nel dimenticatojo, Dissovenirsi. Scordar att. T. Mus. Scordare. Tor la consonanza, e dicesi di strumenti, di corde e simili. Discordare, Disaccordare, Dissonare, non accordare.

Scoren. s. m. Scorno. Umiliazione con molto disprezzo.

Scorenzia. s. f. Soccorrenza. Squaquerella, cacajuola, uscita, flusso di corpo. Scorezza. s. f. Peto, Coreggia. Il suono di quel vento puzzolente che si manda fuori per le parti di sotto. Peto vestito, quando dietro il peto esce anche il resto.

Esser colòr de scorèzza. Esser cachettico. Esser livido, interriato, discolorato.

Scoriatar, Scoriazzar. Scavallare, Scorrazzare. Correre qua e la.

Scorioeul s. m. T. di Cart. Doccia, Conserva. Specie di pila che porta l'acqua alle cartelle.

Scorlada. s. f. Scossa. V. Scrollar.

Scorna. add. m. Scornato. Che è senza corna. Cornomozzo, che ha mozze le corna. Fig. Svergognato.

Scornabecch. s. m. T. Bot. Anonide. Pianta medicinale comune ne' luoghi sterili ove estende lunghe e forti barbe legnose che danno impiccio a' buoi nell'arare. E l'Ononis spinosa e arvensis Linn.

Sconnar. att. Scornare. Rompere le corna. Fig. Svergognare, Sbeffare.

Scornazzar. att. Corneggiare. Menare in qua e in la le corna. Cozzare, scorneggiare.

Scornisar. att. Scorniciare. Dicono i muratori del far le cornici.

SCORONADURA. s. f. T. de' Pettin. Fusto del corno. La parte di esso che è tra la punta e la radice. Ceppaja, la parte della testa a cui stanno attaccate le corna.

Scorpi. s. m. T. d'Entom. Scorpione, | Scorsadura. s. f. T. de' Tess. Disc

Scorpio. Sorta d'insetto che son al gambero, che ha sei occhi e gambe, le due prime più lunghe chele o forbici, quattro mascelle e articolata e aculeata con due foi cui esce quando ferisce un umor cre e velenoso. È lo Scorpius e paeus de' Sist.

Sconpi. s. m. T. Furb. Giudice. Scôrpi magion. T. Furb. Presi della corte.

Scorpière. s. m. Scorpioneino. Pi scorpio.

Scorpion. s. m. T. d'Astr. Scorp Uno de' dodici segni del zodiaco Scorpor. att. T. Leg. Scorporo. Lo porare, il separare una cosa de a cui era incorporata.

Scorporal. add. m. Escorporato. C dal corpo.

Scorporar. att. T. Leg. Scorporare var dal corpo o dalla massa dell gione o eredità ecc.

Scorraria. s. f. T. Mil. Scorreria, reria, Cavalcata. Quello scorrere fan gli eserciti ad oggette per le di dar il guasto al paese nemico

Scorrere. Moversi con stezza. Scivolare, scorrere legger te e facilmente per forza di lul mento del piano o altro su c move, come per es. il carro del chio sul suo piano, la ruota sul asso ecc.

Scorrere. att. Scorrere. Legge vedere con prestezza.

Scorsa. s. f. Corsa, Corrimento. Il rere. Scorribandola, piccola cors Scorsa. s. f. Rincorsa, Corso. dare indietro, che altri fa per sa e lanciarsi con maggior impeto. DAR 'NA SCORSA A N' LIBER. Dan scorsa a un libro, a una scritt simili. Vale leggerlo, rivederlo prestezza.

DAR 'NA SCORSA IN T'UN SIT. una corsa sino ad un luog**o.** andarvi correndo.

Toèur la scorsa o scorsia. Pre la rincorsa, Prender campo. indietro per aver spazio di me in piena carriera.

. Fallo nella tessitura de' drap-

. f. Corsa. Corrimento, moviampetuoso. V. Scorsa.

f. Scorta. Guida, compagnia Riservo, Convojo. - Gruzzolo, ciò che si tiene in serbo pe a venire. Manguardia, ssa di riserva per un caso di in supplemento di un altra iga a mancare.

L. s. f. T. de' Fornac. Carica-

LA SO SCORTA. Aver degli avanzi, iservo di danaro, grano ecc. MA SCORTA. Raggruzzolare. Apiarsi, munirsi.

dd. m. Scortato da Scortare. ro signif., Vantaggiato a denari. att. Scortare. Accompagnare, scorta, Conviare.

AR VON, FAREGH SCORTA. Approire. Dare ad alcuno di che s'in-Fargli credito.

add. m. Scorticato.

URA. s. f. Scorticatura, Scortie. Piaga leggera dove sia levata

. att. Scorticare, Scuojare, Dire. Tor via il cuojo, la pelle amali. Spellare, stracciar la pelle. e, levar alquanto di pelle pedo sul vivo. Abrasione, escoe della membrana interna del-

rgan von. Fig. Cavar il cuore o. Imporgli soverchie gravezze, , Smugnere alcuno. Tor le socon angherie, Far il collo. Esoppo rigoroso nel prezzo delle endute.

is la pela. Intertignersi. Scal-

ı pelle.

in. s. m. Scorticatore. Che scorl si direbbe anche d'un barcio o cattivo barbiere. = Scor-, Scorticatojo, dicesi il coltello ecaj per buttar giù le cuoja. rguén. s. m. Scorticapidocchi. ne, scorticavillani, segavene, an-

rghén, dolor da partorir. Doe. I premiti del parto-

Scortghén o bestioèula magra. Scriato, Scriatello. Animale venuto su magro, cresciuto a stento. Di poca learne, debole.

SC

Scorza s. f. Corteccia. La scorza indurita delle piante. Buccia, la scorza tenera delle piante e dei frutti. La parte interna della scorza aderente all'alburno (biumna) chiamasi Libro e serve ad alimentare l'alburno. V. Pela. Scorza. s. f. T. de' Cuoj. Pasta, e volg. Tanno, Polvere di concia. Corteccia di cerro o rovere macinata, con cui si conciano i cuoi.

Scorza. s. f. T. de' Drapp. Caridari. V. Scorzėtta.

Sconza. s. f. T. de' Legn. Sciavero, Piallaccio. V. Codga.

Scorza del pom granar. Malicorio. Scorza dla nizzoèula. Scoglia.

Scorza dla nosa. Mallo.

SCORZA D' PARTUGAL. Buccia.

Scorza indorada. Oro in pelle. (Bart.) Scorzada. s. f. (z aspra) Spetezzata. Sequenza di peti.

Scorzan att. (z aspra) Trullare, Scoreggiure, Buffare, Far vento, Peleggiare. T. di Vet. Corneggiare, Cornare. Quel diffetto de' buoi del mandar fuori per le parti di dietro il vento troppo frequentemente.

Scorzar. (z dolce) Bucciajo. Colui che va la state per la città raccogliendo le buccie de' poponi per derle a mangiare a' majali. Venditore di scorza, colui che vende la scorza ai conciatori, scorzando gli alberi o raccogliendola da chi li scorza.

Scorzan att. Scortecciare, Scorzare. Sbucciare, levar la scorza.

Scorzazza. s. f. Trullala, Gran vescia. Scorzazza. s. f. Trullata, Strombettata? Imitazione del trullare fatta colla bocca in derisione d'alcuno.

DAR LA SCORZAZZA. Ballezzare un frullo? Batter colle due mani accoppiate nel capo ad uno facendoglielo piegare per atto di spregio accompagnato da voce pure di spregio, e ciò per mostrare a quel tale che lo si ha per un trullo, cioè persona sciocca.

Sconzen'na. s. f. Petuzzo. Piccola coreggia. Vesciuzza.

Scorzetta. s. f. T. de' Drapp. Caridari. Tela di vari colori fatta della scorza di un albero indiano. Fottalongo, sorta di drappo delle indie, a righe, fatto di seta e di scorza d'albero. Fotte, tela di cotone dell'indie tessuta a quadri.

Scorzinett, Scorzinetta. Nomi vezzeg-giativi che si danno a' bambini belli, graziosi, Cecino mio, Carino.

Scorzon. s. m. Coreggiero. Che usa trar coregge. Petardo.

Scorzon'na. s. f. Cacatessa. Donna da nulla.

Scorzon'na. Svesciatrice, Petarda. Donna che spetczza.

Scos. s. m. (dal Ted. Scos) Grembo. Quella parte del corpo umano dal bellico quasi insino al ginocchio in quanto sedendo ella è acconcia a ricevere checchessia.

In scos. In grembo.

Scôs part. p. Nascoso. Nascosto, celato. Andar de scos. Andar per le celate. Andare occultamente, di soppiatto, furtivamente.

LAVORAR DE SCÔS. Lavorare sott' aequa, e di straforo. Far fuoco nell'orcio.

STAR SCÔS. Starsi celato o nascosto e in T. For. Latitare, Star latitante. Dicesi di un inquisito o simile che si tenga nascosto alle ricerche della giustizia.

Scoss. add. m. Riscosso. V. Scodù. Scossa. s. f. Scossa, Scotimento. Lo scuotere che si fa in una volta.

Scossal. 8. m. Grembiale. Pezzo di pannolino o d'altra materia che tengono dinanzi cinto le donne, e pende loro sino ai piedi. Zinnale, sorta di gremhiale usato dalle nostre montanare che cuopre loro il seno e il grembo. Scossal. s. m. T. delle Arti. Sparatembo. Grembiale usato dagli artefici per non lordarsi\_gli\_abiti.

Scossal. s. m. T. Eccles. Grembiale. Drappo prezioso con croce nel mezzo che si pone in grembo il vescovo quando celebrando pontificalmente siede

nel faldistorio. Scossal s. m. T. de' Calzol. Grembiulino. Lo sparalembo o grembiale

de' calzolaj.

Scossal. s. m. T. de' Carrozz. Grembialino, Mantelletto. Quella ribalta per lo più di cuojo che si alza e si abbassa per coprire le gambe di chi è in calesse.

Scossal. s. m. T. de' Fornac. Spianatoja. La parte inclinata del banco, sulla quale si tiene la forma con cui si fanno i materiali.

Scossal. s. m. T. de' Manisc. Ferriera. Tasca o bisaccino di pelle o simile nella quale si tengono chiodi o strumenti da ferrare i cavalli.

Scossal da cusén'na Grembiale. Scossal da sedioèul. Parafango, Grembialino da calesso.

Scossal del dublass. Fianco del valico. La parte del valico a cui si appoggia il setajuolo nel regolare la torcitura della seta.

Scossal da Fran. Zoffia. Sparalembo di pelle (Fior.)

Scossal d'na fnèstra. Parapetto. Sponda.

ALZAR EL SCOSSAL. Fig. Ingravidare, Incignere.

Scossalada. s. f. Grembiata, Grembialata. Tanto quanto può capire nel grembiale.

Scossalen. s. m. Grembiulino, Grem-

bialino. Piccolo grembiale. Scossalen'na. s. f. T. delle Sart. Grembiale, e spesso finto grembiale che le sarte fingono con vari ornamenti nel davanti delle vesti. Seno, piegatura della veste fatta in modo da contener checchessia.

Scossla. s. f. T. de' Canap. Scotola. Strumento di legno o di ferro col quale si scuote e hatte il lino, prima che si pettini, per farne cadere la lisca.

Scossla. s. f. T. de' Stov. Côla. Vaso bucherato nel fondo ad uso di colare la terra sciabordata.

Scosslar. att. T. de' Canap. Scotolare. Battere il lino colla scotola.

Scostar. att. Scostare. Discostare, allontanare. Fig. Rompere le costole.

Scostan. att. T. de' Tabacc. Scostelare le foglie? Levar dalle foglie del tabacco le costole per farne farina da fiutare.

Scota. s. f. T. de' Cac. Scotta. Il siero

o che avanza alla ricotta. listillamento del siero della icio allorchè è posto nella

A. É scotta: la soglia scotbaja la volpe. Suol dirsi stato, in cui si arrischi o e o riputazione. 3E CE 'AN SCOTA AN BROSA. mal che non mi nuoce, en che non mi giova. Ella scotta. Si dice di donthe rechi nocumento. cottmai.

lliccio. Tracotto, stracotto. Scoto. Specie di drappo stame, così detto perchè migliore veniva dalla Sco-

òta.

m. Scottato, Incotto.

. SCOTTÀ DALL'ACQUA CALDA
NCA DLA PREDDA. Chi dalla
nto, ha paura della lucernpo delle serpi le lucertole
Chi è scottato una volta,
soffia su.

TTA, Rimaner scotto o tin-

rgiudicato.

. f. Scottatura, Scottamen. Lo scottarsi e la parte arsicciato, segno che rielle dell'arsione o scottatutione, T. Med., Scottatura lente, d'olio fervente, meatto e simili. Antipirotico, atro le scottature.

. Solata, Solinata. Impresnta e talora mortale, che
pyra certe cose esposte a'
in certe circostanze. — Fisole, dicesi quando subito
nioggia o frescura s'apre a
in tendone di nuvoli per
sole, la qual cosa è fatante. Caldana, gran caldo,
carmana o infermità cagiocaldarsi ed indi raffreddarsi.
tare. Dicesi anche del dare
cocitura, un bollore. V.

I MILZA. T. di Vet. Scottare

nell'applicare un ferro rovente ad uno dei lati della regione costale mello scopo di agire sulla milza nelle malattie carbonchiose o credute tali.

CHI AN S'VORUL SCOTTAR STAGA INDRÉ.

Chi si sente scottar tiri a se i piedi.
SCOTTARES. n. p. T. di Giuoc. Ingannarsi.
Dicesi de' giuocatori che nell' accusara
i loro punti errano a loro danno.

Scottaroèula. V. Scottana.

Scottent. add. m. Scottante. Che scotta, che eccita scottatura. Bogliente, bollente, fervente.

Scottent. T. Furb. Caffe.

Scotthal. s. m. Soprannome. Terzo nome che si pone a chicchessia per qualche singolarità notabile in lui, così in bene come in male. V. Stranom.

Scottuli. s. m. T. Furb. Gergo, Tranello, e l'uno e l'altro, secondo

le parole accessorie.

Scov. s. m. T. de' Squer. Lunata. Spezie di grossa scopa o pennello fatto da noi di pelle con lungo pelo. Scrve a' calafati per impeciare o insegare i commenti o il fondo di una barca. Scova. s. f. Grunata, Scopa. Mazzo di fusti di saggina o scopa, sgranati c legati insieme col quale si spazza. Ha

Baston . . . . Manico. Ligaj. . . . Vincigli.

Mauza . . . Pannocchia, Chio-

ma.

Menzaroèu . . . . Manelle. Melgazz . . . Fusti. Sproch . . . . Catena.

SCOVA D' BEVDÈR. Scopa di belvedere. Sorta di scopa formata con ramicelli della pianta detta Chenopodium scoparia da Linn. della quale fan uso i campagnuoli per pulire il grano dalla loppa.

Scova da audán. Scopa di scoparia. Sorta di scopa formata colla pianta annua, detta da Linn. Erica scoparia e che serve per scopar le strade.

Scova d' sanguonela Scopa di sanguine, che credo dicasi anche Rusca? Sorta di scopa forte fatta con vermene di sanguinella per scopare le stalle ecc. Scova nobuva spazza Ben la ca. Fattor nuovo tre di buono, La granata nuova spazza bene la casa.

COLL CH' FA IL SCOVI. Granatajo. V. Scovén.

FAR DA 'NA SCÒVA. Essere una man del cielo. Dicesi di uno specifico, da cui ne venga la guarigione tostana.

MICHÈL ANGIOL BON'NA SCOVA. Pittor da chioccivle, da boccali, da sgabelli · da fantocci: Pittorello, Fantocciajo, Dipintoruzzo. Cattivo pittore.

Scova. add. m. Scopato. Battuto colla scopa e in Contad. Pulito con scopa. Scovà. Mozzicoda. Agg. d'animale cui sia stata mozzata la coda. V. Mozzcòva.

Esser scova. Portar il cartoccio. Andare in gogna.

SCOVADA. B. f. Scopata, Granatata. Colpo o percossa data con iscopa o granata. Scopatina diminut.

Scovadora. s. f. Scopagione. L'atto di essere scopato per pena.

Scovan, att. Scopare. Percuotere con la scopa, ed anche Spazzare.

Scovaroèula. T. Bot. V. Scoazzén'na. Scovazzen'na. s. f. T. d'Ornit. Balleri-

na, Cutretola, Codinzinzola. Uccelletto notissimo detto da Linn. Motacilla alba.

Scovén. s. m. Granatajo. Chi fa o vende granate.

Scovnidor. s m. T. de' Gioj. Raspetta, Scalzatojo. Sorta di raspa che serve a levare i lembi della cassa delle gemme che soverchiano le loro faccette.

Scozia. s. f. M. Scher. Oltraparma. La parte della nostra città che trovasi sulla sinistra del torrente. V. Dedladalacqua.

Scozia. s. f. T. Furb. Ciotola. Scodella. Scoziar. att. T. Furb. Shombettare. She-VAZZATO.

Scozz. s. m. Coecio. V. Scoeuzz.

Scozzes. s. m. Scozzese. Di Scozia. Scherz. Oltraparmense. Abitatore dell' oltraparma. V. Scozia.

Scozzett. s. m. Coccino. Piccolo coccio. Zugar A scozzètt. Fure o Giuocare a truccino. V. Zugar.

Scozzon. s. m. T. d' Equit. Scozzone. Colui che sotto la direzione del cavallerizzo ammaestra le cavalcature prima di farle cavalcare da cavalieri.

Scozzonanent. s. m. Sbardellatura, Di-

rozzamento. I primi rudimenti arte, di una scienza.

Scozzonar. att. Scozzonare. Ammi re i cavalli, domarli.

Scozzonan. Fig. Dirozzare, Di nare. Cominciare ad ammaest disciplinare, scaltrire alcuno.

Scran. s. m. Scanno. Seggio.

SCRANA. 8. f. Scranna, Seggiola 1 Scranna c più rozza e rustica seggiola. Componesi di

Impajadura. . Intessitura. Pe. . Piedi.

Proèuj . Cavigliuoli. Schinal . . Spalliera.

Sèder. . . Piano, Seder Spadaroèuli. . Traverse. Spalèra . . . Cartella.

V. Scranén.

SCRANA BALORDA. Ciscranna. Se rovinala.

SCRANA DA PARTORIR. Predella. di sedia sulla quale si mettono l ne quando partoriscono.

SCRANA DESPROCCADA. Seggiola ( Seggiola non ben soda per essere niata.

SCRANA INSPROCCADA. Seggiola 1 niata.

SCRAMA LIGADA. Seggiola intessi SCRANA SLIGADA. Seggiola nuda za impagliatura nel sedere.

SCRANADA. s. f. Seggiolata. Colpo

giola.

SCRANAR. att. Seggiolajo (Tosc.). giajo. Che fa le seggiole, o le il o le vende.

Scrande von. Dar d'una seggi le spalle, su la testa ecc. ad a Dar colpi di seggiola.

SCRANÈLL. S. m. T. de' Mugn. Sea Arnese a piano inclinato sul qu tien capovolta la macine, ossia perchio del mulino, nell'aguzza SCRANELL. S. m. T. di Vet. I degli animali. V. Gropa.

Schanell da campagna. T. de' Octadia. Sedia flessibile di forma golare composta di tre bastoni n tati in mezzo e con un cuojo sopra le teste de' bastoni. V. S a ixa.

Scranen. s. m. Sedia, Seggiola el

ata e spesso imbottita di crine rta di drappo. Se il telajno del è intessuto di sala dicesi propr. lo.

én. s. m. Scannello, Scannello, lino. Il seggiolino pe' bambini;

rato dicesi Seggettina. ien. s. m. T. de' Strae. Inginstura. La piegatura che si da ti del pettine da stracciajuoli. sen a sua. Seggio a icásse o a ino. Sorta di seggio senza spalhe si può ripiegare su se stesso. IÉN DA CALZOLAR. Sederino. Segper lo più sfilata e senza spalulla quale il calzolajo sta al de-

NÉM DA TRÌ PR. Deschetto. Arnese dere che si regge su tre piedi. mborén.

nén pa' i pê. Seggiolino. Sorta pedaneo su cui le donne posano

EL SCHANÉN. Far chiocciolino, acciarsi. Dicesi delle galline, ehe aetamente si accovacciano allarle ali quando altri le vuol pren-

el scranén. Portar uno a pree, o a predellucce vale portarlo e con le mani incrociate, su le ei si pone a sedere.

'na o Schanetta. Seggioling. Picreggiola. Seggettina, dicesi la sega forata nel sedere.

A. s. f. Stradina. (Donna da stra-Così sono chiamate le povere e che ne' nostri borghi delle e de' Minelli o Imenei menano a loro stando sedute in istrada la or parte dell'anno lavorando o ndo. In questo caso potrebbersi pare più propriamente Pancac-

m. s. m. T. de' Carr. Sederino. ) posto di dentro alla cassa de' leı due luoghi il quale è mastietper poterio alzare ed abbassare. s. s. m. Seggiolone. Seggiola gran-

add. m. T. d'Agr. Disocciato, onato. Digrossato. V. Scravona.

re ad una pianta i germogli superflui. Spollonare, ripulir gli alberi e le viti, troncando tutti i falsi polloni.

SCRAVAR. att. T. delle Arti. Digrossare. Abbozzare, dar principio alla forma delle opere manuali. Spianare, pareggiare.

SCRAVAR. att. T. de' Pett. Scarnire. Assottigliare internamente il rocchio del corno mezzo aperto, col ferro da scarnire.

SCRAVONA. add. m. Zucconato, Bertone, Decalvato. Dicesi di chi ha tagliati sin al vivo tutti i capelli,

SCRAVONADURA. S. f. Zucconatura, Zucconamento.

SCRAVONAR. att. Zuceonare, Decalvare, Schiomare. Tagliare sino alla cotenna

Scheanza. add. m. Incivile, Malcreato, Inurbano, Scortese, Villano.

Screditato. Senza cre-

Screditar. att. Screditare. Levare il cre-

Scribaccin. s m. Scribacchino, Impiastrafogli. Scrittor di cose inette od inutili.

SCRIBACCIAR. att. Scarabocchiare, Scombicherare. Scriver male e non pulita-

Schign'. s. m. Scrigno. Spezie di forziere. Met. Pecunia, Gruzzolo.. Scalgn'. Fig. Gobba.

Scrignett Scrignen. Scrignetto. Piccolo

scrigno.

Scriua. s. f. Scrima. Regola dell'operare. Pender La Scrima. Perdere la scrima, Perdere la tramontana, Escir di via. Non trovar modo nè verso.

Scritt. s. m. Scritto o Scrittura, ciò che si è scritto o composto scrivendo. Scritt. s. m. T. Leg. Libello. Domanda giudiziale, in genere, fatta per iscrittura.

Scritt. T. Scol. Sunto, Stratto. Compendio delle lezioni di un maestro.

Scritt da affittar. Appigionasi. Cartella che si pone nella fucciata de' luoghi che si vogliono appigionare.

In scritt. Per iscritto, In iscritto, In cartà.

1. att. T. d' Agr. Disocciare. Tor- V Scritton. s. m. Scrittore, Autore, Scri-

vano. Sriba, ma l'autore cres, lo scrittore pone in iscritto i proprii pensicri, lo scrivano copia gli altrui scritti, siccome fa l'attuale scribu, che anticamente valeva dottore della legge giudaica.

Scrittorett. s. m. Scrittorello. Diminut. di scrittore; ma dicesi in dispregio di

chi credesi autore.

Scrittori. s. m. Scrittojo. Piccola stanza appartata per uso di leggere, scrivere e conservar scritture. Scrivania, tavola o tavolino fauto in diverse maniere per uso di scrivere.

SCRITTURA. 8. f. Scrittura. Lo scritto. Scrittora. s. f. Scritta. Obbligo in

Scrittura d' matrimoni. Scrillura nu-

Asen d'natùra ch' an sa lèzer la so SCRITTURA. Re degli asini. Asinaccio, asinone.

Conezión d' scrittura. Apostille, lineature, cancellature, rimessioni, rasure o rastiature (B. L.).

Esser indrè d' scrittura. Essere addietro, Essere addietro in un' usanza. Non sapere quanto basta. Sfondarsi poco. Esser dotto in buezio.

Scrittura. add. m. Scritturato. Per es. Pagare lo scriturato (B. L.). Scritturae. att. Scritturare. T. Teat. Far

la scrittura coll'impresario.

SCRITTURAZION. 8. f Scrizione, Scrittura. Il solo materialismo dello scrivere.

Scritturen'na. s. f. Scrittino. Piccola scritta. Occhi di pulce, scritto minuto ma

Scrivania. s. f. Scrivania. V. d'uso. Tavola, tavolino, credenzione, cassettone o altro fatto per uso di scrivere.

Scrivazzar. att. Scombiccherare. Scrivere biasimevolmente. Scrivacchiare, Imbarattar carta inutilmente.

Schivent. T. Furb. Cancellare.

Scriver. att. Scrivere. Esprimere le parole co' caratteri dell'alfabeto.

Scriver. all. Aggregere, Ascrivere. Scrivere il nome di un tale in aggiunta a quello di altri consoci.

Scriver. att. per ischerzo. Rigovernare le stoviglie.

Scriver, att. T. di Vet. Scrivere o Porsi in quardia. Dicesi del cavallo | Scroclar. Sgranocchiare, Scrose

che allorquando è in riposo por delle gambe anteriori più innat l'altra.

Scaiver correttament. Scrives puntato.

Scriver currenti calano. Sri man corrente (Bart.).

Schiver in Bernesch. Berneg Imitare lo stil giocoso del Beri verseggiare.

Scriven indre. Rispondere. I trare una lettera.

Scriver in Marzen. Immatoina Scriver son. Inscrivere, Iscri Scriver sotta. Infrascrivere, scrivere.

TGNIR DRITT IN TEL SCRIVER. J ta linea.

TORNAR A SCRIVER. Reserivere. Scroca. s. f. Scrocco. Scrocchini scroccare.

Viver, star, o andar alla s Campare a scrocco, Mangiare c co, Shattere il dente a ufo, Ess gallina di Biondo, che chiamas scrocchina. Andare scroccando.

SCROCADA. s. f. Scroccamento. A Scatto, Scrocco.

Scrocke. att. Scroccare. Vivere all trui spese.

Schoole. att. Scattare, Scoccar scappare che fanno le cose te quelle che le ritengono, come oriuoli e simili. Sgrillettare. Fare care lo scatto del grilletto d'un da suoco, per scaricarla. Prende sorcio, Far cricch, dicesi il fi non levare il colpo.

Scrocaria s. f. Scrocco, Truffa. Giui

V. anche Magnaria.

Scrocch. s. m. Scatto. Così dagli or è detto quel pezzo degli oriuoli libera il meccanismo della so Scattino. Piccolo scatto delle rip ni il quale è messo in libertà stella del suono. Frate, Frate Monaco. Scatto nocellato o sn mediante un pernio che serve alzare la soneria degli oriuoli da Scrocuett. s. m. Scatto. Quella

d'un ordigno per cui se ne libe mecanismo.

r cose, che masticando sgreto- l ome Pan fresco e simili.

.. s. f. T. Furb. Biada.

s. m. Scroccone, Arciere. Scroscroccatore. Che vive alle spal-11. V. Stoccador.

s. f. Scrofola, Gavina, Gonga, 1. V. Mai fredd e Maghètt.

add. m. Scrofoloso. Affetto da

LO SCORLADA. S. f. Scossa. Scuos, lo scuotere. Crollamento, crol-

LADA D'TESTA. Crollata di capo, mento di testa. Atto col quale i conoscere disapprovazione. in'na. s. f. Scossetta. Piccola

. att. Squassare, Crollare, Scrol-Inovere dimenando quà e in là. LAR LA TESTA. Dondolare il camotere la testa. Disapprovare. . s. m. Crollo, Scrollo, Squas-

LON DLA MORTA. Brivido, Capricfreddo. E id T. Med. Oripila-V. Termlon.

FALSA. T. de' Capp. Doppiega. Piega viziosa della fulda del

att. T. de' Capp. Incrociare. are in più versi replicatamente e nell'imbastirle.

. f. Scrofa, Troja. La femmina stiame porcino, e per metafora a donna di mali costumi.

A SCROVA. Meretricare.

A. s. f. Scrofuccia. Pegg. di Scro-

att. T. de' F. Ferr. Snervare il Ripiegarlo in varie guise sopra so nel fabbricarlo, per renderlo ggetto a rompersi.

. add. m. Scrupoloso. Che si fa lo agevolmente; ma vale anche , Dilicato. Dicesi Conscienzioso, enziato, un uomo di buona co-. — Casoso, chi d'ogni cosa fa

PP SCRUPLOS AN FAN MAI GNENT. quarda a ogni nuvola non fa iaggio. Prov. che si riferisce agli i di difficile contentatura.

SC Scrupolo. s. m. Scrupolo. Scrupolosità, Dubbio che perturba la mente.

Scrupolo, Scrupolo, Scrupolo. La vigesimaquarta parte dell'oncia o danaro.

Scropol d'hadonna chèca. Scrupolettucciaccio. Scrupolo soverchio, inopportuno, siccome quello che si favoleggia del tarlo, che dopo mangiato il crocefisso non volle mangiare il chiodo.

Aver di scrupol. Scrupoleggiare. Scrupolizzare, essere scrupoloso.

FARS SCRUPOL. Avere a scrupolo, Farsi coscienza.

SCRUTINI. S. m. T. For. Scrutinio, Squittinio.

SCRUTINIAR. att. T. For. Squittinare, Scrutinare. Esaminare con diligenza, pensare, ripensare. Caratare, esaminare per la minuta per giudicare una persona o una cosa. Razzolarc, cercare con curiosità.

Scucciarada. s. f. V. Mont. Vitto.

Scuccianan. att. Scucchiajare. Dimenar presto il cucchiajo, affrettandosi a mangiare.

EL SCUCCIARAR. La vittuaria. Ed è quella che si chiede da mietitori sopra il prezzo dell'opera loro.

Scup. s. m. Scudo. Moneta d'argento, il cui valore varia secondo il peso, la lega che lo compone, e la nazione o stato che il fa battere.

Scup. s. m. Scudo. Arma difensiva che tenevano nel braccio manco gli antichi guerrieri combattendo. Se ne usarono di varie sorta e i più noti sono: il Clipeo, la Targa, la Pella, lo Scudo a cetra ed il sannitico, il Pavese, la Rotella, il Brocchiero, la Parma. Consta lo scudo di

Arma. . . . Impresa. Ligaj. . . . Guigge. Imbrazzadura . . Anella. Impugnadura . . Sovatto.

Piastra . . . . Corpo. . Spuntone.

Scup. s. m. T. di Blas Scudo. Quell'ovato ove son dipinte le armi delle famiglie.

Scup. s. m. T. di Cart. Stella. Sorta di disco fatto a stella che per mezzo di piuoli che sono nella sua circonferenza fa girare i cilindri del cilindra-

toio.

Scup. s. m. T. de' Mugn. Lubecchio. Ruota verticale ferma nella parte opposta dello stile della ruota a pale, i cui denti imbroccando ne fasoli del rocchetto, fan girare il coperchio della macine da mulino.

Scup. s. m. T. de' Polv. Lanterne. Dischi rotondi di legno, cerchiati di ferro, riuniti paralellamente da una serie de fusi che ingranano ne' denti della ruota interna del mulino da polvere.

Scupania. s. f. Scuderia. Stalla nel palazzo de' principi, e gran signori, ove si tengono i cavalli; ed ove in locali contigui tengonsi i finimenti, le carrozze ecc.

Scepèla. s. f. Ciotola, Scodella, ma la ciotola è da bere, da brodo e da altri usi con manico o senza; la scodella è da minestra e un pò più fonda. La nostra voce pare derivi dal Celto Brettone Skudel che vale Piatto cupo.

Scudett. s. m. Dischetto, Scudetto. Scudett da perior. Patacca. Quella

piastra di metallo che portano appesa al petto i capi di certe confraternite. Scudett DA PIVIAL. Borchia, Gioja, Bottone, Scudetto colmo di oro o d'argento che serve d'affibbiaglio al piviale.

Scudett del Buratt. Stella. Ruota a denti fermata nella testa del burattello nella quale urtando l'asta nel girare scuote di continuo la cassetta.

Scuplar. s. m. Scodellajo. Fabbricatore o venditore di scodelle. V. Bocalar.

Scudlar. att. Scodellare. Mettere la minestra nelle scodelle.

Scudlar. att. Shombeltare. Shevazza-re. Vuotare scodelle di vino.

Scudlazza. s. f. Scodellaccia. Peggior. di scodella.

Scudlino, Ciotolino, Scodellino. Piccola ciotola o scodella

Scudién da caffè. Piattino. La sendellina di una tazza da caffè. V. Tondén.

Scudlen da cavden. Cappelletto. Arnese di legno o di gomma elastica in forma di piccolo segmento, con una

prominenza vuota nel mezzo per vervi il capezzolo, cui serve di ri quando per setole è dolente.

Scudlen del Caliz. Coppettino. ( la specie di vaso staccato, in ci coppa del calice sembra essere e nuta.

Scuplén del Fulminant. Lucie (Tosc.). Il vano interno del ca lozzo fulminante.

SCUDLÉN DEL GUINDOL. Piattino. ( la parte del naso (rocchètt) del colajo fatta a foggia di ciotolino posarvi il gomitolo.

SCODLEN DEL CANDLER. Piattelline parte che circonda il bocciuolo candeliere e nella quale cadono le cialetturo delle condele

ciolature della candela.

Scudlen del Nigher. T. degl'i Ciottolino della tinta. Quello che ve a contenere la tinta o inchi di cui spalmansi le lastre inci brevi tratti.

SCUDLÉN DL'AZZALÉN. Scodellino Bassinètt.

Scudlen'na o Scudletta. s. f. Scodel Scodelletta. Piccola scodella.

Scudlon. s. m. Grande scodella, (lone. V. Sèccia.

Scoplott. s. m. Ciotola. Scodella, c di legno che serve a più usi, e gli altri anche a tenervi danari.

Scuplott. s. m. T. de' Gioj. C Pezzo di durissimo legno, che s perna per base della ruota di pio stagno o rame, colla quale si lave le gioie e pietre dure.

Scudiott. s. m. T. di Mic. Pi scarlattina. Sorta di fungo rosso-fe lucido, imbutiforme, che nasce si gni fracidi coperti di terra. È la ziza epidendra Bull. Chiamasi ca mil nome tra noi anche una spei boleto coriaceo di color fulvo che sce ne prati, che credo sia il Ba coriaceus Scop.

SCUDLOTT DEL MASNÉN. Tramo, Quella bacinella del macinello i cui si pongono i grani di caffè c vogliono macinare.

SCOPAZZAR O SALASSAR EL SCUD Far le fiche alla cassetta Dicesi fattorini de' mercanti quando sot

Cavar foèura . . Scoprire.

gono denari dalla cassetta del princi-

Scoll. add. m. Senza culo, e parlandosi d'aghi, Scrunato, Sgroppato. Parlandosi di cavallo e simili, Scarico di grop-

Scellas. n. p. Restar senza culo. Detto per amplificazione, di chi dimagra e s'assottiglia assai.

Scullas. n. p. Sfondarsi. Parlandosi di orci bicchieri, ceste ecc.

Sculars la goccia. Scrunarsi l'ago. SCULAZZADA. s. f. Sculacciata, Sculaccione. Percossa che si dà sculacciando.

Sculazzan. att. Sculacciare.. Dare sculacciate, o sculaccioni.

Sculazzan. att. Scivolare. Quel dondollo de' carri e baroccini allorchè la lunghezza del mozzo della ruota e minore della lunghezza dei fusoli intorno ai quali si aggira.

Sculazzar la preda. Dar del culo sul pietrone. Soffrir la vergogna dei falliti; e per metafora vale, non istar per riguardi a fare il proprio interes-se. I Sanesi dicevano Metter la mano alla stanga, perchè così imponeva una lor legge ai debitori. V. anche Prèda. SCULAZZAR UN ZOCCOL. T. de' Mur. Lisciare uno zoccolo. Ripassarlo colla cazzuola dopo che si è intonicato con calce e polvere di mattore.

Sculton s. m. Statuario, Scultore, ma lo statuario scolpisce statue, lo scultore può anche scolpire solamente fogliami ornati ecc. Gli operatori, le operazioni, gli strumenti e le cose ad esso attinenti sono:

## **OPERATORI** DELLO SCULTORE.

Cavador. . . . Cavatore. Formadòr . . . Stucchinojo. Lustrador . . . Lustratore. Plastich . . . Plasticatore.

Resghén. . . Segator di pietre. Shozzador . . Abbozzatore, Marmorajo.

# **OPERAZIONI** DELLO SCULTORE.

Bagnar il pezzi . Intridere i pannilini.

Componer . . . Comporre. Desgrossar . . . Subbiare. Far la mascra. . Formare il ritratto dal vero. Finir . . . . Pulire. Formar . . . Formare. Gradinar . . . Gradinare. Limar . . . Limare, Ammorbidire. Lustrar . . . Lustrare. Metter el pont . Appuntare. Modlar . . . Plasticare, Fure di terra. Moèuver. . . . Currare. Mocuver il figuri. Atteggiare. Passar el viv . . Bucare il sasso.
Piccar . . . Macerare la pietra o il marmo. Pomsar . . . Appomiciare.

Rilevar . . . Campare.

Riportar. . . . Rapportare. Sbozzar . . . Smodellare. Scolpir . . . . Scolpire. Scolpir risentl . . Trafiggere. Scurziar. . . . Scorciare. . . Digrossare. Sgrossar. Sgrostar. . . Sgalestrare. Spricciar . . . Spruzzolare.

### STRUMENTI

### DELLO SCULTORE.

Banch . . . Banco. Canètta . . . Matitatojo. Carbon . . . Carbone da disegnare. Carr matt . . . Carromatto o Barrucola. Cavalètt. . . Leggio. Compass tort . . Scorpione Ferr. . . . Ferreria. Forma . . . Forma. Forma persa . . Forma cattiva. Gradén . . . Gradina. Grippa . . . Ulivella. Lapis. . . . Matita. Lima. . . . Lima, Scuffina.

Lima torta. . . Lima torta. Manichén . . . Modello. Marteli . . . Maszuolo.

86 Martlén'na . . Piechiarello, Mar-· tellina. . Modello. Original. . . Palo di ferro. Palén'na. . Pezzi. . . Pannilini. Ponta. . . . . Subbia, Sbozzino. . Frussinella. Preda ... Raffètt . . . Graffietto. Raspa . . Raspa. Resga . . . . Sega da pietre. Rodlètt . . . . Rullo. . Rodlòn . . . . Curri. Scarpell. . . Sealpello. Sfergon . . . Stroffoli o Struffoli. Sgablén . . . . Sqabello. . Schizzatojo. Spriccett. . Stanghi . . . . Leve. Stecca . . . Stecco. Stecca con i dent. Pettinella. Taja . . . . Taglia. Taparell. . . . Calcese. Violen . . . Archetto, Violino-COSE ATTINENTI ALLO SCULTORE. Bassriliev . . . Basso rilievo. Bus dla grippa · Seggiola. Busta. . . , Busto, Erma. Fond. . . . Cerro, Torlo del masso. Gcss . . . . Gesso. Gess figurà. . . Stucchino.

. Gromma. Grepa . . . Galestro. Grosta . . Gruppo. Grupp . . . Marmo. Màrinor . . Forma. Mascra . . Masso. Mass . . Mezz rilèv . . Mezzorilievo. Pedestall . . Piedistallo. . . Pomice. Pomsa . . Punti. Pont . . . Tramezzuolo. Prim. . . Rena. Sabbia . Scaji . . . Scaglie. Smerili . . Smeriglio. Statua . . Statua. . . Borra. Stoppazz. Tera... . Terra da formare o Rena di tufo.

Tripol . . . . Tripolo. Scultura, s. f. Scollura, Scultura, Statuaria. L'arte dello scolpire.

Scou. s. m. T. d'Agr. Seccame. ! quanto ha di secco sugli alberi e piante. Seccajone, ramo d'albero cato sulla pianta. Stipa, gli ster seccajoni tagliati via dagli alberi uso di bruciaglia.

Scur. s. m. Bujo. Oscurità, ten Mancanza di lume o di luce. ( rezza.

Scur. add. m. Scuro. Oscuro, Scur chè la bocca del lov. come in bocca, o come in gola.

Scur d'na fnèstra. Scuri. (Lat. Scuretti. Quelle imposte che pe dentro si chiudono sopra l'inveod impannata.

FARS SCUR. Oscurare, Abbujare, bujare. V. Inscurirs.

I scur. T. di Pitt. Gli scuri parte della pittura che è ombregi RESTAR AL SCUR. Rimanere qu Restar all'oscuro, o senza cogni d'una cosa.

Scuria. s. f. Scudiscio. Lunga bacc con sferza di corda per uso di zare i cavalli che tirano le cari Frustino, la funicella della sferze produce il chiocco. V. Battuda. Scuria. 8. f. Treccia, Coreggie

parte della frusta fermata alla che ha dall'altra parte il fre (battuda).

Scuria d' mascadizz. Scuriala ! di cuojo colla quale si frustano lo più i cavalli da carrettone.

Scuridal. s. f. Sferzata, Frustata. po di sferza o frusta.

COLL DIL SCURIJ. Frustajo. Q che fa o vende le fruste.

Scunins. n. p. Abbujarsi, Annotare. scuro, farsi notte. Rabbujarsi, bujo, infoscarsi.

Scurins el temp. Fig. Intorbida marina. Dicesi quando alcuno com coll'aggrottare delle ciglia a d strare aver disdegno od ira.

Scuron. s. m. Oscurità grande, et che Nuvolone oscurissimo.

Scuron. s. m. T. de' Chiod. Att tojo Ferro appuntato col quale : leva e si dà aria al carbone nel foc della fucina.

dd. m. Buiccio. Alquanto bujo. d. m. Scorciato. Accorciato,

s. f. Accorciamento. Scorciascortamento, abbreviamento. A. V. Scurton.

i. s. f. T. de' Legn. Copponi. legno che cascano nel riqua-

tt. Accorciare. Scorciare, scorbreviare. Il contrario di allun-

a. att. T. de' Sar. Scortire. e un abito o sim.

n 1 cavi. T. de' Parrucch. Ac-

a IL 3 ALI. Tarpar h ali. Spunli agli uccelli e alti volatili, indebolire alcuno e togliergli . Dimezzare la pocestà, vale la condotta di uno o scel'autorità.

n i brachén o La vestén'na.

del capisteo. Nascire ad un
) un nuovo fratellim od una

prellina.

. Andar per le vorciatoje. per le brevi o per le corte. :URTÀRLA. Per farla breve, In In somma. In conchusione.

n. p. Rientrare. Si dice del che scema o si ractorcia bao. Accorciarsi divenirpiù corto, s m. Mozzicone. Quel che riella cosa stata mozza o tronarsiccia. Riciso dicesi di legnazzato a meno del mezzo della ghezza.

più breve. Scorciatoja, Traverpiù breve. Scorcion (Giusti) m. s. m. T. di Bil. La corta, Sorta di asticciuola da bi-

m. Scorcio. Positum o attistravagante, scontecimento, one. V. Scorc.

att. T. de' Pitt. Scociare. V.

f. Scusa. Ragione cle si reca isarsi o per iscusari alcuno. inche Sutterfugio, Pretesto, tojo, Trocatello. Scrsa. c. f. Venia. L'atto per la più in iscritto col quale lo scolaro à da' genitori scusato della sua non presenza alle lezioni del maestro.

TROVAR 'NA SCUSA. Trovar eagione.
L' è giust che dir scusam. Non se ne fa nulla.

Scusar. att. Scusare. Procurar di scolpare con addurre ragioni favorevoli, ed anche risparmiar checchessia, adoperando altra cosa in sua vece. La polenta scusa il pane e la minestra. Coonestare, Tirar a bene, Dar colore di giustizia a checchessia, che è o sembra mal fatto.

Scusi. s. f. Fig. Coperchielle, Scappatoje.
Tutt scusi. Tutte scoppatoje.

Scusi. add. m. Sdrucito, Scucito. Fig. Sconnesso, slegato.

Scusidura s. f. Sdruccio, Sdrucitura.
Disfacitura del cucito operatasi da sè
oppure fatta ad arte. Sdrucito.

Scusin. att. Sdrucire, Sdruscire. Disfare il cucito. Scucire o Scuscire.

Scusins 'na soèula T. de' Calzol. Scoppiare. Sdrucirsi la cucitura della suola. Scyenciàn. att. Scoperchiare. Levere il

coperchio. Scoprire una cosa coperchista.

SDAGN. s. m. T. di Vet. Setone. Corpo straniero per lo più sotto forme di bindello che si introduce sotto la pelle degil animali. Laccio, corda fatta per uso di medicare alcun malore, e singolarmente de' cavalli Travaglio, chiamasi l'altro ordigno in cui si mettono le bestie fastidiose per medicarle o ferrarle.

SDARÉN'NA. s. f. Annaspatora, Trattora. V. Mèstra e Voltadora.

SDABÉN'NA. s. f. T. de' Taroc. Pennella. Sorta di mazzo di setole che serve per istampare le figure delle minchiate od anche per collarle.

SDAZIA. add. m Squbellatv.

SDAZIAR. att. Sgabellare, Siloganare. Ma si sdoganano le merci pagando la gabella, lo sgabellare è il mezzo dello sdoganare e dove non è dogana si sgabella non si sdogana. (Tomm.)

SDAZZ. s. m. Staccio. (non Setaccio che non usasi da' Tosc.) Arnese noto per uso di stacciare la farine. Ha Ciold. . . . Bullettine.
Garbi . . . Cassini.
Rodell . . . Atimboccatura.
Tela . . . Tela di crino o seta.

V. Sdazzén.

SDAZZ A ACQUA. T. de' Tabacc. Frullone a scossu? Sorta di frullone che è mosso verticalmente da un motore idraulico e serve a stacciare in gran copia la farina del tabacco.

SDAZZ CIAR. Staccio rado. Staccio che ha la tela di crino e serve a stacciare

la farina di formentone.

SDAZZ FISS. Colo. Sorta di veglio o staccio fitto che ha la tela di seta.

SDAZZADA. s. f. Stacciata. La quantità di farina che si mette ogui volta nello staccio. Fig. Macinata.

SDAZZADOR. S. m. Cernitore. Chi cerne la farina collo staccio.

SDAZZADURA, s. f Stacciatura. L'atto dello stacciare e la cusa stacciata.

SDAZZAR. att. Stacciare, Cernere. Separar collo staccio il fiore della farina dalla crusca.

SDAZZAR. Fig. Sucotere il pelliccione. Macinare.

SDAZZAROÈULA. s. f. T. de' Legn. Cernitojo. Quel telajetto sopra il quale si regge e si dimena lo staccio nella madia quando si fa l'azione dello stacciare.

SDAZZÉN. s. m. Stacciajo. Chi fa o vende gli stacci. Le operazioni, gli strumenti e le cose ad esso attinenti sono:

## OPERAZIONI.

Far el rodell . . Rimboccare la tela. Fermar il garbi . Fermare i cassini-Incioldar il testi . Imbullettare i cassi-

ุกเ.

Limpir el rodell. Formare il nervetto.

## STRUMENTI.

# COSE ATTINENTI.

Teli . . . . Tele di erino.

Vèll . . . . Veli.

SDAZZÉN. s. m. Staccetto, Staccinolo. Piccolo staccio, e dicesi per lo più di quello che nelle cucine fa le veci di colabrodo e di passatojo.

SDAZZÈTT DA COLAR. Stamigna.

Sommurs. n. p. Sgranchiarsi. Distendersi, snighittirsi.

SDINDONAR. att. Dondolare, Crollare, Scuotore Mandare in quà e in là la

cosa sossesa o pendente.

SDINDOUAR, BALLAR IN T'EL MANSGE. Ninnolare, Tentennare, Lellare, Crollar nel manico, Vacillare, Titubare. Non andar di gamba, non andar risoluto.

SDINTA. ald. m. Sdentato. Senza denti, e per similit. si dice anche delle cose alle quali manchi alcun dente, come seghe « simili. Bioscio, agg. di persona a cui par che sibili la voce per diffetto di denti.

SDINTAR. att. Sdentare. T. di varj artisti. Roupere qualche dente d'un istromesto o ordegno, come sega, ruota e simile.

SDOBAR. at. Disadornare, Disaddobbare. Levare gli addobbi.

SDOGANAR att. Sdoganare, Sgabellare.
(B. L.)

SDOLINTAIRS. n. p. Sdogliarsi. Uscir di doglie.

Spon. s. n. Setone. Funicella di setole per us di curare alcun malore. V. Sdagn.

S'DORAR. T. degl' Indor. Disdorare. Levar l'iro da alcuna cosa.

SDRACA. dd. m. Sdrajato. V. Stravaca. SDRUSSI. idd. m. Ruvido. Rozzo, che non ha la uperficie pulita o liscia.

SE. m. sev. Se.
SE. prt. Se, Caso che, Dato che ecc.
SE N. Altrimenti. Se non che.

SE NON ATER. Non foss altro.

SEL iEl SE! Se rovinassero i cieli si piglicebbon di molti uccelli! B di-

n meticolosi che si stanno sempre ubitare.

EL SE E L' WA AN S' VA MAI NE LI NE hi la guarda in ogni piuma non fa il letto. La troppa incertezza non nce mai ad utili risoluzioni..

SECAR. V. Seccant e Seccar.

f. T. d'Entom. Crotono ricino,

del cane. Sorta d'insetto parasche attacca gli animali e spesso

e l'uomo. Allorchè si fissa sulmale, come parassito, il suo corpo si

ia come una vescica e rassomiglia

a d una verruca rotonda o ovale
nuta da un corto peduncolo fordalla riunione di tutte le zampe
te presso il succiatojo. È il Crotoricinus degli Entom.

SECCA. Met. La Morte.
Li. s. m. Seccatore, Mosca culaieccafistole, importuno.

s. s. f. Seccatura. Cosa o persona secca. Rompicapo. Persona, o cobe giunga molesta. Stampita. Dio lungo e nojoso.

1. s. f. Seccabali e Seccatura.

ISTIDI. V. Seccabali e Seccatura.

r. add m. Nojoso, Stuchevole, evole, Increscioso, Fastidioso.

. att. Seccare, Nojare. Importu-

una. s. f. Seccafistole. Seccatore, aggine, uomo increscioso; impor, seccante, appiccaticcio, una mita, una mosca culaja.

s. m. Secco. Siccità, aridità. KE. s. m. T. d'Agr. Seccume. Tutuello che ha di secco sugli alberi. KE. s. m. T. di Pitt. Secchezza, ttata diligenza in un dipinto.

cu. add. m. Allampanato, Lanuto. Magro più che più e dicesi mo. Alido, dicesi un fiore, un ersimil cosa diseccata.

ca. add. m. T. del giuoco del lot-Secco. V. Tèren.

CH ABABI. Secchissimo. Adusto.
IN SECCH. Ristecchire, Stecchire.
Inir secco.

zz secch. Secchereccio, Verdesecco. si secco, Seccaginoso agg. che si igli alberi quando hanno addosso secchi.

RESTAR M SECCE. Dare in secca o Rimaner sulle secche. Dicesi di cose galleggianti a cui manchi l'acqua sotto. Fig. Essere impedito in sul più bello di far checchessia.

SAVER D' SECCE. Saper di secco. Dicesi di botte o vino che abbia preso l'odor di legno.

Sectia. s. f. Secchia. Vaso supo di rame, ferro, legno o altro, col quale si attinge l'acqua.

SECCIA, s. f. T. d'Agr. Secchio. Vaso entro il quale si raccoglie il latte nel mugnere. Secchiello, Secchiolina diminut. Secchione accrescit.

N. B. La nostra Sèccia è altresi una determinata misura del latte che i contadini portano alla cascina per farne poi il cacio la loro volta, e si compone di sessantaquattro pozzoeuli, o sia otto baziòtt altrimenti chiamati scudion. V. Baslott e Pozzoèula.

Sèccia. s. f. T. di Cart. Cascinotto, e Cassinotto. Truogolo o vasca di materiale in cui si mette il pesto delle prime pile, ed ivi si fiorisce con fior di culcina perchè consumi il sudiciume.

Sèccia a Bocca Bass. Secchio appozzato. Cioè caduto nel fondo di un pozzo col fondo in alto.

SECCIA DA POMPER. Bugliolo. Secebio di cuojo per uso di portar acqua da gettar sul fuoco.

Sèccia d' ROBA. Secchiata. Quanto tie-

DAR UN CALZ A LA SECCIA. Iron. Lanciare il palo, Dar la vela ai venti, il tratto o tracollo alla bilancia. In cosa malagevole far animosa risoluzione.

Secol. s. m. Secolo.

ESSER INDRÈ UN SECOL. Esser addietro cento usanze. Essere ignorante di una cosa.

Second. s. m. T. di Giuoc. Postiere. Quello che dall'angolo parallelo al battitore sta per dar di posta al pallone rimandato dalla squadra avversaria.

SECOND. s. m. T. Mus. Secondo, Alterno. Cantante che canta all' unissono con un altro.

SECOND. add. m. Secondo, Secondario. Che vien dopo il primo. SECOND. prop. Secondo, Giusta, Conforme. In quel modo che converrà meglio.

SECOND LETT. Secondo letto. Seconde

SECOND LOR. A loro parere.

SECOND LU. A suo giudizio.

SECOND MI. A mio avviso, A senso mio. Secondo me.

SECOND MZIN T. di Vet. Secondi mezzani. V. Mzan.

An GH'È EL SECOND. Non ha pari. SECONDA. s. f. Seconda classe? La scuola dopo quella delle prime letture.

SECONDA. s. of T. d'Ost. Seconda, Secondina. Membrana che avvolge il feto nell'utero. È nome volgare della placenta e delle membrane del feto, pigliate in complesso.

SECONDA D' CAMBI. Seconda di eambio. Frase che si usa per dinotare una recidiva, un secondo mancamento.

Andar a seconda. Andare a seconda. Secondare, seguitare la corrente, adattarsi all'umore altrui, alla condizione de' tempi. Andare alla seconda, si dice anche delle cose che ci succedon prospere.

PASSAR LA SECONDA. Secondare. L'useir della placenta o seconda dalla cavità dell'utero e della vagina, il che serve per dar compimento al parto.

Secondare, Assecondare, Piaggiare. Secondare l'altrui parere o volontà.

Secondario add. m. Secondario. Che sta dopo il primo.

SECRET. S. m. Segreto. Secreto. Cosa occulta.

SECRET. s. m. Ricetta. Modo saputo da pochi di far checchessia.

SECRET. s. m. T. de' Capp. Segreto. Quella soluzione mercuriale che serve a dare ai peli di lepre e di coniglio la proprietà di feltrarsi da se.

SECRET. T. de' F. Ferr. Fermo della stanghetta. Piccolo palettino che entra nella stanghetta di una serratura e ne impedisce il corso.

SECRET CHÈ EL TRON. Segreto come un trombetta.

SECRET O NASCONDILI. Segreto, Chiusino. Luogo nascosto, ripostiglio, can-

tuccio in una casa, in un mobile custodire per lo più cose prezios Contan i securt. Manisestare i trui credenze.

El secret del cuòn. Il segreto sette comari.

Esse a parta del segret. Essei segreto (B. L.).

FAR DI SECRET. Iron. Tenere si bandi. Nasconder cose chiarissi In SECRET. Di segreto, Di celau gretamente.

Secreta. s. f. Segreta. La prigion stretta. Segretante, dicesi colui carcerato nella segreta.

SECRETA DA FAR' I BISOGN. Came Luogo dove fare i suoi agi.

SECRETA. s. f. T. degli Org. Se a vento. Congegno di valvole an al somiere. V. Portavent.

Secretar. att. T. de' Capp. Secretare le pelli per poterne tagil pelo spoglio d'immondizie.

SECRETARI. 8. m. Segretario.

SECRETARI DAI BAFFI. Segretarion gretario di vaglia.

SECRETARIA. s. f. Segretaria. Donna nente al segretario, ed anche ( femmina cui si confidano i segre quale pur si dice segretessa.

Secretaria. s. f. Segreteria. Luogve stanno i segretarj e le pe che vi sono impiegate. Segreta Carica od ufficio di segretario.

Entrar in secretaria. Ingerira segreti di Santa Marta. Inframm si ne' segreti altrui.

SECRETÉN S. m. T. de' F. Ferr. F V. Secrèt.

Secreter o Secretari. Scrivania. Il ad uso di scrivere e custodir le ture fatto in diverse maniere. Il armadietto da conservar cose mo di pregio.

SECRETEZZA. S. f. Segretezza.

SECRISTA. V. Sagrista.

SECUNDUM LUNA. Lat. A punti di A volte di cervello. Secondo il c

SEDA. s. f Seta. Filo che ne dai bachi da seta o filugelli. Il filo cl dai bozzoli posti in caldaja, prin cavarne la seta, si dice bavella:

tima grossa pelatura che si cava dal bozzolo prima di tirarlo, si dice manella: la seta per ordire organzino u ersino: la seta floscia non lavorata, de nè filare si può nè torcere, caterzo a scatarzo: quella che si ha. nel pulirla dal guindolo dopo tratta, si chianna sbroccatura o sbrocco: l'altra che viene dai bozzoli non compiuti dal baco, si dice filaticcio di palla. Finalmente chiamasi Trama la seta che serve a riempir la tela. Caputone chiamasi la seta più grossa e disuguale dell'altra. Frisetto la seta sceltissima da zendali. Vergola la seta addeppiata e torta. Setajuolo chi lavora la seta. - Varj sono i lavori a cui si sottopone la seta. La si trae, s'innaspa, s'addoppia, si solfora, si torce o accaviglia, si accannella, si ordisce, si tesse o sen fanno aspate o scigni, faldelle, trafusole, matasse o matassine.

SEDA. S. f. T. Furb. Scabbia. Rogna. SEDA ALZERA. Drappicello. Sorta di drappo di frisetto.

SEDA DA CUSIR. Setino. (Fior.) Seta da cocire.

SEDA D' DOPPION. Terzanella, Seta soda. Quella seta che si trae dai doppi o doppioni.

SEDA DOPPIA. Vergola. Seta addoppiata. SEDA GRUPLÔSA. Seta broccosa.

SIDA DA SPACH. Setola di cignale. V.

SEDA LAVORADA. Seta indrappata. Tessuta in drappo.

SEDA SÉMPIA. Seta leale. (B. L.) SEDA SFILADA. Seta sfilacciata. Non

ritorta.

BINAN LA SEDA. Addoppiar la seta. Unire due fili di seta già filata in uno. Incannan La SEDA. Incannarla. Fare i cannoni.

Mostra D' SEDA. Guidana. Matassa di prova del titolo della seta.

ROBA D' SEDA. Seteria. T. collett. che abbraccia tutte le mercanzle di seta. Smana. s. f. T. Bot. Alettoria crinita.

Sorta di lichene cotonoso che cresce sui rami de' pini e degli abeti dai quali pende come una nappa di crini emerini. B il Lichen jubatus Linn.

SEDENTARI. 8. m. Sedentario. Dicesi di chi siede molto. Stanziale, guardia di finanza che per riguardo alla sua età si pone di servigio permanente in luogo di poca importanza.

SEDER. s. m. T. de' Carrozz. Sedere. La parte della cassa della carrozza, sulla quale si sta seduti. Sederino dicesi il terzo posto interno delle carrozze.

Sèden. s. in. T. de' Sell. Seggio. La parte della sella ove sta seduto il cavaliere.

Sèden. att. Sedere.

Sèder dla scrana. Piano. La parte della seggiola sulla quale si siede.

DAR DA SEDER. Dare da sedere. Dare altrui comodità di sedere.

EL SÈDER. Il sedere. Il culo o le na-

Mètter a sèder. Mettere a sedere, Adagiare. Figurat. vale Deporte altrui di carica, e in altro signif. Tignere alcuno, Far compare. Trappolare uno, frecciarlo e sim.

VATT A SEDER. Va a siedi. Vallene a sedere. M. scherz di allontanare uno.

Sèdens. n. p. Sedersi, Assidersi, Accomodarsi. Porsi a sedere. Accularsi, posar le parti deretane, e dicesi de' cani, de' gatti, delle lepri e simili, quando si pongono in positura di sedere.

Sèders appressa. Assedere. (Sp.)

SEDERS IN T'I CARCAGN'. Accoccolarsi. Porsi coccoloni. Sedere sulle calcagna. Sèders in t' la cassa dla zera. Sedere a scranna, Andar per la maggiore. Essere superiore agli altri.

SEDERS UN MUR. Assettursi. Dicesi della fabbrica che va a trovare il suo sodo col proprio peso.

Sedes. Sedici. Nome numerale di dieci e sei.

Sedes. T. Furb. Si.

Sèdes flozza! Le zucche marine! Modo di esclamazione.

COLL DI SEDES. Il sedicesimo. Il sestodecimo o decimosesto.

El sedes. L'utriusque. Il culo, e in T. di giuoco de' Tarocchi, Torre.

SEDI. 8. f. pl. T. degli Strum. Setole. Fascetto di crini scrmato nelle sue estremità al becco ed al nasello dell'arco con cui si suona il violino ecc. Ha

Mezz . . . . . Mezzo.

Talòn . . . Setole d'impugna-

Zima. . . Setole di becco.

SEDIA. S. f. T. di Vet. Setole. Peli duri e rari di cui è coperto il majale. SEDIA. S. f. Sedia. Arnese da sedervi sopra, ed anche calesso da tirarsi da un sol cavallo. V. Sedioèul.

Sediant. s. m. Calessante. Che conduce sedie da vettura.

SEDIETTA. s. f. Seggetta, Predella. Sorta di sedia per uso di scaricare il ventre. SEDIL O SEDILI. s. m. Sedile. Arnese di più fogge e materie per uso di sedere. SEDILI D' COTT. Muriciuolo, Murello. Sedile di cotto affisso ai muri dinanzi alle porte delle case.

Sedili del comod. Predella. Sedile

del luogo comodo.

SEDILI DEL CORO. Stallo, Prospera. Quello scanno, banco o sedile di legno o marmo sul quale si siede in coro. Manganelle diconsi le banche mastiettate che si alzano e si abbassano.

SEDIMENT. s. m. Sedimento. La fondata, la posatura che fa il vino nella botte,

o altro liquido o mescuglio.

SEDIMENT. s. m. T. d'Agr. Assettamento. Lo assettarsi, o sia lo sforzo che fa la fabbrica di portarsi al centro. Cedimento, quell'abbassamento dell'edifizio che procede da patimento della muraglia.

SEDIMENT. s. m. T. d'Agr. Abbassamento, Avvallamento. La depressione che risulta nelle terre sommosse.

SEDIOÈUL O SEDIOÈULA. Calessetto, Calessino. Piccolo calesso per lo più da un sol posto. Ha

Assa dardè . . . Pedana.

Moèuj . . . Molli.

Roèudi . . . . Ruote. Sala . . . . . Assile.

Scorchén . . . Guscio, Cassetta.

Stanghi . . . Stanghe.

Sediolén. s. in. Seggiolino. V. Padvanell. Sedla. s. f. Setola. Il pelo che ha il porco in sul il della schiena, e dice-

si anche di quello della coda d valli e d'altri animali. V. anche Sèdli. s. f. Setole, e dottr. Ragadi pacci, scoppiature o fessure che gono alle mani, nelle labbra, palpebre e segnatamente ne' ca delle poppe di donna lattante.

SEDOL. s. m. T. Bot. Erba sardòc de' prati umidi che viene ri dalle bestie bovine, perchè vi e detta forse per ciò da Linn. I culus sceleratus.

reason add m Cod

SEDOTT. add. m. Sedotto, Corrotte bornato.

SEDOR. att. Sedurre, Subornare, rompere. Ma chi seduce trae ai con artifizi e inganni; chi si conduce al male per la via de resse; chi corrompe ispira maltimenti e male opinioni.

SEDUTA. S. f. Ragunanza, Riunione vegno di più persone che suo brutto franc. dirsi anche Sedut franc. Seance. Nota però o letti volendo serivere Italianamento come consiglia l'Illustre Filolog tano Valcriani. Adunansa, al nione degli Accademici. Asse Parlamento all'adunanza de' D politici al publico parlamento. C un adunanza solenne di prelat mati a stabilire articoli dottr disciplinari. Sinodo, se è ad degli ecclesiastici di un solo sta cose di mera disciplina. Consigl città alla riunione solenne de' strati municipali. Consulta, il glio de' notabili raccoltosi pr principe. Capitolo alla raguna frati, canonici, monaci o m Conferenza, alla riunione de' 1 di uno Stato. Congregazione ( ragunanza delle compagnie se confraternite. Corte, il con de' giudici e sedere prò tribui SEDUTTOR. s. m. Seduttore, Sedut SEDUZION. s. f. Seduzione. Il sedi SEFF. s. m. M. Furb. (dal Franc Capo. Padrone, Superiore ecc.

Séga. s. f. T. d'Agr Falce fien Ferr da sgar. Séga. s. f. T. d'Agr. Falce. l

di falciare. Fàlciatura. L'azio

che dicesi anche Fienatura,

. Con se, Con lei, Con loro; con tutti i generi e numeri. LA. s. f. Manovella. Quel macon che si mette in moto la egli arrotini e sim.

torula. s. f. T. degli Oriv. io. Quel braccio o manovella muovere in cerchio la lima attaforma.

L. T. Bot. Sėgale, Sėgola. Speiada più minuta, più lunga or più fosco che il grano. La zereule L.

connuda. T. d'Agr. Grano sprorescenza morbosa della segala alcuni si vuol cagionata da ogama. Sclerotium clavus. Dec. luri un degeneramento della de' granelli. È malattia rara perchè non coltiviamo la seluoghi bassi ed umidi.

m. Segnale, Segno. Contrassegno. .. s. m. T. di Vet. Segnale. unerazione più o meno comelle varie particolarità che ser-

far distinguere un animale iro, e risulta dai seguenti elenome, specie e sesso, razza, rvigio, mantello, taglia, segni turi.

L. s. f. V. Sgnadura.

add. m. Segregato, Appartato. att. Segregare, Separare.

. m. Sagri. Pelle di pesce che a e raffinata serve per formar coperte di libri e simili.

w. s. m. T. de' Drapp. Zigrino. li moerre.

SEGRETA ecc. V. Secret, Secreta

. T. de' Legn. ecc. Accetta. Picure della quale si servono i ioli per tagliar legnami per li o dividerli.

Picul. s. m. T. de' Pettin. Pic-Piccola accetta colla quale si lastre di corno una prima ritra.

A. s. f. T. de' Bigone. Pic-Specie di martello tegliente col si digrossan le doghe. SEGROLADA. s. f. Colpo d'accetta. SEGROLAB. all. Rinettar coll'accetta.

Segrolán. s. f. Piccossina. Piccola accetta o scure.

Seguent. add. m. Seguente. Che segue.

Agguagliato dicesi il filo o sim. che
sia pari e non broccoso.

Lèzer sequent. Leggere correntemente, difilato.

Skourt. s. m. Séguito. Accompagnamento, scorta, compagnia. Vale anche continuazione, come Principio, Séguito, e

Fine.
Sèguit d'un gran personagg'. Co-

Seguit d'un mortori. Assocciazione.
Seguit d'un sposalizzi. Corteo.

D' seguit. Di seguito. Senza interruzione, continuatamente, seguitamen-

In secure. Poscia, Indi, Quindi, Poi. Successivamente.

SEGUITAR. att. Seguire. Andare o venir dietro. Vale anche Continuare, Durare. Proseguitare.

Sèl. s. m. Sego, Sevo. Grasso rappreso d'alcuni animali, che serve per far candele.

FAR EL SÈJ. Assevare, Rassegare. Il rappigliarsi che sa il sego.

Sèl s. f. Sete. Appetito e desiderio di bere. An spudar gnanca in bocca per la sèl. Non dar fuoco a cencio, Non dar del profferito. Non voler fare il menomo servizio, anche senza costo.

AVER 'NA SÉJ DA MORIR. Ardere o trafelar di sete, Allampare o allampaner dalla sete, Morire o affogar di sete. Avere intensissimo desiderio e grandissimo bisogno di bere.

AVER SÉJ. Silire, Assetire. Aver sete. CAVAR o CAVARS LA SÉJ. Trarre o trarsi la sete, Dissetare o dissetarsi. Fig. Cavare o cavarsi la voglia o il ruzzo, Scapponire o scapponirsi. Rendere o rendersi persuaso o sazio.

FAR GRIR SEJ. Assetare. Indur solo. Esser Brush da la sej. Aver asciugaggine o arsione

GNIR SÈJ. Farsi sete. Vegir sete ad alcuno. Adipsia, mancanza di sete o inappetenza dei liquidi. Adipso, chi non patisce sete.

GRAN SÈI Selata. Gran sete e continua. Soprasete.

LA TERA HA SÈJ. La terra ha sete. Si direbbe del bisogno di pioggia, come: Questi flori, queste erbe, han sete, per dire che han d'uopo d'essere irrigati.

Silla. s. f. Sella. Arnese che si pone sopra la schiena del cavallo per poterlo acconciamente cavalcare. Le sue parti sono:

Archett o Cavalett. Arcione o Burello. davanti.

. Ardiglioni. Argión . . . . Bardella. Bardela . Cadén'na . . Randello. . Fonda. Fondén'na. Fust . . . . Fusto. . Camere. Gaveli . Groppiera. Gropera. Martingal . . Martingala. Pagnoti . . . . Paniotine.

Pettoral. . Pettiera, Reggipetto Ponta o còll . Pomo della sella.

Quart . . . Quarti o Quartieri.

Quattaja dla fon-

dén'na . . . Cappelletto della fondu.

Ouartén'na. . . Gualdrappa. Sambiaca . . Soprasella. Sèder Seggio.

Sorfè. . . Sopracinghia della coperta.

Sottcòva. . Codone della gruppiera.

Sottpanza . . Sottopancia. Staffi. . . Staffe. Staffij . . Staffili. Sùver

. . Sugheri. . . Burello di dietro. Valisa

Zingia da fassòu. Sopracinghia. Zingiòn . . . Cinghia.

Zinturén . Porta staffile.

SÈLA DA NUL. Bardella. Spezie di sella con pochissimo arcione dinanzi e quasi spianata, di cui per lo più si servono i contadini, i mulattieri e simili.

CHI AN POÈUL BATTER BL CAVALL BATTA LA SELA. Chi non può dare all'asino dà al basto. Chi non si può vendicare con chi vorrebbe, si vendica con chi può.

METTER LA SELA. Insellare.

SELEN. s. m. Scellino. Moneta ingle: vale fr. 1. 25 se vecchio, e 1. nuovo.

Selisi. s. m. T. de' Drapp. Costai Sorta di pannolano leggiere.

Seller. s. m. Sedano. V. Sener. Sellerà. s. e add. m. Scellerato.

Selleragina. s. f. Scelleraggine, 1 ratezza, Nefundezza.

SELLERATANENT. Alla peggio, A c scio. E dicesi di cosa fatta malar senz' ordine ecc.

Selvagg'. s. m. Selvaggio. Chi vivi le selve.

SELVAGIA. S. f. T. di Ball. Camaica. di ballo imitante una danza sel· de' Kamtschatali della Russia as

Semada. 8. f. Semata, Orzata, Lo Bevanda fatta con mandorle pe stemperate in acqua con zucch fiori d'arancio, e poscia colate. Semisischoma. s. f. T. Mus. Semit

ma. Mezza biscroma.

Semibreva. s. f. T. Mus. Semibreve. musicale che vale una battuti due minime o quattro semimini Senicadenza. s. f. T. Mus. Semica Mezza cadenza.

SENICRONA. s. f. T. Mus. Semic Metà della croma, e una delle musicali.

SEMIDIAPENT. S. m. T. Mus. Se: pente. Cosi dicesi la quinta impi o diminuita.

Seminina. s. f. T. Mus. Seminu Nota musicale che vale metà minima e ne va quattro a batti

SEMINARI. S. m. Seminario. Luoge si tengono in educazione i giov che si tiran su per sacerdoti. Monello, Forcuzza.

Seminarista. s. in. Seminarista. in educazione nel seminario.

Seminèri s. m. T. d'Agr. Semin V. Sèmna.

Seniton. s. m. Lezi, Leziosaggini cherie. Gesti puerili. Daddoli, s di tenerezza Squasillo, lezio an Smiacio, m. basso superfluità di c sioni e di parole.

Semiton, s. m. T. Mus. Semi Mezzo tòno. Così diconsi anche gatelli di ottone che mossi da'

erva, coi capitasti, stringon per e corde dell'arpa da raccorciar-) quanto basti a produrre i veri

1 SEMITON. Far del Vezzoso o chifo.

)'semiton. Atteggevole, Attoso.
A. s. f. Monna tenerina o Matenerina, che si slombava a tito peto. Dicesi iron di colei che e si duole facilmente d'ogni cosa.

m. s. m. Daddolini. Svenevoda bambini mo dal verbo Essere. SEMM LO. Siamo alle solite.

apiamo dal V. Sapere.

f. Seminatura, Seminagione, mento. Il seminare, e la sta-

della semina.

nan per la semna. Porre a se-

m. Seminato. Il luogo dov'è la sementa. Sementato, che è a seme.

LUCA CEI N'HA SENNÀ SE PLUCA. Le o asciulto per san Luca se-Perchè più tardi sarebbe gettar e senza speranza di frutto.

a. s. m. Seminatore. Colui che 1, ed anche si dice d'una macdi nuova invenzione che serve ider meglio il grano, ed a riiare più che se si facesse colla

att. T. d'Agr. Seminare, Sere Gettare, spergere il seme somateria atta a produrre. Insee. Dicesi Seminar a buche, lo inare come si fa la fava e Semia vento, lo inseminar la terra si fa col frumento e sim. che si a pugnelli.

AB. att. Scanicare? Perdere per caminando alcuna parte di ciò porta sulle spalle, come paglia, ato e simili. V. Strasura

AR A RAMPON. Seminare in croastri). Seminare sopra terreno De abbia ricevuta precedente aSENNAR DLA ZIZANIA. Fig. Seminar la zizzania o la discordia. Metter male fra le persone.

SENNAR IN PIÀN. Seminare a minuto, oppure a campo andante, cioè in terreno privo affatto di solchi e di porche.

TORNAR A SEMNAR. Ringranare. Il seminar di nuovo quando per qualche disastro sia andata a male la prima seminagione.

Sennell. s. m. Strscia, Riga. Quel segno che rimane in terra delle minute cose versate camminando, come grano, cenere, sale e simili. V. Strasara. Sennella, s. m. T. Mil. Seminella, (Segneri). Traccia. Quella striscia di polve che si dispone per poter dar fuoco ad una mina senza proprio pericolo.

Senola. s. f. T. de' Past. Semolella, Semolino. Sorta di pasta in forma di
piccoli granellini, che cotta, si mangia
in minestra: in altro signif. V. Ròmol.
Semolòn. s. m. T. de' Past. Semolone.
Semolino più ordinario e più grosso,
che parimente serve a far minestre.

Semper. avv. Sempre, Maisempre, Ognora, Sempremai.

SEMPER CHE. Con questo che. A patto che ecc.

SENPER SENPER. Sempre mai. Mai sempre, ogni sempre.

QUASI SEMPER. Sovente, Quasi sempre. Tutte le più volte.

SEMPERVÉRD. add. Sempreverde. Agg. di pianta che sempre conserva le sue fo-glie fresche.

Sèmperviv. s. m. T. Bot. Sempreviva.

Erba che per lo più si trova sui tetti, sui muri umidi e fra i sassi. Gli antichi credevano fosse la stessa che la barba di Giove. È il Sempervivum tectorum Linn. V. Erba pr i caj. Così diconsi anche i Perpetuini o fiur secchi dei campi che sono lo Xeranthemum annuum Linn.

Senpi. add. m. Scempio. Contrario di doppio.

SEMPI. Semplice, Semplicione. Agg. d'uomo d'intelletto ottuso.

FAR EL SÉMPI. Far il Calandrino o il Grasso legnajuolo. Insingersi scempio.

Sempiagina. s. f. Scempiaggine, Bulordaggine, Scempiezza, Pecoraggine.

SEMPIAR. att. Scempiare, Sdoppiare. Contrario di addoppiare.

SEMPITERNA. s. f. Sempiterna. Sorta di tela stampata o in altro modo colorita da far per lo più vesti da donna.

SEMPLIFICAR. att. Simplificare, Scempiare.
Ridurre a chiara semplicità

SEMPLIZ. s. m. Cucciolotto. Inesperto, semplice.

SEMPLIZ. add. m. Semplice. Puro, senza mistione. Schietto, senz'artifizio. Scempio, non addoppiato.

SEMPLIZIAN s. m. Fantoccino. Uomo sciocco, scimunito.

Pover semplizian, per ironia. Bambino di Ravenna. Uomo aggiratore; fantino. Samplizett. s. e add. m. Semplicetto. Semplicello, scimunitello.

SEMPLIZIAZZ, SEMPLIZION. Sempliciaccio, Sempliciotto, o Semplicione. Molto semplice.

SEMSANT. s. m. Semenzina, Semesanto. Nome che si dà ai sèmi acri, aromatici, e creduti vermifughi dell'Artemisia Judaica e di altre.

Sán. s. m. Seno. Quella parte del corpo umano che è tra la fontanella della gola ed il bellico.

In sen. In seno. Cioè nella parte del vestimento che copregii seno.

Sèna. s. f. Scena. Tela confitta sopra telaio di legno e dipinta, per rappresentare il luogo finto dai comici, e si dice pure del luogo stesso, e di ciò che vi si produce, e delle parti onde son divise le produzioni teatrali.

Sena. s. f. T. Farm. Sena. Nome arabo che si dà in Egitto a diverse specie di cassie e che presso noi indica la specie più usata in medicina che è la Cassia senna Liun.

SENA. s. f. Fig. Sciarrata, Piazzata. Azione romorosa e scandalosa, ed anche Lezio, Invenia, Smorfia.

SENA. Per Vista, Prospettiva. Possess d'sena Atteggiamento.

SENAPISEM. S. m. T. Farm. Sinapismo, Senapismo. Cataplasma irritante che si prepara con farina di senapa, lievito di frumento, cloruro di sodio e accto. Dottr. Epispastico.

Senan. s. m. Scenari. Le scene dipinte. 2. Scherz. Seno, Petto; ma dicesi per lo 1. più di quello di donna.

SENAT. 6. m. Senato. Fig. Seno. V. Sopre.

SENATOR. 5. m. Senatore. Persona che fa , i parte di quelle che compongono il se- u nato.

Seneca. Seneca. Nome di un celebre filosofo Latino che si usa da noi nel Dettato.

Seneca svena, per dir Lunternuto, Ossaccio senza polpa, ad una persona spolpata.

Sènea. s. m. T. Bot. Sedano, Apio grande. Pianta ortense assai nota. L'Apium graveoleas di Linn. La radice e i frutti del sedano vengono adoperati in medicina come eccitanti.

Séngio. s. m. T. de' Scarp. Breccia buterata. Sorta di marmo di Verona che spesso ha cavernosità, e serve a far mensole

Seno!.... Altrimenti. Intrerj di minaccia.

Obdissa! seno a T' dagh. Obbedisci altrimenti io ti batto.

Sens. s. m. Senso. Facoltà di comprendere le cose.

Sens cmon. Senno o Senso comune. Far sens. Far colpo.

In sens invers. All'opposto. A rove-scio.

SERSA. add. m. Sensato. Saggio, giudizioso, prudente.

SENSAL. 8. m. Sensale. Quegli che s'intromette tra i contraenti per la conclusione de' negozi Dicesi pure Mediatore, Mezzano, ma di faccende domestiche il primo, di amorose il secondo Sensal da matrimoni. Paraniufo, Matrimoniajo, Ammogliutore Mediatore di nozze.

SENSALÈTT. s. m. Sensaluzzo. Sensale di poche sacende.

Sensania s. f. Senseria. L'opera del scusale, e la mercede a lui dovuta. Mezzanità (B. L.).

SENSAZION 8. f. Sensozione.

FAR SENSAZION. For senso, Impressione, Colpire, Toccare, Ferire.
SENSIA. s. f. Ascensione. Festa solenne.
SENSIBIL add. m. Sensitivo, Sensivo. Che di leggieri si commove. Sensibile, alto a comprendersi dai sensi. Tenero

chi per ogni lieve sensazioortemente commosso.

add. m. Fig Notabile, Gra-

f. T. Bot. Sensitiva, Erba Pianta annua, spinosa, con Le sue foglie quando sono nche leggiermente, si ripieprestezza, e così anche i gambi lie se sian toccati bruscala Minosa pudica di Linn. m. Seduto. Modo Piacentino a frase.

S'HA DA ÈSSER DESGRAZIÀ A I T'EL CUL DA STAR SENTÀ. on s' ha aver bene tempesta l forno.

). Assettarsi. Porsi a sedere. f. Sentenza. Decisione di di lite ecc. Condanna, pare eglio la quantità della pena ligge al reo o alla parte che

BRITERZA. Sentenziare, Giu-

'na sentenza. Tagliare una cioè Rigettarla, riprovarla. dd. m. Sentenziato, Giudi-

m. Sentito. Udito, inteso. . m. Sentimento.

sentiment. Essere di vivi senenergia.

) SENTIMENT. Fuora de' sensi. s. m. Sensitivo. Che ageè commosso.

ENTIMENTAL. Affettare sensi-

m. T. degli Squer. Buglio. ave messa a traverso della in fianco all'altro, per so-

tavolato de' ponti. s. f. T. Mil. Sentinella. Solla la guardia. Scolta, Ascollia. La guardia che si sa in nolle. Veletta o Vedetta. itinella che sta di guardia in sente, come sulle mura della sentinella a cavallo posta in anza dell'inimico. E si dice che di cose immateriali. Far la, far la guardia, o star di

SENTIR. att. Ascoltare, Udire; ma udire è ricevere l'impressione del suono, è proprietà del senso, Ascoltare è porre attenzione per udire, ed è azione dell'intelletto.

SENTIR. att. Sentire. Provar una sensazione per mezzo de' sensi altrim. Intendere.

Sentia. Assaggiare, Assaporare, Libare. Gustar leggermente di checchessia per sentirne il sapore.

Sentin de scos. Origliare, Orecchia-

SENTIR D'NA COSA. Odurare, Olezzare. V. Savèr.

SENTIR IN BOCCA A VON. Cavare un calcetto. Cercar di risopere checchessia da alcuno artificiosamente.

SENTINGH. Sentireisi. Farvisi sentire le anime de' trapassati in un luogo come credono gli ubbiosi o fauno credere certi impostori.

Sentirla mal. Portare molestamente.

Sentirs bén o mal. Sentirsi bene, Sentirsi male. Avere o non aver sanità.

SENTIV? Fate motto. Dicesi in modo tra ammir. e inter. per indurre chi nega una cosa a darsi per vinto innanzi al giudice competente che dà la sentenza o simili.

SENTOR. S. m. Indizio, Sentore, Fummo. Avviso di checchessia avuto quasi di

SÉNZA. prep. Senza, Tranne.

SÉNZA. A non per es.

AGH SÈMMA IN SÈS, SÉNZA CONTAR I SERVITOR. Siam sei a non contare i domestiei.

Sénza sèla. A bardosso.

SENZ'OSS. s. m. T. d'Enton. Zanzara comune. Insetto notissimo per la molestia delle sue punture in tempo di notte detto da Linn. Culex pipiens. V. Papatàs.

ARMOR DEL SENZ'OSS. Ronsio. OÈUV DEL SENZ'OSS. Delfinetto.

SEPARA. add. m. Separato. Disgiunto.

SEPARAR. att. Separare, Sceverare, Dipartire. Disgiugnere, Disunire, Appartare, Spartare, vale allontanare. V. Spartir.

SEPARAZION. s. f. Separazione. Spartimento.

SEPARI s. m. Cortina, Tenda. Il tendone che si alza e cala innanzi alle scene del teatro. Siperio è voce d'uso. Tela, Panno (Fior.).

SEPIA. S. f. T. d'Itt. Seppia officinale.
Sorta di malacozoaro che dicesi anche Calamaro e vive nel marc, del cui guscio calcario fassi molto uso nelle arti. L'animale è detto da Linn. Sepia officinalis.

DAR LA SÉPIA. Seppiare. Ripulire o lisciare un lavoro di legname con osso di seppia.

Oss d'sepia. Ossicino di seppia. Il guscio culla concrezione calcare che contiene.

Septia att. Seppellire. Mettere i corpi morti nella sepoltura: sotterrare, mettere sotterra, interrare. Talora anche in senso di Nascondere, Occulture.

SEPLIR L'INSALATA eec. Ricoricare, Ricorcare. Ricoprire certe erbe colla terra per diverse cagioni, cioè per diffenderle dal freddo, o imbiancarle, o simili.

Sepolecia. s. m. Sepolero. Quello che si fa per le chiese nella settimana santa per figurare il tumulo di Nostro Signore. Vale anche Sepoltura V.

SEPOLCRO DE L'URTO. T. Furb. Forno. Sepoltura. s. f. Sepoltura, Sepolcro. Luogo ove si depone il cadavere di uno o più individui per dar riposo alle loro ossa. Tomba, è quella sorta , di sepolero che si eleva dal suolo. Mausoleo, é sontuoso monumento sepolcrale. Avello, è voce poetica e vale sepolero. Sarcofago, monumento sepolcrale antico che conteneva il cada-, vere non consunto dal fuoco Cenotaflo, il sarcofago senza il cadavere. Arca, quella specie di custodia ove stanno dispesti i corpi de' santi. Tumulo, specie di sepolero che si eleva da terra a forma di cono, o di piramide. Piramide, monumento sepolerale in niassimo grado sontuoso. Urna sepolcrale, era un vaso presso gli antichi da riporvi le ceneri de' morti. Carmajo, sepokura comune di spedali e simili luoghi.

SEPOLTURA. S. f. Fogna animata, Fiatoso, Fiato d'avello. Dicesi metaf. di Persona che abbia un fiato tristo puzzolente.

Sappo. s. m. T. de' Chiod. Ceppo. Grosso toppo d'albero sul quale è fermato il tasso. V. Zòca.

Sequenza s. f. Seguenza Sequenza di gente, di carte, di giorni.

SEQUESTER. S. m. Sequestro. Sequestrasione: il sequestrare. Quando è termine legale, equivale a Staggire, da cui viene Staggimento. V. Pignorar.

MATTER IN SEQUESTER. Sequestrare alcuno in luogo, vale obbligarlo a non ne uscire. T. Leg. Staggire.

SEQUESTRA. add. Sequestrato. Staggito. SEQUESTRATARI. s. m. Depositario. Chi tiene in custodia o a cautela le cose staggite.

Serado. s. f. Beneficiata. Beneficio (con il Pananti). Rappresentazione teatrale accordata ad esclusivo profitto d'uno degli attori. Serata, si dice lo spazio della sera in cui si veglia.

Seravalle. S. m. T. de' Scarp. Mischio di Scrravalle. Sorta di arenaria fine.

SERAVÈZZA D' PIEMONT. T. de' Scarp. Verde di Susa. Bel marmo verde che si cava in Piemonte, forse detto d'affrica perchè somiglia il verde antico che di là si traeva.

Seravezza ciàn. s. f. T. de' Scarp. Seravezza di Mojola. Sorta di marmo verde poco diverso dal verde di Susa. Sència. s. f. T. d'Agr. Correggiato. V. Zèrcia.

Serén. s. m. Sereno. V. Srén.

SERENA. S. f. T. Bot. Gelsomino della Madonna. Fior bianco odoroso, che nasce da un fruttice di cui fannosi boschetti e siepi, detto Phyladelphus coronarius da Linn. Così dicesi anche il fiore del Viburnum lantana.

SERENADA. s. f. Serenata, Il cantare o suonare che si fa di notte dinanzi la casa d'alcuno. Mattinata, vale il medesimo ma fatto in sul mattino.

SERENADA. s. f. Sereno smagliato. Cic-

SERENADA. S. f. Sereno smagliato. Gelo chiarissimo, e dicesi anche per Notte serena e fredda d'inverno.

te serena e fredda d'inverno. SERENDA. Scherz. Bigonciaja? Quel rumore che fan la notte i votaccssi co' bigonci e il piombino (Onzètta) nel vuotare le fogne. DA IN CARROZZA. S f. Cocchiata. li screnata che i musici ed i ri vanno a fare in cocchio.

A SERENADA CON I BOCAJ. Fare impanata.

n. p. Rasserenarsi.

a T. di Ferr. Gavossa. Misura o che regola la quantità di veerro che si mette ad ogni volfornace.

.m. Saracino. E dicesi per signiino Spavaldo, un Crudelaceio. 8. m. Sergente. Soldato sotto

'MA. s. f. Sergentina. Sorta d'arica, in asta, simile ad una la-

m. Serio, Grave, Importante.

s seat. Recursi in sul saldo.

ul grave, sia nel parlare, che

i. Serie. Ordine di cose fra lo-

. f. Serietà.

AS IN SERIETA. Ingravire.

a. s. m. Siero, Siere. La parte del sangue e del latte.

s. m. T. Bot. Calto vainiglia.

ne fa fusti lunghi e fiori bian
'interno e giallo scuri di fuoCactus grandiflorus Linn.

letinismo della scuole. Tundi

latinismo delle scuole. Turdi.

. m. Serpente. Strumento da he è un tubo grosso e tortuoso i d'un serpente. Dicesi anche s inglese.

LA CIAVI. Oficleide, Serpente a

i. m Serpente. Serpe grande più senza piedi. Retile sconola noi e usato per lo più nel gur di Cattivo, Tristo, Ven-, Infesto.

IT A SONAJ. Serpente caudisono,

T Box. Imperatore dei serpen-

m. T. Bot. Serpille, Timo di Pianta che cresce spontanea tri colli con fiore rossellino di lore. È il Thymus serpillum SEAPILI. S. M. Fig. Serpentello. V. Diaviètt.

SERPINTELL s. m. T. de' Razz. Serpicella. Sorta di salterello che si spicca come ondeggiando da fuochi d'artifizio.

SERPINTEN S. in. T. de' Scarp. Serpentino. Specie di roccia porfiritica, nera o verdastra, con cristalli grandi di scherio che imitano in qualche modo le macchie de' serpenti.

SERPINTÉN DLA TIORBA. T. de' Tabac. Ruota. Sorta di ruota dentata che da moto alla trinciatoja.

SERPINTÉN'NA. S. f. Fig. Limbello. Lingua

mordace.

SERPINTÉN'NA s. f. T. de' Liq. Serpentina da stillare Tubo tortuoso a modo di serpe che si adugli o ravvolga sopra se.

SERPINTÉN'NA. s. f. T. degli Oriuol. Ruota serpentina. Quella ruota d'un orologio che imbocca la corona e serve a spignere il tempo, o il pendulo.

Serpintón. s. m. T. de' Razz Serpe. Specie di Razzo che va serpendo per l'aria.

SERPINTON. 8 m. T. Mus. Serpentone. Strumento da fiato in forma di serpente che fa le veci di contrabasse agli strumenti da fiato. Buccina. Specie di trombone usato nelle musiche militari con un padiglione tagliato a guisa di gola di serpente.

SERRA DA PIOR. Tepidario, Aranctera

(Savi).

Sènama. s. f. T. de' Nav. Bigerello, Guaina. L'orlo ripiegato delle vele entro il quale sta una corda che si chiama midolla.

Sersnel. s m. T. de' Nav. Cappietti di borina. Capi di corde a forma di cappi i quali vanno attaccati alla ralinga od orlatura della vela e servono a passarvi altre corde che diconsi Piedi o Zampe di borine.

Sènva. s. f. Ancella, Fantesca. Fante, servente, serva. Dicesi Servigiana quella donna secolare che serve le Monache ne' loro affari fuori del monastero. Sènva d' Pillat. Svivagnataccia. Donna o fante sciamannata.

FAR LA SERVA. Fanteggiare. Dicesi di quelle deboli padrone di casa che so-

gliono pagar la fante e farne gli uffici per debolezza o spirito faccendiero. Servazza. s. f. Servaccia, Fantaccia. Sudicia servente, ma dicesi anche di Sgherraccia che sia servente ma padroneggi.

Serventa. s. f. T. de' Bigonc. Fattore.

Asse lunga circa due piedi, calettata ad angolo ottuso in un ceppo, contro la quale il Barilajo poggia i bigonci nel rinettarli esteriormente.

Servètta. s. f. Servicciuola, Servicella, Fanticella, Servuccia. Serva glovane di povera e umil qualità. Servetta, dicesi propr. La Cameriera delle commedie.

SERVI. s. f. pl. Serventi, Fantesche.

ANDAR MATT PR'IL SERVI. Infantescare, Essere un fantajo. Andar pazzo delle fantesche.

COLLA CH' MÈTTA A POST IL SÈRVI Mettimassare. Mezzana che colloca massare al servigio.

Senvi. add. m. Servito.

DAR EL BEN SERVI. Dar l'erba cassia. Licenziare alcuno.

SERVIEIL. add. m. Usabile, Atto. Adoperabile, opportuno.

Serviètta. V. Salviètta.

Servin. att. Servire. Prestar servigio.
Servin. att. Far il bracciere. Far il cavalier d'amore.

Servir da anigh. Servir dall'amico, Servire a grado. Servir bene.

Servir da Buffon. Esser zimbello.
Servir d' Barba E d' Pardeca. Servir di coppa e di coltello. Servir di tutto punto. E figurat. Conciare pel di delle feste. Conciar male, far gran male ad alcuno.

Servir in tavia, Servir le tavole. Servire a mensa.

SERVIR MAL. Disservire.

Andar a servir. Acconciarsi per servidore.

SERVIRES. n. p. Usare, Servirsi, Impiegare, ma dicesi usare di una facoltà, servirsi di un mobile di una persona impiegare una somma ecc.

SERVITOR S. m. Servitore. Chi serve a prezzo. Servo, dicesi chi non ha la sua libertà e serve come il bue che tira il carro. Domestico é frances. che

signif. Servitore che convive colli glia de' padroni Famiglio, vale Servitor. s. m. Reggibussole (1 Arnese che serve per tener ape hussola (ussal).

SERVITOR. S. m. Servo muto. V. SERVITOR. S. m. T. de' Carr. carro. Mozzo di legno mastietti la coda della carretta o carrettoi lo tiene all'uopo in equilibrio manamente.

SERVITOR 8. m. T. de' F. Ferr tore. Strumento di ferro fatto a cia, con piede e guida e con da alzare secondo il bisogno, p stenere ferri o per altri usi di b

Servitor da la Festa o da la Domenichino. Quell'uomo che domeniche dietro certe signore in que' soli giorni vogliono fi loro bella figura.

SERVITOR D' PIAZZA. Servidore di za, Cicerone. Voce d'uso. Coluconduce per prezzo i forestieri dere le cose rare e antiche del SERVITOR O PE DLA LOMA. S. II cerniere. Strumento comunement

cerniere. Strumento comuneme legno, nel quale si tien fitta cerna col manico.

Servitor patrioni. Servidor pa Modo famigliare con cui si tron discorso, una trattativa ecc.

SERVITORÈTT. s. m. Servitorino. cello, fanticino.

Servitorazz. s. m. Servitoraccio. (
servitore, servaccio

SERVITO. s. m Servitù. Famiglia d venti, e si dice anche per servisoggezione, obbligo, legame ecc vidorame, massa, numero o qu di servidori.

Servito. s. m. T. Leg. Servito pendenza di un fondo dal propr di un altro fondo contermine, che cola in vario modo il diritto di prietà o di libero uso nel propri diretto.

Servizi. s. m. Servigio, Servizio.
Servizi da tavla. Fornimento, vizio. Tutto il vasellame da tav
Servizi d' ca. Servizio. Nome lettivo de' servidori che servoi tualmente una persona o famigli

SERVIZI. Fasservizii.

o servizi. Fare i suoi agi. il superfluo peso del ventre. servizi. Giovare. Far cosa moda.

VIAZZ E DU SERVIZZI. Fare : due servigi, Pigliar due cod una fava. Adempiere più un tempo.

AL SO SERVIZI. Condurre a stipendio.

5 AL SERVIZI. Acconciarsi con . L.) Addirsi ecc.

L. add. m. Serviziato. Che

L. s. m. Servigiuolo. Piccolo servigio. Serviziuccio.

Servigio a cielo, Servizione.

f. Fantoccia. Fante giovane

s. f. T. de' Sart. Rinacciatura. Sessitura la piegatura che si o più da piè alle vesti, fora col cucito, per iscorciarle o rle, a misura del bisogno.

t. T. de' Sart. Rimendare, Rie. Cucire in maniera i lembi ni ch'ei non si scorga la cu-Ma Rinacciare, è lavoro più l'rimendare.

<sup>7</sup>. Zerson.

Nome numerale di due volte

m. T. de' Biliar. Palla gialla. 'avorio che nel giuoco della ola vale sei punti.

DETI TANT Il sestupio.

T. d'Agr. Siepe. Riparo di rovi o simili che si piantano ai campi per chiuderli e taiche per tracciare i confini.

s. f. T. de' Carb. Paraventa. di fastella che si fa attorno irbonaie perchè il vento non a combustione.

DASSA. Cisale o Cesale. Siepe bassa.

rissa. Siepaglia. Siepe folta e uta.

MORTA. Siepe morta. Siepe fatta pi e di pruni secchi.

VIVA. Siepe viva. Siepe di pruvi vegetanti. Bus DLA SESA. Callaja. Vano tralle piante che formano siepe.

CONTORNAR D' SESA. Insiepare. Cignere con siepe.

FAR LA SEGA. Siepare, Assiepare, Turar la siepe, Imprunar le siepi. Turarne i passi con pruni.

Sesazza. s. f. T. d'Agr. Siepaja, Siepaglia. Siepe folta e mal fatta.

Seseni. s. in. Sesennio. Lo apazio di sei apni.

Sesén'na. s. f. Siepicina. V. Contòren da zardén.

SESIA. 8. f. Staggina, Staggimento. Sequestro posto sopra una cosa spettante ad un debitore in favore del creditore. V. Contraband e Sequester.

FAR SESIA. Staggire. Sequestrare.

Sesissant. s. m. (Franc.) Inventore.

(B. L.) Chi scopre uno in fallo o in delitto, e dicesi per lo più in materia di gabella.

Sèss. s. m. T. de' Carr. Scannello. Pezzo di legno stabilito sopra la sala per reggere il letto d'un carro villereccio.

Sessanta. V. Ssanta.

Sessè. add. m. T. de' Ball. Passo scacciato. Passo così detto perchè in esso un de' piedi, percotendo l'altro, lo scaccia via, e gli fa fare un passo naturale.

SESSÈ. Voce infantile che si adopera nel seguente modo:

FAR SESSE. Cecciare, Far ceccia. Sedere.

SESSETT. s. m. T. de' Carr. Scannelletto.
Il piccolo scannello del carretto dell'aratro.

Session. s. f. T. Chir. Autopsia. Sezione cadaverica.

SESSLA. s. f. T. de' Sal. Bozzolo. Piccola padelletta di rame con manico di ferro che serve a vuotare il bagno delle caldaje. Si adopera pure in altre manifatture, come in quella del tabacco e simili, per attingere un liquido da' truogoli o altro recipiente.

Sèssola. s. f. T. de' Navic. Gotazzuola, Gotazza a mano. Pala da aggottar. i pavicelli.

SEST. S. m. Sesto. Ordine, misura.

SEST. S. m. Cesto, Corbello. V. Zeste SEST. S. m. T. d'Arch. Sesto. Curvità o rotondità degli archi e delle volte.

SEST. 8. m. T. de' Libr. Sesto: Lunghezza e larghezza di un libro che dal modo con cui è piegato il foglio dicesi in foglio, in quarto, ottavo, dodicesimo, sedicesimo ecc.

Sest. s. m. T. de' Squer. Tontura Arcatura di alcune parti delle navi, e generalmente il rilievo di tutto ciò che esce fuori del piano di esse.

Mètten a sest. Sestare. Assestare, aggiustare, porre in sesto o in assetto, dar sesto, rimettere in sesto, riordinare.

SESTA. 8 f. Cesta. V. Zesta.

SESTA. s. f. T. di Giuoc. Sesta. Sequenza di sei carte dello stesso palo al giuoco del picchetto.

SESTA s. f. T. Mus. Sesta. V. Sè-

stupla.

Sestant. s. m. T. d'Astr. Sestante. Strumento astronomico che contiene la sesta parte della circonferenza del cercliio.

Sestén'na. s. f. Sestina. Strofa di sei varsi e più propr. canzone lirica di sei stanze e di sei versi ciascuna endecasillabi.

Sestén'na s. f T. Mus. Sestina. Complesso di sci note contro quattro.

SESTETT s. m. T. Mus Sesietto. Pezzo di musica cantabile, o sonabile, od anche ballabile in sei persone

Sestupla s. f. T. Mus. Sesta. Intervallo di sei gradi.

SETÉR. S. III. Setino. Tela di cotone a spina rasata o vellutata.

SETENTERION. S. III. Sellentrione, Tramontana, Nord. Plaga del mondo opposta a mezzogiorno. V. Vent

SETIME O RASA. add. m. Rasato. Lustro quanto il raso. Accomodato come raso. Setosa. T. Furb Barba.

SETT. Sette. Nome numerale.

SETT. 8. in. Squarcio, Strandolo. Strappo in un abito a foggia di un 7. SETT. 8. in. Scannello. V. Scan.

SETT E MEZZ. Castraporcelti. Coltello serramanico di cattivo taglio.

SETT E MEZZ. Selle e figura. Sorta di giuoco che si fa colle carte nel quale le cartacce valgono i punti re-

lativi e le figure un mezzo punto ciascuna; e vince chi prima fa sette punti e una figura.

Setta. s f. Setta. Quantità di persone di un'opinione medesima.

L'È DLA MEDESINA SÈTTA. La scheggia ritrae dal ceppo. Non traligna da' suoi progenitori.

Settember. s. m. Settembre. Il nono mesc dell'anno.

SETTEMBRÉN. add. m. Settembrino. Di settembre, e dicesi de' frutti o di altre cose nate in detto mese.

SETTIM LUM. T. Eccl. Candela del pontificale.

SETTIMA. 8. f. T. Eccl. Settimo. Ufficiatura mortuaria sette giorni dopo l'obito.

Sette carte di seguito di uno stesso palo nel giuoco del picchetto.

SETTIMA. s. f. T. Mus. Settima. Intervallo dissonante di sette gradi.

SETTMEN. 8 m Settimio. (Lucch.) Fanciullo nato nel settimo mese della sua concezione

SETTMÉN. S. III. T. Mus. Settimino. (V. d'uso) Pezzo di musica sonabile :
e cantabile in sette persone. :

Sèvia s. m. T. di Micol. Porcino buono. Il Boletus edulis Linn. V. Pardarocul.

Sevieni, s. m. Frontale Ornamento muliebre. Ghirlanda. (B. L.)

Sèvla. s. f. T. de' Stamp Setola. Spazzola di setole colla quale si toglie la morchia d'inchiostro da' caratteri da stampa.

SEVLADA. s. f. T. de' Stamp. Setolata. (V. di reg.) L'operazione di smorchiare i caratteri da stampa.

SEVLAR. att. T. de' Stamp. Setolare. Smorchiare i caratteri da stampa.

Spacchinar. att. Affacchinare. V. Facchinar.

SFALSA. add. m. Alternato. Dicesi di cose poste in azione a vicenda o a riscontro o inversamente poste ad una ad una tra loro.

SPALSAR. att. Alternare.

SFALSAR. att T. di Scher. Sfalsare. Render falsi scansandoli, i coipi dell'avversario. V. Sfarsi.

add m. Sfamato. Satolio. att. Sfamare, Sutollure. Cavar

add. m. Spillaccherato. Senza chere. Sfangato dicesi chi è udal fango.

att. Spillaccherare. Levar via abiti le pillacchere o zacchere. gare vale camminar per il fango. MA. s. f. Furragine. Mucchio cone mescolanza di varie cose.

AR. att. Sfarinare. Disfare in fariridurre in polvere a guisa di

ans. n. p. Sfarinarsi. Disfarsi o rsi in farina o in altro di simile. i dicono sfarinate alcune frutte non reggono al dente, come pemele o simili, le quali sogliono re anche scipite e d'ogni altro re sbiavato e pallido.

. add. m. Arditello, Sfrenato, nelluccio. Dicesi di fanciullo che vispo oltre l'usato ed appellasi sviluppo precoce di malizia. Vale ne Sformato.

s. m. Sfarzo. V. Luss.

s. f. T. Med. Morbilli. Sorta di lia. Chiamasi con tal nome dal rb volgo anche i Sudamini che un eruzione di piccoli bottoncini li a semi di miglio, che si menine' fanciulli per isporcizia nella ione calda.

SPASSAR. V. Desfassa e Desfassar. DA. s. m. Sfuccendato. Che non accende.

a. att. Svisare Guastar il viso.
s. m Sfacciato, Sfrontato, Sveruato, Impudente, Inverecondo, SquaMa è sfucciuto chi non si ver10, è sfrontato chi non solo non
ergogna, ma porta alta la fronte.
evergognato è più che sfrontato
è affine all'inverecondo che di
a arrossisce, sguajato è un po'
o di sfacciato e d'impudente.
mm.)

si quel cavallo che ha sulla faccia striscia di peli bianchi larga al s, da socupare tutta la parte enteriore della testa, fino in vicinanza agli occhi, e anche dietro di questi organi.

DA SPAZZA. A faccia fresca. Con au-

dacia stolta o trista.

SFRMA s. f. T. Astron. Sfera armillare.

Macchina tonda e mobile composta
di varii cerchi rappresentanti quelli
che dagli astronomi sono stati immaginati ne' cieli.

SPÈRA DL'OSTENSORI. Sfera dell'ostensorio. Quella parte dell'ostensorio che comprende le ciambelle, la raggiera, le nuvole, le testine degli angioli, e altri ornamenti simbolici.

Spèra d'n arloèus. Indice, Lancetta, Saetta. Quello stiletto che scorre in giro sopra una mostra ed indica le ore. — Dicesi Lancettina quella che è sul registro. V. Raza.

D' PRIMA SPÈRA. Di prima riga. Di primaria sfera e dicesi per superlativo di qualità buone o cattive, per es.:

GALANTON D' PRINA SFÈRA. Galantuominone.

LADER D' PRIMA SPÈRA Ladrone, Ladronaccio.

Spendi, add. Sfervorato. Senza fervore, che ha rimesso di quello zelo che dimostrava prima in una faccenda.

Spendin. att Raffreddare, Freddare Far divenir freddo, rinfrescare. Altrim. Sfervorare.

Spendins. n. p. Sjervorarsi. Rattiepi-

Spenenzian. att. Differenziare, Disferenziare. Render differente, e vale anche Racconciare, Rapputumare. Metter d'accordo.

Spergar. V. Fergar.

Spergazzar. att. Sfregacciolare, Fregacciolare.

Spendon s m. Struffolo, Tortoro. Paglia o fieno ritorto insieme, con cui si stropiccia un cavallo quando è sudato.

SFERI. s. f. T. de' Fabb. di Gas. Lancette. Quelle che segnano sui mostrini del misuratore del gas la quantità di esso consumata.

Spenni. Arditello. V. Sfarni.

SFERZEN'NA. s. f. Brezzolina, Brezza. Piccolo venticello ma freddo.

Tirar 'na sperzen'na. Brezzeggiare. Spirar brezza.

SFIADA. add. m. Sfiatato, Trafelato.

SFIADARS. n. p. Sfiatarsi. Perdere il fiato per soverchio gridare.

SPIANCA. add. m. Senza fianchi. V. Sbiglà e Scàns.

SPIANDRÉN. s. m. Sfiatatojo. V. Fiandrén. SFIANDRON. 8. m. Gradasso. Bravaccio, Sfiandrone.

SFIDA. s. f. T. di Giuoc. Invito. Segno o parola coi quali si eccita il compagno o l'avversario a fare certe giuocate.

SFIDA. s. f. T. de' Scherm. Sfida, Disfidu, Appello. Chiamata dell'avversario a battaglia.

SPIDA. add. m. Sfidato, Disfidato. Invitato a duello.

Spidan, att. *Disgradare*. Didiegare ad uno che sia capace di far ciò di cui si vanta.

SPIDAR. att. T. di Giuoc. Invitare. V. Sfida.

SPIDAR. att. T. de' Scherm. Sfidare. Chiamare a battaglia.

A GH'HO UN PIDEGH CHE A SPID AL DIAVOL A FARMEN VEDER DE' PIÙ. HO tanto coraggio che ne disgrado il de-

SFIDGA. add. m. Spasimato, e bass. Sfegatato. Cascante di fatica, di stento e sim.

Sfidgar, alt. Spossare, Spolpare. Torre altrui le forze con troppi stenti o gli averi con smodate angherie. Sfegatare v. d'u., quasi sputare il fegato per la forza di far checchessia.

SVIDGARES. n. p. Sfegaturei. Traselare dietro checchessia.

Spiga. 8. f. T. d' Ornit. Fifa, Pavoncella. Sorta di uccello di padule che si piglia come i pivieri, che ha penne per lo più di color paonazzo, ed un ciuffo sulla testa con tre penne più lunghe delle altre. E il Vanellus cristatus Meyer.

SPIGURA. add. m. Deforme, Difforme, Sformato.

SFIGURAR. att. Sfigurare. Deformar la figura. Scomparire, far cosa che ci torni a vergogna.

SFILL add. Shoccato, Shlacciato a guisa

di nappa. Scerrato dicesi quel vivagno I. di una tela dal quale siasi tolto l'ordito. Sfitato, dicesi un trefolo (bigordi) del quale siansi sfioccati i fili, e : dicesi infine sfilato chi ha più vertebre della schiena uscite dal suo luogo, chi è uscito di fila e chi è accasciato dalla fatica.

Sfilàda, Andar a la spilàda. Andare alla sbandata. (Fior.) A pochi per volta.

SFILADURA. 8. f. Penero. Quell' orlo quasi sfilacciato delle fasce de' bumbini e de' tovagliuoli ordinari.

SFILAR. att Sfloccare. Spicciare, sfilacciare, far filacciature.

SFILAR. att. T. Mil. Sfilare. Uscire dalla fila e andarsene alla stilata, senza ordine. Affilare, metter in fila. Spilar. att. T. de' Passam. Scerrare.

Sfioccare il cerro de' passamani.

SFILARAJI. 8 f. Sfilacciatura. I fili che escono dalla stracciatura di un drappo. Filacciche.

Andar tutt in spilaraji. Sfilacciarsi, Sfilacciare, Sbrandellare, Sbrandellarsi, Strumbellarsi.

SFILARS. n. p. Sfilarsi. Direnarsi, slombarsi. Uscir del suo lungo una o più vertebre delle reni. - Sfilacciarsi far le filaccia, ed è propriamente lo uscir che fanno le fila sul taglio o straccio dei panni o tele.

SFILAZZ. s. m. Colombo. Fasci di filo che formano l'estremità d'un cordone.

SFILAZZA. add. m. Stoppacciato. Dicesi di corda o sim. che per esser melto usata lascia sfuggire i fili di che è composta.

SFILAZZAR. att. Sfilacciare, Sfilaccicare. Far le filaccia.

SFILZA. add. m. Sfilato. Dicesi il filo tolto dalla cruna. Smugliato, un granello di paternostri o avemarie uscito dalla maglia. Sciolto, dicesi un certo numero di avellane tolte dal filo che le portava.

SFILZAR. att. Sfilare. Levar il file dalla cruna dell'ago.

SPILZAR DIL CAPERIOÈULI. Trinciare, Tagliare, Intrecciare capriole. Srini. add. m. Allampanato, Scarno, ed anche Rifinito, Attrito

m. Sfinimento. Esaurimento languore, deliquio.

. m. T. d'Agr. Sfiorato, Che ha perduto il fiore. licesi un terreno ben stagiosole o dal ghiaccio.

T. de' Mur. Rifiorire. Dicesi lia che butta in fuori certe ize saline.

s f Sfioritura Il cader dei ito del togliergli dalla pianta. FIORÀR. V. D. Sfiorire. Dicesi

te che perdono il fiore.

n. p. T. d'Agr. Sfarinaccesi della terra che per l'a'umido e del sole si polve-

att. T. de' Mur. Riposare. alquanto all'aria la calce do-

m. Massacro, Macello, Strare semplicemente Trambusto, ne, confusione.

. D' GENTA. Nuvolo, Flagello. infinità, subisso. Frotta di

att. Sfracellare. Quasi in: disfare infragnendo.

AB D' BÔTI. Fracassare. Shat-

quassare.

m. Floscio, Floccido, Flaci-Seno vizzo, fievole, snervato, che ha floscezza, fievolezza, za: caloscio, debole, tenero.

)' CARNA. Floscio, mencio.

PANN SFLOSS. Carta o panno
Cioè di poco nervo, facile a

sploss. Affloscire, Ammorenir floscio, ammencire.
m. Rifinito, Spossato.
sponegu spri. Avere lo stoincidito, cioè reso vincido,
bole.

Sfinire. Spossare, screware.

l. m. Sfoderato. Senza fodera, li abito. Snudato dicesi un iori del fodero.

. Sfoderare. Levar la fodera.

Fig. Sfibbiare, cominciar a dire o manifestare checchessia con molte parole. Sguainare, Snudare, cavar dal fodero la spada.

Spokugh. s. m. Sfogo, Sfogamento. E lo diciamo talvolta anche per Passo,

Transito , Sfogatoju.

Sporuge s m. T. d'Arch. Sottareo. Il dissotto di un arco, e propr. il punto di sotto del mezzo di un arco. Sporus s. m. Foglio. V. Foèuj.

SFORUJA. s. f. Sfoglia. Palda sottilissima di checchessia. Scheggia, Sfoglietta, diminut.

Spoèula. s. f. T. de' Conf. Tortiera. Specie di teglia dove si fanno cuocere le torte, crostate e simili.

Spotula. s. f. T. d'Ittiol. Soglia, Sogliola, Lingua Sorta di pesce di mare molto stiacciato detto da Linn. Pleuronectes solea.

SFORUJA. 8 f. T. di Ferr. Sfuldatura, Sfugliame. Quelle piccole aperture che si veggono nel ferro e in altri metalli, quando non sono ben fabbricati. SFORUJA. 8. f. T. di Gualch. Svenatura. Piccola sfaldatura nel taglio delle for-

Piccola sfaldatura nel taglio delle forbici de' cimatori, la qual cosa accade ne' coltelli che hanno poco ferro per reggere l'acciajo.

SFORUJA D' PASTA. Foglio. V Fojada. SFOGA. add. m. Syrovato d'animo. Sbramato di rimprocci contro chi gli ha fatto alcun torto Sfogato, dicesi un luogo aperto, alto, che ha molt'aria. SFOGAMENT. s. m. Sgravamento, Alleggerimento d'animo.

Spogan. att. Sjogare. Dar esito a checchessia.

SFOGAR. att. T. de' Carbon. Dar valezzo. Dar alquanto di sfogo alla carboniera aprendone i cagnoli (respir) per meglio carbonizzare le legna.

Spogares. n. p. Disfogarsi, Sciorre la bocca al sacco. Dir l'animo suo liberamente. Spassionarsi, Discredersi, Allargarsi con uno. Singarsi con parole di qualche sua passione con alcuno, confidandogli il segreto. Stramarsi, Stizzarirsi. Prendersi piena soddisfazione. Svelenarsi, trarsi la stizza o la rabbia. Sfojarsi, cavarsi la foja.

Spogazion. s. f. Riscaldamento, Sudamini, Pruzza, Ribollimento, Esantema. Bollicine minute e rosse, che vengono nella pelle per troppo calore. Rossori, macchie rosse che appariscono talvolta sulle carni.

Srocg'. s. m. Sjoggio. Lo sfoggiare, il vestir sontuosamente, il tener casa con lusso, pompa, grandezza, sfarzo, sontuosità

Spoggianla. Sfoggiare, Scialare. Eccedere in checchessia. Rallargarsi, far più che non si suole.

SFOGNATAR att. Gualcire, Stazzonare.
Palpeggiare lascivamente. V. Stoccazzar.

Srogona. add. m. Sfoconato. Che ha guasto il focone, e dicesi di archibuso. Srogona. add. m. Fig. Sfondato. Che non ha fondo, e si direbbe di persona iusaziabile. Svivagnato, dicesi in genere chi non ha più limiti in checchessia, che è senza vivagno, preso quest'ultimo termine in similitudine di ripa o sponda.

SFOGONAB. att. Sturare. Dar la stura a cosa turata o intasata.

Sroza. add. m. Sfogliato, Sfrondato. Che è senza foglie. Tagliato, dicesi un libro nuovo al quale siansi tagliate le piegature de' fogli.

SPOJADA. s. f. T. de' Conf. Pasta sfoglia.

Pasta delicatissima fatta con farina, burro, uova e zucchero, manipolata a falde sottilissime che sovrapposte l'una all'altra, si cuoce in forno, e viene assai gustosa e leggera. Sjogliata, vale torta fatta di sfoglie pasta. V. Torta fritta.

SFOJAR. att. Sfingliare. Levar le foglie, sfrondare, brucare, dibrucare. Far la frasca

SFOJAR IL VIDI Spampanare.

SFOJAR UN LIBER. Tagliare, Scartabellure od anche Carteggiare un libro. ANDAR A SFOJAR. Andar alla brucatura de' gelsi.

Spojans. n. p. Sfogliarsi. E parlando di metalli si dice anche Sfaldarsi.

SPOJAZZ s. m. Fogliaccio. Cattivo foglio di carta.

Spoien. s. m. Sfrondatore. Dicesi de' nostri Appeniningeri che si recano all'oltrepò ad offrire l'opera loro abbisogna di sfrondar gelsi, e c chiama pure chiunque s'occupi sfrondatura.

Spoios. add. m. Foglioso. Che ha foglie. — Sfoglievole, Sfuldevole è soggetto a sfogliarsi e sfaldars cesi Cipolloso il marmo legno e soggetti a sfaldarsi.

Spoiosi (IL). Il libro del quarant carte da giuoco.

Spolla. add. m. Pigiato, Malma E dicesi per lo più di letto che è posto per esservisi aggravati su ru do. Sfollato dicesi un luogo ove mata la folla.

SFOLLAR. att. Calcare, Pigiare. Prochecchessia coll'aggravarlo in que modo. Sfollare, vale disfarsi la SFOND. s. m. T. de' Pitt. Sfondo. (spazio vano lasciato nei palchi o volte per dipignersi, ed anche l tura medesima fatta in simili Fondo, la parte inferiore di che sia. Sfondato, veduta di prosche dimostra gran lontananza. SFOND DEL FOREN. Raggiera. La conferenza interna della volta di

AVER DEL SPOND. Essere sfond sfondolato. Dicesi di luogo assai de, spazioso.

no.

FAR UN SPOND. Affondare. Rend fondo o profondo. — Sfondare, bono i pittori del far apparire k o in lontananza.

SFONDA. add. m. Sfondato, Sfom Senza fondo. Affondato, fatto più SFONDA. add. m. Fig. Diluvione dello sturato, Gola senza fondo. mangiatore: detto di giuocatore Fortunatissimo, e di persona ricci chissimo.

SFONDAJA. s. f. Posatura. Quella par densa e spesso impura che depo in fondo ai vasi le cose liquide SFONDAJA DEL BRÔD. Bolliticei posatura del brodo e simili.

SPONDAJA DEL DOLÈGH. Fondata Spondas dil bottigli o del vii digliuolo.

SFONDAJA DL' OREN'NA. Sedimen cesi Capomorto T. Chim. quell

rimane dopo le distillazioni

Sfondare. Fare uno sfonindare. Rendere più fondo . Raffondare (Botta).

att. T. Mil. Sjondare. Romnee nemiche in modo da due e mover loro alle

att T. de' Pitt. Sfondare.
fondo una prospettiva

p. Ammelmare. Affondare a, nel fango.

p. T. de' Nav. Sfondolarsi. rompere la nave al primo carena sui renaj (Bart.). PALCH. Alcova. Il fondo del ico nella sua parte che soma alcova.

1. Svarione. Detto sproposillone, detto spropositato e

NDON. Dir scerpelloni, Stravarioni ecc.

DM. Un informata. Gran dola data cosa.

s. m. Bricconcello, ed anche altro e sim.

N. add. m. Grande, Forte,
. Senza misura, eccessivo. grande, un rumor forte,
io sterminato ecc.

DNDRADÔN'NA. Bestia fodero-

)ndradon'na. Razza malan-

T. degli Arch. Apertura.

ld m. Sforacchiato, Forac-cherellato.

r. s. m. Foracchiamento.

RACCIÀ, FRÀPA SFORACCIÀDA.

Gala a Traforo o Straforo

di lavoretto o ricamo che

nne e che volgarmente di-

tt. Sforacchiare, Foracchiaire, bucacchiare, forare con soli fori.

m. Sformato. Che è fuori a. Deforme, Difforme. Che la forma.

Sformare. Cavar di forma.

Deformare. Render deforme, disgui-

Spornar. att. Sfornare. Cavar del forno. Sporni. V. Sprovist.

SFORTON'NA. S. f. Sfortuna. Disavventura.

Mala sorte.

AVER LA SFORTON'NA. Incappar mole. SFORTUNA. add. m. Sfortunato, Disfortunato. Disavventurato.

SFORTUNA IN ZOBUGH. Disdicciato.

Sporz. s. m. Sforzo. L'impiego di tutti i propri mezzi.

Sronz. s. m. T. di Giuoc. Forze, Giuochi od esercizi ginnastici. V. Forzi.

SFORZ DE SPALA. T. di Vet. Sforzo di spalla, Storta, Spallo, Sbalzo. Storta per lo più di spalla, che dicesi stortitatura se è storta del garetto o delle articolazioni femoro-tibiali o femoro-cosciali.

Sporz d' rén'ni. T. di Vet. Sforzo di reni. Chiamasi così nel linguaggio comune un dolore della regione lombare degli animali, la cui causa per lo più è dovuta ad uno sforzo nel tiro, ma che può essere sintomo di altre affezioni.

FAR DI SFORZ. Contorcersi. Divincolarsi, tentar di sottrarsi ad un ostacolo.

FAR 1 SPORZ. Giuocare o Giuocolare di forze. Far giuochi od esercizi ginnastici.

FAR TUTT I SPORZ. Far il possibile, Sbracciarsi, Fare i suoi sfughi, Le sue lotte. Prendere a far una cosa a vela e remo cioè con tutti i suoi mezzi.

Sporza. add. m. Forzato o Sforzato.

TABACCH O VÉN SPORZA. Tabacco o vino forzato. Fermentato con gran forza.
SPORZABENT. s. m. Deflorozione, Stupro.
SPORZAR att. Forzare, Sforzare. Violentare, costrignere, fare o usar forza. Coarture, Forzare un chiavistello,
una serratura o simile, vale aprir di
viva forza, rompendo, oppure falsando gl'ingegni.

SFORZAR. att. Sverginare e Lat. Deflorare. Torre la verginità. Violare, Comprimere, torre la pudicizia Stuprare, vale sverginare, ma dicesi così anche il congiungimento illecito.

SFORZAR, att. T. Mus. Forzar la voce. Difetto de' cantanti quando sono incomodati.

SFORZAR A PAGAR. T. Leg. Compulsare al pagamento.

Sporzen. s. m. T. de' Fun. Merlino. Specie di spago o funicella a tre fili. Lezzino, cordicella assai più grossa del merlino. Sferzino, spago torto da sferza. Spago, Spaghetto, funicella sottile. Brocco, è spago sottile per intesser reti. Sottigliumi, diconsi in genere le cordicelle più sottili.

Sponzen. s. m. T. de' Razz. Strozzatojo. Strumento col quale si fa la strozzatura alle canne de' razzi di carta o

artifiziati.

SFRACASSAR. att. Fracassare, Sfracellare. Sfracassare.

Spragil. add. m. Friabile, Frangibile. Agevole a frangersi. Rigido, dicesi di ramo o tronco che è difficile a piegarsi e facilmente si rompe.

SPAANTUMAR, att. Stritolare. Tritolare, frangere, far in pezzi, spezzare.

SFBANZA 8. f. V. del Cont. Sega da rifendere. V. Artindroèula.

SFRANZAR att. Sfrangiare. Sfilacciare il tessuto, e ridurlo a guisa di frangia o cerro.

SFRANZER att. T. de' Legn. Rifendere. Ritornar sotto la sega il legname. Rifender le assi. V. Arfènder.

SFRARS n. p. Sferrarsi Si dice de' cavalli ed altri animali quand'escono loro i ferri da' piedi.

SFRASADOR. s. m. T. degli Oriv. Accecatojo. Strumento di acciajo di diverse
forme, che addattato ad un cannone
serve ad ineavare i piani nelle diverse
parti dell' oriuolo.

SPRASCAR I FOLSEI. Sbozzolare (Mol.). Raccorglierii dalle frasche.

SFRATA. add. m. Sfratato.

SPRATAR att. Sfrature. Cavar da una religione di frati.

SFRATARS. n. p. Sfratarsi. Uscir da un ordine fratesco, deporne l'abito.

SFRATASS. S. m. T. de' Mur. Pialletto, Appianatoja. Assicella quadrata con un regoletto da una parte ad uso di presa, piana dall'altra, che menata in giro dal muratore sopra l'intonico serva a spianarlo e lisciarlo. Nettatoja, 2 dicesi quell'arnese sul quale il muratore tiene la calce intonicando. V. Sparaver.

SFRATASS DA VOLT. T. de' Mur. Pialletto tondo. Pialletto scantonato e a superficie un po' convessa col quale :si piallettano le volte ed i soffitti a stuoja.

SFRATASSAR. att. T. de' Mur. Piallettare. Lisciare e pianar l'intonico col pialletto. SFRATT. s. m. Sfratto. Licenziam ente da

un luogo.

SFRATTAR att Sfrattare. Licenziare dare (
lo sfratto, ed anche andar via con
prestezza.

SFABGANÈNT. 8. m. Attrito. Quell'azione ch'esercita un corpo sopra un altro allorchè le loro superficie si toccano e si fanno scorrere l'una sull'altra.

SFREGAZZAR att. Fregacciolare, Sfregacciolare. Leggermente e alla peggio fregare.

Spara. add. m. Sfrenato, Sbrigliato, Effrenato. Audace, impetuoso e simili. Spais. s m. Sfregio. Taglio fatto altrui sul viso, ed anche la cicatrice che ne rimane. Per metafora vale smacco, disonore, infamia, Intaccatura, Calteritura si dice in genere di qualunque piccole taglio fatto nella superficie di checchessia. Frego, linea fatta con penna, pennello, o altra simil cosa.

Sprist. add. in. Sfregiato, Calterito,

Scalfito.

SFRISAR. att. Sfregiare, Intaccure, Cal-

SFRISAR. att. Fig. Sottoccare, Toccar di costa. Leggermente toccare che appena ne rimanga il segno.

SFRITTLA. add. m. Schiacciato, Seefac-

Sprittlar. att. Schiacciare, Scofacciare. Comprimere a modo di focaccia.

SFRITTLON. s. m. Camuso. Che ha il naso schiacciato.

Sprittion. s. m. Fig. Schiaccismento. Scofaccismento, compressione.

Sprocuva. s. f. V. Cont. Sfruttamento o Sfruttazione annuale del bestiame vaccino, ed anche assolut. Sfrutto in genere.

f. T. di Ferr. Palettoni. Aste con gran paletta in fondo ngono i materiali del forno debbon tirar fuori le abbal-

. f. Fionda. V. Fròmbla.

s. f. Colpo di fionda. Sfioncagliamento con la fionda. IT. s. m. Frullo, Rombo. Il frullare o rombare delle cose : tratte per l'aere con vio-

att. Fruilare, Sfrombolare, . Tirar colla frombola o fionpare, fare uno strepito come anciato colla frombola.

- f. T. de' Pesc. Fiocina, Pet-Irdigno di ferro che è una forca con molte punte, cialle quali ha una barbuccia a freccia, e serve a cacciare che vengono alla superficie
- m. Frodo, Baratto. Quella : si fa celando alcuna cosa ieri per non ne pagar gadicesi Frodo anche la cosa i celata. Contrabbando, frodo proibita dai bandi, come polacchi, sale ecc.

s. m. Fig. Trafugone. Ciò rafuga o trasporta nascosta-

s. m. Scherz. Contrabbando. ) o parto clandestino.

s. Di frodo, Alla macchia. nente, furtivamente. Di sfug-

R O VENDER DE SPROS. Compeendere per iscarriera. Comvendere fuori del traffico e quasi occultamente.

s. m. Frodatore, Contrab-V. Sfrus.

OR DA SAL. Salajuolo.

ill. Frodare, Far contrabla si frodano le merci che gette a dazio, si fa contrabodendo quelle di cui i bandi 'introduzione.

. att. Fig. Trafugare, Baratamettere un frodo, un con-, un baratto, un trafugone.

SFRUSAR EL BCON. T. de' Pesc. Scoc ciare. V. Scapar.

SPRUSNA. 8. m. Cipiglio. V. Gronda. Sprusnon. s. m. Ruidaccio, Rozzo, Bur-

Sprutgara. s. f. T. de' Pesc. Vangajuola. Sorta di rete alquanto lunga da pe-

SFRUTTÀ. add. m Sfruttato, oppure Usufruttato. V. sotto.

SFRUTTAR all. Usufruttare o Usufruttuare Godere le rendite di un fondo. Sfruttare, trar da una cosa più frutto che si può, senz'avere riguardo al mantenimento di essa.

Spugida. s. f. Sfuggita. V. Scappada. ALLA SPUGIDA. Alla sfuggita, Di sfug-

giasco, Sfuggiascamente.

VEDER A LA SPUGIDA. Veder per ispicchio.

SPULNIN. s. m. Turbine. Oragano, tempesta di vento. Altrim. Sfucinata, moltitudine di cose.

SFUMA. add. m. Sfumato. Che ha mandato via il fumo.

SPUNA. add. m. T. de' Pitt. Sfumato. Modo di dipingere che lascia molto incerta la terminazion del contorno a prima vista.

SPUMADUBA. s. f. T. de' Pitt. Sfumatura.

Digradamento di colore.

SPUMAR. att. Sfumare. Svanire, svaporare, ed anche per figura, perdere la memoria. T. dei Pitt. Digradare, Sfumare, Fumeggiare, e vale unire i colori componendoli dolcemente fra loro.

Spunar. att. T. degli Oref. Arenar l'oro Ricuocerlo con renella di vetro per levargli i cattivi fumi. Avvivare dicesi lo espor l'ore all'azione dell'acquasorte e del mercurio per disporlo a pigliare più l'oro o la vivacità del colore.

Spunen. s. m. T. de' Pitt. Sfumino, Spolverezzo. Bottone di cencio, carta o pelle di camoscio, il cui capo serve come il pennello per istendere la polvere sulla carta bucherata che chiamasi Spolvero.

Sfundgon. s. m. T. de' Cacc. Frugone. Bastone col quale si fruga per istana-

re gli animali.

SFURLAR. att. T. de' Pett Allargare. Sfondare col ferro da allargare il vano interno de' corni.

Srusila. add. m. Affusato, Affusolato. Composto e modo di fuso.

SFUSLADURA s. f. T. d'Arch. Ratta di sopra, Sommoscapo. La parte superiore affusata della colonna.

SFUSLAR. att. T. delle Art. Affusolare, Affusare. Dare a cheuchessia la forma del fuso.

Seà. add. m. Segato. Reciso colla sega. Falciato, tagliato colla falce. Seghettato, fatto come i denti della sega.

SGABÈLL. s. m. T. de' Pettin. Sgabello. Piccolo scanno in forma di triangolo troneo sul quale il pettinagnolo sta seduto lavorando.

Seablén. s. m. Sgabelletto. Specie di panchetta più alta da capo che da piè, che si tien sotto i picdi sedendo. Seggiolino, quella specie di predellino simile ad un piccolo canapè sul quale tengono i piedi le signore.

SGABLINADA. S f. Colpo di squbello.

SGADA. s. f. Segatura. L'atto del segare. SGADÓR. s. m. Falciatore. Che sega o taglia colla falce. Segatore, che sega. SGADÓR. s. m. T. d'Astr. Mercatanti. Le tre stelle del cingolo d'Orione vicine al Tauro.

SGADURA. S. f. T. d' Agr. Segutura. L'atto del segare, e la cosa segata.

Scandez o Scandeza. T. d'Agr. Segaticcio, Erbucce segate. Tutta sorta d'erbe palustri o sim. per far l'impatto o il letto alle bestie.

SGAGGIA. add. m. Attilato, Lindo, Sfoggiato. Destro, svelto, sontuoso, magnifico. Andan sgaggia. Star sulle lindure, Andar co' flocchi e festoni. Vestir lindo, attilato ecc.

Scaggiansla. Sfoggiare, Darsi tempone, Delisiarsi. Godere deliziosamente di checchessia. Far lo smargiante, far l'elegante e vivace.

SGAGNA. S. f. Voce mezzo Furb. Mangiare, Villuaria.

SGAGNA. add. m. Roso, Addentato.

SGAGNADA. s. f. Mangiata, Scorpacciata, Mangeria, guadagno illecito.

ORA DLA SGAGNADA. Ora del pranzo o cena.

SGAGNADURA. S. f. T. di Gualch. Sbissciaturu. Difetto di cimatura allorche le forbici in cambio di tagliare il pelo lo stringono tra i due coltelli.

SGAGNAR. att. Rosicchiare, Addentare, Intaccare. Leggermente rodere o dar del dente. Morfire, sbattere, mangiare. — Far mangerie ed anche Mangiare, profittare d'illeciti guadagni.

SGAGNON. 8. m. Mangione. E figurat.

Mangiadoni, Angariatore.

SGAJORULA s. f. Scaguuola. Piccola seaglia di checchessia.

SGAIOÈULA. Gàrgana. Così si chiama a Firenze una voce stridula.

SGAJON. S. m. T. delle Calzett. Quaderletto. Specie di gheroncino tra le due staffe a ciascun lato della calza. V. Fiòr.

SGALABRUZZA. s. f. Brina gagliarda. Nebbia freddissima che si congela sugli alberi, nelle tegole, ne' capelli de' viandanti ecc. Credo che sia lo stessa che la Galaverna de' Modenesi. (Pezz.) V. Galabruzza.

SGALEMBER. add. m. Imbiecato, Sbiecato, Sbiescio, Schimbescio, Obliquo, Traverso. Che slemba, che ha forma non diritta.

SGALÈNBER. add. m Bilenco, Sbilenco, Storto Detto d'uomo

SGALÈMBER. add. m. T. di Vet. An- acajone. Dicesi del cavallo che va an- acajone allorche ha una delle anche più bassa dell'altra.

SGALEMBRA add. m. T. di Vet. Colle : torto. V. Incolladura torta.

SGALEMBRAR. att. Imbiecare assi od altro legname messo in opera, che s'alsa dalle due cantonate e risalta dal piano a incurvandosi.

SGALIMBRARES n. p. Sghembarsi, Storcersi. Imbiecarsi.

SGALONARES n. p. Scosciarsi. V. Desgalonar.

SGALTAR. att. Sbozzolare. Levar i boszoli di sulla frasca.

SGALZARÉN. V. Scalzarén.

SGAMBA. add. m. Sgambato. Senza gam- u be: o stracco per soverchio camunino. u SGAMBAZZ, s. m. T. d'Agr. Gambute. il u gambo de' lupini della segala e sim. u piante. Bullaccio da rastro, i gambi aduli alquanto più grossi del no da scopa che restan sull'aja. lla, Lemùzz e Trid.

sazz dla fava. Favule. I gambi ave svelti e secchi e così chiaure quel campo ove sieno staninate fave l'anno precedente.

an. att. T. d'Agr. Spigolare ta

man o Sgambergnon. Gambuto.

In lungue gambe.

In lungue gambe.

In lungue gambe.

In di quel cavallo le cui gambe troppo lunghe.

In lungue gambata. Corsa.

In lungue gambata. Corsa.

In lungue gambata. Scalcagnare, Spulezzare, lare. Menar le gambe, cammina fretta, scarpinare. Sgambetlare limenar le gambe.

(La) T. Furb. La morte.

dd. m. Sgunnato. Tolto d'in-

att. Sgannare.

n. p. Sgannarsi. Uscir d'inFig. Divagarsi.
a. att. Sganasciare, Smascellare.
ere, slogare la guancia, la gana-

ASSAB. att. Scherz. Maciullare, pare, Macinare a due palmenti. are avidamente e molto.

ns. n. p. Sganasciarsi, Smarsi. Si dice per lo più del ridere to, dello Sganasciarsi dalle risa. m. s. m. Mascellone. V. Massion. An. att. Snocciolare. Cavare i noc-

s. m. Scampoluccio di refe. hissimo filo di un gomitolo che opra il batuffo o anime dello

t. T. d'Agr. Falciare. Tagliare 10, lo strame o altro colla falce. 16ciare, tralasciar colla falce se-

con LA GAMBA. T. di Vet FalDicesi di quel genere di zoppidegli animali, in cui l'arto
, descrive nel portarsi avanti urva all'esterno, che imita il mo
to che si fa nel falciare.

TLA. Carabattola. V. Garabattla.

5. Millanteria, Braveria.

Soperchianza, soperchieria: atto minaccioso.

SGARAMP, s. m Trampoli da yuadare.
Sorta di lunghi trampoli che i nostri
appenniningeri usano per guadare i
torrenti. V. Scavalchè.

SGARAVLAR. att. T. de' Stovigl. Scaccare. Sovrapporre i vasi abboccati alternamente a foggia di scacchi.

Sgarbo, Dispetto.

SGARBA. add. m. Sgarbato, Sgraziato, Scortese.

SGARBAGNA. S. f. Cesta. V. Cavagna.
SGARBAGNA DA VITURÉN. Cesta da vetturule. Quella ove tien dentro i piedi
ed altro nel guidare.

SGARBAGNON. S. III. Cestone. V. Cavagnon. SGARBARIA. S. f. Sgarbataggine, Sgraziataggine. Impolitezza, cattiva grazia. SGARBELA. S. f. Cispo. V. Papa.

SGARBELA S. 1. Cispo. V. Papa.
SGARBIA add. m. Spellato, Scalfito. Graffisto.

SGARBIADURA. S. S. Sbucciatura, Spellatura, Scalsitura, Grafficiura. Graffio, sgraffio, scalsito. Calteritura della pelle. SGARBIAR. att. Spellare, Scalsire, Graf-

fiare. Stracciar alquanto la pelle.

SGARBIAR. att. T. di Giuoc. Far doppietto di cartiglia. Così dicesi al giulè il
fare due cartiglie dello stesso seme.

SGARBIARS n. p Soucciare, Spellare. Calterirsi la pelle. Sbucciarsi.

SGARBLA O SGARBLENT. add. m. Sciarpellato. Sciarpellino, scerpellino, che ha le palpebre arrovesciate. E lo dicismo anche per cisposo, lippo, (papén). SGARBUJA. add. m. Strigato. Libero d'im-

SGARBUJA. add. m. Strigato. Libero d'impacci. Ravviati, diconsi i capelli. SGARBUJAR. att Distrigare, Sviluppare.

Scannorm. sti Distrigare, Svituppare. Si dice Ravviare, Scrinare, il riordinar cose avviluppate come capelli, matesse e simili.

SGARGAJ. s. m. Scaracchio. Sornacchio o sputo catarroso

SGARGAJADA. S. f. Scatarrata.

SGARGAJAR att. · Iscaracchiare? Imbrattare di scaracchi.

SGARGAIARS. n. p. Scaracchiare, Scatarrare. Spettorare con quel rumore detto Jach, che precede l'espettorazione.

SGARGAJON. 8 m. Scaracchiatore. Colui che scaracchia, che fa sornacchi. SGARGARIZZADA. 8. I Gargarismo, Syar-

garizzo. Risciacquamento che si fa della canna della gola.

SGARGARIZZAR. att. Gargarizzare. Fare de' gargarismi.

SGARGARIZZARS. n. p. Gargarizzarsi, Sgurgarizzarsi. E per metafora, Sbizzarrirsi. V. Sguzzarirs.

SGANGNAPLAMENT. s. m. Risata. Ridere smoderato. Croscio di risa, il rumore che fa colui che smoderatamente ride. Sghignazzamento.

SGARGNAPLAPLA . 8. f. Sghignapappole.

Donna che sghignazza.

SGARGNAPLAR. att. Sghignazzare. Ridere a scroscio: ridere smoderatamente, sganasciarsi o smascellarsi dalle risa, ghignare, gavazzare.

SGARGAPLON. att. Sghignapappole. Risanciano, ridone, nom che ride per poco e fuor di modo

SGARLOSS. S. m. Caloscio, Sciancato. Debole ecc. V. Scoèuzz.

SGARLOSS D'POLLASTER Catriosso. V. Carràss.

SGARNINAR V. Scarminar. SGARO. T. Furb. Tagliaborse. SGAROLA. add. m. Sgherigliato.

SGAROLAR. att. Sgherigliare. Cavare alle noci il gheriglio o la polpa.

SGAROLAR AL PAN. Cavar la midolla, cioè quella parte del pane contenuta dalla corteccia.

SGARUFLAR. att. Razzolare. Il raspar de'

SGARUFLOS. add. m. Bitorzoluto e talora vale anche Ruvido, Ineguale, Gretto, Rozzo ecc.

SGARZ, s. m. T. de' Gualch. Cardo. Pannocchia o testa spinosa d'una pianta detta anche Dissaco e Labbro di Venere la quale serve a cavar fuori il pelo ai panni: Garza.

SGARZA. s f. T. d'Ornit. Sgarza cinerina Uccello comune in tutte le stagioni e che abita presso i grandi paduli. È l'Ardea cinerva di Linu.

SGARZADA. S. f. T. Furb. Sbirciata. Guardata per banda alla sfuggita; ma attenta.

SGARZADA D'FINIZION. T. di Gualch. Pianatura. L'ultima mano del garzo che si da ai panni fiui.

SGARZADOR. s. m. T. de' Canap. Scapec- 1 SGAVLEN. V. Sgablen.

chiatojo. Il primo scardasso pe napa.

SGARZADOR. S. m. T. di Gualc zatore. Colui che garza il pau SGARZADORA. S. f T. di Gualch. tura, Garzatura. L'azione d dure o garzare, e la cosa cai garzata.

SGARZAR. att. T. di Gualch. Con Garzare. Dare il garzo, la ga Dare al panno vari tratti di cu trarne fuori il polo. V. Carda SGARZAR. att. T. Furb. Sol Guardar per banda a fine di sere osservati.

SGARZELA 8 f. T. d'Orn. Rano Uccelletto di passo che vive ne ed è abbondante nell'autunno. dea purpurea Linn.

SGARZETT. s. m. T. di Orn. 'so. Decello che solamente la ne te la campugna e che per la tezza della sua carne è detto da toscani Cappon di padul Linn. Ardea stellaris.

Sgarzon lo stesso che Sgarz. V. Sgass s. m. Baccelli cotti. Fave cotte col guscio, le quali si m senza verun condimento.

SGASSAR UN SCRÌTT, UN CRÈDIT un frego su un rigo. (B. L.) V. SGASSOÈU. V. Sgass.

SGATINAR. att. Friggere, Trafugo propriarsi l'altrui per astuzi inganno. Vale anche Suborna rompere, guastare, viziare.

SGATOJ. S. m. T. d'Agr. Seccatoja ove si seccano da nostri culli castagne.

SGAVA. s. f. T. de' Mugn Balzuc zo di legname che si mette tezza delle pale nella ruota ci poggiano i nerbali e le ascole SGAVAGNAR. V. Scavagnar.

SGAVETTA. S. f. T. de' Minug.

Matassina di corde di minugi
mili. Una grossa si compone
dici dozzine di gavette. V. Ga
SGAVLAR. att. T. de' Legn. Sa
Solcare. Levare da un legni
porzione che per un corpo si

non potrebbe accostarsi al mi Sgavien. V. Sgablén. i. m. T. d'Agr. Segaticcio.

rba segata lungo i fossati o
hi mista di sala od altro.

. Sgorbiatura. V. Sbgazz.

s. f. Cica, Bocciata, Bocci
b Niente. V. Bustiancada.

. T. de' Fornac. Picciuolo.

nattoni o sim. posti gli uni
i altri per coltello e a spina-

IN SGHÈVA. T. de' Forn. Ap2. V. Sghivir.
1dd. m. Bilia. V. Sablon.
11 Sghimbescio. M. avv. usato
11.
12 Sghimbeszii. Andare a sbieco,
12 10 (Fior.). A sghembo.
13 SGHIBÈZZI. Sgheronato. Ta13 Sgheroni, a schisa, in tralice
14 largo di sotto, e stretto di
15 dicesi propriamente di tela o
16 d'altro tagliato.

pa. s. f. Sghiguazzata, Ghighiguazzamento, sghiguazio, ichinno, gavazzo. Riso, smoaccio.

ı. att. Sghignuzzure. Ghignaısciare, gavuzzure, ridere fuor

s. m. Scambietto. Un certo ; si fa ballando. Ganghero, etto. Quella volta che fa la leuseir di bocca ai cani. Moralprende l'uno e l'altro per e di parere, diversità di opea sera al mattino.

. m. T. di Zool. Scojattolo. to salvatico che partecipa del ella simia Lo Sciurus vulgaist. Detto di uomo vale Vispo, Lesto e sim. e Fig di fanmonietto, Frugnolo, Nabisso. s. m. Ghiribizzo, Sghiribiziccio piuttosto strano che ma-

SGEIRIBIZZ. Ghiribizzare. Fan, venire o saltare la fantasia, zio.

f. T. degli Squer. Arcatura.

gliare a schisa. V. Sghibèzzi. ati. T. de' Fornac. Appic-'orre i mattoni, le pianelle e sim sull'aja disposti in picciuoli (sghèva).

Schivin. v. a. T. degli Squer. Curvare. Dare a legnami delle varie parti della nave una forma arcata a seconda del uso a cui sono destinati.

SGIAFFAR att. Scaraventare. Scagliar con violenza.

S'GIANF s. m. V. Cont. Squancio, Schiancio. Obbliquità. V. Smùss.

S'GIAROÈUL. s. m. T. di Cacc. Quagliere du leva. Grosso quagliere.

SGIAVAZZ. S. m. Ambra nera. Varietà dell'ambra grigia che sfregata manifesta proprietà elettriche.

S'GIAVON. S IN T. Bot. Punicastrella, Punico salvatico. Sorta di miglio che cresce tra il riso e col quale si trova quando lo si monda per cuocerlo in minestra. È il Punicum Crux galli Linn. V. Melghetta.

S'GIÀVRA. s f. T. de' Fornac. Biscotti.

Que' pezzi di pictra, che per la loro
soverchia durezza sono rimasti mal
cotti nella fornace.

S'GIÀVRA. s. f. T. de' Mur. Culcestruzzo. Mescolanza di calcina con altre materie per accrescerle tenacità, ed è un certo mezzo tra la calcina

pura e il getto.
S'GIOTTONAR att. Purgare dal gittone.
Mondare il frumento levando i semi
del gittone o gittajone.

Sgids, s in. Sugo. V. Giùs e Sizz.

SGNA. add. m. Segnato.

SGNA DA DIO. Segnato da Dio, cioè offeso, dalla nascita in qualche parte del corpo.

SGNA DA DIO, TRE PASSI IN INDRIO. Niun segnato da Dio fu mai buono. Bestemnia è questa e non adagio o proverbio benchè suoni per le bocche del volgo. I difetti del corpo non viziano l'anima e talora sono stimolo a raggentilirla e ad educare la mente. Esopo, e mille altri ne sono una prova. SGNA DAL VAROÈUL. Butterato. Che ha le margini del vajuolo che è segnato, o beccato dal vajuolo.

Appen'na sona Accennato appena. Dicesi di disegno o altro simile lavoro, di cui siasi fatto solo leggiero abbozzo. Senacan. att. Piantare. Metter deutro checchessia in un pertugio, o simili con sgarbo o con forza, ed anche far tenere ad altri coll'arte ciò che non avrebbe voluto di buon grado.

SGNACAR DENTER. T. Furb. Aggrati-

gliare. Imprigionare.

SGNACOL. s. m. Segnacolo. Quel nastrino od altro che si pone per segno ne' lihri. Capitello, Bruco è l'altaccagnolo dei segnacoli. V. Sign.

SGNACOLADA. S. f. Corpacciata. V. Pacciàda.

SGNACOLAR. att. Ugnere il grifo. Dare il portante ai denti, mangiare.

SGNADURA. 8. f. T. di Stainp. Registro. Lettera o asterisco che si mette fin fondo alla prima pagina di ciaschedun foglio di stampa per servir di norma ni legatori nel mettere insieme i varj fogli d'un volume.

SGNADURA DEL PASSAPORT. Risegna. Ciò che ad ogni uffizio di confine si scrive sul passaporto per poter continuare.

SGNAR. att. Segnare, Notare. Far qualche segno: sottoscrivere: far conoscere per via di qualche indizio o segno SGNAR. att. T. Eccl. Segnare. Dare

la. benedizione.

SGNAR. att. T. degli Oref. Sgraffare.

Lavorar l'oro collo sgraffio.

SGNAR I PEZZ T. de' Legn. Scompartire il legname. Segnare co' modelli i pezzi di legno che si voglion tagliare da un asse ecc.

"Sgnars. n. p. Segnarsi. Farsi il segno della croce.

SGNARS A DO MAN. Segnarsi a due mani. Far le più grandi maraviglie; ed anche Segnure e benedire, rallegrarsi d'essersi disfatto d'una cosa.

S'GNAVLADA. 8. f. Miagolata, Miagolio, Gnaulio. Il mandar fuori che fa il gatto la propria voce delta Miào.

SGNAVLAMENT. S. m. Miagolio, Gnaulio. L'importuno miagolare di uno o più gatti.

S'GNAVLAR Att. Miagolare, Gnaulare. SGNAVLON. S. m. Fig. Belone. Dicesi di chi affettatamente piagnucola.

S'GNAZZ. Mal segno.

S'GNEN, S'GNETT. S. M. Segnetto, Segnuzzo. Piccol segno.

Seniceaduna. s. f. Fitta. Ammaceatura l' Scot. s. in Scollo, Scotlato, Sci

nel corpo di qualche vaso cagionata per lo più da cadu percossa. Cozzo il colpo che la fitta.

Schiccar. att. Ammaccare. Alquai che infragnere o rompere.

S'GNICH. add. m. Pesto, Amma dicesi di frutta

Sgnich o Schizz. Camuso. C naso schiacciato. V. Schizz.

Sgniflen. s. m. Boccuccia. Pe per lo più fanciullo che non gni sorta di cibi. In altro sign

fioso, Smunceroso, Lezioso. S'GNOCH'LAR att. T. de' Mur. Stei Disfere i noccioli che son nel o i bozzoli che son nella colla Sgnocol. s. m. T. Furb. Cibo

V. Sgnacolada.

SGNOCOLAR. T. Furb. Morfire. M V. Sgnacolar.

S'GNON 8 m. Segno grande.

SGNON. s. m. T. de' Parrucch lotto colle staffe. Sorta di acco de' capelli delle donne usato un che consisteva in un cipollotto, attraverso il quale si facevan molti nastri con molte treccio gnu e Tignone son tignose p da schifarsi.

SGNOR. Signore, Dio, Iddio. EL SA ANCA EL SGNOR. Diami za fallo, Davvero. Modi d'e o asseverare.

EL Sgnor. Per antonomasia e più comunemente il Cristo. SGNORZAR. Dar del Signore.

SGOBADOR. s. m. Sgobbune. Chi di schiena impara una scienz con poco ingegno. Altrim. Fa Bostraccone, che dura molto tica. Sqobbatore v. d'u.

SGOBAMENT. 8 m. Affacchinamen chineria, sgobbo. Studio mate Scobar att. Sgobbare. Portar si alcun peso, e fig. studiare co assiduità da quasi ingobbire. neggiare, durar fatiche da fa

SGODAZZARSLA. Gavazzare. Tri strepitare per allegrezza.

SGOGNAR att. Beffare, Beffeggian fure. Far beffe.

un così nel nostro dialelto perchè siame usi tirarli sul rovescio d'una grattugia onde vi restano le impressioni degli occhi di essa quasi butteri o margini del vajuolo.

SGRANFGNON. 8. M. Sgraffio, Graffiatura, Sqraffione. Sgraffio grande.

SGRANPGNON. 8. m. Trafurello. V.

Sgranfgnén.

SGRANFGNON 8. e add. m. Butterato. Pieno di bûtteri. Che ha nel viso le

margini del vajuolo.

SGBANFI. S. m. T. di Vet. Granchio e letin. Crempo, Movimento impedito nei muscoli estensori dello stinco per cui le gamba rimane rigida e l'animale non può camminare. V. Granfi.

SCRASP D' UVA. Raspo (Alam ). V. Gresp. SCRASPAR. att. T. d'Agr Digraspolare. Levare i graspi separarli dai granelli dell'uva. Spocinare, torre i fiocini o le bucce degli acini.

Schassan att. Digrassare. Levare il gras-

SGRASSAN. v. a. T. de' Battil. Far sudare. Battere la carta di buccio tra fogli di carta ordinaria per sgrassarla. SGRASSAR. att. T. degl' Incis. Sgrassare. Torre le untuosità dalla lastra che si vuole incidere.

SGRASSAR. T. de' Mac. Digrassare. Tagliare dalla carne di macello il troppo grasso. I cuochi lo dicono pur del brodo.

SGRAVAR. att. Sgravare, Alleggerire. V. Altrir.

Schazia. add. m. Sgraziato. Senza grazia. V. Desgrazià.

Scriza. add. m. T. d'Arc. Alla rustica. Muraglia fatta a secco, ossia all'antica di grosse pietre quadrate senza intonico.

Scatzz. add. m. Greggio, Gretto. Rozzo. Scairr. V. Grif.

SCRIGNAMENT. S. m. Sgrigno. Scroscio di riso per bella.

Schignan. att. Sgrignare. Bestare con riso sorte.

Scrisolar. att. Scricchiolare. V. Scalz-

Senson. s. m. Brivido, Brividio. Freddo acuto che penetra ne' corpi, e più propriamente quel tremore che scorre per le carni, o per orrore di checchessia, o per freddo che fa arricciare i peli, o per febbre sopravvegnente, il quale pur si chiama Capriccio. Il freddo o capriccio della febbre dicesi anche Ribrezzo.

Sentirs di sgrisor. Rabbrividare, Ribrezzare. Sentirsi de' brividi: sentirsi il ribrezzo della febbre,

Sgrisorett. s. m. Sgretolio. Leggiero brivido di febbre.

SGROBUSEL. s. m. Passerajo, Pissipissi. Rumor confuso di gente e specialmente mormorio di popolo agitato.

SGROFAR. att. Scuffiure. Mandar fuori quel certo suono dalla bocca che fanno gl'ingordi nel mangiare simile a quello di persona che russi.

Sgnossa. s. f. T. de' Battil. Seconda scaeciata. Mazzo di carta di buccio che serve a battere le foglie già assottigliate in un primo lavoro.

SGROSSADOR. 8. IN T. di Scult. Dibozzatore, Abbozzatore. Colui che digrossa

o abbozza la prima forma.

SGROSSAR att. Digrossare, Assottigliare. Vale anche Abbozzare, ed altresi Dirozzare, dar le prime lezioni, scozzonare, ammaestrare. V. Desgrossar.

SGROSSAR. att. T. degli Occh. Soffregare. Il lavorare le lenti sul Bacino o Piatto (Forma) collo smeriglio.

Sgrossén.'s. m. Barlotta. V. Desgrossén. SGROSTAR. att. Scrostare. V. Desgrostar. SGROSTAR. att. T. de' Scarpell. Sgalestrare. Levare la galestra dai massi che si levano dalle cave. V. Grosta. SGROSTAR UN MUR. Stonicare. Levar l'intonaco.

SGROSTARS BL MUR. Scanicarsi, Scortecciarsi (Vasari).

SGRUGNAR. att. Sgrifare. Rompere il grifo o grugno. Sgrugnare, vale dar sgru-

gnoni. SGRUGNAR. att Scuffiare. Mangiar con prestezza, con ingordigia e assai. Il nostro Sgrugnan vien forse dal grugnir del porco, il quale non suole

pacchiare senza grugniti. Senugnatar. att. Sgrugnare.

SGRUGNATON. s. m Sgrugno. Colpo dato nel viso colla mano serrata. Syrugnata, Sgrugnone, vale Sgrugno grande. SGORBIÈTTA. s. f. T. de' Gett. Strozza.

Specie di scarpelletto a taglio allunato per nettare i metalli.

SGORBIOTT. S. m. T. de' Legn. Scarpello di mezzo cerchio. Sorta di scarpello alquanto addocciato.

Scorbon s. m. Corbellone. Corbello grande. Scorbiar. att. Sgolosire Infrenare l'ingordigia o la goleria di uno.

gordigia o la goleria di uno. Sgornan att. V. del Cont. Stanare. Trar fuora una cosa dal luogo ov'era nascosta.

SGOZÀ. add. m. Snodato. Che ha libera la gola da ciò che in essa faceva nodo. V. Desgozar.

Scozz. s. in. T. d'Arch. Colotojo o Gorna.

Pietra incavata e posta negli edifizi
per dar esito alle acque piovane sicchè scorrano lontano dalle muraglie.

Soffitta della cornice, la parte di
sotto della cornice tra l'uno e l'altro modiglione, nella quale soglionsi
intagliar rosoni e simili cose.

SGOZZ. T. de' Falegn. Gocciolatojo, Grondatojo. Membro delle cornici de' telai e delle finestre fatto perchè l'acqua sgoccioli. Sottogrondale, parte incavata dal gocciolatojo dalla banda di sotto.

Sgozz s. m. T. de' Mur. Mattone da modanature. Sorta di grosso mattone che sa le veci della gorna e della sossitta della cornice.

SGOZZADURA. s. f. Sgocciolo, Sgocciolatura. Lo sgocciolare.

SGOZZAR. att. Sgocciolare, Gocciolare.
Versare sino all'ultima gocciola: disgocciolare. Rimboccare, mettere i vasi e le stoviglie a rovescio perchè sgocciolino.

SGOZZAR IL J'ORI. Passare, Scoccare. IL TREJ SGOZZADI. Le tre pussate o scoccate.

Sgozzi. s f. T. de' Gett. di Caratt. Gocciolature, Gettata. Il piombo che cade o si getta dalla forma nel fondere i caratteri.

SGOZZOLATOJ. s. m. Gocciolatojo. V. Sgozz. SGRADAR. att. T. Mil. Degradare. V. De, sgradar.

SGRADIR. att. Disgradare, Disgradire.
Non saper grado ne grazia di beneficio ricevuto.

SGRAFA. s. f. T. de' Stamp. S Unione di diversi pezzi di picc nee che servono nella stamp raccoglicre diversi articoli.

SGRAFGNAR. V. Sgranfgnar. SGRAFGNON. V. Sgranfgnon.

SGRANA. add. m. Sgranato, Sgrane Sbacellato. V. Sgranar.

SGRANAR. att. Sgranare, Disgr Cavar i grani. Sbacellare, le leguni dal bacello.

SGRANAR. att. Fig. Strameg Sbocconcellare. Andar alquanto giando intanto che venga in altra vivanda.

SGRANAR I SOLD. Sgattigliare. C tirar fuori, shorsare

SGBANAR L' UVA. Sgranellare. propriamente dello spiccare gli o granelli dell' uva dal grappolo picciuoli. Sflocinare, vale lev fiocini (vinazzoèu) dagli acin l' uva.

SGRANDIR. att. Aggrandire. Alla ampliare, distendere, dilatare. I più largo lo spazio o la capac checchessia.

SGRANDIR IL COSI. Ingrandire. I ficare, esagerare, amplificare.

SGRANFGNA. add. m. Graffiato, Sec SGRANFGNA o PICCA DAL VAROÈUL terato. Beccato, tarinato, segnat vajuolo.

SGRANFGNADA. s. f. Sgraffio, Graffic L'atto del graffiare e il segno c resta.

SGRANFGNADA O ROSTIDA S. I L neccio, Ladroncelleria, Ruberia SGRANFGNAR. att. Graffiare, Sgraf Stracciar la pelle coll'unghie o simil cosa. Cagionar graffiature, ofi. Rampare, ferire colla rampa o pa. Artigliare, prendere e ferire l'artiglio.

SGRANFGNAR O ROBAR Sgraffig Arraffare, rubare, porter via. SGNANFGNÉN. S. m. Trafurello, Mar. Ladroncello, rapinatore.

SGRANFGNON. s. m. Gnoechi buterati zie di pastume grossolano di 1 rotonda in foggia di rotolini o selletti fatti di farina di grano trovi pan grattugiato. Noi li chii ZARSLA. Sguazzare, Gavazzare, Sgavazzarsela, Far tempone. Nuotar nell'abbondanza, tripudiare.

SGUAZZAR 'NA BARCA. T. de' Squer. Abbeverare una nave. Gettarvi sopra una gran quantità d'acqua allorchè ella è fabbricata, per provare se sia ristoppata ·a dovere.

SGUAZZAR UN CAVALL. Guazzare un cavallo. Menario al guazzo e farvelo caminar per entro.

SGUAZZETT DA WAGHER. Tocchetto. Guazzetto di pesce. Manicaretto di vivanda

tagliata in pezzetti. V. Guazzett. Scuazzett. s. m. Pioggetta. Piccola pioggia. V. Squassett.

SGCDA s. f. T. Cont. Cicuta. V. Cicuta. Screnz. Losco, Cieco d'un occhio. V. Guèrz.

Scurzas s. m. T. de' Sell. Falsaredine. Redine accessoria che governa l'andar del cavallo senza costringere il morso. Scrensan. v. a. T. de' Baltil. Schinzare.

Tagliar l'oro battuto in quattro parti. Scullbana. att. T. de' Calzol. Rompere o Scucire il guardione. V. Guilder.

Sculazaj. s. m. T. di Cacc. Guinzaglio, Lassa, Lascio. Striscia per lo più di sovattolo, la quale s'infila nel collare del cane per uso d'andare a caccia. Accoppiatojo, legame col quale si accoppiano insieme i cani da caccia. V. Filagna.

SGUINZAJ. 8 m. T. de' Sell. Falsaredine. Striscie di cuojo così dette che si altaccano alle briglie de' cavalli appejati sotto la carozza per impedir loro di sviarsi.

Mollar el scunzai. Squinzagliare.

Scioglicre il guinzaglio.

Scurzzan. att. Guizzare. Lo scuotersi che fanno i pesci nell'acqua per ajutarsi al moto.

SGUEZAR. att. Fig. Squsciare. Dicesi di fanciullo che scappi di mano per sim. al pesce.

Scrizzetta. s. f. T. d'Orn. Cutrettola qialla, Strisciajola. Uccelletto frequente ne' luoghi paludosi, della famiglia delle ballerine (scovazén'ni) detto da Linn. Motacilla flava. Chiamasi così da' nostri cacciatori anche la Fifa ossia il Vanellus cristatus Meyer.

Sgora. s. f. Scure, Scura. Strumento di ferro da tagliare per lo più il legname. Accetta. V. Segroèul e Sguròtt.

Sgora Doppia. Picciacuto. Scure a due tagli, detta anche Latin. Bipenne.

Sgura. add. in. Rimpulizzito. Fallo pulito della persona. Spurgato, dicesi un abito fatto mondo dal nettapanni.

SGURADA. s. f. Strofinata, Stropicciata. Ripulita, pulimento.

Sgurada s f. Macinio. Stropicciata. In senso Lubr.

SGURADA. s. f. Colpo di scure.

Sguraden'na s. f. Strofinatina, Stropicciatella, Fregatina, Strofinio.

Sguradora. s. f. Lisciatrice. Donna che pulisce per proprio mestiere. I francesi la dicono Polisseuse. V. Soprassadòra.

Sgurar. att. Strofinare, Stropiceiare. Fregare si dice per lo più delle cose che si vogliono ripulire o nettare. Sgurar. att. Arenare. Dicesi di certe cose che si puliscono con rena o sab-

SGURAR. att. T. de' Lav. Spurare, Spurgare. Lavare con lisciva od acqua corrente i pannilini che pel loro dilicato colore non possonsi imbucatare.

SGURAR. att. T. de' Tint. Accenciare, Lanare. Il pulire con cencio o lana una caldaja o altro vaso in cui si voglia tingere con colore diverso da quello che vi si trovava:

SGURAR I SOLD. Fur piazza pulita, Sbusare. Vincere altrui tutti i danari

o checchè altro in giocando.

SGURAR LA VISTA. Scuotere il pelliccione, Trar la bambagia dal farsetto, Macinare ed anche Stropicciarsi. Così per metafora cui non giova spicgare. Al senso proprio si direbbe Strofinarsi, Stropicciasi o Fregarsi gli occhi.

Sgurars. n. p. Azzimarsi, Strebbiarsi. Lisciarsi, ripulirsi. Dicesi Rimpulizzire l'aquistar pulizia nuova negli atti e nel vestire.

Sgurén'na o Sgurètta. Scuricella. Piccola

Sgunott. s. m. Piccozzino. Strumento simile all'accetta o scure ma più picSottobeceo, colpo dato eltrui all'insù nella bocca e nel neso Sorba, Sommommolo, colpo dato col pugno sotto il mento Golino, Sorgozzone, dicesi quello dato nel gozzo.

DAR DI SGRUGNATON. Sgrugnare. Dare

sgrugnoni.

SGRUPPAR. V. Desgruppar.

SGRÖZZ. add. m. Ruvido. Salvatico, ritroso, rozzo, stitico, calcitroso, musone, difficile, intrattabile.

SGRUZZAGINA. s. f. Ruvidezza. Ruvidità, rozzezza, ritrosia, ritrosaggine, ritrosità, salvatichezza, ripugnanza, spiacevolezza, stiticaggine.

Sgruzzon. s. m. Zoticone, Ruidaccio,

Sorgnone.

SGUALDO. s. m. T. Furb. Pidocchio.

SGUALDRÉN'NA. s. f. Baldracca, Landra, Cantoniera, Sgualdrina. Donna di mal affare.

SGUANZA. S f. Gota, Guancia, ma gota dicesi propriamente la parte più vicina alla bocca. Pozzetta, Fosserella delle gote. Buco, o avvallamento, che si fa nelle gote nell'atto del ridere. Pomo, Pomello. La parte superiore e più rilevata il cui osso è detto Zigama o Zigomatico dagli anatomici. Rose il vermiglio delle guance. V. Rosètti e Sguanzi.

SGUANZA. s. f. T. degli Arm Guancia La parte della cassa dell'archibugio tra l'impugnatura e il calcio che sta più vicina alla guancia nello scaricar l'arme.

SGUANZA DEL RAFFÈTT. Guida. Il toppo che scorre parallelo al rigatojo del

graffietto.

SGUANZAJ. S. M. T. de' Sell. Squanciu.

La parte della briglia alla quale si attacca il portamorso, dalla banda sinistra.

SGUANZAZZA. S. f. Gotaccia. Pegg. di gota.

SGUANZEN'NA, SGUANZETTA. S. f. Gotuzza,

Gotellina.

SGUANZI. s. f. pl. Staffe. Fascia di ferro ripiegata, nel mezzo della quale gira la puleggia sopra un asse di ferro, i cui perni, girano in due fori fatti uno per ciascun ala della staffa.

SGUANZI, s. f. pl. T. de' Call. Sbecchi. Le punte laterali della penna

temperata.

SGUANZI. s. f. pl. T. de' Tess. G I labri della spola.

SGUANZI DEL CASTELL. T. degli Staggi del telojo. Quelli che te in sesto i calcolini del telajo al equard.

SGUANZI DEL CASTLÈTT. T. de' Coscialetti. I due toppi del tor del librajo l'uno de' quali mob il ferro da raffilare, e l'altro nella guida dello strettojo.

SGUANZI D'NA MORSA Bocche, ce, Ganasce. Le due parti pri d'una morsa, che si aprono e gono.

SGUANZON'NA s. f. Gölona.

SGUARNI. add. m. Sfornito, Sgu-Sprovveduto.

Sguarnir. att. Squernire. Sfornire, nire, levare la guernizione, o ¿ zione.

SGUATTER. s. m. Guattero. Il se del cuoco. Lavapiatti il guatter comunità religiose. Lavascode più basso servente di cucina.

SGUATTRA s. f. Guattera, Pelapoll vascodelle, Fregona. Fantesca d tocuoco.

SGUATTRÀZZ. S. M. Gualleraccio. Pe Guallero.

Scuazz. s m. Guazzo, Guado, Luogo pieno d'acqua, ma di t tezza che si possa guadare.

A SGUAZZ. A guazzo. — Passifume a guazzo. Si dice del psenz'ajuto di battello o nave. gere a guazzo, vale lo stesso c pingere a tempera.

SGUAZZA. s. f. Guazza. Rugiada c villa fa l'erba guazzosa o piens acqua. Pacchiarina, mota liqui abbondante delle strade fange tempo di pioggia.

SGUAZZADORA. S. f. Guazzatojo. concavo, dove si raunano l'acquabheverare e guazzar le bestie.

SGUAZZAR. att. Squazzare, Gava:
Guadare. Passare a guazzo o a
ov'è minor la corrente, ove il
è più basso. Diguazzarsi, l'ag
dimenarsi nell'acqua che fano
loro natura le anatre.

SGUAZZAR IN T'L'ABBONDANZA

guazzare, Gavazzare, Sgaa, Far tempone. Nuotar nel-102a, tripudiare.

a 'na Barca. T. de' Squer. re una nave. Gettarvi sopra i quantità d'acqua allorchè ibricata, per provare se sia a dovere.

E UN CAVALL. Guazzare un Menario al guazzo e farvelo per entro.

DA MAGHER. Tocchetto. Guaz-Desce. Manicaretto di vivanda a pezzetti. V. Guazzett.

rr. s. m. Pioggetta. Piccola V. Squassett.

T. Cont. Cicuta. V. Cicuta. sco, Cieco d'un occhio. V.

m. T. de' Sell. Falsaredine. ccessoria che governa l'andar lo senza costringere il morso. a. T. de' Baitil. Schinzare. 'oro battuto in quattro parti. att. T. de' Calzol. Rompere o' guardione. V. Guilder.

m. T. di Cacc. Guinzaglio, ascio. Striscia per lo più di, la quale s'infila nel collare per uso d'andare a caccia. tojo, legame col quale si acinsieme i cani da caccia. V.

1. 8 m. T. de' Sell. Falsareiscie di cuojo così dette che no alle briglie de' cavalli aptto la carozza per impedir loarsi.

BL SGUINZAI. Sguinzagliare. ; il guinzaglio.

it. Guizzare. Lo scuotersi che pesci nell'acqua per sjutarsi

a. att. Fig. Sgusciare. Dicesi llo che scappi di mano per esce.

s. f. T. d'Orn. Cutrettola risciajola. Uccelletto frequenoghi paludosi, della famiglia lerine (scovazen'ni) detto da tacilla flava. Chiamasi coci i cacciatori anche la Fifa osnellus cristatus Meyer.

Scoal s. f. Scure, Scura. Strumento di ferro da tagliare per lo più il legname. Accetta. V. Segrocul e Sgurott.

Sgüra Doppia. Picciacuto. Scure a due tagli, detta anche Latin. Bipenne.

Sguna. add. m. Rimpulizzito. Fallo pulito della persona. Spurgato, dicesi un abito fatto mondo dal nettapanni. Sgunada. s. f. Strofinata, Stropicciata.

Ripulita, pulimento.

SGURADA S f. Macinio. Stropicciata.
In senso Lubr.

SGURADA. s. f. Colpo di scure.

SGURADEN'NA s. f. Strofinatina, Stropic-ciatella, Fregatina, Strofinio.

SGUNADORA. s. f. Lisciatrice. Donna che pulisce per proprio mestiere. I francesi la dicono Polisseuse. V. Soprassadora.

SGURAR. att. Strofinare, Stropicciare.
Fregare si dice per lo più delle cose che si vogliono ripulire o nettare.
SGURAR. att. Arenare. Dicesi di certe
cose che si puliscono con rena o sabbis.

SGUNAR. att. T. de' Lav. Spurare, Spurgare. Lavare con lisciva od acqua corrente i pannilini che pel loro dilicato colore non possonsi imbucatare.

SGURAR. att. T. de' Tint. Accenciare, Lanare. Il pulire con cencio o lana una caldaja o altro vaso in cui si voglia tingere con colore diverso da quello che vi si trovava:

SGURAR I SOLD. Fur piazza pullta, Sbusare. Vincere altrui tutti i danari o checchè altro in giocando.

SGURAR LA VISTA. Scuotere il pelliccione, Trar la bambagia dal farsetto, Macinare ed anche Stropiceiarsi. Così per metasora cui non giova spiegare. Al senso proprio si direbbe Strofinarsi, Stropicciasi o Fregarsi gli occhi.

Sgunans. n. p. Azzimarsi, Strebbiarsi. Lisciarsi, ripulirsi. Dicesi Rimpulizzire l'aquistar pulizia nuova negli atti e nel vestire.

SGURÉN'NA O SGURÈTTA. Scuricella. Piccola

Sgunorr. s. m. Piecozzino. Strumento simile all'aecetta o scure ma più piecolo. ROBA SIELTA. Il flor delle robe.

Siron. s. m. Sifune. Cannello vuoto dentro. Sifoncino, diminut.

Sirón. s. m. Comodino, Orinaliera. Cassa da orinali.

Sirann. s. m. T. de' Sarti. Ceppo da scolluture. Come mitra ed è il nome che ora la mitra modificata conserva. V. Mitra.

Sigill. s. m. Suggello, Sigillo. Strumento per lo più di metallo nel quale è incavata l'impronta che si effigia nella materia colla quale si suggella. E dicesi pure dell'impronta che vi rimane. Sigill da arlorci Ciondoli, Ghiandine ecc. V Zugattlén.

Sigill Di Diplom. Salimbacca. Arnese ritondo a guisa di scatoletta che si pone pendente da una cordicella ai privilegi, patenti e simili.

Sign.LA. add in. Suggetluto. Improntato con suggetlo.

Andan sigilla. Sigillare o Suggellare, Abinare. Combaciere: turar bene: unirsi strettemente ad altra coss.

Sigillada. s. f. Suggellamento. L'atto del suggellare.

Sigillar. att. Suggellare, Sigillare. Serrare segnando o improntando con suggello. Fig. Gabbare, Truffare, Imbrogliare uno.

SIGILLAR O AVER SIGILLA. Sigillare o Aver sigillato. Bere o aver bevuto un bicchier di vino dopo mangiato, per non prender più altro di quel pranzo, cena o colazione.

Sign. s. m. Segno, Segnale.

Sign. s. m. Calza: Quella legaccia o simile che si lega alle gambe de' polli per contrassegnarli.

Sign. 8. m. Cenno. Segno, gesto. Sign. 8. m. Fig. Pronostico, Indizio, Presagio.

Sign., s. m. T. de' Bigst. Calcino. Malattia del baco da seta che è prodotta dalla vegetazione di una mucedine o d'un fungo microscopico che si genera negli umori del baco e che sviluppandosi splla superficie esterna del suo corpo in forma di muffa cincrina ne cagiona subito la morte. La mucedinea ricordata è la Botrytis bassiana Bals,

Sign. s. m. T. de' Bilanc. Tuc Tai.

Sign s. m. T. di Giuoc. Cent vimento convenuto della ma corpo o della testa pel quate si tendere se si ha buono in ma qual grado sia il trionfino a cu cenna.

Sign. s. m. T. de' Libr. Seg Laccetti di nastro collati per le lembi de' fogli di un messale dicare il luogo delle giornaliere Segnacolo, Stratto, segnale de o simili che esce fuora dal ma indicazione de' punti ove si a prire.

Sign. s. m. T. Mil. Segno o Il punto circolare del bersaglio tende ad imberciare il colpo.

Sign. 8 m. T. Mus. Segno. No nerico di tutti i caratteri mus Sign. s. m. T. de' Tess. Pass gno che fa l'orditora ad og dell'orditojo.

Sign araldich. T. de' Tip. Seg dici. Segni d'armi o impres da' Tipografi.

Sign Astronomich. T. de' Tip astronomici, cioè sole, luna, costellazioni ecc. A simiglianza sti hanno ancora i tipografi si gebrici, Botanici, Chimici, Ga Mineralogici, Zoologici ecc.

SIGN DA STRADA. Indicator vic con cartella in alto indicante c duca una strada.

SIGN DEL BAS. Succio, Rosa. Zòn.

Sign del Lighm. Risegatura. I gno che rimane nelle membri dente da una forte allacciatur Sign del martell Battitura. (chi che fanno i martelli ne' battendoli a dilungo o in altr Sign del s'ciaròn. Rigatura. pressioni lasciate nella forma cio dal tralicio.

SIGN DEL VAROEUL. Buttero.
SIGN DI BASTAND. Crepunde.
trassegni che si mettono agli
per essere riconosciuti.

Sign di PEZZ. T. de' Gess. A Le tracce che lascian le giuni le forme sugli stucchini che se ne ca-

Sign DLA CRÔSA. Segno della croce. Quel segno che distingue il cristiano. Sign DLA PIÒLA. Balzi. I segni che lascia la pialla nel piallare il legno a ritroso, ossia contro l'andamento naturale delle sue fibre.

Sign dla Tajoèula. Sbiettatura: Quella forma che lascia la bietta uscendo del legno o del corpo che ha spaccato.

Sien d'na campana. Tocco, Rintocco, Suonata, ma tocco dicesi ogni colpo che il battaglio dà nella campana, rintocco è il dar tocchi separati e distinti ad intervalli, suonata e meglio sonata, vale sonare con lunghezza determinata e seguita di tempo.

SIGN D' NA FRIDA. Cicatrice, Margine. SIGN D' PENNA Tirata di penna.

SIGN IN TLA FAZIA. Catenaccio. Gradicicatrice sul viso.

CIAPPAR IN TEL SIGN. Dar giusto. DAR EL SIGN. Recare indizio.

FARGH SORA UN SIGN DLA CRÔSA. Mandare o Lasciare segnata e benedetta una cosa, vale disfarsene interamente per nou più rivolerla.

FAR SIGN. Accennare. Far segno, dar cenno. Additare, Accennar col dito.
Ammiccare, Occhieggiare, Accennar

cogli occhi.

Lassan El Sign. Lasciar la traccia. Lasciar l'orma, il vestigio, il segno, intendendo anche la macchia, il tividore, il rossore, la cicatrice, o altro. Passan i sign. Trapassare i segni. Passan i termini, eccedere.

STAR A SIGN. Stare a segno. Ubbidire.
Sigurtà. s. f. Sicurta. Malleveria, mallevadoria, fidejussione. Promessa di mantener sicuro, assicurazione. Sodamento (B. L.). Sigurtà è voce antiquata.

Siguatà. s. f. Mallevadore, Fidejussore. Promettitore, che presta malleveria, che promette per altri. Corrisponsale, T. Leg. Che è reciprocamente mallevadore in solido con altri.
Espromissore, quel mallevadore che
mon si obbliga ad un debito pecuniario, ma ad alcuna cosa da farsi.

DAR SIGURTA. Dar mallevadore, Dar cautela, Sodare (Secch.).

FAR LA SIGURTA. Entrar sigurtà (Dante). Stare sodatore o pagatore (Amalt).

LA SIGURTA N'E BON'NA S' LA NE S' PAGA. Chi vuol sapere quel che il suo sia, non faccia malleveria. Chi del suo vuol esser signore, non entri mallevudore. Chi entra mallevadore, entra pagatore.

PAGAR LA SIGURTA Uscir pagatore. SILACCH DIL BOTI. Vergheggiatura. V. Ver-

nigon.

SILACCH D'UN LIGAM. Risegatura. L'effetto di un legacciolo che troppo stringa la carne.

Silenzi. s. m. Silenzio. Il tacere e l'assenza di qualsiasi rumore,

SILENZI! Zitto! Modo imp. col quale si impone il silenzio.

Silga. T. de' Strace. Bavella. Quel filo che si trae dai bozzoli posti nella caldaja prima di cavarne la seta. V. Strusa. Mañetta, Quell'ultima grossa pelatura che si cava dal bozzolo prima di tirarlo, o porlo nella caldaja.

SILGHEN'NA. s. f. T. de' Strace. Codetta.
Prima filaccia raccolta col granatino
nella caldajuola da bozzoli difettosi che
costituisce una delle inferiori qualità
di bavella.

Silvi. s. m. T. de' Stamp. Silvio. Sorta di carattere minore del testo.

SIMÉN'NA. V. Zimén'na.

SIMETRIA. S. f. Simmetria. Ordine e proporzione delle cose fra loro. Ametria, vale l'opposto di simmetria. Euritmia, ordine ben inteso delle parti relativamente al tutto.

In sinetria. Simetriato. Fatto con siinetria.

Simia s. f. T. di Zool. Scimia, Scimmia, Bertuccia, Monna. Animale notissimo. La Simia silvanus di Linn. Coccare, quell'atto di sdegno che fa, se irritata.

Sinia. s. f. Fig. Bertuccia. Ebbrietà, ebbrezza.

SINIA CON LA COVA. Macaco. V. Ma-

FAR LA SIMIA. Far la scimia, Sei-mieggiare. Contrasser, imitare.

SIMIADA. s. f. Scimieria. Ridicola imitazione.

SIMIAR. att. V. Contad. Rassomigliure. Somigliare.

Simil add. m. Simile. Conforme.

UGNI SIMIL AMA BL SO SIMIL. Ogni simile il suo simile appetisce (Bocc. Corb. ).

Sinilor. s. m. Similoro. Lega di zinco e di rame. Tombacco, lega consimile ma che talora si compone di stagno e di ottone. Orpello, Rame in sottilissime lamine la cui superficie è in tutto simile all'oro.

Simiott s. m. Scimiotto. Scinia giovine. Fig. Bertuccione, uomo brutto e contrafatto.

S.EITABA (col primo a rimesso) Sninfia. Smorfiosa, lernia, leziosa, smanziera. Piena di smorfie, lezi, smancerie. Mormierosa.

SMITARA. s. f. Scimitarra. Sorta di spada.

Simiton. s. m. Civetterie. I lezi e gli atti caricati delle donne civette o affettate. V. Semiton.

Sinon, nome proprio. Simone.

Per san Simon a s'vestissa i v'ciòn. A san Simone (28 ottobre) il ventaglio si ripone. I calori estivi sono ces-

Zugar a san Sinon. Giuocare a quancialin d'oro. V. Zugar.

SIMONIA. S. f. T. Eccl. Simonia. Mercatanzia delle cose sacre e spirituali. Considenza, T. Can. Specie di simoma nel conferire alcun beneficio, ritraendone un frutto illecito.

Usar simonia. Simoneggiare (Pall.). SIMPATIA. s. f. Simpatia. Impulso naturale che porta ad amare.

SIMPATICH. add. in. Simpatico. Che eccita simpatia.

Esser simpatich. Simpatizzare.

Sinsa. Cimice. V. Zimza.

SINGLAR. att. Simulare. Mostrare il contrario di ciò che si ha nell'animo.

Sixa. prep. Sino, Fino, Insino, Infino. Sinagoga. 8. f. Sinagoga. Tempio o adunanza di ebrei. Fig. Chiuchiurlaja. Chiacchierio di più persone in una volta. Sincen. add. m. Sincero. Puro, schietto,

veritiero.

SINCÈR CHÈ L'ACQUA D' PANTÀN. Leak come un zingano. Dicesi di persom finta.

Sincerares. D. p. Sincerarei. Venir in chiaro.

SINCERITA. s. f. Sincerità.

Sindich. s. m Sindaco. Colui che rappresenta il Comune in assenza del Podestà.

SINDRACA. V. Sandraca.

Sinecura. s. m. (Latin.). Pugamorta. Impiego che non richiede da chi l'occupa altro che l'assumerne il titolo e il goderne la retribuzione o stipendio.

Sine Pine Dicentes. Modo Lat. che signitica Senza fine.

SINFONIA. 8. f. Sinfonia, Armonia. Concordanza di strumenti musicali. Iron-Frastuono, romore confuso di molte voci.

Singolare, add. in. Singolare, Particolare. RENDRES SINGOLAR Uscir di greggia. Singolarizzares. D. p. Singolarizzursi. Rendersi .singolare.

Sinilia. s. f. T. delle Crest. Ciniglia. Nastrino o Tessuto di seta a modo di bruco che serve per guarniziona.

SINISTER. s. in. Storta. Distursione muscolare in conseguenza di uno sform. Sinistro, vale disgrazia, accidente, in-

Simster. add. m. Sinistro. Manco. Che è dal lato opposto al destro.

DAR UN SINISTER. Storcersi un piede, una mano ecc. Muoversi l'osso di esse parti dal luogo suo.

Sinistrèla o Stinèla. 8. f. Spolletta? Quella parte del fondo dell'aratro sulla quale posa il rovesciatojo (assa). SINODAL. T. Eccl. Sinodale.

Sinocu s. in. T. Med. Sinoco. Aggiunto di alcune febbri continue, nelle quali le funzioni del sistema nervoso, o di qualche parte di esso sieno notabilmente alterate.

Sinsal. V. Sensal.

Sinten. s. m. Sentiere, Sentiero Piccola strada o via per cui si cammina. Troggetto, piccolo sentiero non frequentato. Sdrucciolo, sentiere che va alla china. Pesta, parte della strada seguata dulle pedate dei viandanti. Andari, Viali, quei viottoli bene accomedati ni o in simili luoghi per copasseggiarvi. Callare, è quel he dalla via conduce alla catadino o all'aja od al poe, è voce generica, che nelano esprime per lo più stranonti per l'erta. Dicest Panello spazio di terra che è de della strada, e glà orli laterali.

. 'm. T. de' Fun, Andana. 'e si fila o si torce la canapa mi; dicesi anche Scalo. V.

f. T. de' Gioj Ghiacciuolo. lle gioje che sono come inr esser state tratte con tropta dalla cava.

TANZI. Assaggiare.

vall. T. d'Equit. Avere a se . Conoscerne la forza e l'invalersene utilmente nell'am: V. Schir.

. Sentore. Odore, avviso, in-

ualche cosa.

ntnén. s. m. Sentieruolo. Piccro. Andari, si dicono quei toli bene accomodati ne' giare ragnaje e in si fatti luoghi. terità. V. Sincèr, Sincerità. m. Scioccone, Scioccaecio.

Baggeo, Scimunito. Di poo prudenza. Sciocco, dicesi olo scipito o senza sale.

s. f. Sciocchezza, Scioccagoccheria. Scipitezza, stoltizia. scioccaezzi. Folleggiare. Far sciocchi.

1. Assillo. V. Asioèul.

Magolato. Quello spazio di quella brania (sia) più larga volte de' quaderni compresi distanti circa un metro tra loro. Signore. Che ha dominio o oppure che è ricco di averi. m. T. di Giuos. Signore, Quello fra i 5 giuocatori che orte escluso dalla partita ma li utili del giuoco. Quello che dicono Béat.

ld. m. Fig. Eccellente, Ottimo, . E dicesi di pranzo, di pie-

Sion? Che cosa? Che dite? Usasi interrogando chi non si intende.

Sion si Così é. Modo affermativo. Signor si, Messer si. Frase responsiva. Con nient an s' dvénta sion. Il flume non ingrossa d'acqua chiara. Prov. che si riferisce a coloro che troppo presto arricchiscono.

FAR EL SIOR. Grandeggiare.

FARLA DA SIOR. Far il signore. Spacciarsi per gran personaggio, trattarsi alla grande.

Siona. s. f. Signora, e scherz. Signoressa.
Siona. s. f. Fig. Squaldrina, Civetta.
Donna di mal affare: donna ardita che
amoreggia con l'uno e con l'altro.

Siona. s. f. T. d'Entom. Libellula, Damigetta. Sorta d'insetto a lunghe ali di vari colori, corpo pure allungato, e svelto di forme, detto da Linn. Libellula depressa.

SIGRA LIVIA. T. Furb. Gendarme.
Andar a sigri. Bordellure, Andare

in gattesco. Andere in chiasso. Far La siora. Guadagnar di peccato, Viver d'amore. Meretriciare.

Sionazz. s. m. Signorazzo. Signor grande, d'alto affare. Signorazzaccio accrescit.

Sionett. s. m. Signoretto, Signoretto. Signore di piccolo stato.

Sionen. s. m. Signorino. Si dice per vezzo a persona.

Sionen'nh. s. f. Signorina e Fig. Squaldrinella. Puttanella, civettina.

Sionia. s. f Signoria. Ricchezza.

Andar in Sioria, Esser in Sioria. Trattar con signori, Praticar con signori.

Bon pì sioria. Figurat. Addio fuve.
Per dire la cosa è finita, è spacciata.

E dicesi pure È festa coine nel caso addotto alla parola S'ciavo V.

Sionon. s. m. Signorazzo. Un signor grande.

Siorott. s. in. Signorotto. Discretamente signore.

SIPABI. V. Separi.

Sira. s. f. Sera. L'estrema parte del giorno: Serata, lo spazio della sera in cui si veglia.

DAR LA BON'NA SIRA. Dar lu buona sera. Salutare altrui nel tempo della sera.

FAR SIRA Far sera. Consumare il tempo sino alla sera.

Fars stra. Farsi sera. Venir la sera. Asserarsi.

IN T'EL FAR DLA SIRA. La sera in sul far bruzzo. Verso sera, essendo il bruzzo, bruzzolo o crepuscolo: quell'ora nella quale se ne va o sparisce il giorno.

In the sine. A sera, Posto il sole. ( Cav. )

Vers sira. All' abbassar del ziorno. In altro signif. Ponente, Occidente, Ovest. La parte donde sembra discendere il sole.

SIRÈLA. S. f. T. de' Stov. Tagliere. Disco di legno che è sulla parte superiore del palo della ruota e sul quale lo stovigliajo lavora l'argilla colla stecca.

Sirenga. s. f. T. Chir. Sciringa Cannellino rotondo, liscio, simile ad una penna, che s'introduce nella vescica per cavar fuora l'orina ecc.

Sinenga s f. T. di Cuc. Sciringa. (U. Tosc.) Piccolo sisone o cannella rotonda a più usi. Ha

Cassa. · . . Manichi. Manètti .

Sburlapasta. . . Calcatore.

Stèla . . . . Bocca o Stampino. Siria. Saluto.

FAR UN SIRIÀ. Fare un saluto. Salutare: augurare il buon di, la buona sera. V. anche Sansan.

SIRINGAR. att. T. Chir. Sciringare. Adoperare la sciringa per cavar fuora l' orina.

Siningar la pasta. T. di Cuc. Sciringare. (Cuoco Liv.) Ripassare nella sciringa la pasta detta sciringata prima di friggerla in pezzi bislunghi.

Sino s. m. T. Chir. Scirro. Tumore. Sirocch. 8 m. Scilocco, Scirocco, Sirocco. Vento che soffia fra levante e mezzodi, e dicesi anche quella temperatura che produce nuvolo o pioggia. Essen sinocch. Esser dolcore di tempo. (Franc.)

Siron. s. in. T. de' Cac. Siero. Quello che riman nel cacavo (caldèra), dopo che se n'è levato il catio.

SINOPP. s. m. Siroppo, Sciloppo, Sci-10ppo. Bevanda medicinale fatta con

decozioni o sughi d'erbe condit zucchero. Così dicono i cuochi i certi sughi o estratti coi quali lano o condiscono le vivande.

Siroppetto. Siroppe giere.

Sirr. s. m. Scirro. V. Siro. Sis. 6. m. Cece. V. Zis.

Sisèrcel, s. m. T. Bot. Mochi. V della cicerchia che produce gli effetti sull'uomo della seguente. Lathyrus cicera Linn.

Sisercia. s. f. T. Bot. Cicerchia. 1 annua che seminasi ne' campi d lina per ingrasso de' bestiami cui semi produssero la paralisi gambe mangiate in tempo di care: il *Lathyrus sativus* Linn.

SISETTA 8. f. T. Bot. Pesarone. comune ne' prati e ne' campi t E la Letaria glauca del Beauvois chiamasi anche il Cece salvalico, l' Astragalus cicer Linn.

SISMA. 8. f. Scisma. Divisione, se zione, discordia.

'Na sisma. Zizzanioso. Che s zizzania o discordia.

Sisò. s. m. T. de' Legn. Pedano. di scarpello stretto e grosso. Sisona. s. f. Cesoja. V. Forbsa.

SISSA O SIZZA. V. ZIZZA.

Sissola. s. f. Bozzolo. V. Sèssia. Sistema. add. m. Riordinato, Ass.

SISTEMAR. att. Assestare, Riord Dar sesto, dar buon ordinė.

Setemares. n. p. Acconciarsi, Asset SISTEMAZION. s. f. Riordinazione, dinamiento.

Sizèll. s. m. T. de' Ceșell. Cesello, filatojo. Strumento da cesellare tagliare i metalli fatto come uno pelletto Cacciabotte, strumento : gia di cesello, che serve agli otton fare gli sfondi: e ve ne ha d grandezze.

Sizell . GRANA. Puntino. Fer da segnar sul metallo piccoli pi segni.

Sizèll bottonà q da fén. T. de' Svenatojo. Specie di cesello che pelle più morbida, cioè di gran sottile e più granita.

Sizell Plan. Pianatojo, Piano.

129

di scarpello liscio con cui si dà al bronzo venuto con pulichette per lisciarlo.

Sizell Tond. Pianatojo calmo. Specie di cesello da tirar il lavoro in piano, o per gli scannellati.

Sizladon. s. m. Cesellatore. Artefice che lavora di cesello.

Sizlan. att. T. de' Cesell. Cesellare. Lavorar col cesello figure d'argento, d'ore e d'altro metallo ridotto in piestra.

Sizzen. s. m. T. degli Oref. Scenatojo.

Spezie di cesello che fa la pelle dell' oro più morbida, cioè di grana più sottile e più granita.

sottile e più granita.

Sizlan cav. T. degli Oref. Perlina.

Sorta di cesello convesso per lavorare
le parti coline dolle lastre.

Sulett. s. m. Cesellino, Ceselletto. Pic-

Sit. s. in. Sito. Luogo, situazione, situamento, abitazione, ed anche nel nostro dialetto lo diciamo spesso per Podere, Possessione.

SIT DA BUTTAR I CALZINAZZ. Segrico.

SIT DA CARGAR. Curicatojo.

SIT DA SCARGAB. Scaricatojo.

SIT PRESCH. T. d'Agr. Grasceta. Terreno grasso e fresco che produce molt'erba.

SIT MALENDA. Che tu sia malassetto! Che ti venga il malanno! Modo d'imprecazione.

SIT SCOS. Ripostiglio.

Six volub. Luogo spigionato.

A sit A sit. A luogo a luogo. Qua e colà, qua e la.

Aven von in col sir. Aver uno sotto la tacca dello socculo. Averlo a noia, disprezzarlo, non istimarlo.

In QUALUNQUE SIT SE SIA. Dovunque altro fossero. (Bart.)

SITABLETT. V. Siten.

Sittazz. s. m. Luogaccio. Luogo brutto e meschino.

SITAZZ. s. m. Grillaja. Podere sterile.
SITEN. s. m. Luoghicciuolo. Luogo piccolo e meschino. Poderetto, Poderuccio, piccolo podere. Siterello valo odoruzzo esttivo.

Siton. s. m. Latifondo, riunione di molti poderi o possessioni.

SITVAR. alt. Situare, Collocare.

SITVAZION. s. f. Situazione. Sito, positura di luogo. Fig. Buona o Maka fortuna.

Sive. s. m. T. de' Cuoch. (de) franc. Civet.) Manicaretto di lepre. Vivanda fatta con carne di lepre per lo più regulata e ridotta ad intingolo.

Sive. s. m. T. degli Oriv. Cristallo. Quello pochissimo convesso che ponesi sopra le mostre degli oriuoli detti a cilindro.

Sizz. s. m. Sugo o Liquor del letame. Liquido che cola dal letame 'ammontato nel letamajo o che si depone nella sugoja (busa del sizz) scolandosi il pacciame e le urine delle stalle vicine.

SLACCIAR. att. T. di Ferr. Cavar la loppa. Aprire il foro mediano della scodella, o fondo del forno, e cavare la materia impura che galleggia sui ferraccio fuso.

SLADINA. add. m. Allentato, Lasco, Sciolto, Scorrevole, Molle, Trattabile, Flessibile, Pieghevole.

SLADINAR. att. Allentare, Lascore: Rendere più lento: far che una cosa stringa meno. — Sciogliere, rendere molle, trattabile occ.

SLAMADURA. 8. f. Smallatura. L'operazione di smallare le noci.

SLAMAR. att. Smallare. Cavare il mallo alle noci.

SLANA. add. m. Sbroccato, Sfilacciato.
SLANAR IL PONTI. T. de' Libr. Stigliare
i correggiuoli.

SLANARS. II. p. Sbroccare, Sfilacciarsi.
Dicesi del refe e sim. quando perde
la bava.

SLANDRON. s. m. Sciatto, 'Sciammantato. SLANDRON'NA. s. f. Landra, Sciammanata. Donna sucida, indecente, ed anche Donna disonesta, Sciatta.

SLANGORIR. intr. Sdilinguire. Venir meno. FAR SLANGORIR. Far penare. Far patire per troppi stenti o per poco vitto. FAR SLANGORIR 1 SOLD. Fare storiare. Darne o micino, farli sospirare.

SLANTERNAR. att. Vedere, Scorgere ecc. V. Slumar.

SLANZ. s. m. Lancio. Salto grande. Shelzo. De slanz. Di primo lancio, Di volo.

A dirittura, in un subito. In altro signif. A briglia rolla, A tutta corsa. SLANZA. Lanciato, Scagliato.

SLANZA. add. m. Svelto, Snello. E dicesi di cosa goffa o troppo grossolana che si renda più sottile, affusata e gentile.

SLANZAR. att. Lanciare. Slanciare, scagliare, gittar con impeto.

SLANZOTT. S. M. T. Furb. Brodo.

SLAPP O SLAPAZOCCH. Alemanno, Tedesco. E detto in senso più spreg., Sporco, Incontinente.

SLAR. s. m. Sellajo. Colui che sa selle. Fra noi il sellajo fa pure altri lavori di cuojo non solo, ma molti altri relativi alle drapperie delle stanze, all'interno delle carrozze ecc. Brigliajo dicesi chi fa solo briglie. Addobbatore chi solo addobba appartamenti. Le operazioni, gli strumenti e le cose ad esso attinenti, sono

# OPERAZIONI

## DEL SELLAJO.

Arfilar . . . Raffilare. Briccar . . . Punteggiare. Cusir. . . . Cucire. Imbottir. . . . Imbottire. Montar . . . Armare. Qualtar . . . Foderare, Rivestire. Tajar. . . . . Tagliare. Zontar . . Congiugnere.

### STRUMENTI

#### DEL SELLAJO.

Arfiladòr . . . Raffilatojo. Bricch . . . Rigatojo. Caprètta. . . Morsa a coscia. Cortell da slàr . Coltellaccio da valiaiaio.

Forbsa . . . Forbice. Forhsa da gross . Forbici a grossa.

Goccia da bast . Ago da bastieri.

Lésna . . . Lesina. Machina. . . Segnatojo.

Martell da slar . Martellino da imbulettare.

Mezzalòn'na . . Coltello in picdi. Passacorda. . . Passacorde.

Portafiniment . Requisella.

Rampén da slàr. Cavapelo. Scarnador . . . Coltellu da scar Spagh . . . Spago. Spolett . . . Stampo. Tonajon. . . . Tanaglione.

## COSE ATTINENTI AL SELLAJO.

Bardèla . . . Bardella. Bardlon . . . Burdellone. Braga. . . . Imbraca, Bra Bria . . . . Briglia. Camài . . . Capperuccia? stiera? Capelton . . . Sopraschiena. Cavezza. . . . Covezza. Cavzòn . . . . Cavezzone. Colani . . . . Collane. Coram . . . . Cuojo. Cordòn . . . . Guide. Dossèra . . . . Dossiera. Filagui . . . . Allunghe. Filett. . . . Filetto. Fiór . . . . . Fiore. Foètt. . . . . Frustino, Sfer Forniment . . . Finimento. Frusta . . . . Frusta. Fust da slén . . Telajo. Gropèra. . . . Groppiera, Pa no. Posolatu Guidi. V. Rèdna. Martingal . . . Camarra. Mascadizz . . . Maschereccio. Mascaròn da finimènt . . . Borchia. Moscaroèula . . Paramosche. Paramoschi. . . Cacciamosche. Passabridòn . . Passanti. Passaguidi di ferr. Portaguide. Pél . . . . Borra. Pèli . . . . . Pelli. Pètt . . . . . Pettorale. Pettoral . . . Pettiera, Reggi Quartén'ni . . . Copertine. Rèdna . . . . Redina. Scurii . . . . Scudisci. . Sella. Sela . . . . . Sellino. Slén . . . . Sottcòva... . Sottocoda. Tirant . . . . Tranelo. . Gombina. Zonclén...

Zinturén . .

. Cinturini.

Zuccott . . . Apvannatojo.

t. Sellare. Mettere la sella. m. T. de' Sart. Lasciatura, Quella rivoltura di roba, peire le vestimenta si lascia ila banda interna, pel caso li slargarle o slungarle. Dipiù propriamente Slargatusciaturs per uso di slargare, tura o Allungatura, quella per slungario.

. s. m. Piccion tenero. Così erz. chi per prodigalità o per lanza ne' broglioni paga spesito altrui o presta il suo sen-

1. s. m. Lietezza, Conforto. vento, compiacenza o gaudio celu in momento di angustie oscie.

. f. T. de' Set. Incrociamento. graticolato che formano tra i della seta inaspata per la obbliquità de' giri dell'asse

A. S. S. Allargata, Slargata. amento di una cosa.

A. s. f Fig. Spampanata, Esagerazione Aggrandimento mo delle cose in parlando.

A. S. f. Allargatina. Piccolo ento. Esagerazioncella, picerazione.

s. m. Allargatore. Colui che V. Slargòn.

on s. m. T. degli Oriv. Al-. Specie d'asta d'acciajo fiche serve a lisciare ed allaruanto i fori tondi di qualche Dilatatore. Dicesi uno strunirurgico per dilatare le partis. f. T. de' Tabac. Stenditolonne che nella nostra fab-'Tabacchi attendono ad allarfoglie di tabacco accartocciate e le coperte de' zigari.

.. s. f. Allargatura, Slarga-) allargure. Fig. Sbracciata, V. Slaregh.

L. Allargare. Slargare, dilapliare. Gli stampatori dicono tere slarga più o meno, per

di luogo, che consuma più o meno di carts.

SLARGAR. metaf. Ingrandire, Magnificare, Esagerare.

SLARGAR. all. T. de' Capp. Sfoggiare. Allargare il cappello per metterlo sulla forma.

SLABGAR. att. T. de' Tabac. Stendere. Aprire le foglie accartocciate e distenderle per farne le vesti o coperte a zigari.

SLARGAR EL LATT T. de' Cac. Espanderlo, Asolarlo. Passarlo in vari secchi in piccola quantità perchè non fermenti troppo e si conservi.

SLARGAR IL GAMBI. Scosciarsi.

SLARGAR LA MAN. Largheggiare. Essere generoso, usare liberalità. Sbraciare, largheggiare prodigamente.

SLARGAR ZO. Distendere, Svolgere. Sciorinare checchessia perchè sia veduto intero come, lenzuolo, drappo e

SLARGARES. n. p. Allargarsi, Slargarsi. Divenir largo.

Slangares. n. p. Distendersi. Dilatare il desiderio.

SLARGARS EL COÈUR. Riaversi, Riconfortarsi, Rucconsolarsi, Tornare a nuova vita. Sentir conforto, consolazione. SLARGARS IN ZINTURA. Fig. Uscir del manico. Andar oltre il dovere e le convenienze. Altrim. Riszarsi a panca, rimettersi in avere, in fortuna.

SLARGARS L'ARIA. Indolcar l'aere. Disporsi a buon tempo.

SLARGE DLA CAMPANA. Curvatura. La linea curva divergente che dalla culatta arriva al labbro della campana.

SLARGON. 8. m. Ingranditore, ed anche Millantatore, che si millanta, mena

vanto e gloria.

SLARIA. 5. f. Sellaria. Officina del sellajo, ed anche stanza ove si custodiscono le selle ed altri oggetti di bardamento.

SLATTADORA. 8. f Disvessatrice. Colei che ba incarico di slattare i bambini.

SLATTAR. att. Stattare, Divezzare, Spoppare. V. Deslattàr.

SLAVA. add. m. Smaccato, Insipido. Dolce di sale. Dilavato, pallido, smorto. idere che tiene più o meno I Slavaccianent. s. m. Dilavamiento. V. Slavacciar. Dicesi anche per Lagume, Guazzo. V. Lavell.

SLAVACCIAB. att. Dilavare. Consumare e portar via lavando, limmollare.

SLAVACCIAR EL STONEGH. Invincindire lo stomaco. Cagionar vincidezza, mollezza o debolezza allo stomaco.

SLAVACCIÓN. 8. m. T. Furb. Cimitero.
Andar al slavacción. Morire. Andar
tra i più.

SLAVANENT. s. m. T. de' Liq. Abbassamento. Lo scemarsi di forza de' liquori spiritosi, o per l'aggiunta di un poco d'acqua, o per essere spossata la distillazione di quella meteria, dalla quale si ottengono sul finire.

SLAVORAZZAR. att. Lavoracchiare. Lavorar poco, a stento, o di mala voglia.

SLAZZAR. att. Slacciare. V. Deslazzar. SLEN. s. m. Sellino. Piccola sella.

SLÉN. s. m. T. de' Sell. Arcione. Quella parte della sella e de' basti fatta ad arco.

SLÉN O SLÀ: add. m. T. di Vet. Sellato. Dicesi quel cavallo che ha la schiena, la quale piega troppo verso la pancia.

SLENGUAZZON. S. m. Linguacciulo, Linquardo. Maldicente.

SLÉN'NA. s. f. Sellina, Selletta. Piccola sella, ma più grande del sellino secondo la forza del dialetto.

SLEPA. s. f. Schiaffo. Ceffata, gotata, guanciata. Percossa nel volto a mano aperta ma colla estremità rovescia della mano.

SLEPOR. s. m. Mascellone. Guancione, cessione, rovescione. V. Massion.

SLIBER. s. m. V. Cont. Emicronia ed anche Compressione cerebrale.

Tinan su al schar. Scotennare il sincipite? Non saprei come esprimer meglio un atto, non so se più ridicolo o doloroso, pel quale certi nostri montanari cercano di liberare taluno dall'emicrania o simil malore, tirando tanto i capelli dei calvario al paziente finchè (eredono) la cotenna si stacchi dalle ossa del sincipite.

SLIGAR. att. Slegare. Sciogliere dai legami.

SLIGAR. att. T. de' Gioj. S'asciare. Dislegare le gioje dai vezzi o anelli. SLIGAR I CAN. Squinzagliare glicre i cani.

SLIND. add. m. Svelto. Sciolto del

SLIPPA. s. f. Disdetta. Sorte avvers tuna. V. Deslippa.

SLIPPA. add. m. Disgraziato, Un di disdetta. Si direbbe di perse sgraziatissima.

SLIPPETE, SLIPPETE. Tiffete, Toffici imitanti il suono dello schin re, come il Tiffe Taffe del voci tano quello del combattere.

SLISSID. 8. m. Liscio, Lisciament sciatura. V. Lis e Sbrèved. Dar el Slissip, Lisciare.

SLITTA. s. f. Stitta. Spezie di e senza ruote tirato da' cavalli, p rere gli uomini sul terreno ne agghiacciato. V. Lèssa.

agghiacciato. V. Lèssa.
SLOCCAR. att. T. d'Agr. Spulare.
la pula, la loppa, o la lolla; ei
guscio delle biade che rimane;
nel batterle.

SLOCCHÌ. add. m. Svegliato, Scoa sensato. Così dicesi chi si fa da uno stato di stupidaggine o dimento.

SLOCCHIE. att. Scuolere, Sveglia tornar uno in senso.

SLOPER. att. (Dai Ted. Schlofen) mire, e come sost. Riposo.

Andar a slofer. Andare a p a cercar domani. Andare a de Slofers. V. Slofer.

SLOGA. Slogato, Dislogato.

SLOGADURA. S. f. T. di B. Art. I Ornamento aggiunto ad un or non ha relazione coll'opera st SLOGADURA. S. f. T. Chir. Slos Slogamento, Lussazione. Il didelle ossa. Catartismo, ridmi suo luogo di un osso slogato mismo, riposizione dell'omero. bolo, strumento per rimetter sto un osso slogato. Banco di crate, macchina per le lussazio Storpio, Storpiatura, Storcime sa che non ben s'acconcia, o i conviene.

SLOGAMÈNT. s. m. Lussazione. Sloj delle ossa dal luogo della nati ro situazione. Riogis. att. Slogare, Lussare, Dislogare.

SLOCASS. n. p. Slogarsi, Dislogarsi, Lussarsi. Muoversi di luogo, e si dice propriamente dello ossa, quando per secidente si rimovano dalla loro natural positura.

SLOGARS UNA CORUSA. Scosciarsi.

Ston. s. m. T. de' Bast. Sellino. Parte del finimento da tiro che stà nel luo-go della sella e sul quale poggia il portastanghe.

ALGNAZZ DEL SLON. Catena. Legno in arco che ha due incanalature nelle quali s'appoggia il portastanghe.

Stongan. att. Allungare, Slungare, Prolungare, Rallungare.

SLONGAR EL PASS. Affrettare il passo. SLONGAR EL VÉN, e simili. Temperare il vino ecc. Vale crescerne la quantità coll'infusione di un altro liquore che lo rende più debole.

SLORGAR IL BUBELI. Allungare il collo.

Aspettare il mangiare.

SLONGAR IL MAN. Alzare le mani. Dicosì del menar le mani, del battere e singolarmente degli inferiori verso i superiori.

Stongan LA MAN. Allungare la mano. Stenderla e dicesi specialmente del-

l'accettere.

SLORGAR LA VITTA. Allungar la vita. Campar oltre, ed in gergo si dice dev'essere impiccato.

Sloneans. n. p. Allungarsi. Farsi lungo. Sloneans. n. p. T. d'Agr. Accimare. Così disesi delle piante quando allungan di troppo la sua cima.

SLOMANES EL DI. Rallungarsi il giorno. SLOMANES FOÈUNA. Protendersi.

SLONGARLA D' INCOEU A DHAN. Allungar da di m di. Mandar dall'oggi in domani, e schers. Appor code a code.

Stonen. s. m. T. di Idr. Dirizzagno.

Batremità di un argine che si ingrossa, allungandolo per più saldo riparo.

Stonen. s. m. T. de' Sell. Tiratojo.

Quella parte del tirante che si unisce al collare.

SLONTANAMENT. s. m. T. d'Astr. Elongasione. L'allontanamento di un pianeta dal sole, rispetto all'occhio dell'osser-

valore.

SLONTANAR. att. Slontanare, Allontanare, Discostore. Rimuovere da sè.

SLONTANARS. n. p. Dilungarsi.

SLONTANARES DA TERA. Allargarsi da ter-

SLONTANARES DA UN SIT. Rimuoversi da qualche luogo, Cessarsi, Allontanarsi.

SLONTANARES DA VON. Allienarsi da alcuno, Stranarsi, Abbandonario. Voltargli le spalle.

SLOVA, add. m. Allupato. Che ha sempre gran fame.

SLOVADA. S. f. Pacchiatona, Sparecekiata, Diluviata. Mangiata grossa o ingorda.

SLOVATAR. att. Scuffare. Mangiar presto, con ingordigia e assai. Diluviare, mangiare con voracità.

SLOVAZZON. S. m. Diluvione, Diluviatore.

Mangione.

SLOZAR. att. Sloggiare, Diloggiare. Partirsi o far partire, dall'alloggiamento, andersene o mandar con Dio.

FAR SLOZAR. Diloggiare. Cacciar dal-

l'alloggio.

SLUNADA. s. f. Occhiata. Guardata.

SLUMAR. att. Vedere. Scorgere, scoprir cogli occhl, osservare.

SLUMAREGH POCH. Baluginere, Tirer poco di mira. Aver cattiva vista.

Snacel. add. m. Ammaccato. Fig. Svergognato.

SHACCADURA. S. f. Ammoccatura. Ammac-

SHACCADURA. s. f. T. de' Ram. Fitta. Ammaccatura nel corpo di qualche vaso per caduta o percossa.

SMACCADURA. T. degli Oref. Pelle. La maccatura che lascia nell'argento, oro o sim. il colpo de' ferri come ceselli ecc.

SHACCADURÉN'NA. s. f. Ammaccaturina.
Piccola ammaccatura.

SMACCAR. att. Smaccare. Svergognare.
SMACCAR. att. Ammaccare. Alquanto
meno che infrangere.

SHACCAR LA FAZIA. Rompere il muse. SHACCH. s. m. Smacco. Ingiuria, torto, svergogna, disprezzo. Scorno, Disonore. add. Ammaecato.

SMACCIA. add. m. Smaechiato. V. Macciar. SMACCIAR, att. Smacthiare. Lever la macSlavacciar. Dicesi anche per Lagume, Guazzo. V. Lavell.

SLAVACCIAB. att. Dilavare. Consumare e portar via lavando, Immollare.

SLAVACCIAR EL STONEGH. Invincindire lo stomaco. Cagionar vincidezza, mollezza o debolezza allo stomaco.

SLAVACCION. S. m. T. Furb. Cimitero.
Andar al slavaccion. Morire. Audar
tra i più.

SLAVABENT. s. m. T. de' Liq. Abbassamento. Lo scemarsi di forza de' liquori spiritosi, o per l'aggiunta di un poco d'acqua, o per essere spossata la distillazione di quella meteria, dalla quale si ottengono sul finire.

SLAVORAZZAR. att. Lavoracchiare. Lavorar poco, a stento, o di mala voglia.

SLAZZAR, att. Slacciare. V. Deslazzar. SLÉN. s. m. Sellino. Piccola sella.

SLÉN. s. m. T. de' Sell. Arcione. Quella parte della sella e de' basti fatta ad

arco.
SLÉN O SLÀ: add. m. T. di Vet. Sellato. Dicesi quel cavallo che ha la schiena, la quale piega troppo verso la pancia.

SLENGUAZZON. 8: m. Linguacciulo, Linguardo. Maldicente.

SLÉM'NA. s. f. Sellina, Selletta. Piccola sella, ma più grande del sellino secondo la forza del diáletto.

SLEPA. s. f. Schiaffo. Ceffata, gotata, guanciata. Percossa nel volto a meno aperta ma colla estremità rovescia della mano.

SLEPAR. s. m. Mascellone. Guancione, ceffone, rovescione. V. Massion.

SLIBER. S. m. V. Cont. Emicrania ed anche Compressione cerebrale.

Tinan su al schar. Scotennare il sincipite? Non saprei come esprimer meglio un atto, non so se più ridicolo o doloroso, pel quale certi nostri montanari cercano di liberare taluno dall'emicrania o simil malore, tirando tanto i capelli dei calvario al paziente finchè (eredono) la cotenna si stacchi dalle ossa dei sincipite.

SLIGAR. att. Slegare. Sciogliero dai le-

SLIGAR. 28t. T. de' Gioj. Sfasciare. Dislegere le gioje dai vezzi o anelli. SLIGAR I CAN. Sgainzagliare. gliere i cani.

SLIND. add. m. Svelto. Sciolto dell sona.

SLIPPA. s. f. Disdetta. Sorte avversa tuna. V. Deslippa.

SLIPPA. add. m. Disgraziato, Un di disdetta. Si direbbe di perso: sgraziatissima.

SLIPPETE, SLAPPETE. Tiffete, Tôffet ci imitanti il suono dello schiafi re, come il Tiffe Taffe del vocal tano quello del combattere.

SLissip. s. m. Liscio, Lisciamento sciatura. V. Lis e Sbrèved.

DAR BL SLISSID. Lisciure.

SLITTA. s. f. Slitta. Spezie di e senza ruote tirato da' cavalli, pi rere gli uomini sul terreno nev agghiacciato. V. Lessa.

SLOCCAR. att. T. d'Agr. Spulare. la pula, la loppa, o la lolla; cio guscio delle biade che rimane ii nel batterle.

SLOCCHÌ. add. m. Svegliato, Scossi sensato. Così dicesi chi si fa i da uno stato di stupidaggine o d dimento.

SLOCCHIR. att. Scuolere, Svegliar tornar uno in senso.

SLOPER. att. (Dal Ted. Schlasen). mire, e come sost. Riposo.

Andar a Slòfer. Andare a po a cercar domani. Andare a doi Slòfere. V. Slòfer.

SLOGA. Slogato, Dislogato.

SLOGADURA. S. f. T. di B. Art. Pt.
Ornamento aggiunto ad un openon ha relazione coll'opera ste
SLOGADURA. S. f. T. Chir. Stog.
Stogamento, Lussazione. Il dis
delle ossa. Catartismo, ridusi
suo luogo di un osso slogato.
mismo, ripusizione dell'ounero. A
bolo, strumento per rimettere
sto un osso slogato. Banco di
crate, macchina per le lussazion
Storpio, Storpiatura, Storcimen
sa che non ben s'acconcia, o n
conviene.

SLOGAMENT. s. in. Lussazione. Slogi delle ossa dai luogo della natui ro situazione. . Slogare, Lussare, Dislo-

p. Slogarsi, Dislogarsi, Lusloversi di luogo, e si dice prodello ossa, quando per serimovano dalla loro natural

L CORUSA. Scoseiarsi.

T. de' Bast. Sellino. Parte ento da tiro che stà nel luosella e sul quale poggia il ghe.

DEL SLON. Catena. Legno in sa due incanalature nelle quaggia il portastanghe.

L Allungare, Slungare, Pro-

Rallungare.

EL PASS. Affrettare il passo. EL vén, e simili. Temperare co. Vale crescerne la quantifusione di un altro liquore ende più debole.

IL BUDELI. Allungare il collo.

il mangiare.

IL MAN. Alzare le mant. Dimenar le mani, del battere rmente degli inferiori verso i

LA MAN. Allungare la mano.
o dicesi specialmente del-

LA VITTA. Allungar la vita. oltre, ed in gergo si dice e impiccato.

n. p. Allungarsi. Farsi lungo. 188. n. p. T. d'Agr. Accimare. si delle piante quando allunroppo la sua cima.

ES EL Di. Rallungarsi il giorno.

D'INCOEU A DEAN. Allungar da Mandar dall'oggi in domani, Appor code a code.

m. T. di Idr. Dirizzagno.

di un argine che si ingrosgandolo per più saldo riparo.

s. m. T. de Sell. Tiratojo.

arte del tirante che si unisce

NT. s. m. T. d'Astr. Elongaallontanamento di un pianeta rispetto all'occhio dell'osserSLONTANAR. att. Slontanare, Allontanare, Discostare. Rimuovere da sè.

SLONTANARS. n. p. Dilungarsi.

SLONTANARES DA TERA. Allargarei da ter-

SLONTANARES DA UN SIT. Rimuoversi da qualche luogo, Cessarsi, Allontanarsi.

SLONTANARES DA VON. Allienarsi da alcuno, Stranarsi, Abbandonario. Voltargli le spalle.

SLOVA, add. m. Allupato. Che ha sempre gran fame.

SLOVADA. s. f. Pacchiatona, Sparecekiata, Diluviata. Mangiata grossa o ingorda.

SLOVATAR. att. Scuffare. Mangiar presto, con ingordigia e assai. Diluviare, mangiare con voracità.

SLOVAZZON. S. m. Dilavione, Diluviatore.

Mangione.

SLOZAR. att. Sloggiare, Diloggiare. Partirsi o far partire, dall'alloggiamento, andersene o mandar con Dio.

FAR SLOZAR. Diloggiare. Cacciar dall'alloggio.

SLUNADA. s. f. Occhiata. Guardata.

SLUMAR. att. Vedere. Scorgere, scoprir cogli occhl, osservare.

SLUMAREGH POCH. Baluginare, Tirar poco di mira. Aver cattiva vista.

SMACCA. add. m. Ammaccato. Fig. Svergognato.

SHACCADURA. S. f. Ammaccatura. Ammaccamento.

SHACCADURA. s. f. T. de' Ram. Fitta. Ammaceatura nel corpo di qualche vaso ner cadnta o percossa.

so per caduta o percossa.

SMACCADURA. T. degli Oref. Pelle. La
maccatura che laseia nell'argento, oro
o sim. il colpo de' ferri come ceselli
ecc.

SHACCADURÉN'NA. s. f. Ammaccaturina.
Piccola ammaccatura.

SMACCAR. att. Smaccare. Svergognare.

SHACCAR. att. Ammaccare. Alquanto meno che infrangere.

SHACCAR LA FAZIA. Rompere il muse. SHACCH. S. III. Smacco. Ingiuria, torto, svergogna, disprezzo. Scorno, Disonore. add. Ammacoato.

Snaccia. add. m. Smaechiato. V. Macciar. Snacciar. att. Smacchiare. Lever la mac-

BHENZAB. all. Sementare. Mettere la terra a seme. Seminare.

Suzualo. s. m. T. de' Gioj. Smeraldo. Pietra preziosa di un bel verde.

SMERALDER'NA s. f. Smeraldino o Verde eninerale. Sorta di verde così detto perche somiglia nel colore allo smeraldo.

SMERC'. s. m. Esito, Spaccio, Vendita.

Lo spacciare le cose con buona sorte.

SMENDAPATAIL. s. f. Merdellone, Uguanotto. Giovinetto insolente ed incauto.

SHERDAR. att. Smerdare. Imbrattare di sterco, insozzare, insudiciare, sconcacare. Mondar dalla merda. Far mondi i hambini lordati di sterco.

Smeanon. s. in. Merdellone, Merdoso. Imbrattato di merda. Figurat. Arrogantone, arrogantaccio, favone, soffione, gonfiagote, gonfianugoli, palion da vento, scioccone.

Subrdon'na, Swerdonazza. s. f. Mona merda. Si dice per vilipendio a schiz-

zinosa e superba femmina.

Smerglar. att. Piagnuculare, Piangulare, Sbietolare, Belare. Voci esprimenti il piangere rendendo un certo suono doglioso.

SHERGLAR. att. Mugolare, Nitrire, Vagolare ecc. Voce contadinesca che denota in genere il gridare di certi animali, e nel senso vario secondo gli animali stessi. V. Vers.

Susuiu. s. m Smeriglio. Polvere minerale durissima che serve a segare le pietre dure e a brunire l'acciajo. È il ferro ossidato quarzifero dell'Hauy. V. Spontili.

Sweriliar o dar el smerili. Smerigliare. Brudir l'acciajo collo smeriglio ecc.

Substegn. add. m. Munsueto, Manso, Maniero. Persona od animale di carattere trattabile. Domestico, è più propr. agg. di pianta opposto a selvatico.

Shestgar. v. a. Ammansare, Animansire, Far mansueto, Addimesticare, e dicesi delle bestie e delle persone.

SMESTGARES Fig. Apparentarsi, Affratellarsi. Procedere con alcuno con più sicurezza che non comporti la decenza, nè il convenevole. Dimesticarsi, Addomesticarsi, prendersi delle illecite confidenze. SERTER. att. Smettere, Dismettere. Smile g tere un usanza, smettere il ballo, smet-gtere un abito ecc.

SHEZAR. att. Ammezzare, Dimezzare. Dividere, partir per mezzo.

Smilz. add. m. Smilzo, Magro. Ma dicesi smilso chi ha la pancia vuota od è stenuata per poco mangiare, magro; è chi ha poca carne per poco e inmilubre vitto.

SHILZA. s. f. T. Furb. Ganza, Amies, od anche Ragazza.

SMINDGAR. att. Dimenticare, Scordare, Obbliare. Porre in dimenticanza, mettere nel dimenticatojo.

SHIRDGON s. m. Oblioso. Dimenticaticcia: Facile a dimenticersi.

Smindgon. add. m. Dimentichevole, Obblivioso, Smemorato.

MAL DEL SMINDGON. Mule dimenticatojo. com'è quello del parto.

Smixgol. s. e add. m. Mingherlino, Smilzo, Scarso, Sottilino, Magrino. Di membra leggiadre ed agili: anzi magro che no.

Smintén'na. V. Smeatén'na.

Sminuin. att. Diminuire, Menomare, Scemare, Stremare. Ridurre a meso. Suls. V. Camisen.

Snisain. att. Stremare. Ristringere, impoverire, diminuire, scemare.

Suiss. Dimesso. V. Desmiss.

Sniss. s. m. T. Furb. Miccio, Gatto. Snobilia. add. m. Smobiliato. V. d'uso. Sfornito di mobili.

SMOBILIAR. att. Smobiliare. V. d'uso. Sfornir di mobili.

Snoclador. s. m. Smoccolutore. Che smoccola. V. Moccar.

Shoolar, att. Modellare. Far il modello-Shorth. V. Singiar.

Snożuj. V. Sinojar.

SNOEUVER. att. Smuovere, Muovere. Ma per lo più s'intende con fatica e difficoltà. Smuovere la terra, dicono gli agricoltori del muoverla alquanto con qualche istrumento.

Snoja. add. m. Smollato.

Shojar. att. T. de' Lav. Smollare', Dimojare. Tuffare i panni lini nell'acqua avanti che si pongano ia bucato.

Snojanožula. s. f. Vassojo o Tavoletta per dimojare i panni.

. add. m. Tramolliceio. Labrico o, glutinoso, moccicoso.

edd. Mollificato, Ammorbidito.

L. s. f. Ammorbidamento, e
ggeria. Adulazione destra ed
na.

TA SMOLSINADA. Mollificare al-Fig. Piaggiare.

att Ammorbidire, Disasprire, re, Appiacevolire, Imbonire. d. m. Smontato, Shiadito.

tt. Smontare di colore. Dicesi iture che non mantengono il la vivezza del suo colore.

nôsi. Mallo, V. Lama. Lt. Smallare, V. Scocar.

dd. m. Smontato. Sprovveduto llo. B dicesi d'un soldato di is, cui non sia stato dato, o sia mancato per qualsivoglia cavallo. Scomposto dicesi uno le cui parti sieno disgiunte to è chi è sceso da cavallo. ntar.

att. Smontare. Scendere d'alto

att. T. Mil. Smontare. Terdi far la guardia.

R DA CAVALL. Scendere da cappiedare, Appiedarsi. Scaval-

R D' COLOR. Smontar di colore. pallido. e dicesi anche delle che non mantengono il fiore ezza del loro colore, scolorire. a M'ARLOÈUS ecc. Smontare olo. Slegarne le diverse parti er lo più di correggerne qualto.

B. UN CANNON Smontare un Vale scavalcario, levario dal etto.

R UN S'CIOPP. Scomporre uno Sfornire delle sue parti la uno schioppo.

B von, Tirarol. 20, Quietarol., Plucare. Racchettare, quie-

t. e. m. T. degli Arm. Morrumento simile alla morsa, si in mano pe' lavori sottili per compresse le molle nel pella cassa. Smorbà. add. m. Smorbato, e con vace incerta Scompuzsolato.

Smorban, att. Scompuzzolare. Lever la nausea con alcuna cosa che riaccenda l'appetito. Smorbare, levar il morbo.

SMORFIA. s. f. Scoreio di bocca. Auo che si fa sconciando la bocca a beffe e dispregio di alcuno.

Smorfia, Simiton, Desnou. Smorfia. Moina, sceda, lexiosaggine, smanceria, ritrosia. Dicesi de' lezj di donna o timorosa o scaltra o schifiltosa.

FAR DIL SHORFS. Far bocchi, Far le bocche. Aguzzar le labbra in verso uno in segno di dispregio nella guisa che fa la bertuccia. (simia)

SMORFIDA. s. f. T. Furb. Corpacciata, Scorpacciata, Satolla.

Snorfien'na, Smorfiara, Smorfien'na ecc. Sninfia. Lernia, smorfiosa, mormierosa, smorfiosetta, smancerosa, ritrosa, ritrosaccia ecc.

Snorfien'ri. s. f. Daddoli, Fichini, Boccuzze, scede da bimbi.

Snonfion. s. m. Smorfloso, Ritroso, Ritrosaccio, Lexioso ecc.

Smonrin. att. T. Furb. Morfire. Empiere il fusto. Mangiare.

Smongagn'. s. m. Moccio. Quell'escremento del cervello che esce dal naso. Moccieoja, materia simile a' mocci.

Suorgagnènt. add. m. Moccioso, Moccicoso. Imbrattato di mocci.

Snongacnon. s. ni. Maceione. Dicesi ad uom dappoco, quasi non sappia nettersi i moeci.

Smorglament. s. m. Amorazzo. Cicisbento, amoreggiamento, amore.

Smonosan. att. Amoreggiare. Donneare, cicisbeare. Far all'amore, corteggiar donne.

Smonosán. s. m. Civettino. V. Morosán. Smort. s. m. Pullore, Pullidezza. Bianchezza livida che vien nel volto naturalmente e più spesso per paura.

Smoar. add. m. Smorto. Che è pallido come corpo morto. Interriato, e meglio Interrato, dicesi chi è simile alla terra di purgo o color cinerino. Allibito, impallidito per cosa che fa restar confuso. Sbiadito, Dilavato, dicesi di colore che ha perduta la sua prima vivacità. Sparuto, Sparutello, uomo o fanciullo di pora ap-

parenza e presenza.

SEORT. Grasso. Agg. d'oro, d'argente che non è brunito, ed ha il colore naturale del metallo.

DVINTAR SMORT. Impallidire. V. Smortir.

Smortén, Smortétt, Smortott. s. m. Pallidiccio. Palliduccio, pallidetto.

Snortin. att. Smortire. Impallidire, scolorirsi.

Smortin. att. T. di Gualch. Dilustrare. Abbacinare il lustro de' panni.

SMORTIR EL COLOR. Perdere l'occhio. Scapitar d'apparenza.

Smonzà. add. m. Spento, Smorsato. E dicesi per lo più di fuoco.

SMORZADA. s. f. Spegnimento L'atto di smorzare o spegnere un lume ecc. SMORZADA. s. f. T. degli Oref. Grumata. Acqua con gruma di botte.

SEORZADIZZ. add. m. Morticino. Legna che seccatasi naturalmente sul terreno in arbore è facile ad estinguersi nello abbrucciarla perchè non si abbragia.

Smorzadon s. m. Spegnitore, Smorzatore.
Smorzadon s. m. T. de' Pianof.
Smorzatore Traversa impannata che
è come una sordina che da per lungo
su tutte le corde del cimbalo per ismorzarne la vibrazione e il suono,
dal che ne venne il nome di Pianoforte dato ai cimbali.

SMORZADURA. s. f. T. di Mus. Acciaccatura. Sorta di grazia, o vezzo musicale. Groppo, maniera di cantare, o di suonare più note insieme l'una appresso l'altra.

SNORZAMENT. S. m. T. di Mus. Ammorzamento. Quell'abbassamento o passaggio insensibile di voce che si fa da un tuono superiore a un tuono inferiore.

SMORZAR. att. Smorzare, Spegnere, Estinguere. Ma forse dirassi meglio Spegnere o Smorzare il fuoco, Estinguere la sete.

SMORZAR. att. T. di Mus. Ammorzare Abbassere insensibilmente la voce.

Sugazar. att. T. degli Oref. Grumare.
Purgare con acqua e gruma ossin con
grumata i lavori d'oro o d'argento.
Suonzar la calzen'na. T. de' Mur.

Spegnere la calce. Gettar acqua sulla calcina viva.

SMORZAR LA COLDRA. Rappaciare. Calmar gli sdegni.

Smorzen. s. m. Spegnitojo. Arnese di latta cilindrico per uso di spegnere i lumi. V. Smorzepia.

Suonzen s. m. T. Mus. Ammorzatojo.
Sorta di biettina foderata di pelle che
si pone tra quelle corde del pianoforte che si vogliono sorde nell'accordario.

Snorzepia. s. f. Asta. Quella per la più di canna che ha da capo uno stoppino per accendere i lumi degli altari, e dall'altro un cilindretto imbutiforme per spegnerli. Quando si usi per accendere dirassi più propr. Accenditojo, e allorchè si addoperi per spegnere dirassi Spegnitojo.

Snoss add m Smosso, Dal verbo Smovere. V. Smoèuver.

Snoss. add. m. Allentato. E dicesi di chiodi o di altri oggetti congegnati che sieno stati disgiunti o spostati dal loro luogo.

Smostaccant. add. m. Impanieciato. Dicesi di frutti che per essere stati riposti con troppa forza sono pigisti e schiacciati come paniecia.

SHOSTACCIAR. att. Impanicciare. Scofaciare, schiacciare, e dicesi di frutti.

Snostazzada. s. f. Rabuffo, Gridata, Rimbrotto.

CIAPPAR 'NA SMOSTAZZADA. Toccure un rimbrollo, Una sbarbazzata.

DAR DIL SMOSTAZZADI. Affibbiar bottoni senza occhielli. Fare dei rimproveri. Smostazzan. Rimbrottare, Sgridare, ed anche Rinfacciare.

SMOSTRAB. att. T. di Vet. Rovesciarsi la vagina. Chiamasi così nelle vacche quel prolasso assai facile, di più o men grande quantità della vagina, che avvicne abitualmente, o succede al parto.

Smund. add. m. Smurate.

Shuran. att. Smurare. Guastere e disfar le mura. Cavar del muro, levare le cose murate.

Shush. add. m. Svisato, Sgrugnato. Shushr. att. Svisare, Sgrugnare. Rompere il viso, il muso. m. Smussatura. Smussamento.
DLA RASPA. Ratia. Lo smusso
rrotino fa nella rasiera (raspa)
glio rilevaro il riccio coll'acl.

dd. m. Smusso, Smussato. Che iato il canto.

L. S. f. Augnatura.

att. Smussare. Si dice in geel tagliare l'angolo o il canto chessia.

IR. att. T. d'Arch. Smensolare.

e un pesso sottile in cima e
mella base a foggia di mensola.

IR O FAR EL SMUSS. Augnare,
re a ugna. Tagliare o mozzare
oglia cosa, come mazza, trave,
) pietra, in modo che nel printaglio sia largo e grosso, e
ine sottile ed acuto. Dicesi anigliare a schisa, o in tralice,
vartabuono, ed anche Smentare.
att. V. Cont. Mugghiare, Mugl mandar fuori la voce che fa
ame bovino, il che dicesi MugMuggito. V. Vers.

i. f. T. Bot. Senape, Senapa
'isnta annua indigena, che cresce
tea ne' luoghi umidi, ne' rudegli orti, ove si coltiva per race i suoi semi, che servono allicina e come condimento pel
cutissimo sapore. È la Sinapis
di Linn. La Senapa bianca che
particolarmente ne' campi è
Sinapis arvensis da Linn.

LA SNAVRA AL NAS. Venir la , la mussa, o la mostarda al Adirersi.

. add m. Snodato.

ians. n. p. Scavigliarsi. Uscir caviglia. Dinodarsi, sciogliersi di, o congiunture, staccarsi, se-

ccians. n. p. T. d'Agr. Piegaresi delle biade che per l'ondegito che loro cagiona il vento p verso terra le spighe.

idd. m. Indebolito, Inflacchito. to di forze, e dicesi di persona

A. Dilegine. Facile a piegarsi, per lo più di carta, drappi e sim.

SNERVA. add. m. T. de' Gualch. Snerbato, Snervato. Quel panno, che nel garzo, (scardassadura) e nella cimatura ha perduta la sua forza.

Snervan. att. Snervare, Snerbare. Torre il nerbo, infiacchire, spossare.

SNICCIAR. att. Snidare, Snidiare. Cavar dal nido o dal proprio luogo.

SNICCIARS n. p. Snidare, Snicchiarsi.
Staccarsi del suo posto.

SNIZZAR. att. T. de' Taroc. Assortire le messe. Separare le carte figurate delle cartiglie o le coperte dalle carte di palo.

Snopa. add. m. Snodato. Mastiettato mobilmente.

SEODAR. att. Snodare. Contrario di Annodare, Sciogliere. Ma dicesi più spesso in senso di rendere mobile o latino un corpo rigido.

Snotup. s. m. Snodatura, Chiovola. Piegatura delle cose nelle loro giunture. Nocella, specie di palla posta in modo che renda mobile per tutti i versi un qualche strumento meccanico.

SNORUD DEL BOFFETT. Masticitatura. Il punto in cui si congiugne il coperchio del soffietto col palco ed il portacanna.

SNORUD DEL MOLON. Nocea. La piegatura che forma la testa della molla del fucile nell'archibuso.

SNORUD DLA CAGNA. Nodetto. La parte che unisce il dente alla leva del cane. Snorud dl'ALA. Cubito. La parte dell'ala che si unisce al metacarpo o alla parte di essa ove sono le dita.

Snoubla. add. m. Dilombato, Sciancato. Sfibrato, snervato.

Snomblar. att. Dilumbare, Direnare, Sciancare. Fiaccare od offendere con fatiche o percosse i lombi o le reni ad uno.

Snowblars. n. p. *Dilombarsi*. Sforzare i muscoli lombari si che dolgano. Sciancarsi.

SNUDAR. att. Nudare. Spogliar ignudo, denudare, spogliare.

So. s. m. Proprio o Propio. Quello che ci appartiene.

So. pron. d'ogni [gen. Suo, Suoi, Sue.

EL SO COBUR, I SO PIOÈU, IL SO CARTI.

Il and cuore, I suoi figli, Le suo carte. So 1881. T. Furb. In compagnia. Avea del suo. Posse-

dere.

DAR EL SO A CHI L' VA. Dore il proprio di cui è.

I so. I suoi o i parenti. M. familiere.

N'AVER GRENT D' SO. Essere sensa proprio.

ZONTAREGH DEL SO. Metter di bocca. Aggiugnere alla esposizione di una missione parole o circostanze a proprio capriccio.

Sós. pron. f. Sua.

Din LA SOA. Esporre il proprio giudizio, e scherz. Nurrare la propria storiella e sim.

N'esser nica in t'al sol. Aver le paturnie, Sonare a mattana. Better le lune.

STAR IN T' LA SOA. Star sulle sue, Sostenersi. Badare a sè, ai fatti proprj.
TUTT I CAN TRAN DLA COA TUTT I SONAS VOÈULEN DIR LA SOA Ogni cencio
vuol entrarc in bucato. Ognuno dice
la sua. Chi fa la casa in piasza o
la fa alta o la fa bassa. V. anche Sòva.
Soarre. s. f. (dal Franc. Soirée) Veglia.
La serata che si passa in casa altrui
bullando o sollazzandosi comechessia.
Soatt. s. m. Soatto. Specie di cuojo

del quale fannosi caverze ai giumenti. Sonandinum. s. f. T. di Vet. Suggellasiane al piede od Echimosi. Intendesi una macchia sanguigna avvenuta per rottura di minimi vasi comparsa sotto la suola, quando essu viene compressa in seguito a corso su terreni sossosi e scabri, ed anche in conseguenza di cattive ferrature, o di viziata conformazione dei talloni. Può essere secca od umida. Quest'ultima porta il nome di sobbattitura o suola buttula.

Soca. s, f. T. de' Gett. Boccaglia. Il carico de' piccoli getti. In altro sign. V. Sottana e Zoca.

Socconen. att. Soccorrere, Suvvenire, Assistere, Ajutare. Si noti però che Soccorrere è ajutare in un pericolo imminente. Ajutare è giovare per vita e per bentà di cuore. Assistere è sop-

pravegliare per lungo tempo in per la sona al bisogni d'un uomo. Snovenire a è un sjutare che si fa chi non è a stretto dal bisogno.

Soccors. 5. m. Soccorso, Ajuto, Assi- u stenza, Sovenimento.

Soccons. add. m. Soccorso, Ajutato, a Sovvenuto.

EL SOCCORS D' PISA. Soccorso di Pisa o di Paluetto. Arrecar acqua quando la cosa è arsa

Son. add. m. Sode. Duro, non arrendevole, e dicesi per lo più di cosa. Posato, dicesi meglio di persona seria grave.

PARLAR SUL SOD. Favellare in sul sodo. Parlare da senno. Dir daddovero. STAR SOD. Star sodo, star fermo. Non si muovero. Star sodo alla macchia o al macshione. Non si lesciar persuadere nè svolgere a far cheechessis.

TGNIR SOD. Pigliare, Prendere, Tenere. Per esempio:

Toni son st' capell. Prendete, Tenete, Pigliate questo eappello.

Sona. s. f. T de' Vetr. Rochetta, Polveriso. Cenero portata dal Levante della qualo i vetraj si servono per fare il vetro.

Sodar. att. Sodare. Assodare, fermare, stabilire, rassodare.

Sodares. n. p. T. d'Arch. Assestersi. Dicesi della fabbrica che va a trovare il suo sodo col proprio peso.

Sodares, Par Giudizi. Metter giudizio, Fur senno.

Sobistan. att. Soddisfare. Appagare, pagare il debito, aquietare ecc.

Sodisfatt. add. m. Soddisfutto. Appagato o soluto.

Sodisfazion. s f. Soddisfazione. Riparazione, espiamento.

DAR SODISFAZION. Dar soddisfasione. Riparare ad un torto od altro sim.

icius. s. m. Mastello, Bigonela. Vaso di legno sensa coperchio e fatto a doghe, due delle quali siù alte e traforate, per comodo di trasportario. È anche una misura di liquidi e vale la metà d'una brenta. — Si adopera pure qual misura del carbone. Le sue parti sono:

Bos dıl j orècci. . Fori.

Cal . . . Fondo.

Dveli . . . . Doghe.

Orècci . . . Orecchie. Zen'na . . . Caprugini.

Zère . . . Cerchi.

Socci da alsia. Ranniere. V. Sojo-

Sedus DA BAGN. Tinozza. Vaso di legno o di rame ad uso di bagnarsi.

Sotus da sucada. Conca. Vaso di legno gratide e assai concavo a similitudine della bigoncia, per uso d'imbucatare i panni lini. Colatojo, dicesi lo stesso vaso da imbucatare quando è di terra cotta.

Sožuj DA LAVAR. T. de' Lavand. Truo-

golo. V. Bnàzz.

Sotus. s. f. Beffs, Burta, Berta, Soja.
Sotus. s. f. T. de' Birr. Bigoncia.
Sorta di mastello assai grande nel
quale si spilla del tino la birra.

Sotuza. s. f. T. di Cart. Secchia. Truogolo poco dissimile del casciotto nel quale si condiziona il pesto cavato col tozzo dalle pile.

Sozusa. s. f. T. de' Lavand. Conca.

V. Soèuj da bugada. Soèusa. s. f. T. de' Mugn. Soglia.

V. Codilber.

Soèuza. a. f. T. de' Polv. Sedile. Massiccio di mattoni o di pietra, con cui è collegata la ciocca che regge uno dei perni degli alberi di uno dei muluni da polvere.

Sorta di bigoncio così detto dalla sua forma ovale simile alla tinozza da ba-

gneture.

Sonusa del Forno. V. Pèca.

Soèsia pa' uss. Soglia, Limitere. La parte inferiore dell'uscio ove posano gli stipiti.

DAR LA 50èuja. Dur la berta, la so- l

ja, la quadra, e s'intendo per lo più di perole. Dur un piccino alla mano; vale motteggiaro alla siuggita. Dar la cenciata, burlare altrui in fatti o in parole.

Socut. s. m. Sualo, Folda. Disteso o piano di mercatanzie, o di grasce, o di cose simili poste ordinatamente e distesamente in pari l'una sopra l'altra. Strato, Filare. Le disposizioni in piano di quelle terre o cose che cavando si trovano nel seno della terra.

A SOÈUL PER SOÈUL. A suolo a suolo. METTER A SOÈUL A SOÈUL. Stratificare; Assuolare. Por le cosc assuolate l'una

sopra l'altra.

Sodula. s. f. Suola. Quella parte della scarpa spettante alla pianta del piede, e non al calcagno, che si pone in terra. Dicesi anche Suolo, ma in plurale fa le suola.

Soèula. s. f. T. di Vet. Suola. La parte di unghia del cavallo che corrisponde alla pianta del piede e riempie lo spazio compreso fra il lembo inferiore della muraglia ed i puntelli.

Soèula BRUSADA. T. di Vet. Suola abbrucciata. Effetto più grave della suola infiammata per la medesima cagio-

ne. V. Socula scottada.

Soèula dl'affòst. T. Mil. Suola. Asse posto sotto il pezzo che si alza e si abbassa mediante il giuoco della cerniera del meccanismo della puntata.

Soèula scada. T. di Vet. Suota disseccata o inaridita. Effetto che si ottiene quando l'applicazione del ferro caldo non è tale (o per l'intensità del calore o pel tempo di applicazione) da produrre l'abbrucciamento. Il piede vien detto allora alterato.

Soèula scotada. T. di Vet. Suola infiammata o riscaldatu. L'effetto che si produce nel piede del cavallo tenendo troppo applicato il ferro rovente, allo scopo di levare più facilmente l'ungliia, effetto però che si dissipa presto.

Contar cuè la soèula dil scarpi. Tenere a vile.

METTER LA SOÈULA. Risolare.

MEZZA SOEULA. Mezzu piantella. Soeura. s. f. Suora. Monaca, religiosa regulare. Fars sodura. Monacarsi.

Socuer. s. f. Monachine. Quelle scintille di fuoco che nell'incenerirsi la carta a poco a poco si spengono.

Sorà. s. m. Sofà. Sorta di lettuccio da sederc. Ha:

Fiench . . . Fianchi.

Fond o fust . . Sedere. Imbottitura. . . Imbottitura.

Pe. . . . . Piedi. Rolò . . . . Rotolo.

Schinàl . . . . . Spalliera. V. Canapè.

SOFFEGH O SOFFOGH. s. m. Soffogamento.
Impedimento del respiro.

SOFFEGH O GRAN CALD. Caldaccio. Gran caldo. Afa, Afaccia. Vampa affannosa, fastidio, inquietudine proveniente da soverchio caldo, o gravezza d'aria.

Soffion. s. m. T. Mil. Soffone, Maniachetto. V. Manes.

Soffiz, add. m. Boffice, Soffice. V. Te-

Soffogan add. m. Soffocato, Soffogato. Soffogan att. Soffocare, Soffogare. Im-

pedire il respiro.

SOFFRIR. att. Sofferire, Soffrire, Comportare. Tollerare ciò che non si può impedire.

Soffria. att. T. d'Arch. Risentirsi. Parlando di edifizi, vale dar indizio di patimento, far pelo.

Sopistican. alt. Sofisticare. Sottilizzare, eavillare.

Sorietica. add. m. Sofistico, Fisicoso, Schifiltoso per fantastico, stravagante, ritroso.

Sofitt. s. m. Soffitta, Soffitto. Stanza a tetto. Si dice anche d'una sorta di palco (tassell) Soffittone accr.

SOFITTA S. f. T. di Teat. Soffitta, Cielo del palco. La parte superiore del palco scenico de' teatri d'onde si calano le scene o dove si ritirano.

SOFITTAR. att. T. d'Arch. Soffittare. Far la soffitta, impalcare.

Sofrizer. V. Sufrizèr.

composizione.

Soga. s f. Fune. Corda grossa. = Trapelo. Sorta di canapo con uncini che serve per trainar pesi e barche per acqua. Soggatt. s. m. T. di Pitt. Tema, Soggetto. Argomento o concetto di una Soccètt. s. m. T. di Teatr. Me fuori, Scenario. Quel foglio el appicca al muro dietro le scene chè colui il quale assiste possa fi scire i recitanti aggiustatamente tempi debiti.

Soggètr. add. m. Soggetto. Diper te dall'altrui volontà per ordine g chico. Sottoposto, pare dicasi n chi serve per prezzo ad una per Cattiv soggètr. Malbigatto.

Soggettan. all. Assoggetture, Sotton

Soggettén, s. m. Iron. Suggettino. 1 tristo.

Soggetton. s. m. Soggettone. Personalto grado o di qualità eminenti Soggezion. s f. Soggezione, Sottom ne, ma la soggezione suppone la lenza e nella sottomissione si ripiù o meno libertà di moto.

Socuerr s. m. T. d'Agr. Capestro ne con che si legano gli animeli mangiatoja, o medianto la que

guidano aggiogati.

Socliera s. f. Calderotte Caldaja gi per uso di rigovernar le stoviglie volgo de' guatteri dicesi più s Bacciacia V.

Soja. s. f. Minchionatura, Corbella Canzonatura, derisione, beffeggis to, molteggio.

Soja. So io. Unione della prima sona del verbo sapere coi pro usata in moltissime frasi come pi Soja mi! Che so io! So assai, molto! e sim.

DAR LA SOJA. Sojare. Dar la Canzonare, cuculiare, mettere in zone.

Sosizz s. m. Bigoneia sdruscita; versa, che si sfascia, cattiva, ecc. Talora lo diciamo anche per goneione, bigoneia grande. — Ma priamente è così chiamata la Big delle immondizie dei detenuti.

Soien. s. f. Bigonciajo. Artefice che pone bigonce. Barlettajo, facito barletti o barilette. Le operazion strumenti e le cose ad esso atti

# OPERAZIONI DEL BIGONCIAJO.

## STRUMENTI DEL BIGONCIAJO.

da zerc'. . Banco. . . . Cavalletto. . . Brocco. èlla . . Mannaja. . . Tirafondi. . . Sederino, Ceppo. roèul . . . Spina. l da gassa. Coltello da cerchi. l pr'i zerc'. Spaccherello. l tort. . . Coltello a petto. . Mazzo. èul. . . . Modano. . Piegatoja. ora. . . Pialletto torto. . . Fattore. nta. . . Ascia. inch . . . Ceppo. raroèula o Asda pett . . Guardapetto. la . . . Cocchiumatojo. . . . Capruginatojo.

# COSE ATTINENTI

# AL BIGONCIAJO.

gliolo.

goncia, mastella.

Sojoèula. s. f. T. de' Fornaj Pozzetta. Piccola tinozza in cui si immolla lo spazzatojo de' forni. Concolo, dicesi più propr. il bigonciuolo del lievito. Sojoèula. s. f. T. de' Lavand. Conchetto. Piccolo vaso da bucato. Ranniere. Vaso a similitudine di piccol doglio, che riceve o tiene il ranno che passa dal colatojo o dalla conca.

Sojoèula. s. f. T. de' Polv. Tinozza. Bigonciuolo conico cerchiato di legno entro il quale ponesi la polvere allor-

chè si leva da mortaj.
Sologula. s. f. T. de' Stracc. Maceratojo. Sorta di mastello entro il quale si fanno macerare i guscetti prima di porli sullo straccione.

Solon. s. m. T. de' Lav. Mastello, Tinello. Vaso di legno simile ad un tino ma meno alto entro il quale si fa il bucato in vece della conca: In altro signif V. Bagn.

Sol. s. m. Sole. Pianeta che illumina il mondo e conduce il giorno.

Sol. T. Furb. Fuoco.

SOL CHE BRUSA. Sol che abbronza, o cocente.

Sol smort, shidved. Sole annacquato, Solicello. Sole abbacinato.

ANDAR ZO EL SOL. Andar sotto il sole, Colcarsi. Tramontare.

Aven QUATTER GARATOR AL SOL. Avere al sole, oppure Avere del suo al sole. Vugliano possedere beui stabili. Aver terra al sole.

BATTO DAL SOL. Assolato, Soleggiato. Colp. D' sol. Solinata, Solata. Colpo di sole coccute.

Dan et sol alla nona. Soleggiere. Dicesi dei porre il grano o qualsivo-glia altra cosa al sole, all'effetto di asciugaria.

EL CALOR DEL SÓL. Soleggiato. V. di reg. L'azione calorifica e continuata del sole.

GRIR SU EL SÔL. Spuntar il sole. Sorgere, nascere il sole, farsi giorno.

GUARDARS O VOLTARS INDRÉ EL SÔL. Insaccare. Dicesi del sole quando tramonta attraverso d'una bassa striscia di nebbioni densi, essendo il cielo altrove sereno.

IN TL ANDAR ZO EL SOL. Al dichino o chino del sole. Sul tramonto.

METTER AL SOL. Soleggiare, Assolinare.

Occ' del sole. Occhio di sole. Siera del sole.

QUAND EL SÔL EL S' VOLTA INDRÉ, TUT-TA LA NOTTA AGE PIOEUVA ADRÈ. Quando il sole insacca in Giove, non è sabato che piove.

S'EL SOL DASS MAI IN T'IL HE PRESTEI! Se la palla balza in sul mio tetto! Se pesso pigliare la fortuna pel ciuffetto! Se quella eiechina volesse girar bene! Se fortuna mi arridesse. Sorta d'Interjez.

Spraa B' sol. Finestrata di sole. Dicesi quando s'apre a un tratto un ammasso di nubi, per cui passa il sole. Stan al sol. Assolinarsi. Fermarsi

in un luogo dove dà il sole.

VA EL SOL VA. Vanne al sole, cioè cedi a me, ritirati riconosci la tua inferiorità.

Sol. Solo. Non accompagnato.

Doy ANNI E un corp son. Due anime in un nocciolo. Dicesi di due amicissimi fra loro, che pure si chiamerebbero fratelli giurati. Essere pane e cacio, anima e cuore.

Sol. avv. Solo, Sollanto, Solamente. Star sol. Tenere la solitudine.

Sol. s. m. T. Mus. Sol. La quinta delle note musicali.

Sold. add. m. Solettato.

Soladura. s. f. Solettatura. Il solettare le scarpe, metter loro le suola. Risolatura. Il solettar le scarpe di nuove. Solan. s. m. T. Bot. Solano, Solatro.

Pianta di due spezie: l'una di nifera, l'altra furiosa. La prima tu tra noi è la *Physolis se* Linn. L'altra è una varietà di ladonna.

Solar. s. m. Granajo. Stanza a cui si ripone il grano. Solojo il piano che serve di palco all inferiore e di pavimento alla re. V. Granar.

Solar. s. m. T. de' Polv. St.
Luogo destinato a stendervi la
re da fuoco per farla seccare
Solar. att. Soleggiare. V. Di
Solar att. T. de' Calzol. Sole
lettare. Mettere le suole alle
stivali ecc. Risolare, mettere
suola alle scarpe. V. Arsolar.
Solar. att. V. Coni. Arangle

Solar. att. V. Cont. Assuok sporre a suoli.

Solizz. s. m. T. Furb. Manuteng tien mano.

Solca. s. m. T. d'Agr. Solco.
che si lascia indietro l'aratro
dendo o lavorando la terra, e
si va affondando nelle testate (
po col badile. Solcomaestro,

che divide una porca dell'alti Solcii an testana. T. d'Agr solco. Quel solco che si fa de' solchi arando, perchè precque di essi solchi e guidile i campo.

Solch Armondador. T. d'Agr. Solchi più larghi e profondi c tri che tagliano la terra in vi e si dirigono fuori del camp sua parte più bassa per fac socio delle acque soprabbonda Solch tort. T. d'Agr. Solco do. Quel solco imperfetto, che avvertenza degli aratori suol nascere nella porca.

Solch Trasvach'. Aequajo, a equajo. Quel solco a traverso po che si fa per ricevere l'ac gli altri solchi e trarnela fuor Ann'aven mar solch Dritt. . ter cavare buccia da una cos Far i solch. Solcare. Far nella terra. Menare i solchi. Occhètt. s. m. Solchetto, Solca.

Solchètt. s. m. Solchetto, Solce colo solco, fossatello. Occhietti

fa coll'occhio del marrone neli preparata per piantarvi piante itacee.

ETT DLA STALLA. Scolatojo, Rosolco fatto di mattoni per colntro il quale si raccoglie, spazvi scola, il pacciame e dai**to. Fognuol**o, condot**to** o foro porgare dalle stalle le immon-

m. Soldo. La ventesima parte itica nostra lira cioè di quella a vecchia o Borbonica non che Imperiale e della Farnese. V.

Bicc', Dinar, Borr, Quattrén, ecc. Soldi, Danari, Contanti, , Quattrini ecc. Le monete in

s. m. Soldo. Paga, stipendio,

IMPRESTA. Danari ripresi, cioè prestanza.

DI SOLD MOLTBEN. Esser danajoer molti danari.

IN DI SOLD. Essere in quattrini. in adoss I sold. Aver danari (Franc.).

a su di sold. Entrare in de-Riscuotere.

AR DI SOLD. Toccar denari. I SOLD DA MANEGGIAR A J ALTER re baloceare il danaro in man

ÉN FA EL SOLD, E L' SOLD FA LA I picciolo a picciolo si fa il

M SOLD A RUD, A BATALION. Far a bussa. Guadagnare quattrini a guantità.

D VAN ADRÈ AI SOLD. La roba s roba.

A DESNOÈUV SOLD A FAR 'NA LIir fra due soldi e ventiquattro

, FINA L'ULTIM SOLD. Pagare a voldo: Pagar il lume e i dadi. SPENDER I SO SOLD. Sapere spenı sua lira per venti soldi. IN T'I SO DU SOLD. Star ne' suoi

IN T'I SO ZINC SOLD. Stare sul-Star sostenuto.

SOLDA. s. m. Soldato, Milite, ma soldato dicesi da soldo chi milita per prezzo, milite chi serve la patria per amore o per solo dovere, e ben dice il Tommaseo che gli Svizzeri sono mi-liti in casa, soldati fuori. Mititare in senso di soldato o di guerriero non è usato da buoni scrittori Italiani.

SOLDA A VITTA. Stunziale.

SOLDÀ D' CAVALLERIA. Cavaliere. Soldato a cavallo.

SOLDA DEL PAPA. Fig. Soldato da chiocciole; soldato del Tinca, che ve ne volevano trentesei a cavar una rapa. Soldatello, soldatuccio.

SOLDÀ DEL TRENO. Soldato del treno. Quel carrettiere armato che conduce le carra del treno dietro gli eserciti. Bagaglione, dicesi chi porta il bagaglio. SOLDA D' FANTARIA. Funte. Fantaccino, soldato a piede.

SOLDA D' GUARDIA. Guardaposto. Soldato messo a guardia di alcun posto. Solda Paisan. Guardia forese. Soldato forese.

SOLDA SEMPLIS Comune. Soldatino.

Andar soldà. Entrar soldato.

DA SOLDA. Soldutescamente.

FAR EL SOLDA. Militare. Servir nella milizia, far il soldato, essere soldato. FAR SOLDA. Fig. Imbrogliare, Prendere al boccune, Far pagare lo scotto e simili.

FAR DI SOLDA. Assoldare. Soldare, incaparrare o staggire soldati.

SOLDADAJA. s. f. Soldataglia. Moltitudine di vili ed inesperti soldati.

SOLDADAZZ. s. m. Soldataccio. Peggior di soldato.

SOLDADÉN. B. f. Soldatino. Soldatello, Soldatuccio diminut. di soldato. Noi diciamo per lo più soldaden dei figliuoli di soldati, alunni o allievi di un corpo militare.

Soldisoev s. m Danajuoli, Danajuzzi. MUCCIARES DI SOLDAJOÈU. Aggruzzolare qualche soldarello.

Soldatesca. Soldateria, Soldatesca. Adunanza di soldati.

Solden. s. m. Soldino. Diminut. di soldo. Soldon, s. m. Bagherone. V. Bagaron.

1 solpon. I dindi. Così parlando co' fanciulletti sogliam chiamar i danari.

Solén. s. m. Canavaccio ed anche volg. Canovaccio. Sorta di tela canapina grossa e ruida. Dicesi Traliccio, quando è assai grossolana e si rada che quasi traluce.

Solen da imbottir. Bugrane. Quel traliccio forte di cui si servono i sartori per mettere al di dentro di alcuni luoghi degli abiti, per tenerli più saldi.

SOLENNITA. s. f. Solennità. Giorno di gran festa o pompa. Fig. Sole gagliardo, il saettare, il battere, lo sferzar forte del sole.

Soletre. s. m. T. di Mic. Fungo Jozsolo.
Fungo cattivo, gialliccio, detto da
Linn. Boletus inanis.

Soletta. s. f. Soletta. Quella parte delle calze che si mette sotto ai piedi. Pedule.

Soletta.s. f. Voce Borgh. Rasiera. V. Raspa.

Solfa. s. f. T. Mus. Solfa, Zolfa. Le note musicali e la musica stessa.

FAR LA SOLFA. Fig. Soffiare. Riferire segretamente i fatti altrui a persona che comunquemente sovrasti.

SOLFARAR. att. Intingere. L'atto dello immergere gli stevenetti nella così detta Zolfiera perchè restino ricoperti nell'estremità di materia fosforica.

SOLPARARA s. f. Zulfieru? Aruese dentro il quale si prepara la materia fusforica che serve ad accendere i solfanelli fulminanti.

Solfanello, Zolfanello, Zolfanello, Zolfanello, Zolfurino. Fuscello di gambo di canapa o d'altro, intinto da due capi nello zolfo.

Solpanén. s. m. T. Bot. Erba zulfina, Loto domestico, Meliloto. Pianta biaunua, che fa fiori piccoli di un giallo pallido, che aromatizza seccata il fieno tra cui cresce. È il Trifulium melilota indica di Linn.

Solfanén a spregament. Fiammiferi. Fuscelletti con capocchia infiammabile che strisciata su corpo ruvido s'accende.

TGNIR DA CAT I SOLFARÉN. Guardarla nel lucignolo e nell'olio. Curar le minime quanto le gravi cose perchè il proverbio dice: Molti pochi fanno un assai.

Solfaninan. Zolfanellojo.

Solfatara. s. f. Solfanoria, Zolf
Luogo ove si cava e si lavora il
Solfit. s. m. T. de' Sell. Solfietto.
cie di tettuccio de' mantici delle
rozze fermato con due perni,
buttarlo giù ed alzarlo secondo
sogno

Solfè da cavall. T. de' Passar dovano da cinghie. Sorta di tes foggia di gran nastro per uso d

ghie di lusso.

Solving. s. m. T. Mus. Solfeggio. 1 e l'azione del solfeggiare.

Solfeggiatore. Che sa di solfeggi Soffone. Spia.

Solvesgiaa att. T. Mus. Solfegi Solmizzare. Canter la solfa. Vi zare, vale solfeggiare colle sole li. Fig. e in mal senso Bussare flare, far la spia.

Solven. s. m. Zolfo, Solfo. Minere to di materia che tosto si accen

anche Solfarén.

Solfer. T. Bot. Erba vetturina. ta che nasce ne' campi con fior coli, gialli a spighe, dalla quale stilla la famosa aequa di Tribo serve per la concia di alcuni tal È il Melilothus officinalis Linu. Solfer. s. m. T. Furb. Vino l. Dar el solfer. Solfare, Zolfare fumare, mondar collo zolfo. Inti si dice dello immergere i capi c fanelli nel sollo strutto boglieni chè vi si appicchi.

Soli. add. m. Piallato, Levigato. senza alcuna irregolarità. Liscio,

pio, senza ornati.

Solia. s. f. T. de' F. Ferr. Soglia. S ga di ferro che si mette appiè de toni.

Soliana. s. f. Aliana, Terrazzo, dere. V. Terrazza.

Solian, att. T. di giuoc. Scompa Mettere sola una carta che stav con altra del seme stesso.

SOLIERA. V. Soglièra.

Solin. add. m. Solido. V. Sod.

Solidali. add. in. T. Leg. Solidari bligato in solido, cioè insieme. Solisdan. v. a. V. Cont. Sollecitar idd. m. Solito. Che è di uso.

a solit. Solere, Avere in costuper consueto.

BOLITA SINFONIA. Sempre quella a, È cangiato il maestro di lla, ma la musica è sempre Al solito, giusta il consueto, lo il solito.

s. m Solitario? Pietra prezioper essere assai grossa e bella
a da sola, e si porta per lo più
ngo avvistato.

ram. s. m. Rubesto, Ferastico. che fugge ogni compagnia per da solo. Solivago, dicesi chi ama vagando da solo.

rant. add m. Solingo, Romito, Di-, e dicesi di luogo non frequen-Solitario di passora verme o p del solitario, di vita solitaria

. add. m. Sollo, Soffice, Boffice. i di cosa non pignata o calcata. vato. Dicesi di un malato che abentito qualche alleggiamento Al-Ristorato, Riconfortato oppure lato.

n att. Sollev. e. Levar su Fig. Lore. Far insorgere.

LEVAR att. Figur Sollevare, Ralr l'animo. Dar un po di sollievo

FATOR. S. M. Cavalocchio, Solleire. Chi per mercede sollecita le altrui presso i curiali, riscuote ti per altri ecc.

s. in. (Dal Franc. Souliers). Scar-

s m. Sollievo, Alleviamento, 1110, Asolo.

o che il sole è ne' tropici.

n. s. f. Risoluzione. Iscioglimento ibbio, quistione ees.

zion. s. f. Assoluzione, Proscionto da peccati e fig. Condonadi debiti, di obbligazioni

att. Assolvere, Prosciogliere. V.

.. add. m. T. Leg. Solvente. Che, che può pagare.

. f. Soma. Il carico che si pone menti.

Adrè la strada a s' giusta la soma. Per la via s' acconciano le some. In operando si superano le difficoltà.

METTER LA SONA. Assomare. Portan la sona. Someggiare.

Roba da sona. Roba somaja. Si dice quella che può caricarsi sopra un giumento.

Sonacch s. m. Sommacco. Cuojo concio colle foglie dell' arboscello chiamato con tal nome ossia del Rhus coriaria L. Sonan. V. Somma, Sommar ccc.

Sonaria. s. f. Somara. Asina.

Sonan. s. m. Somaro, Somiere, Giumento, Asino. — Somarino diminut., Somaraccio pegg. V. Asen.

Soura. s. m. T. degli Org. Somiere. Quella parte dell'organo che resta immediatamente sotto le canne. Vi sono due sorta di somieri, uno a tiro, l'altro a molle o a vento. Ha per lo più

Bus . . . . Canali.

Linguètti . . . Ventilabri.

Sometta. s. f. Sometta, Sometta, Piccola soma.

SOMIAR, V. Somiliàr.

Somiliant. add. m. Somigliante, Rasnomigliante, Somiglievole.

Somilianza, s. f. Somiglianza, Assomiglianza, Rassomiglianza.

AVERGH DLA SOMILIANZA. Tenere o avere somiglianza.

Somilian. att. Somigliare, Rassomigliare. Assomigliare.

SONILIAR A SO PADER. Padreggiure,

Fur ritratto del padre.
Somilian a von. Arieggiare alcuno.

Far ritratto di uno.

Soniziar un po. Arieggiare. Aver convenienza

Sommernan. att. Somministrare, Mini-

Somissione. Sommissione. Sommics-

Sonma. e. f. Somma. Quantità. Sommato, il risultato, o la somma d'un conto di più partite.

IN SORMA DLA SORMA In somma delle somme. Per final conclusione.

SOMMAR. att. Sommare, Supputare Raccorre i numeri, far la somma, il sommato. Sountta. s. f. Alquanta somma, Danajuolo. Piccola somma di danaro.

Soundn'na. s. f Grossa somma.

Sonossa. s. f. Sommossa, Sollevazione. V. Rivoluzion

Son. s. m. Suono. Il suon della voce, il suono d'un istrumento ecc.

Son celest. T. Mus. Suono celeste. Suono di somma dolcezza che si otticne sul pianoforte mediante la pedaliera celeste.

Sôn d' campanén. Squillo.

Són de scatla T. di Vet. Suono matto. Dicesi quel rumore che si ottiene percuotendo lo zoccolo di un cavallo quando vi sia il distacco della muraglia in qualche punto.

Sonà. add. m. Suonato. Da suono e in senso di tempo. Passato.

Sonà campani! Sonate un doppio. Dicesi per maraviglia, ma più spesso per ironia quando uno fa bene una cosa, che per solito fa sempre male.

Sonada. s. f. Sonata. Il sonare; ma con determinata lunghezza di tempo.

Sonada s. f. Senata (Fior.). Tanta roba quanta cape in seno o in un seno.

SONADA. s. f. Tocco, Butta. Avviso dato senza parcre. Fig. Rovescio di bastonate, Bruvata ecc.

Sonada Longa. Scumpanellata.

Sonada noidea. Stampita. Suonata per lo più stucchevole come quella che fanno i ciechi cantando per istrada qualche canzonetta

ANDAR ADRR A LA SONADA. Accomodarsi alle batute. Secondare l'altrui unore.

Andar in sonada. Spossarsi, Abbattersi, Non durarta. Dicesi di cavallo o simile che per poco di fatica infiacchisca. Sonare il corno, dicesi fig. de' carnami e camangiari, quando cominciano a spirar mal odore. Scherz. Inciuscherarsi, prendere la bertuccia avvinazzarsi.

Sonadén'na. s. f. Sonatina.

Sonanda. s. m. Suonatere. Che suona o fa professione di suonare, che dall'istrumento prende spesso altro nome come per es.

Sonador da arpa. Arpista.

SONADOR DA BASS. Bassista.
SUNADOR DA CLARINETT. Clarii
SONADOR DA CONTRABASS. Cont
sta.

Sonapón da coben. Cornista, dore.

SONADÓR DA ORGEEN. Organisi SONADÓR DA PIAN E PORT. Pia SONADÓR DA PIATT. Catubista. tor di piati metallici o catube. SONADÓR DA PIVA. Piva, Cornar. SONADÓR DA TIMPEN. Timpani. SONADÓR DA ZIMBOL. Cembalis SONADÓR D' CHITARA. Chitarri. SONADÓR D' CONTRABASS. Cont. 81a.?

SONADÔR DE TROMBA. Trombet SONADÔR DE TROMBON. Trombe SONADÔR DE VIOLA. Violista. SONADÔR DE FLAUT. Tibicina.

Sonador de violen. Violinist Sonador d' Pagott. Suonator gotto.

SONADOR D'OBOE. Oboe (Bors.

Sonadora, s. f. Suonatrice.

Sonadonèll. s. m. Strimpellatore lajo.

Sonadoron. s. m. Gran suonator ninestro di suono.

Sonas. s. m. Sonaglio. V. Ciocca Sonas. s. in. Minchione. Ba babbeo, balordo. Fig. Granelli coli.

Averen Pien I Sonds. Esserne stucco, ristucco, infastidito.

AVER FORURA DI SONAJ, AN GNAN PR'I SONAJ. Aver uno servizio: Aver uno nella taca zoccoto, nello zero, in cupu forame ecc. Modi bassi per es che non ci cale di uno.

DI SONAI! SONAI PO! Finocch che fritte! Zucche marinate! che marine! Esclamazioni u chi non menando buono il c trui, ha che dire in contraric FA A MOEUD D'UN SONAI. Fa d'un pazzo, oppure Se vuoi modo d'un pazzo. Modo che pone ad un consiglio che può disgustoso a chi lo riceve.

IL SONAI. Fure il norri, lo noil baseo, l'indiano, il nescio, veri, il musone, la gatta moraddormentato: Fare a cheti-Fingere o simulare semplicità ranza per proprio interesse.

NAI. Soppiattone, Sorbone. Uouto che fa l'innocentino.

IN TI SONLJ. Fare smuovere il Torre il capo. Infracidare, seconnojare, infastidire.

1 SONAJ. Venir la muffa al na-

EL OGNI FEDEL SONAI. Essere pe' boccali, Saperla i pescioisserne pieno il paese. Sapersi sa da tutti.

. f. Bagges. Babbales, babbac-

.. s m. Cassatello. Omicciuolo.
LA. s. f. Scriatella. Femminetta.
18ja.

s. m. Ciondolone. Colui che non sei le mani di nulla. Altr. Ba-, baggianaccio.

. V. Sonaj.

- s e add. m. Sonnambulo, ibulo e grec. Ipnobate. Colui no e addormentato, sorge di ammina, ed esercita varie opecome fosse svegliato.
- . s. m. Sonamento. Il sonare usiamo più spesso in senso di mio.
- L Suonare e meglio Sonare.
- . att. Pig Sonare. Dicesi copere per putire. V. Campanar.
- att. V. Contad. Sembrare, e sim.
- A BOTT. Rintoccare. Sonare a separati.
- A LA LONGA. Sonare a dilun-
- A RACOLTA. T. Mil. Suonare a z. V. Batter.

BEN. Sonare maestrevolmente.

CAMPANA MARTELL. Sonare a

Stormeggiare. V. anche Martiàr.

CON ANNA. Suonar con espres
dicesi di chi suona strumenti

o da fiato.

Sonar da Festa. Sonare a festa, o a gloria, e dicesi anche Scampanare.
Sonar da mort. Sonare a morto. Sonare l'ave maria de' morti.

SONAR EL CORO. Suonare a capitolo. SONAR EL MEZDÌ. Sonare la saluta sione angelica.

SONAR EL TEDEUN. Suonare a Dio Lodiamo.

Sonan BL TEMP. Suonare a mal tempo o a tempesta.

Sonar El Vesper. Suonare a vespero. Chiamare alle preci vesperali.

Sonar IL J' on Sonare, Battere, Scoccare le ore.

Sonar in terz o a doppi. Sonare a doppio o un doppio, cioè più campane ad un tratto.

SONAR I SANTUS. Sonare al santo-SONAR I SOLD. Contar i danari, Sgattigliargli. Pagare.

Sonar La Bendizion. Sonar a Signore (Sacch. N.º 192).

Sonar La Berloca. Suonar a mangiare. Dare colla campana e col campanello il segno di andare a tavola.

Sonar la campanela. Somere à co-prisuoco.

Sonar La Comunión. Suonare a co-

Sonar l'agonia Suonare a agonia. Sonar la messa. Sonare a messa.

Sonar La Musica. T. di Vet. Essere sibiloso. E dicesi di quel cavallo che è malato di sibilo o che manda rantolo acuto nel correre.

Sonar La Predica. Sonare la predica. Sonare la campena del com une in occasione di publico gastigo. Il nostro detto venne per avventura dall'uso che un tempo si aveva di suonare la stessa campana per chiamare il popolo ad ascoltare qualche pubblica aringa, che vuol dire allocuzione, discorso, orazione, diceria, sermone, concione. Sonar La stmana. Fr. del Cont. Acciotolare qualtrini. Dimenarli nelle tasche e farii sonare come fa spesso chi

ne ha pochi e di rado.

Sonar l'avenania. Suonar l'ave o l'angelus.

Sonar La Zafrana. Sonare a lavoro

o a scoprifico? Non ho trovata frase più affine al significato del nostro dialetto che appunto indica il chiamar a lavoro gli artigiani.

Sonar L'ora d' nort. Suonare l'avemaria de' morti.

Sonar Mal Strimpellare, Squitterire. Suonare a mal modo uno strumento da corda. Carminare, suonar malamente uno strumento da fiato.

SONAR 'NA CALENDA. Sonare un cariglione. Surta di suono di campane che rende armonia.

SONAR PR' BL FORUGE Sonare a fuoco SONAR PR UN ANGEL. Suonar la gloria degli angeli.

\* Sonar un s'ciapp, un pugn'. Appoggiare un pugno, Appiccicare uno schiaffo ecc.

Sonia von. Sonare alcuno. Vale percuoterio, batterio.

METTERS A SONAR Dar nelle campane.
Sonara. s. f. Cascaggine. Inclinazione a
dormire. V. Sonnara.

Sonanta. s. f. Sentenziare o Infliggere ung pena, un castigo. Accoccarla, Sonarla ad alcuno. Vale farlo stare al partito che si vuole.

Sónda. s. f. T. d'Agr. Succhio, Succhiello, Trivello Strumento di cui servonsi gli agricoltori per scandagliare i terreni.

SONDA. s. f. T. degl' Idraul. ed altri. (Dal Franz. Sonde) Scandaglio, Piombino. Palla attaccata ad una corda detta Sagola da scandaglio per iscandagliare il fondo delle acque.

SÓNDA. s. f. T. Mil. Spilletto. Strumento de' cannonieri per scandagliare la lumiera de' cannoni.

Sónda da cerusica Tenta, Specillo, Specchietto. Sotule istrumento col quale il cerusico conosce la profondità delle ferite e ve n'ha d'acciajo e d'argento. Tenta scanalata, Tenta incerata. — Melosi, l'esplorazione che si fa mediante lo specillo.

SONDAR. all. Scandagliare, Tentare, Succhiellare.

Sonen po! Interj. Finocchi! V. Sonaj. Sonenia. s. f. T. degli Oriv. Soneria. V. Battaria.

Sonètt. s. m. Sonetto. Composizione no-

tissima di quattordici versi. Fig. Son mettino, breve sonno. V. Sonnett. 
Sonett balond. Sonettena Sometto cattivo.

SONETT CON LA COVA. Sonetto caudata. COL CE' FA 1 SONETT. Sonettante. Sonettista, Sonettistore.

FAR DI SONETT. Sonettizzare, Sonettare. Comporre, spiatellare sonetti. Sonetten. s. m. Sonettino. Sonettuccio, dim. di sonetto. Sonettone socr.

Sonn. s. m. Sonno. = Ipnologie, trattate del sonno. Antinarcotico che è contro il sonno Insonnia privazione del sonno. V. Dormir e Insoni.

SONN ALZER. Sonno sveglievole. Sonn DL'ALBA. Sonnellin dell'oro. Sonn Dun. Sonno profondo.

Sonn tènes. Sonno léggiero Cascar o crodar da La Sonn. Murire, Cascare o tracollar di sonno. Aver grandissima voglia di dormire.

CAVARS LA SONN. Fare una dormi-

CIAPAR EL SONN. Pigliar sonno. Attaccare il sonno.

ESSER TRA LA VEGLIA E L'SONN. Essere = 0 stare fra il dormiveglia.

FAR GRIR SORN. Indur sonno, . on- , nare. Conciliare il sonno.

FAR PASSAR LA SONN Levare il sonno.

FAR TUTT UN SONN Dormire un sonno intero.

FAR UN SONN. Schiacciare, Dormire, Fare un sonno. Dormire alquanto.

TRA LA VEGLIA E L' SONN. Sonnac-

Sonnia. s. f. Sonnoleriza, Caseaggine. Inclinazione a dormire o per sonno, o per debolezza. Morasmo, continua propensione al sonno. Leturgo, Litargia, oppressione di cerebro cagionante obblivione e continuo sonno.

SONNETT. S. m. Sonnetto, Sonnino, Sonnellino. Sonno breve.

FAR UN SORNETT. Velar l'occhio, Sonnecchiare, leggiermente dormire.

Sonnion. (In) Sonnacchioni. V. Iusonion.
Sonona. (Darge D') Fur ambassi in fondo. Mandar a male i proprii averi.
Far del resto = Lavorare a muzza e stanga, Mettercisi coll' arco dell' usso. Impegnarsi nel lavoro ardente-

Z. ppare, Strimpellare, dicesi ar male un istromento. Pestare atti di cembalo.

d. m. Sonoro. Che rende suono. udd. m. Suntuoso, Sontuoso. di grande spesa.

f. Sugna, Sugnaccio. Ma sugna più propr al grasso che si l sugnaccio, che è quella parte so che è intorno agli arnioni jali.

m. Sudicione, Sciatto. Dicesi no carico d'untume o cui piaccia no ugnersi il grifo.

Supi.

LITA. Sopire, Ammorzare. Com-

att. Sopportare, Comporture, re. Aver la vita in pazienza, re con forza gl'incontri avversi. at. add. m. Supportabile.

m. Soffio. V. Boff att. Soffiare. V. Boffar. AR O Soppiars El MAS. Soffiare arsi il naso. Trarre dal naso:

s. m. Soffietto. V. Bossètt.
s. m. Soffiene, Sussurone. Despia.

s. m. Sopraveste. Qualunque che si porti sopra l'altre. Sop è voce d'uso. Sortù è voce se. Soprana dicesi una specie ravveste lunga. V. Pachès. ICH. s. m. Sopraccarico. Ciò che ugne al carico solito; ma più è usato in senso di aggravio. ERTA. s. f. Bustina. V. Carpètta. a. s. f. Sopraddota, Sopraddete.

'a. s. f. Sopraddota, Sopraddete.
quant.tà di effetti che ha la
sopra la dote. Contradote, do; fa il marito alla moglie quasi
spensamento della dote.

. add. m. Sopruffine, Soproffino.

UDER s. m Soprofodero. Fodero io con eui si cuopre l'altro per di nettezza.

s. m. Soprano. La voce più alta nusica e la persona che canta ano, che un tempo era per lo castrato, ossia un cantore eSOPRANETT. s. m. T. Furb. Cappone
SOPRANETT. s. in. Castratino. Fauciullo
evirato che canta il soprano.

Sopranom. s. m. Sopranuome. V. Sor-

SOPRANUMER. S. M. Soprannumero, Soprannumerario. Che è di più del numero voluto.

Soprapit s. m. Rigalia. (B. L.) Ricreschmento. (B. L.) Quella piccola parte di una merce o d'altro che si dona sulla quantità principale.

Soprascritta, S. m. Soprascritta, Soprascritto. (B. L.) Mansione. L'indirizzo

di una lettera.

Soprasilvi. s. m. T. de' Stamp. Soprassilvio. Carattere più grande del silvio. Soprass o ferr da soprass. Ferro, o Ferro da dar la salda. V. Ferr.

Soprassà. add. m Stirato.

Soprassada. s. f. Soprestata. (B. L.)
Sorta di salame o mortadella per lo
più di carni e cutenne di majale assavorate e cotte. Volg. Sopressato.

SOPRASSADA. s. f. Stiratura. Lo stirarc. SOPRASSADORA. s. f. Stiratora. Donna che escreita il mestiere di stirare biancheria. In molte parti d'Italia la dicono anche Stiratrice, ma non certo in Toscana. Le operazioni, gli strumenti e le cose ad essa attinenti sono:

### **OPERAZIONI**

#### DELLA STIRATORA.

Cannettar . . . Arroccettare.

Dar l'amid. . . Inamidare o Insal-

dare.

Inumidir i pagn . Spruzzare, Spruzzolare.

Soprasser . . . Stirore.
Striccar . . . . Sopressare.
Striner . . . . Abbronzare.

#### STRUMENTI

#### DELLA STIRATORA.

Assa . . . . Asse da stirare.
Canlén . . . Ferro da arroccet-

Cornètt . . . Cucchiara.

Ferr a cassètta . Ferro da stirare. Ferr a cassètta . Ferro a cassetta.

Ferr con l'anma. Ferro a anima.

Fornell . . . Fornello.
Pann. . . . Stiratojo.
Portaferr . . Peduccio.

Pugnela. . . Presa, Pugnetta.

Tavia. . . . . Tavola. Torcètt . . . . Soppressa.

## COSE ATTINENTI

#### ALLA STIRATORA.

Acqua d'amid. . Salda.
Amid. . . . Amido.
Biancaria . . Biancheria.
Perlén . . . Turchinetto.

Sporch . . . Lumacato.
Soprassadura. s. f. Stiratura. Lo stirere.
Soprassar. att. Stirare. Lisciare, insaldare la biancheria. Dar la salda.

SOPRASSAR. att. T. di Gualch. Pianeggiare. Pianare il panno, l'ultima operazione che si fa ai panni colla piana.

SOPRASSOLD. s. m. Caposoldo. Ciò che si aggiugne al soldato sopra la paga. Nel plurale dicasi Capisoldi.

SOPRASTANT, s. m. Sopracapo? Sopromo?

e con voce d'uso, Soprastante e Sovrastante. Quegli che sopraintende a qualche lavoro.

SOPRASTANT DIL SALÉN'NI. Salinaruolo. Colui che attende alla fabbricazione del sale nelle saline. Mojatore l'operajo delle moja (pure)

rajo delle moje. (pozz)
Sopraronos. s. m. Sojone. Il Sopratodos
è voce spagnuola cui è sottentrata la
francese Sortu. Abito che si porta sopra tutti gli altri. V. Pachès.

SOPRAVANZAR. att. Sopravanzare, Surmonture, Soverchiare, e in altro significato, Avanzare, Sorgere. Sporgere in fuori.

Sopraviver. att. Sopravivere. Vivere più d'altri o dopo una marcata epoca. Sopressa. s. f. Soppressa. Strumento da soppressare composto di due assi, tra le quali si pone la cosa che soppressar si vuole. V. Pressa.

METTER IN SOPRESSA O SOTT PRESSA, PRESSAR Soppressare. Mettere in soppressa.

Soppnession. s. f. Abolizione, Abrogazione, Annullamento. — Soppressione vale repressione, cessazione ecc. Sopaimen. att. Abolire, Abrogare, Annullare. Far cessare. — Sopprimere venendo dal Lat. Sub premere, premessotto significa più propriamente Opprimere, Comprimere ecc.

Soguaden. s. m. Soqq.:adro. Sconvolgi-mento, ruina.

METTER A SOUDDER. Soqquadrae. Mettere sossopra, sconvolgere, ruinae. Sora. prep. Sopra, Sovra, Su.

ANDAR D' SÔRA. Sboccare, Riboccare, Traboccare. Levar in capo, e décai de' liquidi.

Andar d' sòra. Sulire. Montar su. Andar sòra. Fursi importum. V. Curiosàr.

ANDAR SORA T. de' Pitt. Ripassare o caricare i contorni Ripassar con colori o tinte sui contorni o altro di una pittura.

DAR SORA. Dore giunta o per giunta. Esser sora. Essere il soprocciò. Essere sopra a un qualche ufficio o azienda.

PASSAR SORA. Fig. Sopportare, Tullerare. Procedure senza rigore sulle altrui mancanze.

Sort sona. Sottosopra, Sossopra. Ma vale anche Circa, A un dipresso, Tanto quanto.

STAR SORA. Tenere a una cosa. Non soffrire un minimo che in certe predilette circostanze.

SORA. add. in. Asolato, oppure Sturato. Schiuso alquanto, altrini. Freddato, Raffreddato.

Sorale. Così dicesi uno scudo nel cui campo sieno rappresentati uccelli con ali inezzo spiegate.

SORABIT. V. Soprabit.

Sónaciusa. s. f. T. Idr. Sopraehiusa. Giunta di tavoloni per coltello, che si fa ad una pescaia, como il soprasoglio agli argini.

Sonadon. s. m. Sfiatatojo, Sfogatojo.
Apertura fatta per dare sfogo od esito
a checchessia. Sfiato dicono i gettatori
l'apertura fatta accanto al getto onde
l'aria possa sfiatare. V. Arsòr.

SORADÓR D' UN MOLÉN. Risciaequatojo, Emissario, Scaricatojo, Diversivo. Canale per cui i mugnaj danno la via all'acqua, quando non vogliono macinare. Diversivo, se devia l'acqua di un fiume.

Sérapit, D' sóra più. Soprappiù, Sorpiù. Il soverchio: in forza d'avveribio vale Inoltre, Da vantaggio.

Sonan e Sonans. Raffreddare, Raffreddarsi. V. Arsorer.

SORAR LA VOLTA. T. do' Barc. Sbittare. Svolger alquanto la gomena della bitta.

Sônascritt. V. Soprascritt.

Sonataccu. s. m. Coperia, Soprafacco. Il suolo che vien sopra il tacco.

Sôratusta dea bria. Testiera. Sopracado della briglia.

Séravia o D' sóravia. Di sopra, A galla,

Al di fuori, Esteriormente. Sonizza. 6 f. T. d'Ornit. Barbagianni. Lo Strix flammea di Linn. Così dicesi da alcuni anche il Gufo grosso. V.

Sorba. s. f. T. Bot. Sorba. V. Sorbla. Sonba. s. f. T. Idr. Tromba aspirante. V. Pompa.

Sonnaccian. att. Sorbecchiare. Surbire, prendere a sorsi.

Sonsitr. s. m. Sorbello, Gelato. Sorta di bevanda congelata. E se ne fa di caffe, di fior di latte, di cioccolata, di ananasso, di fragole, di cedro, di limone, di pesche ecc. V. Arlichén e Granita.

SORBETT. Fig. Pillola, Siroppo che dispiace. Cosa che ci reca pena o disguste.

SORBÈTT BÉN MANTECA. Sorbelto bene stretto. Cioè manipolato e diacciato bene.

COLL CH' FA I SORBETT. Sorbettiere. Sonnin. att. Sorbire, Assorbire, Assorbere. Inghiottire, ingojare, proprio delle acque, e si appropria per similitudine alla terra.

Sorbin in vén. Avvinare una minestrina. Mangiare un poco di minestra senza brodo affogata nel vino generoso.

Sondin LA RODA. Succiare o Succiarsi cheechessia. Si dice per similitudine dell'appropriarsi l'utile e l'avvantagio. Sorbir un disgust. Succiare un dispiacere, un'offesa ecc. Sopportarlo, sofferirlo abbenchè contro voglia.

Sorbin, tinan su el pià. Succiare. Tirare il fiato a se, restringendosi in se stessi, quando o per colpo o per altro si sente grave dolore.

Sorbia un deuv. Bere un uovo. Sor-

birlo.

L' È GIUST CMÈ SORBIR UN OÈUV, L' È CMÈ TORUR UN BEVER IN VER, L'É GIUST CMÈ DIR AMEN, L'È CMÈ RIDER, L'È RO-BA DA RIDER E come bere un novo. È cosa facile.

Sorbla. s. f. T. Bot. Sorbe la piante, Sorba il frutto, che è piccola ed acida, fatta a foggia delle perc, e più colorità, mentre è verde E il Surbus domestica Linn.

SE A CAGH STA VOLTA AN MAGN PU D' SOR-BLI. Se cuco cembali, non ne vo' sentir sonata, cioè se esco da questo imbroglio non voglio più intricarmene, o impacciarmene.

Sorbojer. att. Soprabbollire. Significa bollir di soverchio, bollir per troppo

Sorbojen. att. Fermentare, Levar in capo. Bollire in modo che se ne veggano sulla superficie gli effetti, come nell'uva, nella birra e simili.

SORBTAR. S. m. Sorbettiere, Diacciatore. Colui che fa i diacciati o sorbetti.

SORBTAR. att. Sorbettare. Congelare in maniera da far sorbetti.

Sorbettiera. Vaso nel quale si tiene a congelare il sorbetto. Sorbtèri. s. f. Stivalonacci. Così chiamansi per beffe due stivolacci troppo grandi.

SORCIAR. att. Sorecchiare. Dar d'orec-

chio, orecchiare, origliare.

Sonn. s m. Sordo. Privo dell'udito, e fig. si dice anche delle cose inanimate che non rendon suono.

Sono. add. Disarmonico. Dicesi de' teatri e simili e di vari strumenti che non hanno armonia, eco ecc.

Sôrd e nutt. Sordomuto. Cioè (il più spesso) muto per sordità.

DVINTAR SORD. Insordire.

FAR EL SORD Fur il sordo, Far orecchie di mercante. Far le viste di non udire. Un po sond. Sordastro.

Fania sonda. Famiglia ricca, sorda. Si dice di famiglia ricca sebbene non l'apparisca.

SORDARA. s. m. Sordacchione. Accrescit. di sordo.

SORDARA D'ARMA. Vecchia.

Sondén'na. s. f. Sordina. Sorta d'ordiguo che si mette agli strumenti perchè reudano minor suono. Così dicesi anche il bottone che risalta sull'orlo della cassa d'una ripetizione e che spinto dà moto al martello della soneria. Sondén'na d'un anch. Soprarco, Arco morto. Arco che si fa per entro il muro sopra un altro arco, perchè questo sicava meno peso.

A LA LORDEN NA Sordamente, Alla sorda, Catellon catellone. Chetamente, in modo ch'altri non senta o non s'avvegga.

LAVORAR A LA SORDÉN'NA. V. LAVORAR SOLL' ACQUA.

STAR D' SORDÉR'NA. T. Furb. Origliare. SORDÉR'NI. s. f. T. Furb. Orecchie. SORDITÀ. SORDAGGINE, SORDITÀ.

SORDON. s. m. Sordaccio, Sordacchione. Che è sordo assai; ma dicesi anche di colui che fa le viste di non udire.

Sondoss. A ridosso. Addosso, al di sopra. p. es. Cavalcare a ridosso, in Toscana dicesi A bardosso.

Soaposs. s. m. T. di Blas. Soprapponimento. Pezzo d'arme posto in uno scudo sopra un altro.

Sorber, s. m. T. di Zool. Topo domestico e anche Topo casalino. Il più
antico ed il più molesto degli animali
che ami di vivere coll'uomo, del quale apetisce volentieri i cibi da esso
preferiti, come grani, cacio e sostanze
oleose. È fecondo al sommo producendo la sua femmina 4 o 5 volte
l'anno cinque o sei figli ad ogni parto. È il Mus musculus Linn.

Sorbegh da acqua. Topo acquajolo Sorta di topo somigliantissimo al domestico, dal quale diferisce solo per la brevità maggiore del muso e delle orecchic. È così detto perchè abita le rive delle acque stagnanti e perchè nuota facilmente e sta sott'acqua per lungo tempo. È il Mus amphibius Ginel

Sóregh da Canadela Topo di fogna e propr. il Mus decumanus Linn. giovane. V. Pondga.

Sorta di topo che specialmente rode i grani e che è assai distruggitore nel tempo delle messi, detto perciò Mus messorius dallo Shaw.

Nonege d' Campagna. Campagnuolo. Topolino giallognolo superiormente e bianco lionato sotto, che vive ne' terreni elevati de' campi, detto da Gmel. Lemmus groalis.

SOREGE RIZZOLÉN. Ghiro. V. Nizzolén. AGE POÈUL BALAR DENTER I SOREGE. É vi si può giuocare, oppure tirar di spadone. Si dice famigliarmente d'alcun luogo spogliato di masserizie. Colòn d' sorege. Soricigno Di color di sorice, e dicesi di sorta di mantello del cavallo.

Sonella s. f. Sorella. Correlativo di feinmina tra nati d'un medesimo padre, o d'una medesima madre. Così dicesi in dialetto la Compagna di chiostro e vale anche Monaca.

Sorbla s. f Fig. Compagna, Simile. Cosa che ha molta somiglianza con un altra da poter esser presa in iscambio. Sorbla s. f. T. de' Mur. Smorsatura. Intestizio verticale tra mattone e mattone.

Songla. s. f. T de' Tess. Doppioni. Fila doppie di ripieno, ossia mancamenti che succedano nel tessere, perchè le fila dell'ordito sono raddoppiate.

Sorella DA LATT. Sorella collattaneo.
Così dicousi le bimbe non nate ma
allattate dalla madre di una di esse.
Soren'na. s. f. Monacella, Monachina,
Monachetta, Monacuccia, vezzeggia-

tivo di Monaca.

Sonan'ni s. f. Monachine. Quelle scintille di fuoco che nell'incenerirsi la certa a poco a poco si spengono. Favolesca, e Favolesca. Le stesse scintille ascese in alto. L'ultima scintilla dicesi Abbadessa.

Sorgana Erpicatojo, Strascino, Coper- tojo, Ajuoto. Sorta di rete assai grande, con la quale l'uccellatore cuopre e prende le pernici, quaglie, e fagiami, e alcuni altri uccelli, con l'ajuto d'un cane che li cerca e, trovatili, si ferma.

÷

Soretta. s. f. Monacella. V. Sorén'na.
Soretta. s. f. T. d'Orn. Cinciarella,
Cincia piccola. Uccelletto comunissimo
che reca in primavera gran danno alle gemme degli alberi. È il Parus
coeruleus Linn

Souré. s. m. Sopracinghia della coperta Cinghia altra da quella della lella per solo uso di assicurar sovr'es sa la coperta.

Sourmonta. s. f. Sincipite. La parte davanti del capo tra il confine superiore della fronte e il cucuzzolo. V. Platea, o Plata.

Soaca. s. f. Sorciu? V. Pondga.

Songana. s. f. Sorcioja. Nido di sorci.

Topaja, Topinaja. Nido di topi, e per similitudine si dice di case antiche, o che siano in pessimo stato. Stumbergu.

Songanogul. s in. Spaccherello. V. S'ciaprén.

Soncanogula. s. f. Sorciera (Spad.), Trappola. Ordigno da prendere insidiosamente i topi fatto in varie maniere dalla cui forma preude un ag-

giunto.

Songanorula a Lovett. Trappola a stroszino. Sorta di trappola nella quale il topo nel rodere l'esca da lo scatto ad un grosso ed elastico filo di ferro, ripiegato a occhio e maglia, entro il quale esso rimane preso e strozzato, o altrimenti ritenuto. V. Traplòn.

Songanoèula a Panadóna. Trappola a cuteratta, Cassetta quadrangolare bislunga, chiusa da un lato da una grata fissa, e dall'altra da un caterattmo mobile che si alza e s'abbassa pel moto del timone Hu:

Bus dednanz . . Entrata. Cassa . . . . Cassetta.

Frén . . . . Tenitojo.
Gambètt . . . Forcella.

Ramadén . . Grata.

Sportién . . . Cateratta. Stècch . . . Timone.

Songarouèla a Trabucchèll. Trappole a ribulta o a trabocchetto. Sorta di trappola simile alla precedente colla differenza che ha un trabocchetto in vece di una cateratta, un escaja o cassetta in vece del tenitojo ed un salitojo di fianco invece dell'entrata. Sorganoèula d' fil. Fenn. Trappola a gabbia. Sorciera fatta di fili di ferro piantati in tondo su un assicella a simiglianza di una gabbia d'uccelli, con sopra, un ritroso pel quale entrano i topi, ed uno sportellino di latta inferiormente per cavarne i topi presi.

Songlez. s. m. Topaccio. Pegg. di topo. Songhén o Songhétt, Songhinett o Songhinett o Songhinen. s. m. Topolino Piccolo topo. Fig. Cecino, Naccherino, Rubacchino e dicesi per vezzo ad un funciullo.

Songmen add. m. T. di Vet. Sorcino. Sorta di mantello del cavallo o dell'asino la cui tinta e analoga a quella del pelame del sorcio.

Songon. s. m. Sorcione. Accrescit. di sorcio. V. Pondgon.

Sonian. Soriano. Aggiunto di gatto. Persiano, persianino.

SORIMPOSTA S. f. Supraddazio, Soprassello, Soprassoma. Giunta delle pubbliche gravezze ordinarie.

Sommendent s. m. Soprintendente. Soprantendente.

Sorintendenza. s. f. Soprintendenza. Soprintendenza o governo di una casa o di una grande società commerciale. Sorintendene. att. Soprintendere. Governare.

Sorlar. att. T de' Mur. Murare a smorsato. Non alternare i mattoni nel murare per modo che il muro resti in ogni senso smorsato.

Sonlasca s. f. Sorellastro. Sorella di padre e non di madre, o di nudre e non di padre.

Sorlen'na. s. f. Sorellina. Veza, di so-rella.

Sonnan s. m. Sopraggitto. Sorta di lavoro che si fa coll'ago, o per congiungere fortemente due panni insicme, perchè il panno sull'estremità non ispicci o anche talora per ornamento. I lenzuoli son cuciti a sopraggitto.

FAR EL SORNAN. Sopraggittare. Fare il sopraggitto.

SORMONTA. add. in. Surmontato, Truc-mato, Vinto superato ecc.

Sormontar att. Sermontare. Vale montar sopra, ma si usa da noi il detto verbo il più frequentemente in senso di Superare, Vincere, Scorrer sopra, Tracimare. Straripare.

Sornaccian att. Russare, Ronfore e propriamente. Romoreggiare per aver il naso intasato. Sillatto russo involontario il Franciosini lo dive Sornaccare.

Sonnaccion. s. m. Surnacatore (Franc.). Sonnon. s. m. Suprannome. V. Scotmaj e Stranom.

Sonoss. s. m. Soprosso, Capo d'osso, Apofisi. Grossezza che apparisce ne' membri per osso rotto, o scommesso, o mal racconcio. È si dice anche d'un maiore che vien a' cavalli ed altri animali.

Sonoss. s. m. T. d'Agr. Cercine. Quell'ingorgamento legnoso che si va ormando intorno ad una pinuta ogni volta che sia stata spogliata di una porzione della scorza.

Sonoss. s. m. T. di Vet. Esostosi. Malattia delle ossa che costituisce una sporgenza riconoscibile anche sotto la pelle. Sparavagno, chiamansi l'esostosi che trovasi alla parte superiore ed esterna dell'osso dello stinco.

FAR SOROSS IN T' NA COSA. Far il callo in cheechessia. Incallire, assuefarsi. Pien d' soross. Soprossulo.

SORPASSAR. att Surpassure. Sopravanzare. Fig. Trasandare. Tollerare ecc.

Sonront. s. m. Soprappunto. Impuntura. V. Inzipadura.

SORPORTA. s. f. Soprapporto. Pittura che collocasi o fassi sopra le porte. Il Tassoni ha soprapporto.

Sorporta. s. f T. di Veter. Attinto. Contusione o ferna che da se stesso si fa il cavallo nella corona di un suo piede quando la percuote col ferro dell'altro, oppure quando esso la riceve dal ferro del piede di un altro cavallo.

Sonprendent. add. m. Sorprendente. Maraviglioso, mirabile.

SORPRENDER. att. Sorprendere, Sopraprendere. Cogliere all'improvviso. = Attrappare, sorprendere con inganno. V. Maravia.

Sonpres. add. m. Sorpreso, Maravigliato ed anche Suprapreso.

SORPRESA. s. f. Sorpresa. Sorprendimento. SORPRESA. s. f. 1'. Furb. Ubbriachezza. Sontresa. s. f. T. degli Orivol. Sorpresa. Pezzo fermato sulla lumaca dei quarti di un orivolo a ripetizione per render certo l'effetto della soneria.

Sôns. s. m. Sorso. Quella quantità di liquore che si beve in un tratto senza raccorre il fiato. Sorsata. Sorsino, sorsetto, sorsettino diminut.

Beven a sons. Zinzinnere, e meglio Zinzinare, Sorsare. Bere a zinzini o centellini.

Sonsatt. s. m. Sorsetto, Sorsino. Sorsel-

SORTA. s. f. Sorte. Fortuna, ventura, accidente, caso fortuito. — Sorta, vale specie, genere.

SORTA! Sorte, Buon per me, per lui ecc. Sorta d'interjezione.

D' sonta. Di natura, Di qualità. Per propria essenza.

D' SORTA. avv. Per modo, In guisa.
SORTAJOÈULA. s. f. Sorriso di fortuna.
Utile guadagno o risorsa qualunque sufficiente a metterci in istato se non prespero almeno comodo o sicuro.

Sontesta. s. f. T. de' Sell. Testiera. Parte della briglia dov' è attaccato il portamorso dalla banda destra, e passa sopra la testa del cavallo, e arriva dalla banda manca dove termina con la sguancia — (ganassèn). Scudicciuolo, Parte della briglia, che serve ad unire la soggola con la testièra.

Sonti. add. m. Uscito.

Sonti. Sorta, Specie, Genere.

D' TUTT IL SORTI. D'ogni qualità, D'ogni specie, Di tutte sorte.

SORTIDA. S. f. Sortita. Uscita improvvisa.

Prorompimento, uscita fatta con impeto

SORTIDA s. f. per metafora. Passata, Bottone ed anche discorso, o parlare qualunque.

Sortimento, s. m. Assortimento, Sorteria.

Quantità di cose diverse ordinate insieme.

Southment D' colon. Scala di colori. Serie di panellini di colori a pastello o sim. che offrono la scala complessa di tutte le varietà di colore.

Sontin. att. Uscire. Andare o venir fuora. Sortire e Far sortita dicono i militari dell'uscir de' ripari, o delle piezze assediate, per assaltare il nemico. Sortire, vale anche eleggere a sorte.

Sontin. att. T. di Giuoc Giuocare. Per es.

Sontin a spada, a copp. Ginocare a spade a coppe ecc.

SORTO. S. m. Sopraveste. V. Soprabit.
SORTO DA PARADA. M. Scherz. e Furb
Cassa da morto.

Sonte d' ans. T. di Cue. Crestata di riso. Sorta di maniera di cucinare il riso, che diversifica secondo i gusti, i pacci e l'abilità de' cuochi. Riso alla milanese.

Sonton. s. m. T. d'Agr. Aquitrino. Acqua che geme dalla terra e la tiene sempre umida. Fitta, Ficcatojo, Ficcatoja, è quel terreno paludoso sul quale non si può camininare senza alfondarsi. Pollino o Terra di polla, terra frigida dove scaturiscono polle d'acqua che stagnano. Gemitio, quella poca acqua che si vede in alcuna Grotta quasi sudore della terra. Lazza, terra frigida, acquitrinosa dove nascono giunchi ed altre piante paludose.

Soarenos. add. m. Acquitrinoso, Uliginoso. Terra soggetta agli Acquitrini ed alle polle.

Sonoss. s. m. Soprapporta. Pittura o simile da collocarsi sopra le porte.

Sonveglià. add. m. Osservato, Spiato.
Tenuto ad occliio e dicesi di persona elie non si vuol perder di vista.
Sonveglià da la polizia. Vigilato,

Vegliato dal buongoverno.

Sonvegliant. s. m. Invigilatore. Sopra-

Sonvestianza. s. f. Vigilanza, Sopraintendenza.

Sonveglianza. 8. f. Precetto. V. Prezitt.

Sonviglian. att. Vegliare, Sopravvedere.
Fare la guardia ad alcuna cosa. Vigilare, Sopraintendere, Soprastare, usar vigilanza su checchessia. V. Prezettar.

Sonzia. s. f. Sorgente, Fonte, Fontana. Luogo dove scaturiscono acque. Sorgiva, Scaturigine, Polla, trapelamento d'acqua attraverso d'un argine o nella campagna adjacente. Sonzioru. s. m. T. d'Entom. Gordio acquatico. Verme bianchiccio e lungo spesso sette od otto decimetri, che vive nelle polle di pianura e che per la sua figura filiforme è anche detto Capello di strega. — Da alcuno è creduto atto a fare dei filtri amorosi. È il Gordius aquaticus Linn.

Sospender att. Sospendere. Appiccare in modo che non tocchi terra.

Sospender, att. Dimettere in via provvigionale. Sostenere da un impiego per qualche mancanza.

Sospender per Diferire, Prolungare.
Sospender att. T. Leg. Levar la penna. Dicesi di procuratore, notajo o simile quando per gravi colpe gli viene proibito di trattar cause o di rogare.

Sospender 'NA SENTENZA. Ritenere, Sostenere. Esempio: Sostenne l'esecuzione. (Villani.)

Sospendres il Jonen'ni. Accecarsi le u-

Sospensoni. s. m. Sospensorio. Specie di sacco di tela con un foro pel passaggio del pene il quale sacco è sostenuto da una cinghia e ritenuto fermo da due sottocosce, di eui si fa uso per contenere lo scroto nelle sue malattie, o in quelle de' testicoli. È usato anche per precauzione nel cavalcare.

Sospes. add. m. Sospeso. Incorso nella sospensione. Vale anche Ambiguo, Dubbio evc.

TGNIR SOSPES. Tenere in pendente o in ponte. Tenere sospeso.

Sospetto, Dubbio. Ma il dubbio può essere indifferente, freddo; il sospetto è più sollecito, ansioso.

CIAPAR SOSPETT. Prender efidansa. (Sacch.) Aombrare, Insospettire.

DAR SOSPÈTT. Dar sospesione o sospetto Essere sospettevole.

LEGITTIMAR IN PATT EL SOSPÈTT. Verificare la dissidanza. (Pall.)

Sospin. s. m. Sospiro, Tratta di sospiro. L'atto del gettar sospiri.

GNANCA UN SOSPIR DALLA PARTA DI DIO. Nientissimo.

Un sospin. Fig. Niente, oppare Un momento.

Vénder o Torus A Sospir. Vendere o Dare, Comperare o Prendere pe' temps, cioè non a contanti, ma per darne o riceverne il prezzo al tempo o ai tempi accordati. V. Respir.

Sospirare. v. n. Sospirare. Mandar fuora sospiri.

Sospinan. v. att. Anelare. Bramare ardentemente.

Sospinia. s. m. Sospiretto. Dim. di so-

Sospinon. s. m. Sospirone. (Tuec.) Grosso e singhiozzante sospiro.

Sospena, att. Sospettare. Aver sospetto.
Sospens. add. m. Sospettoso. Pieno di
sospetti. Sospettevole, Sospetto, che
arreca sospezione.

SOSTANZA. s. f. Sostanza, Sustanza. Ciò che costituisce il meglio di una cosa. Contenenza, lo spirito o l'idea principale di uno scritto o di un discorso. In sostanza. In fine, Alla per fine, In somma, Alle corte.

Sostanzi s. f. Stato, Avere.

IL SO SOSTANZI. Il proprio avere, I beni I suoi capitali.

Sostanzios, add. m. Sostanzioso, Sostanzievole. Che ha sustanza.

Sostian. s. m. Sostegno, Sostentacolo, Sostentamento, cosa che sostiene. Sostenitore, Sostentatore, che protegge, difende e simili.

Dicesi Camera del sostegno il fondo del sostegno tra i due portoni ove è ritenuta l'acqua.

SOSTEGN DOPPI. T. Idr. Sostegno binato o di ripresa. Sostegno posto a contatto con un altro.

Sostonia, att. Sostenere Prestare sosteguo, sostentare. Quest' ultimo vale specialmente Alimenture, mantenere cogli alimenti.

Sostenia. att. Propiare o Propriare. Aitermare, asseverare checchessia con insistenza.

Sostgnines, n. p. Durare, Resistere. E

in altro signif. Campacchiarla. Vivere devorosamente, oppure Fur spalla. Sostanti add. m. Sostenuto, Contegnoso. Che si comporta con fasto che ha portamento altiero e grave, detto di drappo o panno Sodo.

Andar sostgno. Andur in contegno, Andar sul grave.

STAR SOSTEND. Star grosso o Andar grosso ad uno. Ballere da brusco.

Sostintan all. Sostentare. V. Sostgoir. Sostintan 'na bosia. Sostenere una bugia.

SOSTINTARS D' PREZZI Sostenersi, Sostentarsi, Mantenersi. I grani si mantengono per dire che sono a prezzo piuttosto alto.

Sostituia att. Sostituire. Mettere uno o una cosa in luogo proprie o d'altra cosa.

Sostitut. s. m. Sottodelegato. (Cap. de Port. di Norcia ) Colui che in mancanza di un impiegato ha incarico di sopperirlo. Sustituto.

Sostituzione, Sostituzione, Sostituzione.

Sorèus. T. di Ballo. (dal Franc. Sauteuse) Salterella? Ballonzolo allegro e celere venutoci dalla Francia.

Sott o Sotta avv. Sotto Nella parte inferiore, al basso, abbasso, al fondo.

SOTTA. Sollo per Quasi, Circa. per es:
El costarà sotta al zent pranch Costerà quasi o circa cento franchi

Andar D' sotta. Andar sotto, o di sotto, Scapitare. Disastrare, andar disastrato.

ARDAR SOTTA. Andar sotto. Dicesi nel giuoco del biliardo del giocare in guisa da dar all'avversario il vantaggio immediato di un colpo

Andan sotta Sommergersi. E dicesi di chi imperito non sa nuotare e affonda.

ANDAR SOTTA A VON. Scalzare o Sottrarre alcuno. Si dice del cavargli di bocca alcun segreto, entrando con arte in qualche ragionamento.

AVER SOTTA. Comandare Aver sollo di se

DAR D' SOTTA. Mettere a leva alcuno. Dare occasione di alterarsi.

Esser semper sotta Facchineggiare.

Far fatiche da facchino, durar fatiche da bestia.

ESSER SEMPER SOTTA, ESSER SEMPER AI DENT. Star punta a punta, Esser due volpi in un succo, Bezzicare. Dicesi di persone che sempre garriscono e contendono fra loro.

Essua sotta. Trattare, Far pratiche. Adoperarsi per la buona riuscita di

una cosa.

FAREN D' SOTTA E D' SÔRA, FAREN D' O-GRI GENERAZION Far d' ogni luna un peso, Far d' ogni erba un fascio, Fare a lascia podere. Fare ogni sorta di ribalderie senza alcun riguardo.

FARSLA SOTTA. Sconcacarsi.

MANDAR SOTTA. Far affrontare alcuno. Scoprire le intenzioni ecc.

METTER SOTTA. Calzare. Porre una zeppa sotto un mobile che tentenna. RESTAR D' SOTTA. Rimanere a piedi-

di alcuno. Esser superato.

TACAR SOTTA Riprendere se lavoro intromesso, Incominciare se ancora non lo fu. Vale anche Aggiogare i buoi, e Attaccare i cavalli al calesse e sim.

SOTTABIT. s. m. Solloveste, Sollovesta. V. Sollvesta.

Sott' Acqua. avv Sottacqua. E fig. Di soppiatto, soppiatto.

Sottafittuani. s. m. Sottoaffittatore. Colui che prende a subaffitto i fondi rustici.

SOTTANA. s. f. Gonnella Veste che portano le donne dalla cintola insino ai piedi, o sia sopra, o sia sotto ad altre vesti. V. Sottanen.

SOTTANA S. III. T. de' Cer. Sottana. Quella cera d'inferior qualità, di cui si commeiano a coprir i lucignoli sino a certa grossezza prima di dar alla candela ciò che dicesi compimento, colla miglior cera.

SOTTANADURA. s. f. T di Ferr. Cunnicchio. Incamiciatura di pietra che si fa a certe fornaci perchè possan reggere lungo tempo senza vetrificare.

Sottana. att T. de' Cer. Lavorar di sottano. Coprire i lucignoli sino ad una certa grossezza con cera ordinaria, e completar poi il lavoro con cera fina. Sottanés. s. in. Sottana, Gonnella. Ma dicesi più propr. sottana alla parte del vestire donnesco che è cucita alla vita della veste, o è tutta di un pezzo con essa, e gonnella è quel vestimento senza vita che portasi sotto la veste legata alla cintura. Per le parti della sottana V. Vesta.

SOTTANÉN D' CRÉN'NA. Crinoline. (U. T.) Surta di gonnella tessuta con crino e lino.

SOTTANÉN D' LEGN. Gonnella di trucciolo. Sorta di gonnella intessuta con lino e truccioli.

Sottanén imbotti in ti Piance. Gunnella a guardinfante.

SOTTANÉN INAMIDA. Gunnella insaldata.

ANDAR CON EL SOTTANÉN TIRA SU. Andur alzato.

Tirar su i sottanén. Alsar la gonella Fig. Far copia di sè. Meretriciare. Sottançu. s. m. T. de' Bigonc. Ceppo. Mozzo di trave nel cui mezzo è calettata in isbieco il fattore (serventa) su cui lavora il bigonciajo i secchi e le higonce.

SOTTBECCH DLA PLATEN'NA. T. de' Calzet. Sottobecco. La sinussatura delle lamine del telajo da calze opposta al becco che lavora la maglia.

SOTTCALDERA. s. f. T. de' Cac. Calderaro.
Il garzone del cascinajo che attende
al cacavo, ossia alla caldaja.

SOTTCALZA. s. f. Calcetto Specie di soletta sciolta che si pone ai piedi sotto la soletta o il pedule della calza a maggior riparo dell' umido o del freddo. Sottocalza, dicesi la calza che si porta sotto altra calza.

SOTTCAP. s. m. Vicecapo? Vicario? Quegli che fa per il capo, in sua assenza, o per altro impedimento di lui.

Sottecueco. Ajuto del cuoco: dicesi anche Cuoco in secondo e Ajutante di cucina.

SOTTCOPPA. 8. f. Sottocoppa. Spezie di tazza sopra la quale si portano i biochieri dando da bere. E per lo più ha il piede. — Quella che parimente fosse di stagno, o d'altra materia, e liscia fosse, dicasi Tondo.

Sotteova. s. iu. T. de' Sell. Posolina, Groppiera, Soccodagnalo. Quel cuojo che si mette alla coda del cavallo per sostenere la sella alla schiena. Codone, quella parte della groppiera, che è touda, e passa sotto la coda del cavallo, del mulo ecc.

Sottcozz, Sottcozzón o Sottcoción. M. Cont. Sottcochi. Sott'occhio, furtivamente, celatamente. V. Sottquacción.

Sottcozzètta. s. m. Ajutante. Che ajuta altri nell'esercizio di sua professione. Sottocapo.

Sottemani. s. m. Sotterraneo. Strada o stanza fatta sotterra. Critta. T. Arch. Volta o cella sotterranea sotto una chiesa per tomba di persone o di famiglie particolari.

SOTTPATTOR. S. In. Sollofattore

Sottrond. s. m. T. de' Carroz. Contrafundo. Il secondo fondo di una cassa da carrozza

Sottedia. s. m. T. d'Agr. Giuntoja. Quella parte del giogo de' buoj che passa loro sotto la gola e unisce le estremità inferiori delle ancole (grapèli).

Sorreola s m. T. d'Arch. So. ogola. Membro degli ornamenti d'architettura, che sta sotto il dentello o altri membri.

Sotteóla s f. T. de' Sell. Soggòla, Seggòlo. Cuojo che si attacca mediante lo acudicciuolo, colla testiera, e passa per l'estremità del frontale sotto la gola del cavallo, e s'affibbia insieme dalla sinistra. V. Frontal e Sortesta.

Sotteronda. s. m. Sottegrondale. Quella parte del gocciolatojo della cornice dalla parte di sotto, che si porta incavato, affinchè l'acqua non si appicohi alle membra della cornice, o altro, ma necessariamente si spicchi e cada.

Sottil (EL). T. Furb. Il burro.

Sottinsò. s. m. T. de' Pitt. Sottonsò.

Pittura che è figurata stare in alto e
che sia veduta all'insò.

SOTTINTENDER. att. Sottintendere, Sottontendere. Intendersi una cosa non esoressa.

Cost as sottintenda. Questo è impli-

Sottlinear, Sottsgnar. Interlineare, Vergolare, verbo att. della preposizione

latina inter (in mezzo) e lineare, segnare con linea tra verso e verso (tra riga e riga):

Movimento di spada che si fa ferendo l'avversario passando sotto la mano. Sottula. m. avv. Sottomano. Di na-

SOTTHANGA. s. f. Sottomanica. Manica posticcia, che si porta sotto altra manica.

scosto.

Sotthuazion. s. f. T. de' Mur. Rimpello. Muro che si riprende dai fondamenti per rimettere in piombo una vecchia muraglia che spiomba. Lavoro per di sotto.

FAB 'NA SOTTHURAZION. Rimpellare. Sottocc'. m. avv. Sottocchi. V. Sottqueciòn.

SOTTORETTER. all. Sommellere, Sollomellere.

Sottomèttres n. p. Rimettersi. Cedere, indursi al volere altrui.

Sorroniss. add. m. Sottomesso. Obbediente, docile.

SOTTOPONER. att. Sottoporre, Sopporre. SOTTOPOST. add. in. Sottoposto. Posto sotto ed anche dipendente.

Sottoscritto. S. m. Sottoscritto. Scritto

Sottoscriver. att. Sottoscrivere. Scrivere il proprio nome sotto una scrittura per convalidarne l'autenticità o per obbligarsi a ciò ch'essa dichiara: trattandosi di una cambiale dirassi meglio Firmare.

Sottoschizion. s. f. Sottoscrizione, e meglio Soscrizione. L'atto di soscrivere. Sottpaen'. avv. Soppanno. Sotto i penni. Sottpanza. s. f. T. de' Sell. Straccale. Arnese per lo più di cuojo, che, attaccato al basto, o simile, fascia i fianchi della bestia.

Sottpe. s. m T de' Calzol. Soletta. Cuojo sottile sovrapposto internamente al suolo della scarpa.

Sottpe. s. m T. de' Carr. Sottopiede. Cuscino o asse, su cui posano i piedi i servitori ed i cocchieri nelle carrozze. Sottpella. add. m. Succutaneo. Sotto la pelle.

Sottperior s. m. Sottopriore o Suppriore.

iortplastra del can. Gola. L'incavo che è sotto la testa del cane.

SOTTPONT. S. m. Soppunto, Punto andente. Quel punto che si fa per orlere, e rimboccar la tela, i panni ecc. Sottquacción. s. m. Sorbone. Uomo finto, simulato.

SOTTOBACCIÓN. AVV. Sotteechi.

Rapus sorrouscion. Rider sottecchi, Sottoridere. Ridere in modo da non farei vedere; provando una soddisfazione maligna dell'altrui danno o vergogna (Pez.). È il Rire sous cape de Franc.

SOTTRAR. att. Arit. Sottrarre. Tor via, cavare.

Sotthatt. add. m. Souratto.

Softmazion. s. f. T. Arit. Soltrazione, Soltrazionento.

Sottscala. 8. f. Sottoscala. Quello spazio che resta vuoto sotto le scale.

Sott's'CIAVÉN'NA. T. Furb. Panciotto, Gilè. Sottspeaa. 6. m. T. degli Oriv. Quadratura. Il complesso di tutti i pezzi che sono contenuti tra la cartella e la mostra dell'orivolo o sim. V. Arloèuj.

Sottsenh. add. m. Rigato, ma vale anche Segnato sotto e Soscritto.

Sottsonan. alt. Rigare. Sottolineare lo scritto o la stampa. Altrim. Firmare. Sottsona. Sossopra, Sozzopra. Sottosopra, a rovescio, capopie, alla rinfusa. Sottsona. avv. Sottosopra, In combutts. Considerato tutto insieme, a far hepe tutti i conti.

ANDAR, TRAR O BUTTAR SOTTSORA. Andare o mandare all'aria, a soqquadro, sottosopra. Scompigliare, Confondere. V. Trat.

Sottstallia. s. m. Mozzo di stalla. Chi fa le infime faccende della stalla, ed è sottoposto allo stalliere.

SOTISTAR. Bit. Solloslare.

Sott'TACCE. s. m. T. de' Calzol. Trameszetto. I pezzi di cuoio che si intromettono tra il tacco e il tallone della scarpa.

Soffwasta. 6. f. Sottoveste. Veste che s'usa portare sotto la sopravveste.

Sottvôsa. s. m. T. di Cacc. Quaglierino, Quagliere a sordina. Piccolo quagliere per fare il fischio della quaglia quando è vicina. Sottvôsa. avv. Solloyoce. Con voce bassa, o sollomessa.

CIAMAR SOTTVÔSA. Socchiamare. (Sp.). Sôva. pron. f. Sua.

Aven da la sova. Aver dal suo partilo.

FAREN DIL SOVI. Pur delle sue, cioè delle sue solite sciocchezze e simili.

STAR IN TLA SOVA. Star in contegno, o sul tirato, Far gli occhi grossi. Usar gravità. V. Soa.

Sovensi. s. m. T. d'Agric. Soveseto o Soverscio. Biade che non producono spiga, le quali seminate e crescrute alquanto si ricuoprono per ingrassare il terreno.

Sovenia. att. Sovvenire. Ajutare, soccorrere, giovare. E al proprio Rummemorarsi, Ricordarsi, ritornare in mente. Sovan o Sovana. Sovrana. Donna che

Sovran o Sovrana. Sovrana. Bonna che ha sovranità, ma dicesi suche così una moneta d'oro.

Sovrastant. s. m. Soprastante. Soprantendente, sopracció, sopraccapo.

Sovva. pron. f. Sua. V. Sova e Soa.
Sozpa. s. f. Soccita, Soccid. Accomandita di bestiame.

Mort LA PEGRA SPARTI LA SOZDA. Motta la vacca disfatta la socetta. Parlando d'ogni cosa che cessi per cessar d'altra.

Sozi s. m. Sozio, Socio, Consorto. (Dante). Colui che con molti altri contribuisce una determinata somma per un negozio ecc. che richiede un capitale grandioso.

Sozi. s. m. T. d'Agr. Rivate. Quel proprietario che ha diritto di condurre acqua a proprii fondi per uno stesso rivo, in consorzio con altri possidenti.

Sozietà s. f. Società, Compagnia, Associazione. Contratto o Trattato di società tra verie persone. Comandita, Accomandita, società di commercio per cui una o più persone somministrano il danaro necessario per le traffico ad altre, le quali mettono la leta opera per farlo fruttare.

FAR SOZIETA. Fare accomundita.
GUASTAR LA SOZIETA. Disfare o Sgre-

GUASTAR LA SOZIETA. Disfare o Sgregare la compagnia. Por fine ad una società. Disdir la ragione o la com-

pagnia. Far intendere a compagni di non voler più seguitar i negozi con esso loro.

Spack. add. m. Fesso, Spaccato. Diviso in due o più parti.

SPACA. add. m. Fig. Spiutellato, Pretto, Sputato, Maniato.

Parlar parmsan spaca. Parlar parmigiano spaccato, cioè il pretto parmigiano.

SPACADA, SLARGADA s. f. Sbraciata, Sparata. Millanteria, spagnolata, trasoneria, smarg:asseria, rodomontata. Bravura a vento. Pottata.

SPACADA O SPACADURA. s. f. Spaccamento, Spaccatura, Spacco, ma spaccamento è l'atto dello spaccarsi spaccatura è l'operazione dello spaccare
e l'effetto: e spacco è il vano della
cosa spaccata.

SPACADA DA BALLARÉN. Forcata. Squarciata di gambe che fanno i saltatori e i ballerini.

FAR DIL SPACADI. Smargiassare. Lanciar campanili, trasoneggiare, millantarsi, sbraciare, vantarsi, Far lo spaccone, squartare.

SPACALONONDO. s. m. Spaccamontagne. V. Spacon.

SPACAR att. Spaccare. Fendere, aprire.
SPACAR att. T. de' Taroc. Dimezzare
le cartelle. Tagliarle in mezzo a 5 a 5.
SPACARS. n. p. Fendersi, Spaccarsi.

FACIL A SPACARS. Scissile se dicasi di pietra, Fissile se di legno.

SPACAT. s. m. T. d'Arch. Spaceato, Siografia Disegno interiore d'una fabbrica rappresentato sopra una carta. Onza, lo spaceato di una nave o simile. Sezione, spaceato di una parte minore della fabbrica

SPACCIAR att. Sbeffure. Mostrare disprezzo, ed anche trattare con disprezzo.

SPACON. s. m. Spaccone, Milantatore, Parabolano. Quegli che promette e milanta grandi cose. Rodomonte, Spaccamontagne, Divoramonti, Squarcione, Smarqiasso. Colui che minaccia o si gloria di gran forza, di coraggio o simili.

FAR EL SPACOR. Grandezzare. Far il grande, far del grande. V. Spacada. SPADA. s. f. Spada. Arme offensiva ap-

puntata, lunga intorno a due braccia e tagliente da ogni banda. Per le parti. V. Sàbla.

SPADA. s. f. T. de' F. Ferr. Archetto. Quella spranghetta di ferro o di legno immanicata alle cui estremità è fermata una corda di minugia, con cui si fa girare la saetta del trapano.

SPADA. s. f. T. di Giuoc. Spade Uno de' semi delle carte da giocare.

SPADA. add. m. T. d'Itt. Spada. V. Pèss spada.

SPADA. s. f. T. de' Libr. Trincetto. Specie di scarpello del quale usano per tagliare i cartoni.

SPADA. s. f. T. de' Sct. Andivieni. Asta di legno mossa dallo stellone e fermata alla fantina della trattura il cui moto fa che la seta filata si inaspi in tralice.

SPADA ROMANA. T. di Vet. Spada romana Specie di contrapelo sittuato sopra l'incollatura vicino alla criniera del cavallo che vuolsi segno della bontà del cavallo stesso.

Andar cmè 'Na spada. Andar latino. Dicesi delle cose che si muovono speditamente, e regolarmente.

Andar in spada. Andar in falda, In fiocchi. Vestir elegante e dicesi anche dell'andare sferrojolato il verno.

COLP D' SPADA. Spadata, Spadacciata. Colpo di spada.

FAR CASCAR LA SPADA. Disbrundare. Disarmar della spada.

METTRES LA SPADA. Cignersi la spada. Montar 'na Spada. Monture una lamu. Spadacen. s. m. Buonu spada. Colui che ben maneggia la spada.

SPADACEN. s. m. Spudaccino. Chi si diletta di portare la spada per pompa. Dicesi anche ad uno sgherro e più spesso a chi sta sulla scherma.

SPADADA. s. f. Spadata. V. Colp de spada.

Spadaro. Spadajo, Spadaro. Colui che fa le spade. V. Armaroèul.

SPADARELA. S. f. T. de' F. Ferr. Attizzatojo. Verga di ferro usata da fabbri ferrai per attizzare il fuoco.

Spadaroculi da gelosia. Stecconi. La prima e l'ultima stecca della persiana da tirare. oèuli ul scrani. Spalliere. Asstecche delle seggiole, che commessi gli staggi di dietro s'appoggiano le spale.

OBULI DI PARASOJ. Assicelle, Stecee' traversi posti in qualche di'un dall'altro obbliquamente,
formano le griglie o persiane.
IOBULI D'UNA BARELA Staggi,
e Quelle che formano il letto
rella.

. m. Spaden'na, Spadetta. s. f., Spadina, Spadetta. Piccola Costotiere, spada che ha il tauna sol banda.

s. f. T. de' Pett. Spadetta. erro con cui si pulisce in ultiogni sfregio la costola del pet-

s. f. T. de' Canap. Spadetta. foggia di spada colla quale si ono i spilloni del pettine, dal io e dalle lische.

f T. de' Tip. Spade. Que' due i di ferro molto lisci sopra i fa muovere il carro del tor-

s. f. T. Spadiglia. L'asso di le o di picche, che nel giuoco bre è invincibile. La fulmi-Fior.).

da posolio. Boccettina da lipiritosi.

V. Spaltar.

1. V. Spadaročuli-

.m. Spadone. Spada grande in che un tempo dalla sua forimensione dicevasi Durlindausberta, Balisarda.

N. S. M. T. Bot. Tabacco spa-Genere di tabacco il più usato fabbricazione della farina da e dei zigari di prima qualità 'abacum angustifolia Linn. V. adòn.

m. T. de' Calzol. Spago. Cordi più fila ritorte, impeciate e ;, che adoprano i calzolai a cucirecon il sani. Spago setolato. spago ai capi del quale si è to un fil di setola perchè passi rvolmente nel foro della lesina.

Spagnett. s. m Spaghetto Spago sottile. Spagnett, Fuffa, Fuffon. Fig. Buttisoffiola. Cusoffiola, tema, paura,

SPACHÈTT. 8 m. T. de' Chinc. Agghindana. Seta per lo più di colore verde, colla quale si legano le estremità de' mazzi di coralli lavorati

SPACEETT. s. m. T. de' Fun. Spagu. Funicella sottilissima per uso di cucire imballature o terzoni o per legar piccoli pacchi ecc.

SPAGHETT. s. m. T. de' Past. Spaghetti Sorta di paste tonde lunghe e sottili e non forate per lo lungo. Spilloncini, spaghetti sottili che si avvicinano a capellini. V. Mnuden.

SPAGHETT. s. m. T de' Tess. Incorsatura. Pezzi di filo torto, che rimangono dalla parte del subbiello, a' quali si raccomanda l'ordito per ravviare la tela.

SPAGIAR S. m. T. d' Orn. Zivolo giullo.
Bell'uccello che somiglia all'ortolano,
detto da Linn. Emberiza citrinella.

Spagna. s. f. Dubblone. Moneta d'oro di Spagna assai nota che vale in Parma lire 82, 01 se anteriore al 4785 e 80, 67 se posteriore. Dicesi anche Doppia di Spagna.

SPAGNOLETTA. s. f. Spagnoletta a leva.

Specie di serratura delle imposte delle

finestre. Ila:

SPAGNOLETTA. S. f. T. degli Oref. Catenella d'oro o d'altra materia da portarsi per lo più al collo ed anche ai polsi

SPACNOLÈTTA A PISTON. Spagnoletta catenaceio. Sorta di spagnoletta che in vece di girare ne' collari per l'azione di una leva, scorre dall'alto al basso entro alcuni piegatelli. A Fir. Serrame alla Spagnuola.

SPAGURIZZ. V. Cont. V. Spavurizz.

Spara, add. m. Spagliate. Senza peglia o sciolte dalla paglia.

Spaina, att Spagliare. Levar la paglia o dalla paglia una cosa che vi sia involta ed anche levar la paglia del frumento.

Spala. s. f. Spalla, Omero; ma l'omero è più propr. il sommo della spalla che regge il peso che talora vi si porta sopra.

Spala. s. f. T. di Ferr. Camicia. La parte del forno delle ferriere compresa tra la bocca e la pancia.

SFALA. s. f. T. de' Pizzic. Spatta (Fior.). Spattaccio (Burchiello). Specie di prosciutto ammagliato che si fa con la spalla del majale. Il migliore ed il più celebrato di questi salumi si fa a San Secondo Borgata del Parmigiano.

SPALA. s. f. T. de' Setaj. Fettuecia. Sorta di nastro che supera l'ordinaria larghezza de' tessuti congeneri.

SPALA DEL RAZZ DIL RORUDI. Comio. La faccia triangolare esterna del razzo presso il punto ove s'incastra nel miozzo.

Spàla Dla Forbsa. Colcagno. La parte della cesoja fatta a molla della quale si fa uso per tosare le pecore.

Spàla d'un ripar. T. Idr. Presa di

SPALA D'UN RIPAR. T. Idr. Presa di una rotte. Quella parte di un argine o sim. d'onde si incomincia il riparo di una rotta.

CAVALL CH' LAVORA DE SPÀLA. Cavallo che opera sulla spalla. I Francesi direbbero Cheval qui traverse. — Dicesi Spalleggiare dal camminar che fanno i cavalli con leggiadria, dall'agitar bene le gambe in andando.

METTERS IL GAMBI IN SPALA. Menor le seste. Gambettare: menar le gambe, camminare. Precipitare gl'indugi, affrettarsi con somma sollecitudine.

MEZZA SPALA. Fettuccina. Nastro più stretto della fettuccia. V. Spala.

Ponta dia spira. Capo dell'omero.

Portan in spala. Portare a cavalluccio, a pentele, a pentelime. Portar uno cul fariosi sedere sul collo e fargli passar le gambe avanti il potto. Portar suffe spalle, o in collo, o ad Portare in braccio, recarsi il braccio un fanciullo o altro e po attorno.

Spall. add. m. Spallato. Dicesi di sona fig. e di bestia propr. che rotte le spalle.

Spalada. s. f. Spallata. V. di Reg. dato colla spalla, o ricevuto spalle.

Spalanca. add. m. Spalancato, Sba

SPALARCAR. att. Spalancare, Sba: Largamente aprire. Squadernare cesi proprismente degli occhi.

SPALAR. att. Spallare. Gusstar le al cavallo o simili, o per sove affaticamento, o per percossa.

SPALAR. att. T. d'Agr. Spulare var i pali dei campi dopo fatta le demia sulle viti.

Spalanoèul. s m. Sacehiero. V. del tado. V. Portascacch.

Spalans. n. p. Spattarsi. Guasta: spalle.

Spalazz. s. m. T. de' Sell. Sopras Quella parte del finimento d'ui vallo da carrozza, che pende sella e sostiene il pettorale.

SPALAZZ D' NA CARISA. Spalla. di tela che va sulla spalla della cia dal attaccatura della manica al collo ove talora dividesi in du prendere in mezzo un quaderle: SPALAZZA. s. f. Spallaccia. Spalla ge deforme.

Spalegeil. add. m. Spalleggiato. Aj giovato.

SPALEGGIAR. att. Spalleggiare, Fian giare. Fare altrui spalla, ajutar!

SPALEN. s. m. Spallino. Ornamente spalla fatto a seaglie o tessuto ii il quale s'appieca sotto il baven vestito, fiocco da spalla, spallac SPALEN DA CAMISA. Spalla V. S. SPALEN DEL BUST. Spallazzino, laccio (Bresciani). Quella part busto o dell'abito che copre le:

SPALENA. s. f. Spalliera. Quella vi fatta con arte, che cuopre le

fatta con arte, che cuopre le degli orti, o piante i cui rami si e s'appoggiano sovra graticolati. "Spalina del schara. Cartella. l'assicella che è per lo più nel mesto l dello schienale della seggiola.

SPALETTA O SPALEN'HA. Spulletta. Piccola

spella.

SPALETTA. S. f. T. de' Filat. Ascialone. Specie di mensoletta del filatojo. SPALÈTTA DEL BASSINÈTT. Spondella. La spalla esterna del focone de' fucili a polvere.

SPALETTI. S. L. T. di Gualch. Ringrossi. Pezzi di legno tra asta e asta tenuti dalle guide del mazso da gualchiera. SPALETTI DA OFFIZIAL. Spallaccii,

Spallini, Spallacini.

SPALI. S. f. T. de' Calz. Spalliere. Aste di ferro che reggono i fianchi della gabbia del telajo da calze. V. Spàla. SPALI. s. f. pl. T. de' Carr. Spallette.

I due travicelli paralleli superiormente a scivoli della treggia (lèssa) sui quali posano i fianchi del letto.

SPALI DEL MOR. T. de' Legat. Spigoli della culatta. Gli angoli sporgenti a leto della culatta che coprono poi la grossezza de' cartoni d'un libro.

Spali d' na porta, d' na fnestra, e simili. Stipiti, Spalle, Spallette. I fianchi delle porte e finestre che posano sulla soglia, o i davanzali e reggone l'architrave.

SPALI FREDDI. T. di Equitaz. Spalle . fredde o intirizzile. Quelle del cavallo che nel movimento invece di presentare la conveniente estensione, sono impedite nel loro esercizio. Se il difetto è più esagerato diconsi Incavigliate.

SPALI D'UN TORC' DA STAMPA. COSCE-1 due panconi che tengono in mezzo il carretto, il pianello, il letto ecc. del torchio da stampare.

LABOR DE SPALI. Spalluto.

METTERS IN T'EL SPALI. Accollarsi. Torsi in collo checchessia.

SINTINGLA ZO PR'IL SPALI. Sentirsela. giù pel giubbone, Sentirsela granire. Prevedere un danno vicinissimo.

STRENZERS IN TIL SPALI. Fare spallucce. Stringersi nelle spelle.

VOLTAR IL SPALI. Dare il dosso. Voltor le spalle per andarsene.

Voltar il spali a von. Mostrar le spalle ad uno. Voltargli tanto di rene. Fig. Abbandonare, Sconoscere e sim.

SPALHONARES. V. Spolmonares.

SPALON. V. Spalada.

SPALON. 8 m. Frodatore, Controbbandiere. Colui che sui monti porta sulle spalle quelle merci che va frodando. Ne' Bandi Leopoldini à detto Portandosso.

Spalon'ni. s. f. Spallone, Spallacce. Accr. di spalle.

SPALTA. S. f. T. Bot. Spelta, Spelda. Sorta di biada più restosa e lopposa del farro. Il Triticum monococcum L.

SPALTAR. att. T. de' Capp. Spalletture. Servirsi della palletta, prima di met-tere il cappello sulla forma. Oppure dar forma cella paletta alle tese di un cappello.

SPALTAR EL LEN. Scotolare. V. Spalla. SPALTÉN'NA. s. f. Spelta brillata, e dicesi Pasta di spella, la pasta fatta con sarina di esso grano.

SPAMPANADA. 8. f. Spampanata. Vanto, esagerazione.

SPANPANAR. v. a. Trombellare. Dire publicamente.

Spanpanon. s. m. Faraone. Uomo di gran superbia, ed anche Ciarliere, Svescione, Propalatore.

SPANA. s. f. Spanna. La lunghezza della mano aperta e distesa dall' estremità del dito mignolo a quella del grosso. Spannale della lunghezza di una spanna.

SPANA. s. f. T. di Giuoe. Fuscello spannale. Fuscello poco più lungo di una spanna per misurare la distanza delle monete al giuoco di Meglio al muro.

Zugar alla spana. Giocare a meglio il muro. V. Zugar.

SPANA add. m. Spannato, Sflorato, Sburrate. E dicesi del latte.

SPANAR. v. a. T. de' Cac. Spannare. Sliorare il latte. Cavare da esso il capa, la panna, che volendone usare per far burro diressi più propriamente Sburrare.

SPANAROBULA. s. f. T. de' Cac. Pannarela. Ciotola spasa di bosso per spani are il latte. Credo si dica anche Spannarola o scodella da sfiorare.

SPANDENT O SPANDENTA. T. di Cert. Spandente. Quella persona che spanda la raccoglie coll'aspetto.

Spandere. Spargere, divul-

garc. V. anche Spénder.

Spander acqua. Fur acqua. Orinare. Spandora. s. f. T. di Cart. Spanditojo. V. Sugadòr.

Spanizz. add. m. Straccotto. Eccedentemente cotto.

SPANTANA. add. m. Spantanato? Cavato dal pantano. Fig. Spastojuto, liberato da un intrigo o impaccio.

SPANTANAR. att. Spantanure? Trarre dal pantano. Fig. Spastojure.

Spinal add. m. Di pancia veltrina. Dicesi di chi ha la pancia si scarsa da somigliare quella del veltro.

Spanza add. m. T. di Vet. Ventre da lepre. V Panza d' levra.

SPANZAR. att. Fiaccare la pancia. Percuoteria, urtaria con tai forza da faria quasi scoppiare. Disuzzolire? così potrebbesi forse dire il torre l'uzzo (panza) ad una cosa.

Spanzar. all. Spanciare, Strippare. Fare una buona scorpacciata.

SPANZARES DAL RIDER. Scoppiar dalle risa. Far le risa grasse.

SPAPA. add. m. Stracotto, Strafatto. Ma è stracotto ciò che per troppa cocitura si va quasi sciogliendo in pappa Strafallo un frutto che per troppa maturità diviene molliccio e quasi fracido.

SPAPARES O SPAPLARES. D. p. Torsi la cispu dagli occhi, e in altro signif. Spaniarsi o torsi de dosso la pauparoccia o simile imbratto Altrim. Stracuocersi, Strafarsi.

SPARADORA. S. f. T. d'Agr. Ala?, Guardia? Asse ricurva che si pone allato del carretto dell'aratro, allorchè hassi ad arare presso i filari delle viti, onde non intaccarli.

SPARAGN. S. ID. Sparagno. Risparmio, avanzo, civanza.

SPARAGNAR. att. Sparagnare. Risparmiare, avanzare, far avanzi o risparmi.

Sparagual. s. m. Copertina. Persona medante cui si cuoprono le nostre azioni men che oneste così detto perchè ci pusa o ripara da guaj.

SPALLAMAN O SARDELA. Spalmata, Palmata. Percossa in sulla palma della mano.

carta allo spanditojo, e asciugata la || Spanan. att. Risparmiure. V. Sparagnar. Sparar. att. Consare. Scansare un colpo piegando alquanto il colpo.

Sparaver T. de' Mur. Sparviere. Assicella con manico fitto per dissotto ad uso di tenervi sopra la calce da arricciare o intorracare.

SPARAVÈRA s. f. T. de' Squer. Meszaluna, Traversa del timone. Legno curvo fissato nella larghezza della coverta, sul quale scorre l'estremità della barra del timone nel correr dall'uno all'altro bordo.

Spancia. add. m. Sparecchiuto.

Spancian. att. Sparecchiare. Levur via le vivande e l'altre cose poste sopra la mensa. Fig. Diluviare, mangiar tanto da solo da vuotar la mensa preparata per molti.

Spares. s. m. Sparagio. V. Spars.

SPARILIA. add. m. Sparigliato? Disapparigliato.

SPARILIAR. att. Sparigliare? Scompagnare un cavallo da tiro, di cui si ha un simile nella statura, e nel mantello. Il suo contrario è Apparigliare.

Spanin. att. Sparire, Dispurire, Dileguarsi, Invalarsi. Torsi dinanzi sgli occhi altrui in un tratto. Sparir via, sparire con maggior velocità.

FAR SPARIR. Dileguare. E in altre significato Rubare, Trofugare.

SPARLAR. att. Sparlare, Biasimare. Dir parole in vitupero.

SPARLAZZAR. att. Parlare alla sbracata. Sparlare.

Sparlazzon. s. m. Parliere. Che parla assai, chiacchierone, cicalone, ed anche Spartatore, che parla facilmente male degli altri, che biasima tutto.

SPARNACC'. s. f. T. de' Colorit. Spruzzolino? Spazzola a lunghi peli che serve per macchiare la carta.

SPARNIGON. 8. m. T. di Micol. Lattaiolo forte, Caprino cattivo. L'Agaricus sonarius del Decand. Fungo velenoso e piuttosto raro tra noi.

SPARONZEN' 8. m. T. d'Ornit. Cinciallegra. Uccelletto di penne variopinte, comune in tutti i luoghi e in tutti i tempi, detto da Linn. Parus major.

SPARPAJA. add. in. Sparpagliato. E in altro sign. Sparso, Disseminato. V. Strajà.

SPARPMAR. all. Sparpagliare. Spargere in qua e in la senz' ordine. Sparnazzare, ed anche Starnazzare, ma è più proprio delle galline e d'altri uccelli quando dibattono le ali. Vale anche Disseminare e fig. Divulgare.

SPARPAJAR I CAVI. Scapigliare. Scompigliare i capelli sparpagliandoli.

Spanpajon. s. m. Spannuzzatore. Che

sparnazza o sparpaglia.

A SPARPAJON. Sparpagliatamente. Sparsamente, scompigliatamente, all'avviluppata, disordinatamente, qua e la in disordine.

Spanpatian. att. Pettegoleggiare, Treccolore, ed anche spiattellare, svertare alla spiattellata.

SPARPATLON's. m. Pettegolo, Ciarliero. Cicalone, bajone.

Spans. add. Sperduto, Sparso, Vagante. V. Spèrs.

Spars. s. m. T. Bot. Sparagio. Asparago, asparagio, spaghero. L'Asparagus officinatis Linn. Erba di foglie sottilissime come il finocchio, della quale si mangiano i talli subito che spuntano dalla terra. Fig. Cotale.

SPARS SALVATEGH. T. Bot. Sparagio di bosco, Sparagiaja. Pianta sempre verde comune ne' boschi detta da Linn. Asparagus acutifolius.

Spansa s. f. T. de' Cest. Spasa. Cesta piana e assei larga, per uso di so-stener cose da comparsa.

Spansa add. in. Disperso Sconciata.

V. Despèrders. Spansara, s. ( So

SPARSARA. s. ( Sparagiajo, Sparagiaja. Luogo piantato di sparagi. Fig. e scherzevolmente Priaperia.

Spansanceu s. m. T di Ornit. Colombaccio. Specie di colombo salvatico, che si ciba di ghiande ed è avido di fave. La Columba palumbus Linn.

SPARSÈLL. V. Persell.

SPARSEN s. m Girello. Lamette incastrate nel perno d'una sala onde il legno non si logori per la confricazione della ruota.

Spaasen'na. s. f. Fongia, Radicella. La radice dell'asparago allorchè si sotterra con altre per fare una sparagiaja.

Spansen'na. s. f. Spazzole. I turioni

più sottili degli sparagi domestici che sminuzzati cuoconsi in minestra:

Spansetta. s. f. T. de' Cest. Cestetta.
Cesta a basse sponde usata dalle stiratrici e di grandezza opportuna per
tenervi distese le cose stirate.

Sparson. s. m. T. di Micol. Lumacone tutto bianco. Sorta di fungo venefico che ha un invoglia rossa e che dalla sua forma simile al falbo priapeo fu detto da Linn. Phallus impudicus.

Spanson. s. m. T. de' Cac. Banco. Specie di pancone con piedi e sponde, su cui i cascinai pongono il cascino entrovi il cacio perchè scoli.

Sparsona. s. f. T. Bot. Lappola. Erba campestre, i cui frutti uncinati s'appicano facilmente alle vesti di chi le si accosta È la Caucalis latifolia Reich.

SPARTA. (DE) A parte. V. Desparta.

SPARTAR. att. T. de' Ram. Accampanare.

Allargare la bocca de' vasi, battendola
sul tasso col mazzuolo

Sparti. s m. T. Mus. Spartito. Pezzo di musica ove stanno scritte insieme tutte le parti, si vocali che istrumentali.

SPARTI. add. m. Portito, Diviso. Separato ecc. E detto di marito o moglie. Divorziato, o Divorziata.

SPARTIDOR. S. m. T. degli Oriv. Compartitore. Quella piastra di rame della piattaforma attraversata dall'albero, che contiene la scala di comparto delle ruote.

Spartidor. s. m. T. de' Parr. Dirizzatojo, Discriminale. Strumento d'acciajo o di ferro, lungo circa un palmo e acuto da una banda per ispartire i capelli del capo in due parti. I nostri barbieri adoperano in vece per tale operazione il pettine rado.

tale operazione il pettine rado.

Spantidora. s. f. T. degli Oriv. Partitora. Ruota d'un orologio che serve

a compartire le ore.

Spartidera di cavi. T. de' Parrucch. Scrinatura, Scriminatura. Quel rigo che separa i capelli in mezzo al capo. Spartira att. Dividere. Partire, spartire, separare.

SPARTIR att. T. de' Canap. Far le manate. Dividere i grossi mazzi di canapa in manate per lavorarla al pettine. SPARTIR DU CH' TACHEN LITA. Dispar-

SPARTIR EL MAL IN MEZZ Fare un taccio. Sopportare in ugual misura i danni o gl'incomodi di una cosa.

SPARTIR I CAVI. Scrinare. Separare i capelli in due parti per mezzo la testa. SPARTIR IN DO PARTI. Bipartire.

SPARTIR IN NEZZ. Dimezzare, Smezzare, Ammezzare. Ma si dimezza per distinguere semplicemente o per separare; si smezza per separare; e s'ammezza col non finire.

SPARTIR IN QUATER PARTI. Quadripartire. Dividere in quattro parti.

SPARTIR IN TREI PARTI Sierzare, Tri-

TORNAR A SPARTIR. Ridividere.

SPARTIRS DAL MARI O DA LA MOJERA. Divorgiore. Far divorzio.

Spartizion. s. f. Divisione. Partizione, separazione.

SPARTIZION DI CAVI. Dirizzatura, Seriminatura. Quel solco in sul cranio, onde in due parti si dividono i capelli. Scrinatura.

SPASEM. S m Spasmo, Spasimo. Dolore intenso esgionato da ferite, posteme e sim. Spasimant. s. m. Amante, Innamorato, Vago.

SPASIMANT. add. m Spasimante. Che spesima.

FAR BL SPASIMANT. Fare il cascamorto, la spasimato.

Spasman. att. Spasimare. Avere spasimo. Fig. Cuocere d'amore.

SPASS. Spasso. V. Spassi.

SPASSEGG. 8. m. Passeggio, Spasseggio, Spasseggiata

Spasseggian. att. Passeggiare, Spasseggiare.

Spasseggian inza e in a. Far le volle del lione.

SPASSEGGIAR PER PIAZZA. Piazzeggiare.
SPASSI. S. un. Spasso, Svago. Passatempo,
trastațio, e si dice auche per Zimbello. V. Balén.

ANDAR A SPASSI. Andare a diletto, a diporto. Andare a spasso, Passeggiare. E si dice anche dello smarrirsi checchessia.

Andar a spassi. Fig. Svanire. Risolversi in sumo.

Andra A SPARSI. T. di Ball. Ander pian piano. E dicesi del moversi leuti dopo il dauzare sollevato della monferina.

Andan a spassi nodano. Nuotore di spasseggio. Diciamo quand'uno, essendo tutto nell'acqua, dalla testa infuori, cava fuori di essa un braccio per volta ordinatamente, battendolo sopra all'acqua per romperla e spingersi avanti.

METTR A SPASSI. Licensiare. Mandare

a spasso i scrvi.

Toburs spassi. Spassarsi. Pigliarsi spasso di uno.

Spassiona. add. m. Disappassionato. Non-mosso da passione. Spassionato senza passione. Alleggerito libero o sollevato da passione opprimente o che accorava.

Spassionares, n. p. Spassionarsi, Rieredersi, Discredersi. Raccontar le sue passioni, i suoi dispiaceri, per esserne confortato o commisciato.

Spassionatament. avv. Disappassionalamente. Senza passione.

Spatazzan. att. V. Piac. Schiocciare, Scofaceiare. V. Spergnaclar.

SPATIA. s. f. Mestatojo. Arnese che serve per varie arti a mestare.

SPATLA. s. f. T. de' Birr. Pala. Sorta di mestatojo per movere l'orzo nella caldais.

SPATLA. s. f. T. de' Cac. Coltella. Sorta di spatola sottile ai lati che serve per rompere il coagulo.

SPATLA. s. f. T. de' Conf. Paletta. Piccola pala o remo col quale si agita nella pentola lo zucchero che si va purgando.

SPATLA. s. f. T. de' Farm. Spatola. Piccolo strumento di metallo che adoperan gli speziali in cambio di mestola, fatto a similitudine di scalpello.

SPATLA. s. f. T. de' Gett. Liscino. Coltellino che adoperano i gettatori di caratteri per pulire le lettere.

SPATLA. s. f. T. de' Lav. Maglietto. Piccolo maglio o spatola eon eui le lavandaje abattono i panni al lavatojo. SPATLA. a. f. T. Mil. Sputula. Sorta di cuechiaja che serve a scaricare dalla polvere i mortai.

SPATIA. S. M. T. de' Pizzic. Balliloja.

Sorta di spianucio di legno col quale i pizzicagnoli pestano le costole delle schiene (mzén'ni) di lardo per renderle più appariscenti quando sono schierate.

SPATLA. S. f. T. de' Tess. Portaguide. V. Basion.

SPATLA DA PITTOR. Mestichino. V. Cortién'na.

SPATLA D'ARLICHEN. Striscia. V. Sabla d'Arlichen.

SPÀTLA DA SORBÈTT. Paletta. Strumento per lo più di legno fatto a guisa di piccola pala per uso di tramestare il sorbetto e simili.

SPATLA PER L'INCIOSTER. Paletta. Strumento di ferro a guisa di piccola pala, con cui gli stampatori prendono l'inchiestro.

SPATLA PR EL LÉN ecc. Scossio, Scotola. Strumento di legno o di ferro a guisa di coltello, ma senza taglio, col quale si scuote e batte il lipo o la canapa prima che si pettini per farne cadere la lisca, il che dicesi Scotolare.

SPATLADA. B. f. Spatolata, Scotolata, Palettata ecc. V. Spatla.

SPATLAR. att. Scotolare.

SPATLÉN. s. m. T. de' Caff. Mestolino.
Sorta di cucchisjo o paletta col quale
si agita il caffè mentre si va bollendo.
SPATLÉN. s. m. T. de' Ciocc., Ruotolo.
Sorta di matterello col quale si stropiccia la pasta del cioccolatte sulla
pietra.

SPATLER. s. m. T. degl' Imbals. Cucchiajo. Sorta di piccolo cucchiajno
col quale si levano dall' interno degli
animali che si imbalsamano le interiora od altro.

SPATUZZA. add. m. Sbertucciato, Scopi-

SPATUZZAR. att. Sbertucciare, Scapigliare.
SPATUZZERT. add. m. Scapigliato. Malconcio, lurido

SPAVENT. 8. DI. Spavento. Paura orribile e quasi terrore. V. Pavura.

SPAVENT. a. f. Fig. Spaventacchio, Sgomento. Donna bruttissima, Befanaccia.

SPAVENT. s. m. T. di Vet. Spavenio, Spavenio secco o Sparavagno secco.

Quel difetto di andatura del cavallo in cui alza le gambe di dietro con moto più alto del solito e brusco. Spaventi, diconsi i sonagli o pallottole armate di punte che feriscon correndo i fianchi del barbero e lo stimolano alla corsa.

SPAVENTA. add. m. Spaventato. Sconfidato di tutto se per eccessiva paura.

DA SPAVENTA. avv. Spaventatamente.

SPAVENTAPASSER. s. m. Spaventacchio,
Cacciapassere. Cencio o straccio che
si mette ne' campi sopra una mazza
o in su gli alberi, per ispaventare
gli uccelli che non calino a guastare
i seminati e le frutta.

SPAVENTAR. atf. Spaventare. Metter spavento.

SPAVENTARES. n. p. Spaventarsi, Spaventare. Aver gran paura. Allibbire, mancar di cuore.

Spaventôs. add. m. Spaventevole, Spaventoso, Orribile.

SPAVURAZZ. S. m. Spauracchio, Spaventacchio. Cosa che induce falso timore. SPAVURIZZ. add. m. Pauroso, Paventoso, Timido. Spauroso, Pusillanime.

Spazi. s. m. Spazio. Quel tempo o luogo che è di mezzo tra due termini.

SPAZI. s. m. T. Mus. Spazio. Interlinea o vuoto che trovasi tra l'una e l'altra linea del rigo musicale.

Spazi. s. m. T. di Stamp. Spazio. Ciò che serve a separar le parole nel comporre.

Spazi ren. T. di Tip. Spazio fino, Spaziettino che è la ottava parte di un quadratino.

Spazi gaoss T. di Tip. Spasio grosse, Spazio che è la metà di un quadratino e la quarta parte di un quadrate. Spazi imaginari. T. di Tip. Spazi immaginari. I minori spazi de' caratteri da stampa de' quali ne vanno 52 per agguagliare un quadrato.

SPAZI IMAGINABI. Fig. Spazi imaginari, Luoghi ideali.

SPAZI IN T' LA SCRITTURA. Lacuna. Quel vuoto che si lascia per qualsia ragione o causa, in uno scritto.

SPAZI MZAN. T. di Tip. Spazi mezsani. Quelli che sono la quarta parte di un quadratino. METTER I SPAZI. T. di Tip. Spozieggiare. Porre gli spazi necessari tra parola e parola. Quindi si chiama dagli stumpatori Colomboja il troppo grande spazio che trovasi alcune volte tra le parole.

SPAZIADUBA. s. f. T. de' Tip. Slargatura. Gli spazi della stampa. Spazieggiatura, la disposizione degli spazi.

SPAZIAR att. T. de' Tip. Spazieggiare.
V. sopra. Metter i spazi.

Spazios. add. m. Spazioso, Lato, Ampio. Spaziosa s. f. T. Furb. Piazza.

Spazz. s. m. T. di Cacc. Escato. Spazzo ove si pon l'esca per prender gli uccelli.

Spazz s. m. T. de' Forn. Spazzaforno V. Spazzuron.

SPAZZA. add. m Spazzato. V Spazzar.
SPAZZA. Metaf. Aperto, Spazzoso,
Lato, Scopato, Spacciato, Screno.
Chiaro add. — Per esem. Una fronte
spaziosa, Un cielo scopato, la montagna è chiara ecc. ecc.

SPAZZACAMÉN. 8. m. Spazzacammino. Quegli che netta il cammino della filiggine.

SPAZZACAMPAGNA S. f. Spazzacampagna.

Spezic di grossa artiglieria, così detta
dal suo grande effetto, è nome di
una spezie di archibuso corto e di
bocca larga che si carica con più palle.
Fig. Sparagio.

SPAZZACUL s. m. Pezza, Forbitojo. Cencio del cesso con cui si forbisce il sedere dopo essere stati alla cameretta.

SPAZZADA. s. f. Spazzamento. V. Spazzar. FAR 'NA SPAZZADA. Fig. Far piazza pulita.

SPAZZADENT. s. m. Siuzzicadenti, Dentelliere. V. Nettadent.

Spazzador. s. m. Spazzaforno. V. Spazzuron.

SPAZZADURA. S. f. Scaviglia. Spazzatura, immondizia che si leva via colla scopa. SPAZZADURA. s. f. T. degli Oref. Camavaccio. L'argento e l'oro che si ricava dalle scopature lavate.

Spazzan. att. Spazzare, Scopare. Netture i pavimenti colla granata.

SPAZZAR EL CAMÉN. PROPR. Spazzare il cammino. Metal. Soffiarsi il naso.
SPAZZAR EL CANON. T. Mil. Ripassare
• Rinfrescare il peszo. Nettare l'in-

terno del pézzo colla lanata. (fergon)
SPAZZAR EL CUL. Forbire, Nettare.
SPAZZAR I PAGN. Spazzolare, Scopettare, Setolare. Nettare colla spazzola,

setola o scopetta.

SPAZZAR I ZETT T. degli Otton. Stummiare i getti. Levare col raspino la stummia o schiuma de' metalli rimasta sui getti levati dalla forma.

SPAZZAR SOTTA. Fig. Far repulisti, Far lo spiano

SPAZZAR VIA CHÈ FA EL VENT. Disperdere. Sperdere, dissipare.

SPAZZARS LA BOCCA Sputar la voglia.
Rinunziare a cosa desiderata.

Spazzen. s m. Spazzino. Chi ha cura o ufficio di spazzare. Paladino è detto a Firenze chi è pagato dal comune per raccogliere il concio per le strade colla pala. Scopatore dicesi chi ha l'incarico di scopare appartamenti nelle case signorili. Spazzaturajo è detto chi spazza, raccoglie e trasporta le spazzature della città.

SPAZZETTA s. f. Spuzzola, Granatino, Scopetta. Piccola granata di fili di saggina, colla quale si nettano i panni. Spazzola da ripulire le scarpe. Se è fatta di setole di porco dicesi più propriamente Setola, abbenchè i Fiorentini dicano sempre in genere Spazzola. V. Brus'cén e Brus'cia.

SPAZZETTA DA LOTTON. Spazzola da brunire. Sorta di spazzola con fiocchi di setole assai corte per lustrare collo smerilio i metalli.

COLL CH' FA IL SPAZZÈTTI. Scopettajo. V. Brus'cinar.

Spazztén da Banbèn. Pennello. Fascio di setole fine fermate alla testa di un legnuolo col quale si insapona talora la barba.

Spazzion pri pr. Cassetta a setolino.

Cassa tutta cinta da fiocchi di saggina
o di peli di cignale per pulirsi le
scarpe alle porte de' gran signori

SPAZZURON DA FOREN. Spazzaforno, Spazzutojo. Fascio di sala legato a capo di una pertica per uso di spazzare il forno Fruciandolo, Strofinacciolo, dicesi lo stesso arnese quando a capo della pertica in vece di sala è legato un pannaccio.

Speil. add. m. Speechiato.

SPCIAR. att. Specchiojo. V. Speccen.

SPCIAR. att. Specchiure. Porre uno allo specchio.

Specials. n. p. Specchiarsi. Guardarsi nello specchio o in altri corpi riflettenti le immagini. L'effigie che si riflette nello specchio dicesi bambola. V. Ombra. Fig. si dice del prendere esempio.

Specia o Speciata. s. m. Specchietto. Piccolo specchio, speretta, sperina (Nelli) Special. s. f. Grande specchio o spera, Specchione? Così diconsi quelle grandi spere che si pongono nelle pareti delle grandi sale più per ornamento che per uso di specchiorsi. V. Psissè Toletta e Tremò.

Speraa. s. f. T. de' Carr. Spiatojo.

Apertura per lo più ovale dietro la cassa delle carrozze per vedere chi vien dietro.

Specc'. s. m. Specchio, Spera. Strumento di vetro piombato da una parte, o d'altra materia tersa, nel quale si guarda per vedervi entro mediante il riflesso, la propria offigie. Le sue parti sono:

Argent . . . Foglia.

Lusa . . . . . . . . . . . . . Spera o Cristallo. Specc'. s. m. Quadro, Prospetto, Specchietto, ma il quadro e l'esposizione d'un fatto o di una sèrie di fatti, prospetto è un quadro che porge un saggio, una compendiosa imagine della cosa, specchietto è quel prospetto che tiene la polizia, il magistrato, il governo.

Specc'. s. m. T. d'Arch. Riquadrato, Formella. Quell'ornato che è nell'interno di un riquadro. Zane, vani
in forma circolare lasciati dagli architetti per ornamento delle fabbriche e
per collocare in essi o tavole dipinte
o statue. V. Niccia.

SPECC' A MAN T. de' Barb. Specchietto a mano. Soria di piccolo specchio con cornice manicata.

SPECC' A LA PSISSE Specchio a bilico.
V. Psisse.

SPECC' D'UN USS. Anima. V. Pand. SPECC' MACCIA. Specchio arruginato (Mol.).

SPECC' PANA. Specchio abbacinato.

NETT O LUSENT CHE UN SPECC'. Pulito,
netto o lucido quanto uno specchio,
cioè nellissimo, lucentissimo, senza
ombra o macchia.

Speccen. s. m. Specchiujo. Quegli che fa ed acconcia gli specchi. Non esercitandosi ch'io sappia in Purma quest'arte non posso dare il solito prospetto delle voci che ad essa riferisconsi.

Specill o Specol. s. m. Specolo, Specillo. Strumenti di varia forma per uso
di dilatare la vagina ed altre cavità
naturali della persona. Apirenomele,
Specillo che serve pei mali delle orecchie, così chiamato perchè nella punta non ha nocciolo o bottoncino.

Specola s. f. Specola, Osservatorio.
Luogo d'onde poter osservare i pianeti, le stelle ed anche i fenomeni meteorologici.

SPECOLA. s. f. Lanterna, Lucernarto. Torrioncino o finestra sopra tetto coperti di cristalli a padiglione o di tegoli di cristallo, fatti per dar lume alle sottoposte scale che non han lume laterale.

Specular att Specolare, Speculare prop. Impiegare lo intelletto fissamente nella contemplazione delle cose. T. di Comm. vale Negoziare, Trafficare, far bottega su checchessia.

Specularia Arabattarsi per uscir de' cenci. Affaticarsi per uscir del bisogno, o di povero stato.

Speculator. s. in. Speculatore per Ingeynoso o Industrioso. In T. di Comm. Trafficante, Negoziatore, Industrioso, Procaccino e in senso avv. Squartazeri.

Speculazion. s. f. Speculazione, Speculazione. Contemplazione T. Comm. Negozio, Truffico.

Spedi add m. Spedito, Sbrigato, Sgomboro. Senza intoppi.

SPEDI DAI DOTTOR. Sfidato, Spaceiato. Giudicato da medici, In pericolo di morte.

SPEDIDA. m. avv. Ricisa. Per es.

A LA PIÙ SPEDIDA. Alla ricisa, cioè per la più breve.

Spedient. s. in. Espedients. Compenso. V. anche Mczztermen.

1

SPEDITAT. add. m. Spedito. Celere, sollecito.

Andar spenient. Andare speditamente. Dicesi di cosa o faccenda che cammini di buon passo senza ostacoli di sorta.

SPEDIZION. S. f. Spedizione. Lo spedire merci o altro.

SPEDIZION. s. f. T. de' Calz. Fornitura. Il complesso delle parti di quelle scarpe che il calzolajo da al lavorante da unire e cucire.

SPEDIZIONER. S. m. Spedizioniere. Voce d'uso. Chi sa spedizioni di mercanzia. SPEGLA. add. m. Dispeciato (V. di R.). Mondo dalla pece. Fig. Sbarazzato, libero da un impaccio.

SPECIA. add. m. T. de' Squer. Scommentato. Dicesi di navicello che abbin perduta la stoppa impeciata che ne

empiva i commenti.

SPECIAR att. Levar la pece. V. Despeglar. SPES. S. m. Spiedo, Schidione, Stidione, Schidone, Spiede. Strumanto lungo e sottile, nel quale s'infilzano i carnaggi per cuocerli arrosto.

SPEJ DA CAZZA. Spiello. Arme in asta colla quale si ferivano un tempo a

caccia i cignoli e sim.

Forzen'na del spezi. Spranghetta dello spiedo. Quella specie di forchetta, in cui si tiene infilzato l'arrosto.

METTER AL SPÈJ. Schidionare, Ischidionare. Infilzare i carnaggi nello schidione per cuocerli arrosto.

Un spez d' ROBA. Una stidionata e schidionata. Quella quantità di vivande che si arrostisce in una sola volta collo schidione.

SPELONÇA. s. f. Spelonea. V. Grota.

Spetonca. s. f Fig. Stamberga. Edifizio o stanza ridotta in pessimo stato, ove appena si può abitare.

SPELTA. s. f. Spelta. V. Spalta.

Spin. s. m. T. Bot. Pruno. Nome generico di tutti i fruttici spinosi de' quali si formano le siepi. Spina, Pungoto. Quell' escrescenza dura e appuntata che fa corpo col legno de' frutici spinosi e non già sulla scorza. Aculeo, La parte pungente della pianta che ha solamente origine dalla scorza, come nel rosajo.

Spén. s m. T. de Cac. Fiaccola. Remo noderuto che usasi come la jova (caggiarocul) per rompere il latte accagliato nel caccavo.

Spén. s. m. T. de' Conf. Frusta. Arnese che serve a sbattere la chiara d'uovo e sim. ed è una mazza rifessa, oppure un fascetto di vermene.

SPÉN BIANCE. T. Bot. Spin bianeo o tordellino. Arboscello spinoso del quale si fanno siepi e che produce un frutto rosso con due noccioli detto Ballerino (cagapoi). La pianta è detta da Linn. Cratuegus oxyacantha.

Spén DEL SGNÔR. T. Bot. Acacia spinosa. Albero dell'America, naturaliz-

zato tra noi, ed usato per far siepi a cagione delle sue forti spine a tre punte. È la Gledithsia triacanthos

Linn.

Spen de istratz. Spine, e per traslato Penne. Le spine che rivestono il corpo dell'Istrice, del porco spino e sim.

SPEN MARÉN. T. Bot. Vetrice spinosa. Sorta di albero o fruttice spinoso con foglie alterne bianchiecie e fiori ascellari detto da Linn. Hippophae rhamnoides.

Spen RIGHER. T. Bot. Spino nero. Sorta di fruttice che produce il Prugnolo (bergnoèu) del quale fannosi siepi. È il Prunus spinosa Linn.

Spén zervén. V. Spenzervén.

CLIPAR UN SPÉN. Spinarsi. Trafiggersi o pungersi con ispina. Pig. Infranciesarsi, impecciarsi di morbo gallico.

Essa in 71 spin. Stor sulle grucce o sui pettini da lino, Essere sulle spine. Aspettar con grandissimo desiderio e struggimento, Stare là là, essere incerto e in batticuore sul prossimo suo destino.

MACIA D' SPÉR. Roveto, Dumeto.

METTER 1 SPEN. Imprunare. Scrrare o turar i passi con pruni.

Tinan via i spin. Sprunare, Disprunare. Togliere i proni.

Spenda. Uscita del V. Spendere usato nella frase:

CHI PU SPÉNDA BEN SPÉNDA. Chi più spinde meno spende. Le cese buone pel maggior comodo o per la maggior durata costan meno che le non buone.

Spinosa. att. Spendere. Dar denari per prezzo delle cose o per compenso di que' servigi che si desiderano o di cui abbisogniamo.

SPENDER ACQUA. V. Spander.

SPÉNDER A POCE A POCE. Spendic-chiere.

Spinder a notta d' coll. Sbracciare a uscila.

SPÉNDEA BEN I SO SOLD. Spendere glustificato. Spenderli in modo giustificabile ma usasi anche tal frase per significare una lucrosa faccenda.

SPÉNDER E SPANDER. Spendere e spandere. Spender gli occhi, schalacquare, sbraciare, spendere senza ritegno.

SPÉNDER LA PAROLA D'UN ALTER. Spacciare la parola d'alcuno. Fatsi bello del credito altrui.

Spénder L'impossibil. Sopraspendere. Spendere a rovina.

SPENDER POCE E STAR BÉN. Far le mazze eoi funghi. Far le spese necessarie con eccedente risparmio.

SPÉNDER POCH E STAR BÉN PR'UN PEZZ A GNIR. Fig. Infranciosarsi a buon patto.

QUANT A NE GH' N'È AN S'IN POÈUL spéndea Dalla repa non si può cavar sangue. Nulla può dare chi nulla ha

SAVER SPÉNDER 1 SO SOLD. Spendere la sua lira per venti soldi. Spendere vantaggiosamente.

TORNAR A SPÉNDER. Rispendere.

SPENDIBIL. add. m. Spendibile, che si può spendere. Spendereccio, atto a spendersi.

Spandon. V. Spindor.

Spin'na. s. f. Zipolo. Quel piecolo legnetto col quale si tura la cannella della botte o d'altro vaso simile.

Spen'na. s. f. T. de' F. Ferr. Spina. Conio di ferro col quale i fabbri bucano i ferri infuocati; dicesi Ago quel risalto, che ha l'arpione, nel quale entra l'anello della bandella.

Spén'na. s. f. T. de' Gett. Bastone. Legno lungo che alcuni armano di ferro da un capo per turare i getti.

Spen'na da slangan. Allargatojo, Spina. Strumento che serve ad allargare fori facendolo girare in essi. Spen'na del Bischen. Fusio. La parte del bischero che si pianta siccome piuolo ne' fori degli strumenti.

Spén'na DEL RAZZ. Dente. La estremità delle razze delle ruote che si calettan ne' mozzi o ne' quarti.

Spen'na DLA CIAVA. Ago. Quel ferro aguzzo, che è attaccato alla serratura ed entra nel buco della chiave, e guidala agl' ingegni.

Spen'na Longa. Frassinella. Pietra che serve per dare il filo ai ferri co' quali si lavorano i metalli.

Spén'na pa' i ciold. Cacciatoja. Strumento di ferro a guisa di scalpello per cacciar ben dentro i chiodi, ed anche per trarneli.

Spen'na vintosa. T. Chir. Spina ventosa. Carie interna delle ossa che li fa dilatare più o meno nella loro lunghezza.

A spán'na A spinapesce. A serpeggiamento, a similitudine della spina de' pesci A spina, diconsi certi lavorii donneschi che pur si chiamano Intrecciati.

ESSER 'NA SPÉN'NA IN T'EL CORUR. Essere un prun sugli occhi. Si dice di cosa che dia pena o fastidio.

METTERGH SU LA SPEN'NA. V. Spinar. Figur. Pigliare il mendo, il vesso, l'uso, il costume.

MUDA SPEN'NA E CAVEN D' COLL. E dalli colla canzone dell' uccellino. Dicesi di chi si propone mutar vita od opere e torna sempre alle solite.

SARAR CON LA SPÉN'NA. Zipolare. Serrar con zipolo.

Spensen s. m. T. delle Sarte. Casacchina. Vestimento muliebre che cuopre le spalle e il petto e somiglia ad un vestito senza falde. La nostra voce viene dall'Inglese Spencer.

Spensel. s. m. Spensierato, Trascurato, Sbadato. Fig. Prodigo, Scialacqua-

SPENTA. s. f. Pinta, Spinta, Sospinta.
SPENZAB. att. T. de' Capp. Mollettare.
Lo svanare che per lo più fan le donne
il pelo dei cappelli colle pinzette.

Spenzen. att, Spingere. Far forza di rimovere da sè e di cacciar oltre checehossia. Spenzenvén. s. m. T. Bot. Spincervino.
Frutice le cui bacche servono alla medicina, il legno a' stipetai, la corteccia, fresca, per colorir in giallo, e secca per averne un turchino scuro. È il Rhamnus catharticus Linn.

Spèra s. f. Speru, e per lo più si dice Spera di sole, per i raggi solari. Spèra. s. f T. di Carl Spera. Voce d'uso. Carta simile a quella che si dice da impannate.

Spenanza. s. f. Speranza, Aspettativa, Spenie. Credenza di futuro bene.

SPERANZA. 8. f. T. di Nav. Afforcato. La seconda àncora che si getta da una nave per ormeggiarsi.

SPERANZA D'AVER LONGA VITTA. Repromissione (Cav.)

AVER SPERANZA. Isperanzire. Concepire qualche speranza.

DAR SPERANZA. Dure appicco.

Fin ch' a gh' è fià a gh' è speranza. Chi ha tempo ha vita.

Peader La speranza. Sconfidare. Cader d'ogni speranza.

STAR IN SPERANZA. Siare alla bada. Stare a speranza.

TGNIR IN SPEHANZA. Tenere a speranza, Dare erba trastulla.

Tobun zo d' speranza. Ssidar della speranza (Pulci)

VIVER D' SPERANZA. Vivere a speranza. (Bart ) Coll'animo pendente da sottil filo di fallace speranza.

Spenar. att. Sperare. E si dice anche dell'opporre al lume una cosa per vedere s'ella traspare. Sperar le uova. Far spenar. Dar intenzione.

Sperdere, Disperdere, Man-dar a male.

Spendres n. p. Abortire, Abortare, Sconciursi. Mandar fuori il parto avanti il tempo prefisso dalla natura. V. Bortir.

Spendgazzar. V. Spertgazzar.

Spèrea Bianca. T. Bot. Spirea spagnola.
Sorta di spirea così detta dalle sue
foglie biancastre simili a quelle dell'Olmaria, e credo sia la Spiraea
erenata Linn.

SPEREA COLOR D' BOÈUSA. T. Bot. Filipendola Pianta che ha le sue radici rigonfie di tratto in tratto a foggia di piccoli tubercoli. È chiamata da Linn. Spiraea filipendula. Si coltiva ne' giardini per la bellezza de' suoi fiori che rassomigliano co' suoi grappoli a pennacchi rossi.

Sperglen s. m. Asperge, Aspersorio.
Strumento usato ad aspergere coll', acqua santa ed è di due sorti; uno di setole e simili a guisa di spazzola con manico, l'altro di metallo con pomo traforato, in cui è chiusa una sougna

Spenglinada. s f. Aspersione, Aspergine.
Lo spruzzo dell'acqua benedetta.

SPERGLINADA. S. f. Colpo dato coll'asspersorio.

Spengnacla. add. Scofacciato.

SPERGRACLADA. 8. f. Scufucciata.

SPERGNACLAR. att Scofucciare, Spiaccieure, Schiacciare. Ridurre a modo di focaccia.

Spergnacion s. m. Simo, Camuso. Che ha il naso e le narici schiacciate.

Sperienza. s. f Esperienza. Conoscimento delle cose che si aquista coll'uso.

AVER DLA SPERIENZA. Esser pratico, Versato, Esperto in una cosa.

Speriment. s. m. Esperimento, Esperienza. Sperimenta add m. Sperimentato, Esperto, Perito. Che ha esperienza.

SPERMENTAR att Sperimentare. Fare esperienza.

Sperigocans. n. p. Rileccarsi (Franc.). Leccarsi le labbra girando esteriorinente la lingua come fa chi ha la bocca spalmata di sughi saporiti.

Spendeccars. n p. Scherz. Far il linguino. Mustrar contento quando alcuno ci adula con nostra soddisfazione. Spendono. s. m. Fuseragnolo. V. Pertgalon.

Spennicon. s. m. T. di Mic. Lattojolo forte. Sorta di fungo cattivo che ha il cappello scuro e che rotto stilla una sostanza lattiginosa molto acre. È l'Agaricus rusticanus Sc.

Speronzen, s. m. Cinciallegra. V. Sparonzen.

Spert. add. m. Vegeto, Prosperoso, Allegro, Di buon umore, ed anche Destro, Accorto, Esperimentato, Esperto.

Spertazzada. s. f. Perticata. Colpo di pertica.

rgazzada. s. f. T. di Cacc. Raa. Colpo di ramata.

ZAR. att. Perticare. Percuotere ertica. E parlando di certe frutbucchiare. V. Shatter.

TGAZZAR. att T. di Cace. Arrama-Percuotere gli uccelli colla raaudando a frugnolo.

s. add. m. Sgongherato, Sviva, Esorbitante. Troppo largo, tanl materiale, quanto nel morale. s. e add. m. Spergiuro, Spertore. Colui che spergiura. Per-Spergiurazione, Spergiuro. Colsa asserita scientemente e con nento per vera.

e con vie maggior calore. Sperre vuol dire Giurare il falso.

d. m. Speso.

. f. Spesa. Lo spendere, il costo. esetta, Speserella, diminut. Speacrescit e peggiorat. V. Spesi. A per Compera

a FOEURA D' PROPOSIT. Spesa in-

A PER MAGNAB. Spesa viltuaria.

R FOEUBA LA SPÉSA. Salvare la
Rifarsi della spesa.

spesa. Comperare. Fare spesa. La spesa. Spesare. Dar le spese, illo.

DAR O FAR DLA SPÉSA. T. For. are o dare spesa. Molestare per lla corte il debitore.

OFFIZI. Spese d'amministrazione.

1 D' TRIBUNAL. Spese giudiziali o

D' UN MORTORI. Spese funerarie.

D' VIAZZ. Spese vialurie.

IL SPÉSI. Spesare, Intrattenere. le spese.

SPÉSI Spese accessorie.
EBS IN T IL SPÉSI. Incontrar gra-

TAR IL SPESI. Francare o Rinire le spese.

IN T IL SPÉSI. Stare nella sua cioè stare a spesa.

vv. Spesso, Sovente, Frequente-V. Fiss

n. s. m. Spettacolone. Accr. di liulo. Fig. Casoso, Miracolajo.

Colui che fa le maraviglie d'ogni minimo che

Spetacol. s. m. Spettacolo Giuoco e festa pubblica. Fig. Flagello, Eccidio, Finimondo, ossia Subisso. Quantità grande.

SPETACOLOS. add. m. Magnifico, Solenne, Imponente ecc. ma non dicasi Spettacoloso che quantunque voce di regola non è registrata ne' vocabolarii.

SPETNADURA. s. f. T. de' Parr. Cerfuglio, Capelli per lo più lunghi e disordinati.

Spetnazza. add. m. Arruffato, Scapigliato, Scarmigliato. Disordinato ne' capelli, pettinato male.

Spetnuzzar att. Scapigliare. Scompigliare i capelli sparpaguandoli.

Spetnuzzass n. p. Accapigliarsi. Pigliarsi pe' capelli, acciuffarsi, accapellarsi, pettinarsi.

Spernuzzon s. m. Sciamannato. Sciatto, sconcio, scomposto, scapigliato.

Spettar. all. Aspellare, Attendere. V. Asplar.

Spèzia. s. f. Spècie, Qualità, Sorta, ma vale anche Maniera, Generazione. Fan spèzia. Far meraviglio, Fure

stupore, ed anche talora. Far nausea, Fare specie.

In spezia. In ispecie. Specialmente, segnatamente, singularmente, notatamente.

'NA SPÈZIA. Un che a somiglianza o similitudine.

Spezii. s. f. Spezie, Spezieria. Miscuglio d'aromati in polvere per condimento di cibi

Spezii. s. f. T. Bot. Nigella, Erba spezie. Pianta annua che fa un fiore giallo che ha odore di cedrato. È la Nigella sativa Linn.

Speziar s. m. Speziale, Farmacista.
Speziar s. m. Fig. Biricchino. Scuriscione, monello, baroncio.

LISTA DA SPEZIAR. Conto da speziale. Conto soggetto a diffalco.

Speziaria. s. f. La moglie dello speziale. Speziaria. s. f. Spezieria, Furmacia. La bottega dello speziale o furmaciata. Speziarii. s. f. Aromi, Droghe, Spezie.

V. Spezii.
Spezianu fun'ni. Spezierie fine, non

ordinarie, e figurat. Bricconcelli fini, Furfanti in chermisi.

Spezill. s. m. Specillo, Tenta. V. Son-da.

Spezz. s. m. Spiccioli. Moneta spezzata o moneta di minor valore.

Spizz d'intealinea. Ripieghi d'in-

Spezza. add. m. Spezzaso. Fatto in pezzi. Spezzar. Spezzare. Fare in pezzi. Scompagnare, torre da une come ciò che le debbe far compagnia perchè sia compita. Per esempio un Libro scompagnato. Manomettere, cominciare a servirsi di quelle cose che a poco a poco e a parte a parte si consumano. V. Spinar.

Spezznin. att. Appiccolare, Appiceinare, In-piccolire. Ridurre in forma più piccola quantità.

Spuzznia noltann. Stronzare. Dimipuire, ristringere soverchiamente.

Spezznin 'na bala. Scemare una balla. Speazz. V. Sbeazz

SPIA s. f. Spia-, Delatore, Spione, Soffione. Ne' Bandi Leopoldini per schifare nomi di tanto obbrobrio è usata

la voce Notificatore.

Spia. s. f. Fig. Segno, Traccia, Indizio. Quella parte di un tutto che coll'essere in un dato luogo fa presumere che anche il tutto vi sia o vi

sia stato.

FAR LA SPIA. Soffare, Fare il mestiere del soffione. — Il riferire gli altrui mancamenti a' superiori si dice Spiare, Accusare.

SPIAGIA. 8. f. Spiaggia, Piaggia. Costa

lungo il mare.

SPIAGIA. s. f. T. di Ferr. Spiaggetta. Ferrareccia della specie detta ordinario di ferriera.

SPILN. s. m. Spiano, Spianata, Spianamento.

SPIAN. s. m. T. de' Fornac. Tavolino. Sorta di banco sul quale il mattonajo spiana il suo lavoro.

Spiàn Bel Martell. Bocca.

SPIAN D' NA MURAJA. Spianata della muraglia. La regolare costruttura d'un muro a suolo per suolo sì che ogni suolo cordeggi perfettamente in piano.

SPIANA. add. m. Appianato. Reso piano.

Rinnovato, Incignato, dicesi di nuovo messo la prima volta.

SPIANADA. S. f. Spianate. Luogo spiar e l'azione di spianare. Rinnovate indossare un abito nuovo o sir prima volta.

SPIANADA. 8. f. T. de' Mut. Bare ne. Filare di mattoni che si mur

pra gli archi.

SPIANADÓR. S. m. T. de' Ceraj. Por Pezzo di legno concavo per la que di sotto per poter pianare le cama Spianadór. S. m. T. de' Forn. Se matojo. Bastone grosso e tondo quale si spiana la pasta.

SPIANADOR. S. m. T. de' Forn. S. matore. Colui che spiana il pane. SPIANADOR. S. m. T. di Gualch. P. Pezzo di legno col quale i lana

appianano il panno.

SPIANADOR. S. m. T. Mil. Mes (Gal. Fort.). Strumento di lega grave di forma circolare, a faccie ne e con manico, addoperato a nare le piote e i pastoni che rives i lavori di fortificazione.

SPIANADOR. s. m. T. degli Oref. natojo. Specie di cesello da tirat lavoro in piano e gli scanalati. \(\) il piano e il colmo. Pianatojo a: ciato. Sorta di pianatojo che riz alquanto in dentro.

SPIANADOR. S. M. T. degli Stag Bottai. Collella. Strumento a fogg coltello ovale, mezzo tondo, a la ta, o altrimenti, per lisciare e strare.

SPIANAR. att. Pianare, Appianare, neggiare, Spianare. Pareggiare, guare, far piano.

SPIANAR EL FERR. T. di Masc. Se nare il ferro. Chiamasi così il pu giare nella sua fabbricazione le su ficie piane del ferro da cavallo en Spianar el pan. Spianare il principiale la massa della pasta in principiale la colori. Piallare le doglio pialletto o ragguagliarle colori.

SPIANAR IL CUSDURI. Ragguaglia spianare le costure. Si dice de' che doro unita la costura, la pie

a petto.

ispianare il rilevato di essa. dicesi dello Scardassare la lapelo, ossia bastonare uno.

a IL PASSADI. T. de' Parr. Stigiri. Appianare con uno stiacido i giri di capelli cuciti al
iella parrucca.

R IL PREDI. T. de' Lit. Confripietre. Stropicciare due pietre accia finchè combaccino bene. R 1 PAGN. Incignare. V. Gr. 1 re un abito, un cappello ecc. Indossarlo per la prima volta. anche con Voce Franc. Stren-

a i quadati. Spianare i mat-

n L'ARA. Rispianare, Adegua-

m'na ca. Spianare una casa. la fino al piano della terra: rla

m un insonni. Avverarsi, Vei un sogno Succedere di fatto si era sognato.

IR UN MARMOR, UN LEGN. Affac-Ridurre in piano la superficie ra, legno o sunile.

s. m. Spianatojo. Sorta di picazzeranga.

add. m. Smattonato.

att. Smattonare. Levare i metpavimento.

add. m. Spiantato. Dicesi di sbarbata dalla terra, o come dalla terra stessa levata.

rA. Add. m. Spiantato, Scannato egno. Ridotto in miseria, che sumato tutto il suo avere, brullo,

att. Spiantare, Svellere. Dicepiante e dell'erbe che si spicalia terra.

MAR. Fig. Sprofondare, Spianlandare in rovina.

. n. p Spiontarsi. Venir nela povertà. Andar in rovina. ld. m. Piatto. Di forma piana. to vuol dire colla parte piana na o di che altro.

s. f. Casoso, Miracolajo. Chi o grida al miracolo: chi fa le lie d'ogni cosa.

Spice'. add. m. Spedity, Sbrigato, Sciotto.

Essea spice'. Essere at confitemini.

Essere spacciato.

Spicca. add. m. Spiccato da Spiccare. Rilevato, Distaccato ecc.

Spiccan. att. Spiccare. Levar la cosa dal lungo dov'è appiccata. Staccare.

Spiccaa. att. Spiccare. Far bella vista. Brillare, afarzeggiare. Lustrare, essere appariscente. Campeggiare, far vaga mostra di sè sopra le cose circostanti.

SPICCAR DI SALT. Spiccar salti, Far salti.

SPICCAR IL PAROLI. Spiccar le parole. Pronunziarie distintamente.

Spiccar un ordin. Emanure. Der fuori un ordine.

Fan spiccar. Campare. Far risaltare le figure dal marnio o dal bronzo ne' bassi rilievi in maniera svelta esben unita col campo.

SPICCARS. n. p. Spiccarsi. Si dice delle pesche, susine ed altre frutte, che si dividono agevolmente con mano.

Spiccars D'in t'un sit. Spiccarsi. Partir da un luogo.

Spiccass di Ragazz. Staccarsi. (Mol.) Zampettare, cominciare a muovere le zampe, cominciare a camminare come fanno i fanciulli.

SPICCATOI add. m. Spiccatoja, Spiccacciola. Dicesi delle pesche, susine e altre frutte le quali si aprano in due con piccola forza senza coltello. Stiacciamani.

Spiccatos. Fig. Liberale, Generoso, Facile, Condiscendente.

Spicce. s. m. Spicco, Comparsa, Sfarzo, Bella vista. Lo spiccare.

SPICCH add. m. Spiceato. V. Spiccar. Spicch in t' La vitta. Svelto, Snello. Sciolto di membra.

FAR DEL SPICCE. Spiceare, Avventure. Comparire tra l'altre cose.

SPICCIA (A LA). Alla spacciata, Spedi-

Spiccian. att. Spicciare, Sbrigare, Spacciare, Spedire, Espedire.

Spicciativ. add. m. Spaceiutivo, Espeditivo. Che spedisce, atto a spedire, speditivo. Spicciolare. Levar il picciuolo.

i pidocchi di dosso. Spollinarsi scuotersi i pollini dalle penne come usano gli uccelli col becco.

SPIOLA. add. m. Mingherlino, Spolpato,

e detto d'abito, Gretto.

SPION. s. m. Fintone, Esploratore. Così dicesi chi più per vili passioni o interessi proprii, spia gli affari altrui, che per iscopo di riserire i detti o fatti altrui alla politica autorità per prezzo o altro fine. Vale anche assol. Spia, Spionaccio.

SPIONAGG'. s. m. Delazione. L'atto del fare la spia, l'abitudine di fare il

delatore.

Spionar. att. Spiare, Spieggiare. Andar investigando i segreti altrui.

SPIONS. s. m. T. d'Ornit. Pispolone, Spippola. Uccello noto. L'Anthus aequaticus degli Ornit.

SPIONS DA PRÀ. T. d'Ornit. Pispola. Uccelletto comune ne' prati e ne' campi in primavera che è l'Anthus pratensis Linn.

SPIOVRINAR. att. Piovigginare. Pioviscolare, pioveggiare, spruzzolare. Leggermente piovere. Lamicare, cadere minutissima pioggia e alquanto rara

Spira o naslén del tamborr. T. degli Oriv. Chiavistello. Vite ferma sul suo asse, sicchè non può muoversi dal suo luogo, e i cui denti ingranano in altra ruota che dà il moto all'orivolo.

SPIRA. add. m. Spirato. Dal verbo Spirare. Detto di tempo, vale Trascorso. Spirali. s. m. Spiraglio. Fessura o in mura, o in telli, o imposte d'usci, o di finestre, o in checchessia, per la quale l'aria o il lume trapela.

Spiral. s. m. T. degli Oriv. Spirale. Molla d'acciajo sottilissima contorta su di sè in larghe spire tra la ciambella

e la cartella inferiore.

Spiral. s. m. T. de' Gett. Sfiati, Spiriti. Forami che i gettatori fanno nelle forme per dar luogo all'uscita dell'aria spinta fuori dal metallo.

Spiraj dla fisarmonica. Manticetto. Quel pertugio che ha una linguetta di pelle pel quale entra l'aria che fa suonare la fisarmonica.

Spirea. s. f. T. Bot. Spirea. Grazioso

arboscello originario del Canadà tivato ne' nostri giardini per lezza de' suoi fiori che sbocciar gosto. È la Spiraea tomentosa Spirit. s. m. Spirito. Sustanza il

rea. V. Annia comparenta.

Spirit Fig. Brio, Vivacità. § tezza di sensi.

SPIRIT D' VÉN. Spirito di vino, dente, Acquarzente. E chim. A SPIRIT D' SAL. Acido marino. I Acido idroclorico.

SPIRIT MACABEL. Spiritaccio. De spirito maligno, e si dice di 1

inquieta.

SPIRIT VITAL. Spiriti animali puramente mecanici che danno ra indizio di vita in un cor spento.

FAR SPIRIT. Incoraggiare. Ina FARS SPIRIT. Farsi cuore o core FRUTT IN TEL SPIRIT. Frutti in 4 ( Mol. )

PRESENZA D' SPIRIT. Imperturb Fermezza d'animo, Intrepidez non presenza di spirito che francesismo.

Spirità. add. m. Spiritato. V. In Spiritos. add. m. Spiritoso, per gnoso, acuto, vivace.

SPIRITUAL. add. in. Spirituale, Inco PADER SPIRITUAL. Direttore. Il confessore.

Spissacrar. all. Scompisciare. I adosso.

Spissacron. s. m. Pisciatore. Che piscia.

SPITZ. s. m. T. di Giuoc. Punta. venutaci dal Tedesco Spietz, c gnifica punta, e dicesi del 2 o : minchiate che nel succhiellarle a prima vista una punta.

Spizza. s. f. T. dei Falegn. Smuss Smentatura, Augnatura. Tagi ischisa o a schiancio, fatto ne stata di un legno. Augna, la delle cose tagliate in tralice.

LA SPIZZA. T. Furb. La cresta Spizza. add. m. T. di Blas. Saker Sorta di ornamento dello scudo a gheroni.

Spizzador. s. m. Ceppo da augna Algnazz.

. s. f. Augnatura. L'atto del-

u. T. de' Legn. Augnare, a schisa, in tralice, a quar-, a schiancio. Mozzare qualsisa in modo che nel princitaglio si faccia angolo ottuso, ie angolo acuto.

it. Appiccinire, Appiccolare. nire, rimpicciolire, rimpicconinuire, scemare. Far piccolo. 1. p. Impicciolire. Divenir picppicciolire.

BOCCA Di mala bocca, Schi-Schifo. Delicato nel mangiare: igia poco, e per lo più le sole icate e pulite.

m. Spelato. Senza pelo. Spelza pelle. Escoriato. V. Plà.

s. f. Dipelatura.

'. Membrana, Pellaccia. Quella o legamento che è aderente ni cibarie.

s. f. T. d'Agr. Peluja. La nteriore e più sottile, che riimediatamente le castagne.

. s. f. T. de' Set. Bava, Pe-Quella seta che per non aver non può filarsi, e però si stracnetta, Sbavaturo, quella pehe si cava dai bozzoli prima i. Scoglia, bava lasciata da' illa frasca e che vi resta ano la sbezzolatura.

. Spelare, Pelare torre il pelo. : Stracciar la pelle. Escoriare. add. m. Zucconato, Decalvato. . all. Zucconare.

add. m. Liberale, Largo, Ge-Magnanimo.

s. m. Splendore, Fulgore. V.

on di sant. Aureola. Quella cerchio rotondo di cui circonteste de' santi nelle pitture statue.

att. T. d'Agr. Spampanare. pampani o le foglie dalle viti. m. Caluggine. Quella peluria uccelli cominciane a mettere

add. m. Spilluzzicato, e in mif. Riveduto, T. di Gualch. | Spokus. s. m. Spoglio. Usurpazione.

SPLUCCAR. att. Spilussicare. Levar pochissimo da alcuna cosa. V. Pluccar.

SPLUCCAR A LA MACCHINA. T. di Gualch. Rivedere. Ripassare il panno sopra una tavola, e disteso, passarlo sotto il garzatojo per torre que' nodi o bruscoli che ha sovr'esso.

SPLUCCAR DA VON & DALL'ALTER. Spelluzzicare, Raggruzzolare, Raggranellare. Procacciare, mettere iusieme a poco a poco, far gruzzolo.

SPLUCCAR 1 SOLD, LA ROBA. Pelare alcuno di danari, roba ecc.

SPLUCCAR LA POLARIA. Levar i bordoni, o la peluria al pollame ecc. dopo averlo spennacchiato.

SPLUCCAR L'UVA. Piluccare. Spiccare a poco a poco i granelli dell'uva dal grappolo per mangiarli.

SPLUCCON. s. m. Piluccone. Uomo che volentieri e vilmente vive ed usa delle cose altrui.

Splugh. add. m. Spulciato.

Splegar. att. Spulciare. Tor via da dosso le pulci.

SPNACC'. s. m. T. degl' Intagl. Scarpello torto, Becchetto. Sorta di scalpello che ha il taglio fatto a schisa.

Spracc'. s. m. T. de' Legn. Ugnetto. Scalpello augnato. Sorta di scalpello schiacciato in punta a simiglianza dello scalpello piano, ma più stretto. Taglinolo, sorta di scalpelletto da cacciar la stoppa o simile ne' luoghi delle capruggini onde esce del vino.

SPNACC'. s. m. T. Pitt. Pennacchio. Lo spazio triangolare che sta fralle

cupole ed i peducci.

Sprocc'. s. m. Piuma. Le due fila di peli che dal bocciuolo (cana) della penna vanno alla sua estremità opposta. Bordoni, le penne degli uecelli quando cominciano a spuntare. Calugine, prima peluria degli uccelli nel nido, ed anche i primi peli che spuntano sul viso de' giovanetti.

Spruccen. s. m. Piluceone. V. Spluccon. Spruccen in zoèuen. Stangatore. V.

Stanga.

SPNUCCION. s. m. Sciamannato, Lendinoso. Uomo sudicio, scomposto, sciatto, scapigliato.

Spoèvi. s. m. Spoglio, Spogli. Quelle vestimenta che sinesse dal padrone, sono da lui date a persona di servigio, che diconsi forse meglio Guardaruba.

Spoeus DLA LETTURA. Libro de' ricordi. Registro ove i letterati raccolgono ordinatamente quanto nella lettura occorra ad essi meritevole di esser notato, per giovarsene all'opportunità.

DAR UN SPORUJ. Dare la spogliazza a una casa. Vale rubaria, votaria.

EL GH' HA LASSÀ TUTT EL SPOEUJ. Gli lascio tutto il suo guardaroba.

FAR EL SPORUJ. Fare lo spoyllo Raccorre gli arnesi d'una stanza e simile. E si dice anche dello spogliare un libro, un registro, cioè trarne ciò che v'è di più importante: copiar le partite e va dicendo.

Spoècla. s. f. Spola, Spuola. Strumento di legno a guisa di navicella ove con un fuscello detto Spoletto si tiene il cannello del ripieno, (fil da limpir) per uso del tessere, facendolo passare tra i fili dell'ordito. Armadura della spuola, i piccoli pezzetti di ferro calettati alle sue estremità.

Spoèula volanta. T. de' Tessit. Spola volante. Spola le cui punte sono armate di serro, perchè cacciate da' battenti in vece della mano del tessitore. Spoèuli del ferra. T. di Masc. Branche

del ferro. V. Branchi ecc.

FAR IL SPORULI. Accumellare. Avvolger filo sopra i cannelli. Far i cannelli.

Spoil add. m. Spogliato, Dispogliato. Senza vesti indosso

Mezz spoja. Spogliazzato.

Spojanento, Spogliamento, Spogliatura.

Spojan. att. Spogliare. Cavare i vestimenti di dosso. Dispogliare.

SPOJAR UN CAVALL. Spogliare un cavallo. Levargli la sella e i fornimenti. Spojar von. Fig. Spogliare alcuno. Si dice del privarlo d'ogni suo avere. Spogliare alla strada

Spoiars. n. p. Spogliursi, Dispogliarsi.
Torsi gli abiti, e detto di pianta, Sfrondarsi.

CAMBA DA SPOJABS. Spogliatojo. Stama destinata per posar i panni di dosso. Spolacab. Att. T. Furb Rendere accorto, Scaltrire.

Spoladon. s. m. T. de' Passam. Fuso, Spuolatojo. Ferro a guisa di fuso, in cui s'intila il cannello per avvolgervi sopra il filo. Così dicesi anche l'Incannatajo.

Spolcén o Spolciadon. s. m. Ferrastringhe. Artelice che lavora stringhe adallando ai loro capi ferro o altro

metallo.

Spolicc'. s. m. Puntale, Infilacappio.
Quella specie d'ago a guisa di laminetta stiacciata o simile, con cui le donne infilano i cappi o nastri. Diconsi anche Aghetti da stringhe.

METTER I SPOLÈCC'. Ferrare le strin-

ghe.

SPOLECCIAB. 8. m. Ferrastringhe. Artefice che lavora stringhe adattando ai loro capi ferro o altro metallo.

SPOLETT D'UN SC'IOPP. Portabacchetta. V.

S'ciopp.

SPOLETTA. s. f. T. di Cacc. Ago. Quello strumento di legno sul quale si adatta di molto filo e fansi le reti, la quale quantità di filo chiamasi aguta. V.

SPOLÈTTA. s. f. T. de' Calzol. Stampo, Stella. Ferro che si calca sul buco della bulletta nella suola, e che vi lascia un impronto foggiato a stella.

SPOLETTA. S. f. T. Mil. Spoletta. Cannello di legno fermato nella bocca della granata e pieno di polverino a cui si da fuoco prima di scagliare la bomba.

SPOLÈTTA. s. f. T. de' Sell. Stampa. Ferretto con bueo tagliente che rientra allargandosi a tromba. Si usa generalmente dalle diverse arti che usano lavorar cuoi o pelli, e serve per bucarli ove occorra di affibbiarli colle stringhe o sim.

FORM CON LA SPOLÈTTA. Stempare. Bucare per esempio i cinturini delle scarpe per legarle in sul collo del

piede.

Spolmona. add. in Impolmonato. Ammalato ne' polmoni. Vale anche Isfiatato. Spolmonares. Sfiatarsi. Perdere il fiato pel soverchio gridare o sim.

d. m. Spotpato. Senza polpa, nusto, Rovinato. Ridotto sul Spotpo, vale fortemente in-

tt. Spolpare. Levar le polpe. urre in miseria. Scherz. Sgratangiar la poipa ad un capsim.

. m. T. de' Pitt. Spolverizzo rezzo. Bottone di cencio, enè legata polvere di gesso o ne per uso di spolverizzare.

, foglio bucherato con ispilel quale è il disegno che si polverizzando, ricavare facenque' buchi passar la polvere plyerizzo.

di polvere di cipro sulla te-

att. Spolverare. Torre la pol-

AB. att. T. do' Parr. Nappare. re con polvere di cipro in sulla la parrucca.

AR. att. T. de' Pitt. Spolve-Battere lo spolverezzo sopra ero per tracciare i contorni isegno.

s. m. Polverino. Vaso foracove si tiene la polvere per in sullo scritto. È anche quella minuta che si mette sul fol cannone o simili, per dar seo.

én. s. m. Bufera. V. Tormén-

ra. s. f. Spazzoletta, Granarumento da spazzar la polvere, V. Manzarén'na.

ign'na. s. f T. Bot. Spazzola ide. Manipolo di fusti e di pannon aucora mature della canna irundo phragmites da Linn. ito a mo' di ganatino serve iverare i, mobili ed anche le le cupole delle chiese.

EN'NA D' PENNI. Pennaruolo, hio. Fascio di penne fermato li granatino sopra una corta ser uso di spolverare cose di-

, s. f. T. Furb. Faring.

Sponan. att. Sgorgure, Stasare. Sturare un canale o sim che sia turato con terra, roccia, od altra fecce.

Sponción. Pungolo. V. Pontiroèul, Bachètta da gablén, Spinador ecc.

Sponcion DLA Pollaria Bordoni. Quelle penue che non del tutto spuntatafuori si scorgono dentro la pelle deu gli uccelli, e per similitudine si dice ancora de peli vani che spuntano sulla faccia dell'uomo.

Sponda. s. f. Sponda, Spalletta. Parapetto di ponti, pozzi, fonti o simili. Si dice Proda la sponda del letto. Sponda. s. f. Fig. Appoggio. Favore, sjuto.

SPONDA ALTA. T. degl' Ing. Berga. La sponda alta e scoscesa di un fiume. SPONDA DEL BILIARD. Mattonella. Ciascuna delle sponde che ricingono superiormente la tavola su cui si giuoca al biliardo.

SPONDA DLA BARCA. Bordo. Il fianco o lato superiore della barca.

ZUGAR O TIRAR DE SPONDA. Far mattonella. Dare il colpo obbliquo invece di diretto.

Spondén'na. s. f. T. di Cart. Burattino.
Legnetto dentato fermato alla estremità del virgolo sul quale il ponitore tien rizzata la forma perchè sgoccioli prima di torre il foglio.

SPONDI DEL CAVAGN. Busto.

Spondi dl' Arbi. Fianchi.

Spondi Grossi. T. di Cart. Sponde della pila. Il rivestimento murato delle pile da ripesto.

SPONDROBULA. s. f. T. de' Legn. Sponderuolu. Sorta di pialletto non molto largo col taglio del ferro alunato.

Sponen. att. Esporre. Metter fuori alla vista, ma si usa anche per Riferire, raccontare e mettere in pericolo.

Sponga. Spugna. Sorta di pianta animale composta di due sostanze, vegetale e animale. Il tessuto Feltroso a maglie più o meno fitte, elastico ecc. è il carattere delle spugne morte che sono in commercio. È detta da Linneo Spongia communis. Diconsi Osculi, i fori più grandi, Pori, i più piccoli

Spokga. s. f. Fig. Mignatta, Sega-

vene, Sansuga, Succiasungue. Persona che tende ad appropriarsi l'altrui. Spongada. s. f. Pinocchiato. (B. L.) Spongata. (Tassoni) Spezie di torta futta di miele, pane biscotto, pinocchi ed altri ingredienti.

SPONGADEN. s. m. Pinocchiatino. Piccolo

pinocchiato.

Sponghén s. m., Sponghén'na s. f. Spugnussa. Dimin. di spugna.

Spongos. add. m. Spugnoso. Bucherato a guisa di spugna. Spongiose diconsi quello frutta che sono sceme o immezzite.

SPONTA. add. m. Spuntato. Senza punta, e in altro signif. Apparso, Sorto, Surto.

SPONTADURA. s. f. Spuntatura. Lo spuntare.

SPONTADURA. s. f. T. de' Capp. Tara. Quel pelo di lepre o coniglio più lungo che copre la calugine o fina peluria dell'animale e che si leva prima di tagliar quest'ultima.

SPONTALA. add. m. Spuntellato. Senza puntello o privato di puntelli.

Spontalan. att. Spuntellare. Levare i puntelli.

PONTARI. add. m. Spontaneo, Spontano.

DAR SPONTANI. Exsere spontedante.

" È vietato ricevere mance da spon-

tedanti. ,, (B. L.)

Spontar. att. Spuntare. Rompere o perdere la punta. Mandar fuori la barba, le corna; nascere l'erbe e simili. Uscir il sole. Levar ciò che tiene appuntata alcuna cosa, come spilli ecc.

Spontar. att. Spuntare. Dicesi dell'apparire di qualche persona o cosa

mobile da un dato punto di vista.

Spontar. att. T. d'Agr. Sbocciure.
Uscir il fiore dalla sua boccia. Sborrare. V. Fiorir.

SPONTAR I DÉNT. Movere. Farsi via dalle mascelle.

SPONTAR I RIZZ. T. de' Parrucch. Arrotondare i ricci. Foggiarli in modo dicevole alla persona.

SPONTAR LA LÉSRA. Fig. Uscir di cacchione, Porre da bunda il granchio. Abbandonar l'usanza avara.

Spontar 'na cosa. Uscire a bene, Riuscirne. Conseguir ciò che si desidera senza pericoli o fastidi. Guadagnare la spalla, vincere l'ostinazione d'un cavallo.

Spontanta. Spuntar alcuna cosa. Vale otteneria rimovendo le difficoltà.

Spontan. s. m. T. de' Fabb. di Carte. Spuntature. Que' pezzetti di carta che si tagliano dagli angoli delle coperte prima di collarle sulla faccia.

Spontili. s. in. Spolliglia. Polvere da orefici o polvere di smeriglio già ado-

perata e ridotta in pasta.

Sponton. s. m. Spuntone. Arme in asta con lungo ferro quadro e non molto grosso ma acuto che usavasi un tempo. V. anche Sponción.

Sponton. s m. Foratojo. Strumento a mo' di grossa lesina per uso di forare.

SPONTON. S. m. T. d'Agr. Tralcio. Quella parte della propagine della vite che è da capo e che si lascia fuori della terra perchè fruttifichi.

SPONTON. s m. T. de' Call Spunzone. Quel ferro che in capo al manico de' temperini serve a prolungare lo spacco della penna.

SPONTON. s. m. T. de' Stagn. Sórocco. Sorta di lesina forte per bucare la latta dove si vuole imbullettare.

SPONTONADA. s. f. Spuntonata. Colpo di spuntone.

SPONTOS. T. Furb. Ago, Spillo o simil cosa appuntata.

Sponzen. att. Stimolare. Instigure, eccitare, pungere, spingere.

Sponzer i Bo. Pungolare. Stimolar col pungolo i buoi. Spunciare i buoi. Sponzgnoault. Prugnolo buono. V. Carvien

Sporadora T. Furb. Guardia.

Sporca. s. f. Laida. Donnetta vile, sozza.
Chi L'ha sporca s' la lava. Chi imbratta spazzi. Proverbio che ne' casi
disgraziati è sinonimo di egoismo spie-

FARLA SPORCA. Far cose brutte, ciod sconvenevoli, disdicevoli.

Sponca. add. Lorde, Sudicio, Imbrattato. V. Sporch.

Sponcacción. s. m. Sudicione. Sudicio assai. Lercio, Lezzone, estremamente sudicio.

Acción, s. m. T. Purb. Tapolo

att. Bruttare. Imbrattare, lorinsudiciare, insozzare. Sporcare mbrattare o insudiciare per mal

AR. alt. Far sozzura, Sozzare. suoi agi in letto come i fane gl'infermi. Fare le sporcizie delle galline, de' cani e di almali quando lordano la casa. AR D' BAVA. Scombavare. AR D' BROD. Imbrodolare. LAR D' INCLOSTER. Scorbiare, Sgor-

CAR D' MERDA Sconcacare. CAR D' PISSA. Scompisciore. CAR D' TERA. T. d'Agr. Inter-Imbrattare con terra molliceia nte o i frutti che si voglion vare in qualche modo. i. n. p. Bruttarsi. (Bart.) Lorsozzarsi. add. m. Sporco, Schifo, Lordo, Ittoto. Fangoso dicesi chi è sozzo ıve abitudini.

CH. add. m. Lordo. Non netto a, e dicesi de' conti e de' pesi. ch add. m. T. delle Stir. Luma-Così dicesi un pannolino insalhe per non essere stato ben scialascia vedere delle macchie.

CH CHÈ UN GOZÉN. Più sporco che ze degli agiamenti. Sporchissimo.

CH D' BAVA. Scombavato. CM D' CALÈZNA. Caliginoso.

ICH DE SHORGAGN. Moccicoso.

CH D'INCIOSTER. Sgorbiulo.

ICH D' NARCHÈS. Mestruato. Imto di mestruo.

CH D' MERDA. Sconcacato.

CH D' BORCIA. Morchioso.

CH D' PISSA. Scompisciato.

CH D' VEN. Macchiato di vino. ons sporch. Turpiloquio. Parlare o, lascivo, disonesto.

una. s. f. T. de' Tip. Spizzica-Difetto di stampa in cui i cai non riescono netti.

. att. T. de' Tip. Spizzicare. V. adura.

rr. add. m. Sudiciccio. Alquanto o. Fig. Lascivetto.

Sponcuizia. s. f. Porcheria, Sporcheria, Sporcisia, Schifezza.

Sport. s. m. T. d' Arch. Sporto, Aggetto. Quella parte di un edifizio che sporge in fuori del muro maestro. Accollo, parte di fabbrica che resta fuori d'appiombo del muro principale, sostenuto da mensole e beccatelli.

SPORTA. s. f. Sporta. Arnese tessuto di giunchi, paglia, o simili, con due manichi, per uso di portar robe per lo più commestibili.

Sporta. s. f. Fig. Bertuccia, Ubbriachezza.

SPORTA. s. f. T. Idr. Ventola. Manufatto di legname mastiettato e congegnato sui gangheri, che si apre e si chiude a guisa di valvola. Dicesi pure Paradora a sportell. V.

Sportar. att. T. d' Arch. Aggettare. Sportare in fuori, uscire della dirittura,

e piombo d'un muro.

Sportelli. V. Sportelli. V. Sportell. Scherz. Occhiali, e diconsi così anche gli occhi.

Sportėj dla traditora. T. Furb. Lab-

Sportel D'un orghen. Portelli, Ale, Allie. Le imposte che chiudono la faccia di un organo.

Sportèll. s. m. Sportello. Specie di piccolo uscetto o imposta. Quella degli armadj dicesi anche Ala. - Sportelletto, Sportellino diminut. V. Portell. SPORTELL. S. m. T. di Caccia. Calajuola. Pezzo di rete sugli staggi colla quale serrata la callaja vi si piglia la lepre e simili animali.

Sportèll. s. m. T. de' Fab. di Gas. Bottolino. Quello sportello che chiude e serve di custodia esterna al misura-

tore del gas.

SPORTELL. s. m. T. de' Setaj. Sportellino. Quello sportello che è posto alla bocca del fornello, e serve a ravviare la bragia.

Sportén, Sportén'na, Sportètta. Sportella, Sportellina, Sportelletta, Sporticella, Sporticciuola. Piccola sporta. Sportén. s. m. T. de' Cest. Cassette. Quelle due parti del portampolle di vetrici entro le quali si pongono le ampolle stesse.

Spoatán'na. s. f. T. de' Cest. Merendiere.
Cavagnuolo con coperchio, entro il quale i fanciulli tengono la loro merenduccia andando a scuola.

Spontén'na. Fig. Shorniuzza, Leggiere ebbrezza.

SPORTLÉN DLA GABBIA. Sportello.

Sportlén DLA SORGAROÈULA Cateratta. L'apertura della trappola da prender topi che s'apre e si serra con un assicina incanalata, detta anch'essa Cateratta.

Spoatlén DLA STOA. Animella. Valvola mobile dello sportello colla quale si da più o meno aria al focolare della stufa e sim.

Sporton o Sporton'na. s. f. Sportona.
Sporta grande.

Sporton. s. m. Fig. Briacone.

Sporton'nd. s. f. Fig. Shorniaccia, Ebbrezza grande.

Sporzen. att. Sporgere. Uscir checchessia del piano, o del perpendicolo ove sta affisso. Vale anche porgere, mettere in fuori, stendere. Sporgere il capo, la mano. Porgere, offerire, dare.

Sporzionar att. T. de' Cuochi. Scodellure porzioni. Dicesi dagli osti o locandieri lo spacciare molte porzioni al minuto. Far le porzioni, dividere la vittuaria come fassi nelle comunità.

Spos. s. m. Sposo. Quegli che novellamente è ammogliato.

Andar au spos. Andar alle nozze. Andar a un pajo di nozze.

ARELL DA SPOS. Fede. Anello nuziale o sposeresco

DISNAR DA SPOS. Nozze. Banchetto

FARS EL SPOS. Sposare. Prender mo-

REGAL DA SPOS. Donamenti. Doni o Arre spensalizie.

ROBA DA SPOS. Cose sposerecce o noz-

MESSA DA SPOS. Messa del congiunto. Un par de spos. Una coppia di sposi. Spòsa. s. f. Sposa. Donna maritata.

Spôsa! Maestra, Buona donna. Modo di chiamare una donna matura di cui non si sappia il nonie.

Sposa. s. f. T. d'Entom. Libellula.

Nome comune a vari insetti nevrotteri della famiglia degli odonoti, ma più specialmente della Libettuta depressa de' Sistematici.

Sposà add. m. Sposato. Congiunto in matrimonio.

Sposada. s. f. Sposamento, L'atto di sposare.

DAR 'MA SPOSADA. Finir con un buon pajo di nozze. Sposare.

Sposalizzi. s. m. Sposalizio, Sponsalizio. Solennità dello sposare.

Sposaa. att. Sposare. Dare o pigliare per marito, ma dicesi propriamente Ammogliare dar moglie ad un uomo. Maritare dar marito ad una donna. Sposare il matrimonio, vale consumarlo. Copulare, congiugnersi carnalmente.

Sposar un opinion. Abbracciare un opinione. Sostenere un partito.

Sposars. n. p. Sposarsi. V. Sposar. Sposlen'na s. f. Sposina. Vezzeg. e din

Sposlen'na s. f. Sposina. Vezzeg. e dim. di sposa.

Spossa. add. m. Spossato, Fiacco. Stinito di forze.

Spossar. att. Spossare. Inflacchire, indebolire.

Spossatèzza. s. f Spossatezza, Accaseiamento. Mancanza di forze. V. Fiachèzza. Spoticamènt. m. uvv. Dispoticamente. In modo dispotico.

SPOTICH. add. m. Padrone assoluto. Libero, indipendente. V. Despota.

Spranga. s. f. Spranga Sorta di palo di ferro col quale fannosi grosse inferriate.

SPRANGA. s. f. Asta. Quella della spagnoletta che è fermata alle imposte o telai.

Spaangli. s. m. p. T. de' Becc. Sbarre.

Mazze che si pongono traverso i buoi
macellati per tenerli aperti, onde poterli meglio sventrare.

SPRAR. V. Sperar.

Spatla. s. f. T. Bot. Radichiella pratajuola. Erba nota, comune ne' pratiil Crepis tectorum di Linn. V. anche Asprèla.

Sprener. att. Spremere, Strizzure. Ma strizzure è più che spremere, e infatti si spreme un limone per cavarne il sugo, e si strizza poscia per cafino all'ultima stilla. V. Schiz-

sprener. Farsi pregare.
L. s. f. Strizzata. L'atto di spreun limone o sim.

s. m. Disprezzo. V. Desprezz.

T. add. m. Disprezzante, Diante, Spregiatore, Dispettatore.

s. m. Sopruso, Ingiuria, Cona. Atto o detto offensivo verso ersona. Sfregio, smacco.

att. Sprezzare, Dispregiare,

. m. Schizzo.

r. s. m. Schizzatojo. Strumento più di stagno o di ottone col si attrae e si schizzano liquori verse operazioni. Schizzetto vazolo schizzatojo.

CETT DA POLIZIA. Schizzello a bucherata.

s. f. Spruzzo, Spruzzolo,. zo, Spruzzello.

CIA D' FARGA. Schizzo. Macchia go, d'acqua o d'altro liquore, ene dallo schizzare. Zacchera.

add. Spruzzato. V. Spricciar. c.l. add. m. Parlando di colori, solato, Sprazzato, Screziato, sato, Variegato. Macchiato o lato di due colori sparsi minute.

oa. s. f. Schizzettata. Lanciadi fluido fatto collo schizzatojo. 2014Da. s. f. Spruzzata, Spruzto, Zoffata, Sbruffo. Quel coldanno altrui i liquori escendo a da' vasi chiusi all'improvviso e fa da noi la birra.

én'na. s. f. Leggiere spruzza-

NURA. S. f. Schizzo. V. Spriccia

att. Spruzzare, Spruzzolare.
rmente bagnare colla bocca,
pazzole, o granatini, o con
Schizzettare, umettare collo
tto. Schizzare si dice specialdel fango che si gitta addosso.
cian. att. T. de' Mur. Rinzuffare.
ina prima e ruvida crosta di
sul muro che si vuol poi ar;. V. Imboccar.

Spricciars. n. p. Imbrattarsi di schizzi. Sproca. s. m. Sprocco. Brocco, fuscello, stecco, e talora dicesi anche ad un Caviglio o Piuolo.

Sproce. s. m. T. de' Legn. Steece, Pernio. Piccolo piuolo tondo e leggermente conico che si conficca a martello in corrispondenti fori fatti a martello col succhiello ne' legni commessi.

SPROCH. 8 m. T. de' Pitt. Mensolini. Que' piuoli che reggono il palchetto del leggio da pittori.

SPROCH DA IMPIOMBAR. T. de' Bast. Impiombatojo? Piuolo con punta di ferro che serve per fure le impiombature.

METTER UN SPROCH. Fiecare una polezzola. Imporre con artificio.

Sprochén o Sprochett. s. m. Sprocchetto, Brocchetto, Cavigliuolo dim. Sprochén. s. m. T. de' Past. Serpolini. V. Vernizzoèu.

Sprochén pri dént. Dentelliere, Stuzzicadenti, Stecco. V. Nettadént.

Sprochera. s. f. Ceppo da stecchi. Piecol toppo che ha smussatojo e spianatojo, per foggiare gli stecchi.

Sprofondar. V. lutr. Sprofondare. Cader nel profondo, e in senso attivo, Annichilare, mandar in ruina in precinizio.

Spaon. s. m. Sprone. Strumento noto, col quale si pugne la cavalcatura, acciocchè ella affretti il cammino. Ha:

Braghètta . . . Collare.
Ciold . . . . Pernio.
Còvi . . . . Braccia.
Gamba . . . Forchetta.
Ponta . . . Fermo.

Stlén'na o Ro-

 vite che dopo la potatura rimane at-

Spaon. s. m. T. di Ferr. Braceiuoli. Pietre che collegano la fornace dalla parte di fuori.

Spaon. s. m. T. d'Idr. Dentello. Palizzata o lavoro di muro che sporge dentro il fiume.

Sprone. S. m. T. di Vet. Cornetto, Sprone. Escrescenza cornea situata alla parte posteriore del nodello del piede del cavallo.

Spron d' Cavalèr T. Bot. Delfinio. Pianta annua che produce lunghe spighe di scherzosi fiori celesti che poi variano È il Delphinium ajacis. L.

SPRON D' CAVALER SENPI. T. Bot. Erba cornetta. Pianta annua che cresce ne' campi, ed è più ramosa e bassa della precedente e sa fiore più piccolo e turchino, detta da Linneo Delphinium consolida.

Spaon DEL GALL. Sprone. Quell'unghione del gallo, ch'egli ha alquanto di sopra al piè, e similmente si dice di quello del cane.

SPRON D' NA MURAJA. Barbacane. Muraglia fatta a scarpa per sostegno di altre mura nella parte da basso. Rimpello, muro che si riprende da' fondamenti per rimettere in piombo una vecchia muraglia che spiomba. Contrafforie, sorta di riparo aggiunto per maggior saldezza del muro, che meglio dicesi Rincalso o Contramuro. Spron d' na pila d'un ponte che serve a romper l'acqua.

SPRON O ARBOTT D' NA PIANTA Sproni. Si dicono que' brocchetti che sono talora su per lo pedale dell'albero.

A SPRON BATTO. A spron battuto. Velocissimamente, a tutto corso, a precloizio.

Sprona. add. m. Spronato. Armato di sprone.

Spaona. (EL) T. Furb Il Gallo.
Spaonada. s. f. Spronata. Fiancata, puntura o colpo di sprone. Speronaja, Spronaja, la piaga che fa la percossa dello sprone.

SPRONAR. att. Spronare, Speronare. Pu-

gnere collo sprone, e sig. sollecitare, affrettare, stimolare.

SPRONAM 'NA VIDA. Sacttolare. Tagliere alle viti, per rinvigorirle, il pedele sopra il sacttolo.

Spronar 'na munaja. T. de' Mur. A Rimpellare. Fortificare un muro con barbacane.

SPROPERIAA. all. Spropiare, Spropriare.
Privare delle cose proprie

Sproperiazion. s. f. Espropriazione. L'atto di espropriare ossia di privare in modo giudiziale della sua proprietà.

Sproporzione, oppure Disparità.

SPROPORZIONA. add. Sproporzionato. Fuori di proporzione. Stempiato, Scompassato, dicesi un uomo che abbia alcune parti della persona fuori della proporzione naturale.

SPROPOSIT. 8. M. Sproposito, Svarione.

SPROPOSIT DA CAVALL. Sproposito da pigliar colle molle. Granchiaccio sproposito badiale.

Dì un spaoposit? Pigliala larga? Mode di condurre il giudizio a giudicare del voro nel pronunciare intorno ad una quantità numerica rilevante.

Un sproposit d' roba. Un sugolo, Un flotto. Una gran quantità di cosc. Sproposità. add. m. Spropositato. Che fa o dice spropositi, e in altro significato, Smoderato, Strabocchevole.

SPROPOSITAR. att. Spropositare. Fare spropositi.

Spaopositon. s. m. Spropositone, Svarione, Scerpellone. Sproposito solenne. Spaoveden. att. Sprovvederc. Lasciare sprovveduto.

Sprovist. add. m. Sprovveduto, Sprovvisto, Sfornito.

Sproccu. (dal Ted. Innsbrüch, che significa Ponte sull' Inn.) Nome della Capitale del Tirolo tedesco usata nelle frasi:

L'È ANDA IN SPROCCH. È ito a male o si è perduto e sim.

VA IN SPRUCCH. Va in malera. Vatti a far friggere.

Spruzzan. stt. T. de' Cart. Spruszare.
Gettare sulla carta colle setole della
spazzola i colori di cui si vuole spruzzata.

Spruzzar d'acqua. Spruszere, Sbruf- || Spudacciazz. s. m. Sornacchio, Ferful-

fare (Franc.)

Seud o Spudacc'. s. m. Sputacchio, Sputo. La materia che si sputa, e l'atto stesso dello sputare. Farda, Sornacchio, spulo calarroso.

SPUD DEL CUCCE. Spulo del cucco. Spuma che la larva di una specie di Cecrope produce sulle piante ove si fissa, proveniente dal succhio della

piente.

SPUDA. s. f. Suliva, Scialiva, Sciliva. Umor sieroso che da' condotti di diverse glandule peste nella bocca, còla in essa, e quella umetta e le fauci. Sbapazzatura, la bava o saliva di una donua che fili.

TACCA CON LA SPUDA. Appiecato colla cera, o colla sciliva. Dicesi di cosa mai commessa, e che per poco può slaccarsi.

SPUDA. add. m. Spulato. V. Spuder.

TUTT LU SPUDA. Pretto sputato, Miniato, Puro e pretto, Vivo e vero. Somigliantissimo.

Spudaccen, Spudaccett. s. m. Spuletto. Piccolo sputo.

Spudaccin. s. m. Sputacchiatore, Sputuspesso. V. di reg. Uno che sputa di frequente.

Spudaccen. Cerchiello? Certo arnese di latta o d'argento, che i soldati poco prima del cader in disuso le code de' capelli, mettevano nelle code stesse, e precisamente dove avrebbe avuto ad apparire il cappio, onde non si scorgesse il nodo della fascia-

SPUDACCEN. Aggiunto d'unguento, Bocchino. V. Inguent

SPUDACCENT. add. in. Scombavato. Imbrattato di bava o sim.

Spudaccian. att. Sputacchiare. Sputar sovente. Scombavare vale imbrattar di bava o scialiva.

SPUDACCIARA. S. f. Tialismo. Specie di malattia, per la quale si sputa frequentissimamente.

Spudacciaroèula. s. f. Spulacchiera. Sorta di vaso da sputar dentro. Dicesi Cassetta di decenza quell'arnese di legno che si tiene sul suolo con entravi segatura o crusca ad uso di sputarvi. lone, Ostrica, Farda, Ciabattino. Catarro grasso che tossendo si trae dal petto.

SPUDACCION, SPUDACCIONAZZ. s. m. Scercaglioso. Che suole sornacchiare, far sornacchi.

Spudacción. 8 m. Farfallone coc.

V. Spudacciazz.

SPUDAPAN. s. in. Sputapane. Dicesi del pesce pieno di lische, delle rane e sim-Spudan. att. Sputare. Mandar fuori scialiva, catarro, o altra cosa per bocca.

SPUDAR DOLZ. Sputar zucchero, Portare o avere il mele in bocca. Andar dolcemente, o colle buone.

SPUDAR IN T'UN SIT. Toccar bomba, Prender suoco. Andar in un sito e partirsene tosto. = Bomba è la nostra Màma in diversi giuochi fanciulleschi.

SPUDAR 1 SOLD. Sgattigliare. Tirar fuori, contare, sborsare.

SPUDAR IN FAZIA. Sputacchiare. Sputar nel viso per dispregio. Spruzzare a vento, quello spruzzare parlando, il viso altrui per difetto di bocca o inconsideratezza.

Spudar 'na muraja. Pelarsi. Far pelo, screpolare, sbullettare.

Spudar un pann. Sfuldellare, Sfilaccicare. Uscir le fila sul taglio o sullo strascico dei panni. == I tessitori dicono che il panno sputa il pelo, quando il pettine è inclinato verso le licciate.

EL N'È MIGA CMÈ SPUDAR IN TERA. Non è loppa. Non è impresa da pigliare a gabbo.

L'è chè spudar in tèra. E come bere un uovo. È cosa facile.

Spudars in t'il wan. Sputarsi nelle mani. o nelle dita. Vale affaticarsi ben bene.

Spudasentènzi s. m. Spulasenno, Spulapepe, Sputasentenze. Colui che parla sentenzioso; che mostra, affettamente d'essere savio. Sputatondo.

Spulsion. s. f. Riscaldamento. Bollicine minute e rosse che spargonsi sulla

pelle per troppo calore.

SPONA. s. f. Spumiglia. Sorta di pesta dolce che ha sembianza di spuma. Credo si dica anche Spumino.

SPUMA. s. f. Magnesita, Spuma di mare. Sorta di terra bianchissima da pipe.

SPUNANT. Brillante. Agg. di vino che rode la schiuma schizzando fuor del bicchiere. Spumante dicesi ciò che è coperto di schiuma.

Spunan. att. Brillare. Quell'effetto che fa il vino generoso nel rodere la schiuma, schizzando fuor del bicchiere.

Spumann. s m. Zerbinotto, Ganimede.
Persona attilata, inclinata agli amori.
Farfannicchio, Fallimbello, uomo vano e leggeri che pretende di essere

Spumarén. s. m. Uva crispa. V. Uva spén'na.

Spuntn'na. s f. T. de' Drapp. Spumiglia.
Sorta di drappo leggiere di seta.

Spundsa. s. f. T. Furb. Lumaca. Spuna. s f. Prudore, V. Spurén'na.

GRATTAR IN DOVA SPURA. Grattare alcuno dove gli pizzica. Vale parlargli di quelle cose per le quali ha molta passione.

Spunka'na. s. f. Prudore, Pizzicore, Prurigine. Sensazione molesta che ci obbliga a grattare. La voce del nostro dialetto havvi chi opina ci sia venuta dall'Etrusco Spurinal, che vale Vezzazione, Dolore. (Bert.)

Spunga'na DLA TESTA. Grattacapo. Pizzicore che viene nella parte capillata della testa.

Spunch. add. m. Spurgato, Rimondato. E dicesi di fogna, fosso o canale.

Spungamento. Lo spurgamento. Lo spurgare.

Spungare, att. Spurgare, Purgare. Rimondare, tor via lo sporco, il superfluo. Pulire, nettare, mondare, far mondo, e si dice propriamente di pozzi, fogne, fossi e simili.

Spunge. s. m. Spurgo. Le spurgare, ed anche la materia che si spurga.

Spunger. s. m. T. Idr. Spurgo, Scavo. Il rivolamento del fondo di un fosso, canale o sim.

Spungh del Fron. T. di Vet. Spurgo della forchetta. V. Fton marz.

Spunghen. 8. m. Rimondatore. Nome generico di chi rimonda = Votapozzo, colui che vuota i pozzi, Votacessi,

colui che vuota i cessi. Fognajuolo, Fognajo, (Botta) Che ha cura delle fogne.

Sport add. m. Spurio. Nato di adulterio o d'incesto.

Spunin. att. Prudere, Prurire, Pizzicare. Mordicare prodotto dal solletico de' nervi della cute.

Spunin IL MAN. Fig. Pizzicar le mani. Aver desiderio di dare altrui.

SPUTANA. add. m. Spopolato, Svergognato.
Messo in baja.

Sputtanares. n. p. Spopolarsi. Mettersi da sè in baja o sulle ventarole.

Spuzza. s. f. Puzzo, Puzza, Sito, Tanfo, Tanfala, Lezzo, Lezzume, Fetore, Mesite, Morbo, Veleno: ma il puzzo è qualunque odore non gruto, puzza è più di puzzo. Il sito è un puzzo che viene da cosa giacente in un lungo, ma è meno di puzzo Tanfo è un puzzo forte che viene tutto ad un tratto a percuotere il senso, e tanfata è un ondata di tanfo. Il lezzo appesta e ammorba, e lezzume è molto lezzo raccolto. Fetore è odore ingratissimo e prolungato. Mesite è il tristo odore che esalasi dal suolo per acque corrotte o emanazioni di gaz acido carbonico. Morbo, Veleno, pessimo odore pestilenziale.

SPUZZA D' CANDELA. Fetor di leppo.

Spuzza d' candela. Fetor di leppo.
Far dla spuzza. Appuzzare, Appuzzolare. Indurre o apportar puzzo.
Spuzzar. att. Puzzare, Putire. Avere

o spirar mal odore. V. Spuzza. Spuzzaa d' as. Oleggiare d' aglio.

Spuzzar D' Bon. Attoscar di odori. Dicesi di chi porta seco odori gagliardi come di muschio e sim

Spuzzar d' Brusa. Olire, Sentire di bruciaticcio.

SPUZZAR D' POCH D' BON, SPUZZAR D' FURBAZZ ecc. Pizzicar di bricone, Pizzicar di furbo ecc. Inchinare a ciò di cui, secondo i casi, si sta favellando. Per esempio: Pizzicar di Piacentino, Pizzicar di Purmigiano, e va dicendo

SPUZZAR D' ZIMITERI. Essere al confitemini: Avviarsi per le poste. Essere stidato dai medici, essere all'olio santo, essere vicino a morire.

191

IZAR EL FIA. Aver bocca fiatosa. un fiato cattivo. = Saper di , si dice di cosa che costi cara. LZAR IL MAN. Essere manesco. Faı menar le mani.

IZAR I PE. Scherz. Sonar coi cal-Fetere per sudore soprabbon-: de' piedi e poca pulizia di essi. LZAR LA SANITÀ. Muover lite alla à, Cercar cinque gambe al cae, Cercare i quai col fuscellino. r brighe inopportune a proprio udizio.

TA, CAGHÈTT. V. Spuzzòr.

.ENT. add. m. Puzzolento. Fetente. ), puzzoso.

1. s. m. Puzzo.

ZZÓR, CAGÓN, SPUZZÉN, SPUZZĚTTA. umino, Cacazibetto Bellimbusto, ino, vagheggino, favetta, fumo-, profumatuzzo.

R. s. m. Squadra, Norma. Struo col quale si formano, o si riscono gli angoli retti. Squadroclicono i carradori (maringòn da ) un pezzo di legno incavato in o per prender misure.

ADER S. m. T. de' F. Ferr. Bana aquadra. Sorta di bandella che s figura d'una squadra.

ADER. S. m. T. degli Org. Leve. i a squadra che servono a dar alle valvole del sommiere del-

ADER. S. M. T. degli Oriv. Squa-

Ferro così detto dalla sua forma, assodato nel piede della piattaa, regge nella sua parte verticale eccanismo delle lime.

ADER DA SPIZZA. Quartabuona. mento o squadra di legno di più dezze, che ha angolo retto e due iguali che lo compongono, e serve lavorar di quadro.

ADER DA TAVLÈTTA. Squadra da tav. Piccola squadra per lo più di ie per lavorare a tavolino disegni difici o di macchine.

JADER DEL CAPOZZ. Ferri. Sorta di dre di ferro che assicurano il tice alla cassa del cocchio-

ADER DEL TIRATUTT. Leva del tiui. Ferro a squadra che serve a l' dar moto a quella parte dell'organo che dicesi tiratutti.

SQUADER DLA FORCADÈLA. Bandelle. Ferri che tengono in sesto il timone dell' aratro.

SQUADER FALS. T. de' Legn. Calandrino. Specie di squadra mobile di legno, che ha i regoli soprapposti, a differenza di quelli del pifferello i quali sono internati ed intersecati l'un nell'altro.

SQUADER ZOPP. T. degl' Ingegn. Pifferello. Strumento che serve agli agrimensori per prendere gli angoli detto anche Squadra zoppa.

Andar zo d'squader. Uscir di squadra.

In squader. A squadra.

METTER IN SQUADER. Mettere o Porre in isquadra. Dirizzare, aggiustare le opere colla squadra.

Zo d' squader. Fuor di squadra. Sbiecato.

SQUADERTON. s. m. Spicchi di palla. Così dicesi ciascuna delle quattro parti in cui talora è divisa una palla da archibugio. Dadi si chiamano que' pezzi quadri di piombo coi quali caricansi le armi da fuoco.

SQUADRA. 8. f. Squadra. Banda di soldati. LA SQUADRA DI CAN MOZZ. Soldati da chiocciole, Soldati del Tinca; ve ne volevano trentasei a cavare una rapa. Soldatelli.

LAVORAR DE SQUADRA. Lavorar di *quadro.* Adoperar le squadre e le seste. V. Quader.

SQUADRADOR. s. m. T. de' Cer. Coltella. Lama che viene usata dal cerajo per foggiar la testa a' ceri.

SQUADRADOR. s. m. T. de' Mur. Squadrino. Colui che colla martellina va riquadrando i tambelloni, i quadroni, le pianelle e sim. per far pavimenti.

SQUADRADURA. s. f. Quadratura, Riquadratura, Squadratura. Riduzione in quadro.

SQUADRANT. V. Quadrant.

SQUADRAR. att. Squadrare. Render quadro o ad angoli retti checchessia: aggiustar colla squadra. Dicesi anche del guardare una cosa da capo a piede, minutamente considerandola. V. Guardar.

SQUADAR I PEZZ. T. degli Org. Modellare i pezzi. Tagliare le lastre o la stoffa delle canno da organo della voluta grandezza.

SQUADRAR 'NA FRESTRA, UN USS. Riquadrare una finestra una porta. Ridurla a forma quadrata dopo che è stata

aperta o costruita.

SAUADRAR UN LIBER, LA CARTA. Ritondore un libro, la carta. Pareggiarli, tagliar loro col torcoletto le barbe.

FARS SQUADRAR. Farsi criticare. Fare azioni o dir cose degne di bissimo. (Pezz.)

SQUADREN. s. m. T. de' Fond, di Caratt.

Scala tipografica.

SQUADRON. s. m. Quadrettone. Bottiglia quadrata per uso di tenervi essenze e farmachi.

SQUADRON S. m. T. Mil. Squadrone. Una schiera di soldati a cavallo.

SQUADRON. s. m. T. Mil. Spadone, Squadrone. (Guadagn.) Spada grande ad uso della cavalleria.

SQUADRONA. add. m. Squadronato Schie-

rato per isquadroni.

SQUADRONADA. s. f. Colpo di spadone. E volg Squadronata.

SQUADRONAR, att. Squadronare. Schierare a squadroni.

SQUAJA. add. m. Scavato, Svergognato. E in signif. poco onesto Scogliato.

SQUAJAR. att. Scovare, Svesciare. Scoprire, svergognere.

FARS SQUAJAR. Farsi scovare. Farsi scorgere, farsi conoscere, farsi vergogna.

SQUAMA. s. f. Squama. Scaglia del pesce e del serpente. Scaglia, Crostola (Spad.) La scorza dura e scabrosa che ha il serpente ed il pesce sopra la pelle.

SQUAMA DEL FERR. Scoria. Materia che si separa dal ferro allorchè si ribolle nelle fucine, e con altro nome appellansi Rosticci.

SQUAMA DEL RAM. Ramina. Scaglia che fanno i calderai, quando battono secchie, mezzine, e altri lavori di rame, dopo che sono rinfocolati i lavori.

SQUAQUARAR. att. Squacquerare, Squaccherare, Svesciare. Dire tutto quanto si sa: non tenere il segreto. Ripiferare, menifestare un segreto con publicità. Snodare la lingua, dir tutto quello che si sa senza riguardi.

SQUAQUARÓN. s. m Sgolato, Svesciatore. E Che non sa tenere il segreto. Ciarliero. S SQUAQUARÓN'NA. s. f. Vesciaja, Svesciatrice, Vesciona. Donna che ridice tutto quello che sente discorrendo.

SQUARADOR. s. m. T. de' Nav. Alleggio.
Piccolo bastimento, nel quale si trasporta parte del carico di una nave,
per scemargliene il peso, o per iscaricarla.

SQUARAR. att. T. de' Nav. Alleggiare una scotta o una corda. Allentaria se è troppo tesa; facilitar il suo movimento se in qualche punto è arrestata.

SQUARAR EL CAV. T. de' Nav. Filar la gomena. Mollare il canapo, dar fune,

lasciar correre il canapo.

SQUARAZZI. s. f. pl. Pattini. Foggia di pianelle o assicelle che si applicano mediante legacci ai piedi per poter più sicuramente camminar sulla neve sui monti.

SQUARTA. add. m. Squartato. Ridotto in quarti.

SQUARTADA. 8. f. Squartamento. L'atto o l'operazione dello squartare.

SQUARTAR. att. Rinquartare. Dividere i quarti:

SQUARTAR. v. a. T. de' Becc. Squartare. Tagliare in quarti le bestie macellate.

SQUARTAZZA. (DAR LA) Culattare, Dar la picchierelle, Acculattare. Pigliar alcuno in due, l'uno pe' piedi, l'altro per le braccia, dondolarlo, e indi fargli dar delle chiappe per terra. SQUARZ. s. m. Squarcio. Taglio grande.

SQUARZ D'NA FRESTRA. Strombo, Squancio, Strombatura. Quella parte del niuro tagliata a sghimbescio, accanto alle spallette o stipiti, e all'architrave delle porte, finestre e simili.

SQUARZ D'UN LIBER. Brano. Parte.
SQUARZA. add. m. Squarciato. V. Strazzà.
SQUARZA. add. m. T. de' Mur. Strombato. Dicesi di uscio e di finestra. V.
Squarz d' na fnestra.

SQUARZAR. att. Squarciare, Strambellare. V. Strazzar.

SQUARZAR 'NA FRESTRA ecc. Strombare.

rt. s. m. Quadernuccio, Sfoio, Stracciafoglio, Squarcio. (A-). Alquanti fogli di carta uniti ne per scrivervi dentro conti o rie, spogli, minute e simili cose. vv. Quasi, Pressocche. Ma quasi nine di mezza similitudine, pres-🛂 termine di misura. Fig. Sceda, ceria, Smorfia. V. Squasi.

. s. m. Miracolo, Miracolone. assegno affettato d'ammirazione. . s. m. Meticoloso, Cicalone, ntone. V. Squasòn.

add. Ouasi. V. Squas.

SI. S. In. Rimbaldera, Lezi o bosmorfie tra puerili e buffoneschi. DI SQUASI. Far le marie. Far ie o svenevoli maraviglie.

. s. m. Miracolajo, Casoso. Che

raviglie d'ogni cosa.

s. m. Nembo. Subita pioggia on piglia gran paese. Šcossa, ia di poca durata ma gagliarda. ata è scossa impetuosa. Rovescio i sfuriata d'acqua veemente.

. s. m. T. d'Agr. Semenzajo, ntario, Seminario, Bastardiera a ove mettonsi i noccioli, e gli emi degli alberi perchè nascano. onajo, luogo ove trapiantansi irbuscelli tratti dal semenzajo. ja, Nestojuola, luogo dove si ono i frutti salvatici per anne-. Chioccara, luogo dove si ponle pianticelle ecc., che si vanno ındo.

assà. add. m. Scosso. Agitato al come si fa un abito quand'è roso o tutto bruscoli.

ASSA. s. m. T. di Cacc. Escato. o spazio dove si pone il beccare, cibo, od esca, acciocche gli ucvi si calino per pigliarli.

ASSA D' MOR. Gelseto.

ASSA D'OLIVI. Uliveto.

ISSA D' SALES. Salceto. V. Bosch. squassà. T. d'Agr. Posticciere. un terreno a semenzajo o a

DA. s. f. Scossa. L'atto di scuo-

la strombatura ad una finestra | Squassadén'na. s. f. Scossetta. Piccola scossa.

> Squassadén'na. s. f. Scosserella, Scussettina di pioggia. (Tosc.)

SQUASSAR. att. Scuolere, V. Shatter, Scrollar ecc.

SQUASSAR IL BOTI, LA PREVA ecc. Scuotere le busse, Scuotere la febbre.

SQUASSAR IL FORMI. T. de' Cioccol. Colare la pasta. Metterla negli stampi o nelle mattonelle a seconda della forma che gli si vuol dare.

SQUASSAR LA BAZA. Smallire il vino. Disebbriarsi, rinvenirsi dalla ubbria-

SQUASSAR. att. T. d'Agr. Scassure. Conquassare un albero non molto grosso per farne cadere i fiori o le frutta. SQUASSARES. D. p. Scuotersi. Agitarsi violentemente per levarsi di dosso checchessia.

Sourssett s. m. Scossella di pioggia, ed anche Scuotimento.

SQUASSON. S. m. Rovescio, Scossa, Folata d'acqua. Pioggia grande e repentina ma di poca durata. Acquazzone, pioggia grande ma continuata e che può cagionare inondazione.

SQUATTA. add. m. Scoperto, Scoperchiato. SQUATTADA. 8. f. Scoperta, Scoprimento. Altrim. Scoperchiamento. V. Squatter. SQUATTADA. Scollacciata. Add. di donna che ha le vesti poco accollate.

SQUATTAR all. Scoprire, Discoprire. Levar ciò che cuopre. Scoperchiare, Scoverchiare, levare il coperchio.

SQUATTAR. att. T. d'Agr. Stralciare. Tagliare i tralci delle viti per aprire le strade prima della vendemia. Disadugiare, togliere le piante o i rami che apportano troppa ugia od ombra a' campi.

SQUATTARS. n. p. Scoprirsi.

SQUATTARES. n. p. Scompannarsi. Far cadere i panni del letto agitandosi e restare scoperto. Altrim. Scoprirsi.

SQUATTRINAR. all. Slazzerure. Far qual-

trini, sborsare e sim.

Squer. T. degli Squer. Cantiere, Squero. Quello spazio scavato nel lido in cui si fabbricano le navi e barche: il terreno di dolce pendio, sopra cui lo spazio si sceglie dicesi scalo: l'armatura di travi ed altro legname che Il vi si fa dicesi vaso.

Sourreian, att. Scoverchiare. Scoperchiare, discoprire, levar il coperchio.

Squibes. s. m. Sfulcinata. Quantità grande di checchessia. V. Schbes.

SQUILIBRA. add. m. Sbilanciato. Fuor d'equilibrio. Fig. Dissestato, in fortuna rovinata.

SQUILIBRAR. att. Sbilanciore. Levar d'equilibrio: non Disequilibrare.

Squinci. (In) In gala.

Essen in squinci. Essere in sulla bella foggia. Cioè in attillatura, in grande arnese.

Parlar in sounci o souincio. Favellare in punta di forchetta.

SQUINTERNA. add. m. Sfracellato, Scassi. nato. Rotto o guasto in mal modo.

SQUINTERNAR. att. Squinternare. Sconcertare, disordinare, Sfracellare, Spezzare, Rompere.

Sourz. V. Squarz.

Squisi. add. m. Squisito, Eccellente, Nettareo. E dicesi di liquore o simile che sia di grande bontà.

SRAGIONAR. att. Non ragionare. Disragionare.

Shavisan. att. Sradicare, Eradicare, Sbarbicare. Cavare dalle radici o barbe. Fig. Disperdere.

SRAVISAR I POR. Eradicare le veruche. Farle cadere stropicciandole con porcellana.

SRAVISAR L'ORZ. T. de' Birr. Stroßnare il malto. Sradicarlo o fargli cadere la piumetta dopo ch'è tallito.

SRAZZAR. att. Estirpare. V. Desrazzar. SREGOLA. add. (s aspra) Sregolato, Irregolato.

Snen. s. m. (s dolce) Sereno, Serenità. La nettezza dell'aria libera da nugoli. Saén. add. m. Sereno. Che ha in sè serenità Ciel sereno ecc.

Gnir srén. Rasserenarsi.

Un srén che straziga. Un sereno che smaglia.

SRENAR. att. (s. diq.) Direnare. Slombare, sfilare. Sresa. V. Zresa.

SRIVALAR. att. ( s tovie ) T. d' Agr. Ciglionare. Far i ciglioni. Rilevare il terreno sopra la fossa che sovrasta al campo. ( SRIZZAR. att. T. d'Agr. Diriccius dure. Estrarre le castagne de o riccio.

SROBAZZAR. att. Robacchiare. R quando in quando, poco per SRUGAZZAMENT. s. m. Frugacch Frugamento.

SRUGAZZAR. att. Frugacchiare. spesso e disordinatamente.

SRUGAZZON. s. m. Frugacchiatore SRUZĖLA. (DE) Ruzzoloni, R Sdrucciolone.

SRUZLAR. att. Ruzzolare. Spinger tare una cosa in modo sdruci Sauzlon. avv. Ruzzoloni. In sdrucciolevole.

Un sauzion. Un ruzzolone. I tra che per la sua forma poss ciolar bene.

SSANTA. S. ID. Sessanta. Nome D usato nella frase:

Pezz da ssanta. Pezzo dell' cioè Grandissimo, Badiale, M. SSLAR. s. m. Sellajo. V. Slar.

Ssss. Zi, Silenzio. Suono che tenendo la lingua a contatto c superiori lasciando sfuggir forte verso la punta della lingua.

Ssss. Suono simile al precede più prolungato che si usa in di Molto, Assai, Sicuramente St. pron. sinc. da Còst, Questo. ' STA. Questa, Codesta, Cotesta.

CHE STA D' CA. Dimorante, Tanle

CHI STA BÉN NE S' MOÈUVA. buono in mano non rimescoli. bene non si muova.

FAR STA. Star ritto. Comin reggersi, e dicesi de' bambini FAR STA STA. Fig. Inginoce Barcollare, Traballare. Reggei in gambe per debolczza o j brezza.

L' È STA MANCA. Mancò.

L' È STA PIASO. Piacque. Idioti nostro dialetto comuni ad altri ( Per mi an se sta, La 'n ve DA MI. Da me non manca, non procede, Da me non vien è mia colpa, Non è pel fatto STABAT. S. m. T. Eccl. Stabat Inno ecclesiastico che cominci dette parole, composto nel secolo XVI dal Francescano lacoponus.

STABAT. s. m. T. Mus. Stabat. Composizione musicale sul testo latino dell'inno suddetto.

STABI. s. m. Porchereccia, Porcile. Stalla dove si tengono i porci, e per similitudine luogo sporco. Stabbio vale sterco delle bestie.

STABI DIL PEGRI. Pecorile. Luogo dove ricoverano le pecore. Ovile. Agghiaccio quel luogo dove i pastori rinchiudono il gregge con una rete che lo circonda.

STABIA. s. f. V. del Cont. Schiappa.
Stiappa di legno da ardere. V. S'ciapa.
STABIAR. att. Stabbiare. Tener la notte
le greggi ne' campi per ingrassarle.

le greggi ne' campi per ingrassarle.

STABIARA. s. f. T. d'Agr. Stia. Chiusura formata di vari porcili per ingrassarvi i suini.

STABIL. add. m. Stabile, Immobile.

STABILIMENT. s. m. Stabilimento. L'atto e l'effetto dello stabilire.

STABILIMENT. S. m. Istituto, Ospizio, Orfanotrofio, ed anche Officina, Fabbrica ecc. In tutti questi e consimili significati è da schifarsi il franzesismo Stabilimento, tanto finora usato ed abusato nel senso di Istituto di beneficenza o d'arti.

STABILIR. att. Stabilire, Statuire, Determinare. Prender partito.

STABLI. add. m. Intonacato. V. Stablidura.

STABLIDURA. S. f. Intonaco, Intonico, Intonicato, Intonacato. Coperta liscia che si fa al muro con la calcina. Copertura.

STABLIDURA D' POLVRA D' MARMOR. Albaria. Intonaco di polvere finissima di marmo bianco, con cui si dava l'ultima mano sull'intonaco ordinario de' muri.

STABLIR. att. T. de' Mur. Intonicare, Intonicare. Dar l'ultima coperta di calcina sopra l'arricciato del muro in guisa che sia liscio e pulito. V. Imboccar e Inserbar.

STACCAR. att. Staccare. V. Destaccar.
STACCAR ADASI. Scalficcare. Staccare
a poco a poco quelche parte di checchessia.

STACCAR 1 BO. Digiogare.

STACCAB I PARPAJON. Disgiugnere le farfalle. Interrompere contro le leggi di natura l'accoppiamento delle farfalle del baco de seta per avere maggior coppia di ova dalla femmina come si crede.

STADERA. s. f. T. de' Bilanc. Stadera.
Strumento col quale si pesano diverse
cose, sostenendole, benchè gravissime,
col peso d'un piccolo contrappeso,
detto Romano. Le sue parti sono:

Anell. . . . Voltojo.
Asta . . . . Stulo.
Bolzon . . . Gambetto.
Braga . . . Trutina.
Id. longa . . Stuffa.
Cadén'ni . . Catene.

Là gross . . . Portata maggiore. Là piccén . . , minore.

March . . . Romano.
Rizz del march . Arpione.
Sign . . . . Tacche.
Tazza . . . Piatto.

STADERA. s f. Portalume. Fusto di alcune lucerne pensili, così detto dalla sua somiglianza colla stadera e che porta le lucerne a cerchio.

STADERA, s f. T. de' Polv. Bilancio. Sorta di bilancia con due piatti di rame che serve per fare i pesati per la composizione della polvere.

STADERA A SPADA. T. de' Bil. Studera a staffetta. (B. L.)

STADERA CON LA TAZZA. Stadera a bi-

STADERA DA TRABUCCH. Bilancia, dal latino Bistancia, dalle due lance, da cui pendono due piatti o coppe. V. Balanza.

STADERA SENZA TAZZA. Stadera a uncini. TGNIR IN GIÚDIZ LA STADERA. Tener in frenello lu staffetta e la coda.

STADRADA. s. f. Stadera. Quanto cape in una stadera.

STADRADA. s. f. Colpo di stadera.

STADRAR. s. m. Staderajo, Bilanciajo.
Fabbricatore di stadere e bilance. Le operazioni, gli strumenti e le cose ad esso attinenti, essendo quasi le stesse del fabbro ferrajo, vedasi sotto a Frar per le voci principali.

STADRAR. all. Percuolere a colpi di sudera.

STADRÉN DA STRAZZAR. Pesino? Stadera che in vece di piatto ha due uncini. STADRÉN'NA. s. f. Staderina. Piccola stadera.

STADRON. s. m. Staderone. Stadera grande.
Stadeon da l'Assa. T. de' Bil. Stadera diritta. Quella che in vece di
piatto ha una tavola quadrata sulla
quale si pesano sacchi di farina ecc.
Stadeon da dogana. T. de' Bil. Stadera grossa coll'antenna. (B. L.)
Quella che attaccata alla testa di una

Quella che attaccata alla testa di una trave bilicata ad altaleno serve per pesar botti piene o balle di mercanzia di gran peso.

Zia ui gran peso.

STAFA. s. f. Staffa. Ferro che tien collegato checchessia. V. Stafi.

STAFA. s. f. Staffa. Strumento per lo più di ferro, pendente dalla sella nel quale si mette il piè sagliendo a cavallo, e cavalcando vi si tien dentro. Sono sue parti:

Bus del stafil . . Occhie.
Corp . . . . Corpo.
Pdalèra . . . Tavola.
Sfor . . . . Grata.

STAFA. s. f. T. de' Calzett. Cappa. Ferro ripiegato e fermato nel portasusta del somiere da basso, nelle cui estremità gira il pernio del carrucolino di esso somiere.

STAFA. S. f. T. de' Carr. Staffa. Quella imbracatura di ferro che tiene unita la morsa alla catena dell'àncora de' carrai. Camera, spezie di staffa a squadra, e talvolta inginocchiata stabilita in quelle parti della carrozza che voglion più di saldezza.

che voglion più di saldezza.

STAFA. s. f. T. di Cart. Staffa. Gressa
piastra di ferro, triangolare, di cui
è guernita l'estremità anteriore della
stanga, sporgente alquanto oltre il
mazzo della cartiera.

STAFA. s. f. T. de' Coltell. Serracesoje. Arnese per contenere gli anelli delle forbici.

STAFA. s. f. T. de' Fond. Telajo. Specie di cornice di ugual dimensione in cui ponesi la sabbia per fare le forme.

STAFA. s. f. T. de' Libr. Brachetta.

Rinforzo di carta, pergamena che si incolla sul dosso del lib chè non si diserti nell'uso.

STAFA DA PE. Raschiascarpe. laminato con due alie mura stipiti delle porte d'ingresso nettar il suolo delle scarpe dal STAFA DA TINDON ecc. Staffa ferro ingessato nel muro, su posa la stanga alla quale è rac data l'estremità superiore d'u done o simili.

STAFA DEL TRAMÈZZ. T. di Car lonzola. Grossa bietta di legi tenere in punto il mazzo a stanga.

STAVA DI COLONÈJ ECC. Staffa. spranga di ferro con cui si a le testate de' colonnini esposti pi de' carri e delle carrozze.

STAFA DI PANTALON. Cignolo, Striscia di drappo o di cuojo cata in fondo ai pantaloni, cl sando sotto il suolo della scarp a tenerli distesi.

STAFA DLA CALZA. Staffetta. parte che in certe calze fa le pedule.

STAFA DLA VARGA. Stecca, Pres. Vangile, Stecca. Quel ferro mette nel manico della vanga, e per profondarla il contadino piede.

STAFA DLA ZIDELA. Arcasso. V. STAFA D'UN LEGN. Predellino. fon.

EL BICCER DLA STAFA. La dipa Tazza che si offre all'ospite che pone il piè sulla staffa, co cortese saluto.

SCAPPAR LA STAFA. Staffare, agiare, Perdere la staffa. L'u piè dalla staffa a chi cavalca

TGNIR SOD LA STAFA. Tenere le Far forza alla staffa onde non sella quando alcuno sale a cav Zingia dla stafa. Stuffile. (1 V. Stafil.

STAFAR. stt. T. di Ferr. Staffare.
o fabbricare a staffa o colla su
STAFÉN'NA DLA MOÈUJA. Fasciatura.
di ghiera che tiene in sesto le
delle molle da carrozze.

L m. Staffiere. Colui che tiene | la nel montare a cavallo, o asalire o scendere di carrozza. eniere, quel servitore che va a dictro il padrone.

. s. m. Staffetta. Uomo che corre llo speditamente a portare alettera o avviso.

TTA O STAFÉN. Staffetta. Piccola

TTA. S. f. T. degli Otton. Pla-<del>Sorta di forma di terra entro</del> le gettansi certi lavori di ot-

'. T. de' Carrozz. Guide. Staffe che o in sesto nella cassa del carretto iverse parti della martinicca.

s. f. T. de' F. Ferr. Staffe. the di ferro con cui si armano ate de' colonnini esposti ai colcarri e delle carrozze.

. s. f. T. de' Gett. Staffe. Inper serrare le forme da gettarvi

DA ASNON. Grappe. Le imbracde' mozzi da campana.

DEL MASC'. T. de' Corr. Staffe astio. Quelle varie staffe che saldezza al mastio delle carrozze. DEL RODLON. T. de' Carr. Staffe tina. Quelle che tengon ferma tina allo scannello.

DEL TIRON. T. de' Carr. Staffe untoncino. Imbracature che il o in sesto.

DLA MECANICCA. Guide. Ferri innelle stanghe de' carrettoni che io e guidano la sbarra della icca

D' TESTA. T. de' Carr. Ghiere ata Quelle due che fermano lo llo alla sala nella loro estremità. . m. T. de' Sell. Staffili. Liste jo fermate superiormente alla he dall'altra parte entran nelio della staffa e la reggono.

J D' NA VESTA. Falde. Due stripanno attaccate dietro le spalle. sottane de' seminaristi o altri

. m. Staffile. Sferza di cuojo o con cui si percuote altrui. V.

ST STAFILADA. s. f. Staffilata, Sferzata. Colpo di staffile, di sferza.

STAFILADA. S. f. Fig. Fiancata. Bottone, Motto pungente.

STAFILAR. att. Staffilare. (Bart.) Sia scoreggiato con sei staffilate. (B. L.) STAFON s. m. T. di Ferr. Bisciola. Palo di ferro col quale il magoniere tiene in sesto l'aguglio della magona.

STAFON D'UN LEGN. Predellino. Quel ferro d'una carrozza o simile, su cui si mette il piede salendo in essa. E ve n'ha a due ed anche a tre o più montate o palette, che sono il piano dove si posa il piede. Il predellino essendo a due montate, chiamasi Contrappredellino, il predellino secondo, congegnato col primo mediante stecche di ferro.

STAGAR. att. T. de' Nav. Affornellare. Fermare il remo colla pala in aria acciocche non possa toccar l'acqua in tempo che il navicello va a vela o sta fermo.

STAGION. s. f. Stagione. Nome comune a ciascuna delle quattro parti dell'anno. E si dice anche generalmente del tempo, e di quel tempo altresì in cui le cose sono nella loro perfezione.

Stagion cattiva. Stagione stemperatissima. (Pall.) Stagion severa, fredda, piovosa. Stagionaccia.

Stagion morta. Stagione scioperala. Quel periodo o que' periodi dell'anno ne' quali per solito scema o manca il lavoro agli artigiani.

Gnin bon'na stagion. Aprirsi il tempo. Rasserenarsi o temperarsi la sta-

Mezza stagión. Mezzo tempo. Mezza stagione.

Per la bon'na stagion. Alla stagione novella. Alla dolce stagione.

STAGIONA. add. m. Maturo, Condizionato. In opportuno grado di maturità o di stato.

LEGN BEN STAGIONA. Legno ben condizionato. (B. L.) Cioè secco cd atto a lavorarsi; in sua stagione.

Stagionadura. s. f. Maturamento, Maturazione.

STAGIONADURA. s. f. T. de' Cac. Stagionatura. Il tenere in serbo il cacio ugnendolo e voltandolo a tempo debito nel cacile e tenendolo in palchi ventilati.

STAGIONAR. att. Stagionare. Condurre a perfezione con proporzionato temperainento.

STAGIONAR. v. a. T. de' Fornac. Stagionare. L'asciugarsi, e assodarsi de' freschi materiali, esposti all'aria e al sole in sull'aja.

STAGIONAR. att. T. de' Stov. Far il bistugio. Porre le stoviglie nella stufa

perchè si rasciughino.

Stagionar la birra. Fermentare a depurazione. Chiarificare la birra tenendola per certo tempo a fermentare ne' barili.

Stagionares. n. p. Stagionarei, Maturare ecc.

STAGN. 8. m. Stagno. Metallo bianco leggiere e pieghevole il quale si trova in commercio in lastre, in pani, in verghe, calcinato e rotto da rifundere. Cadmio, metallo simile allo stagno, che facilmente si fonde e si esala in vapori.

STAGN. s. m Stagno, Palude. Ma lo stagno suol essere più piccolo della

palude.

STAGN. add. m. Verdemezzo. Dicesi della carne tra cotta e cruda. Sodo, Duro, dicesi d'altri cibi non tanto cotti, e delle cose ancora non arrendevoli.

STAGN CON LA GOCCIA. T. de' Calzett. Piombi da aghi. Le lamine plumbee che hanno nella loro parte anteriore l'ago con cui si lavoran le maglie al telajo.

STAGN MORT. T. de' Calzett. Piombi. Le laminette che formano la saldezza

de' piombi da aghi.

Roba de' stagn. Stagni. Lavori di stagno in genere. Stagnini, balocchi o figurine di stagno. Stagnata, vaso di stagno per conservarvi dentro olio

STAGNA. add. m. Stagnato. Coperto di stagno. Stagnone.

Stagna. add. in. Ristagnato. Che non geme più.

STAGNADOR. s. m. Saldatojo. Strumento per saldare. V. Saldador.

STAGNADURA. 8. f. Stagnatura. L'atto dello stagnare i metalli e la superficie stagnata.

STAGNAR. 8. m. Stagnajo, Stagnatojo. Colui che lavora lo stagno. V. Peltrar. STAGNAR. att. Stagnare. Coprir di stagno la superficie de' metalli.

STAGNAR. att. T. d'Agr. Giacere, Rimpozzare, Stagnare. Fermarsi l'acqua per mancanza di declive.

STAGNAR O SALDAR. Ristagnare. Congiungere due o più pezzi di metallo mediante stagno disfatto.

STAGNAR 'NA BOTTA. Imbiodare, Ri-

stoppare una botte.

STAGNARS EL SANGOV. Stagnare, Ristagnare. Cessar di gemere, di versare, di scorrere. E dicesi d'ogni sorta di cose liquide.

STAGNOBUL. s. m. Stagnuolo. Foglia di stagno per le lastre da specchi.

STAIZA. add. m Intagliato, Mal pari. A maniera d'intaglio, come per esempio certe foglie che hanno i contorni integliati ad angoli che dai Bot. si chiamano Laciniate, o Laciniose.

STAIZAR att. Tagliuzzare. Far dei piccoli tagliettini. Frastagliare, far delle piccole tagliature al lembo dei corpi. Cincischiare, tagliar male e disugualmente. Frappare, Trinciare, minutamente tagliare.

STALA. s. f. Stalla. Luogo ove si tengono le bestie. Quella da cavalli consta

Anèj . . . . Campanelle. Battifiench . . . Battifianchi. Colon'ni. . . . Colonnini. Creppia . . . Mangiatoja. Posti . . . . Poste.

Rastlèra. . . Rastrelliera. La stalla da buoi potrebbesi forse

dire Bovile.

STALA DA CRAVI Caprile, Capraja. Serraglio o stalla da capre.

STALA DA PEGRI. Pecorile, Ovile. Stalla delle pecore. Giaciglio , Agghiaccio , chiusa di reti che i pastori fanno ne' prati per tenervi raccolte le pecore la notte.

Armondar La Stala. Levare la stalla. Torre lo stabbio e porvi nuovo letto o impatto.

IN T' LA STALA. Stabulare.

BO SARA LA STALA. Serrar la
perduti i buoi. Cercar rimedj,
il danno.

DE STALA. Puzzar di stallaccio, concio che nella stalla tanno

N STALA. Stallare, Stalleggiare. che fanno le bestie nella stalla. si Stallare anche del mandar e fan le bestie nella stalla i rementi.

allare, Tenere in stalla.

Id m. Stantio. Dicesi di ciò troppo tempo ha perduta la ezione. E si dice pur di cosa lunghezza di tempo si è rentile od infruttuosa. Raffermo pane cotto da più d'un giorno. ITALADÌ. Uovo stantio. L'uovo più d'un giorno. I fiorentini o barlucchio, gli aretini baglio. DE STALADÌ. Sentir di vieto.

s. m. Stallaggio, Stallo, Stagel che si paga all'osteria o o per l'alloggio delle bestie. o dicesi il concio che fanno e quando stallano, ed anche o dove si danno i cavalli a

s. f. Stallaccia. Pegg. di stalla. lalletta o Stalluccia da cavalli.
. m. Stalliere. Famiglio che la stalla. Cozzone, stabulario, mozzo di stalla. Pagliajuolo, duce un stallatico.

. m. Panca nuziale. Lo ingiojo dove stanno gli sposi neli celebrare il matrimonio inl sacerdote.

8. f. Stalletta, Stalluccia. Pic-

m. Panca. Arnese noto di leusasi nelle chiese sul quale iedute le persone che assistono i uffizi. Il più spesso hanno i, appoggiatojo e inginocchiazanti. V. Sedil.

CON I DRAPP ecc. Bunche pa-B. L.)

STALLOSAMENT. Trabalzo, Sbi-L'Urti, scosse che si ricevono uzza o altro legno. V. Stass. STALLOSSAR. Trabalzare, Sirabalzare, Sbattere, Sbilanciare. I francesi dicono Cahoter per denotare quegli urti che si risentono in carrozza, passando per una strada rotta o disuguale. V. Stossar.

STALON. s. m. Stallonc. Cavallo da razza, e si dice anche d'un garzone di stalla. Fig. Proletario.

STALON. S. m. Rimessa. Stanza dove si ripongono cocchi e carrozze. V. Armissa.

FAR DA STALON. Stalloneggiare. Far da stallone.

STAM. s. m. Stame. Filo di lana ben torto e nervuto. Stamajuolo chi fila o lavora o vende lo stame.

STAMATÉN'NA. avv. Stamane, Stamattina. STAMBÈCCH. S. ID. T. di Zool. Stambecco, Ibice. Sorta di capra salvatica. La Capra ibex di Linn.

STAMÉTT. s. m. Stametto alla Milanese, Pannalbagio. Sorta di mezzalana ordita colla lana e tessuta con filo di lino o canapa.

STAMEN'NA O STAMIGNA. S. f. T. di Farm. Stumigna. Tela fatta di stame, o pelo di capra per uso di colare.

STAMP. s. m. Stampo. Strumento da stampare il cuojo, i drappi e altro.

STAMP. S. m. T. degli Arg. Bottoniera. Dado d'acciajo incerato, per dar rilievo alle piastre di metallo.

STAMP. 8. m. T. de' Capp. Stampo. Pezzo di tela nuova che ponesi tra le falde de' cappelli, acciò non s'appicchino insieme.

STAMP. s. m. T. de' Chiod. Accecatrice. Incavo che è nella estremità della chiavaja e che serve a dar forma alla capocchia del chiodo.

STAMP. s. m. T. de' Conf. Stampa, Tagliapasta. Sorta di forma a labbri taglienti colla quale si taglian le paste della voluta forma.

STAMP. s. m. T. degl' Imb. Stampini. Fogli di carta preparati con vernice e traforati in varia guisa per fare un ornato regolare nelle pareti.

STAMP. s. m. T. di Masc. Stampi. Così si chiamano i fori destinati a dar passaggio ai chiodi nel ferro da cavallo. STAMP. s. m. T. degli Oref. Stuffa. Specie di forma composta di due pezzi sunili detti Mezze stuffe o di bronzo o di legno, nel cui vano si spiana l'argilla su cui si fa il modello da fondere.

STAMP. s. m. T. degli Oriv. Stampo. Strumento che serve a dare una figura particolare o quadra o tonda ecc. a buchi.

STAMP. 8. m. T. de' Pettin. Forma. Cono tronco di legno solcato da piccule scanalature col quale si dà a' denti del pettine da testa la voluta curvatura.

STAMP. s. m. T. de' Stagn. Stampo. Quelli che servono per modellare i lavori di stagno. V. anche Pradèla.

STAMP. s. m. T. de' Taroc. Stampa. Asse di bossolo in cui sono intagliate le figure delle carte divise in dodici cartelle.

STAMP DA CUCCIAR. T. degli Arg. Stozzo. Strumento ad uso di stozzare ossia di far il convesso ad un pezzo di metallo come alla coccia di un cucchiajo, di una spada ecc., battendola sulla bottoniera.

STAMP DA PASTIZZ. Forma. Quello strumento di rame, o d'altro, entro cui si cuocono i pasticci.

STAMP DIL COPÈLI. Forma. Sorta di arnese fatto di terra che serve per fare le coppelle del battiloro.

STANPA. s. f. Stampa, Tipografia. L'arte di stampare i caratteri.

STAMPA. s. f. Stampa. Effigiamento, impressione, ed anche la cosa che imprime ed effigia.

STAMPA FATA A MAN. Prova, Bozzu. Foglio tirato a mano o col rullo sulle forme per darlo a correggere.

Stampa fata e ditta, Stampa bu e via. Stampa o razza malandrina, Muladetto, Malanno aggia e simili altri modi.

STANPA MONTADA. Cartina. Rame o stampa incisa incorniciata e difesa da vetro per ornamento delle pareti.

STAMPADA. add. m. Stampato, Impresso.

STAMPADA. s. f. T. de' Tip. Stampata.

(V. di r.) Lo stampare.

STANPADELL. s. m. T. di Tip. Stampatella,

Stampatello. Carattere manoscritto cie imita la stampa. Formatello.

STAMPADOR. S. m. Stampatore. Che stampa in tutti i significati di stampare. Apografo, Tipotètu, V. gr. Stampatr da libri. Gli operatori, le operazioni, gli strumenti e le cose a questi attnenti sono:

#### OPERATORI

#### DELLO STAMPATORE.

Apprendista. . . Apprendista.

Battdòr . . . Buttitore, Inchiostratore.

Compositòr . . . Compositore.

Correttor . . . Correttore. Bditor . . . Editore. Follador . . . Cartajo.

Fonditor. . . . Gettatore di carat-

Garzòn . . . Fattorino.
Pressadòr . . . Strettojajo.
Proto . . . Proto.
Torclàr . . . Torcoliere.

# OPERAZIONI DELLO STAMPATORE.

Bagnar la carta. Bagnare la carta.

Batter la forma . Battere. Bott . . . . Botto.

Cattar su . . . Raccogliere la carta distesa.

Compaginar . . Formare le pagine.

Componer . . . Comporre.
Contrastampar. . Contrustampare.
Corrèggior . . . Correggere.

Destèuder . . Tendere la carta stampata.

Lassar in pe . . Lasciar composto.

Lavar cl rull . . Lavare il rulto.

Lezer in piomb . Leggere in piombo.

Ligar la composizion . . . Legare le forme.

Marznar. . . . Legare le forme.

Marznar. . . . Marginare, Guernire le forme.

Metter in pont . Impuntare. Metter in pressa . Lustrare.

Metter in torc. . Porre in torchio.

Publicar . . . Pubblicare. Ristampar . . . Ristampare.

Riscontrar il cor-

rezion. . . Riscontrare.

| <b>Scomponer</b> | ٠. |   | Scomporre.    |
|------------------|----|---|---------------|
| Seviar .         |    |   | Setolare.     |
| Sporcar .        |    |   | Sprizzare-    |
| a:               |    |   | Stampare.     |
| Strénzer.        |    |   | Strettire.    |
| Tace'hzar        |    |   | Taccheggiare. |
| Tirar            |    |   | Tirare.       |
| Trasportar       |    | • | Trasportare.  |

#### STRUMENTI

### DELLO STAMPATORE.

| DELLO STAMPATURE.                                         |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Alz Taccone.                                              |  |  |  |  |
| Alz                                                       |  |  |  |  |
| Barilén da l'in-                                          |  |  |  |  |
| ciòster Barilozzo.                                        |  |  |  |  |
| Battdòr Battitoia.                                        |  |  |  |  |
| ciòsler Barilozzo. Battdòr Battitoja. Caràtter Caratteri. |  |  |  |  |
| Caratter gross Carattere majuscolo                        |  |  |  |  |
| Carta Carta.                                              |  |  |  |  |
| Id. da fraschètta. Carta da fraschetta.                   |  |  |  |  |
| Id. da impront. " impronto.                               |  |  |  |  |
| Cassa majuscola . Cassa di sopra.                         |  |  |  |  |
| Cassa minuscola . Cassa di sotto.                         |  |  |  |  |
| Cavallètt Cavalletto.                                     |  |  |  |  |
| Corp d' caràtter. Corpo di carattere.                     |  |  |  |  |
| Ciava Chiavarda.                                          |  |  |  |  |
| Compositor Compositore.                                   |  |  |  |  |
| Crosera Gruccia.                                          |  |  |  |  |
| Cùni Cuneo.                                               |  |  |  |  |
| Lazza Spago. •                                            |  |  |  |  |
| Martell Martello.                                         |  |  |  |  |
| Màrzen Regoletti.                                         |  |  |  |  |
| Marznadura Marginatura.                                   |  |  |  |  |
| Màrzen                                                    |  |  |  |  |
| Moitén'na Molletta.                                       |  |  |  |  |
| Original Originale.                                       |  |  |  |  |
| Preda Tavolello.                                          |  |  |  |  |
| Pressa Soppressa.                                         |  |  |  |  |
| Rull Rullo.                                               |  |  |  |  |
| Rull Rullo.<br>Sèvia Setola.                              |  |  |  |  |
| Spatla da inciòster. Paletta.                             |  |  |  |  |
| Stela da sign Guida.                                      |  |  |  |  |
| Stereotip Stereotipo,<br>Stletta Stecca.                  |  |  |  |  |
| Stletta Stecca.                                           |  |  |  |  |
| Silon Marginetto, Inter-                                  |  |  |  |  |
| Tajocula Cacciatoja.                                      |  |  |  |  |
| Tavla bianca Tavoletta da bagna-                          |  |  |  |  |
| re o da carta.                                            |  |  |  |  |
| Tavla nigra Tavoletta da forme.                           |  |  |  |  |
| Tavla nigra Tavoletta da forme.<br>Tore Torchio.          |  |  |  |  |
| Vantaz Vantaggio.                                         |  |  |  |  |
|                                                           |  |  |  |  |

Zilinder pr'il stampi a man . . Rulletts.

### COSE ATTINENTI

## ALLO STAMPATORE.

Arivadura . . . Arrivatura.
Arpèzz . . . Rappezzo.
Arvèrs . . . Tipo rovescio.
Bianca . . . Bianca.
Bianch . . . Colombaja.
Bott . . . . Botto.

Bozza. . . . . Bozza.
Incioster. . . . Inchiostro.

Stamparia . . : Stamperia , Tipografia.

Volta. . . . Volta.

STAMPADOR. S. m. T. di Masc. Stampatore. È una specie di martello di forma piramidale che serve a praticare gli stampi nel ferro.

STAMPADOR DA RAM. Stampatore di rami. E grec. Calcografo.

STAMPAR. att. Stampare. Effigiare, im-

primere.

STAMPAR S. m. T. di Masc. Stampare.

Operazione consistente nel praticare collo stampatore delle cavità alle quat-

tro faccie del ferro per allogarvi la testa dei chiodi. STAMPAR. att. T. de' Stagn. Cesellare. Far col cesello sgusci sgolature e si-

mili sopra lavori di stagno o sim.

STAMPAR A FERGON T. de' Taroc.

Stampare a strofinatojo. Cioè stampare le figure delle minchiate inchiostrando la forma con uno strofinatojo.

STAMPAR ALL'ARVERSA. Controstampa-re. Stampare all'opposto.

STAMPAR ALLA MACIA. Stampare alla macchia, cioè di nescosto, di frodo.

STAMPAR GRASS. T. di Masc. Stampar grasso. Significa praticare gli stampi più in vicinanza del lembo interno, che del lembo esterno del ferro.

STAMPAR I DRITT. T. de' Taroc. Stampar le cartelle. Cioè le figure delle minchiate.

STAMPAR IN SEDA. Stampar in drappe.

STANPAR MAGHER. T. di Masc. Stampar magro. Significa praticar gli stampi più in vicinanza del lembo esterno che del lembo interno del ferro.

STAMPARIA. s. f. Stumperia. Luogo dove si stampa, ma si dirà più particolarmente Tipografia quello ove si stampan libri. Calcografia quella ove si stampano le incisioni in rame. Litografia quello ove si imprimono sulla carta i disegni fatti sopra una pietra. STAMPÉN. s. m. Stampo, e più spesso, Piecolo stampo.

Piccolo stampo.

STAMPÉN'NA. S. S. Stampa minuta, o piccola.

STAMPÈTT. S. M. Forma. Piccolo stampo

che serve a picgare i mastietti sulla morsa.

STAMPI. s. f. T. de' Tabacch. Fodere o Carte? I cartocci figurati ove si pone il tabacco in farina.

STAMPIGLIJ. s. f. Polizzame nel qualc vengon comprese citazioni, bullettini, bullette ecc.

STANAR. att. Stanare. Uscir dalla tana. Sbucare, cavar dal buco o tana, e fig. Ripescure, ritrovar checchessia con fatica e industria. Dissotterrare, per Rinvenire. Disserrare, trar fuori da luogo serrato. Scovacchiare, cavar dal covo.

STANCAB. Att. Stancare, Straccare. V. Straccar e Stuffar.

STANCH. add in. Stanco, Stracco.

STANCH. add. m. Sinistro, Mancino, A mano stanca, Dal lato stanco.

STANGA. s. f. Stanga. Pezzo di travicello che serve a diversi usi. Stanghe d'una carretta, stanghe delle sedie da vettura, stanga da sollevare o sollalzare pesi, ecc. V. Mnadòr e Stanghi. STANGA. s. f. T. di Cart. Stanga. Coda del mazzo che tocca al fusello dell'albero e che premuta solleva il mazzo per lasciarlo ricader nella pila. STANGA. s. f. T. di Giuoc. Stangatore. Colui che ad onta d'un discreto giuoco, non corre per timore la posta, il che fiorentinamente si dice Stangare.

STANGA. s. f. T. de' Mugn. Temperatoja. Spranga di legno o di ferro che serve ad abbassare o rialzare il coperchio della macine.

STANGA. S. f. T. de' Torn. Gruccia, Appoygiatojo. Quel pezzo del tornio che regge gli strumenti con cui si lavora.

STANGA DLA CAGNA. Leva. La stanga che serve di leva al cane de' bottaj. STANGA DL'ANCOR. Catena. Il braccio principale della leva de' carrai.

STANGA DLA PONPA. Menutojo. La stanga o il braccio della tromba idraulica

che dà moto allo stantufo.

STANGA DA PIGAR. T. de' Tess. Rastrello. Specie di pettine intelajato che serve per passare le mezzette sul subbio.

STANGA DLA GROLA. T. de' Fatt. Braccio. Quel cilindro che da un lato è fitto nell'albero del frantojo e dall'altro nell'occhio della macine, la quale riceve da esso il moto.

STANGA DL'USS. Traversa Legno messo a traverso della porta, od anche d'una finestra, onde tener ben chiuse e ferme le imposte. Stunga. — Contrafforte, arnese di ferro che serve per tenere meglio serrate colla traversa porte e finestre.

STANGA. add. m. Stangato. Percosso con stanga. Sprangato, sbarrato con spranga. Dar la stanga all' USS. Stangar l'uscio, Afforzarlo con istanga.

STANGADA. s. f. Stangata. Colpo di stanga. Stangonata, colpo di stangone.

STANGAR. alt. Percuotere, Battere con stanga. Il verbo Stangare vale Puntellare o Afforzare con stanga.

STANGAR EL ZOÈUGH. Stangare Non tenere l'invito ne' giuochi d'azzardo allorchè non si han buone carte.

STANGHETT. S. m. Puletto, Randello.
STANGHETT DEL TIMON. Aghiaccio. Lungo pezzo di legno che da un capo entra nella testa del timone, e dall'altro è fermato con un perno ad una campanella di ferro al castello.

STANGHETTA. s. f. Stanghetta. Piccola stanga. Stanghettina.

STANGBETTA. s. f. T. degli Arm. Becco. Quel ferruzzo rostrato che serve a tener montato lo scatto delle armi da fuoco.

STANGHETTA. s. f. T. di Mus. Stanghetta. Divisione delle battute.

STANGMETTA. s. f. T. degli Oref. Ciondolino. Ornamento per lo più d'oro che le donne portano alle orecchie, fatto a guglia pendente dalla punta e ferma all'orecchino.

STANGEÈTTA DEL CAVALÈTT. T. de' Pett. Calculino. Spranghetta alla cui estremità è una corda, colla quale si tien chiusa la bocca della morsa.

STANGENTIA DEL COMPASS. Cursore. Quella parte del compasso a mute che si può far scorrere lungh'esso, per segnare un maggiore ò minor cerchio.

STANGHÈTTA DEL BAFFÈTT. Regoletto.

Il regoletto che ha il dente da capo e scorre attraverso il ceppo del graffietto.

STANGUETTA DIL LITTRI. Aste. Quelle linee rette che si fan fare a' fanciulli che imparano a scrivere, siccome quelle che han gran parte nella formazione delle lettere. E si dicono anche gambi delle lettere le aste, e specialmente quelle linee rette onde sono formate le lettere m, n, u. = I filetti delle lettere sono que' tratti sottili di penna con cui si cominciano a scrivere le lettere in asta.

STANGRÈTTA DLA STADERA. Stilo o Fusto della stadera. Quello stile della stadera in cui è infilato il romano e dove son segnati i pesi ecc.

FAR IL STANGHETTI. Asteggiare.

STANGHI DIL SCALI. Staggi. Le due aste o stanghe parallele della scala a piuoli ne' cui fori equidistanti sono calettati essi piuoli.

STANGHI DI MANES. T. degli Org. Leve. Le stanghe bilicate de' mantici, che mosse dal levamantici, fanno che l'aria entri nel sommiere dell'organo.

STANGHI DL'ARGHEN. Leve. Quelle che sono infitte nella testa del fuso dell'argano e che facendolo girare servono ad avvolger la corda della taglia che fa sollevare o movere il peso. Pironi, lieve o stanghe che entrano nelle teste de' mulinelli che servono per alzar pesi.

STANGON. S. m. Stangone. Grossa stanga.
STANGON S. m. Cavalletta. Macchina
di grosse e alte travi per uso di tirare o alzar cose di eccedente peso.

STANGON. s. m. T. degli Addobb. Traversa. Lunga stanga che ponesi a traverso delle cappelle per fermare sovr'esse l'armadura di un parato.

STANGON. S. m. T. de' Carrozz. Sbarra. La stanga della martinicca che per mezzo de' guancialetti stringe le ruote de' carrettoni nello scendere alla china. Stangon. s. m. T. di Gualch. Stanga. Cilindro fermo posto alla stessa altezza del verricello sul quale passa il panno che il garzatore va di mano

in mano garzando.

STANGÓN DLA LETTÈRA. Traverse. Le due stanghe traversali della letticra che diconsi spalliere, quando son piene. Sponde. Le traverse laterali della lettiera. Dicesi Catena la stanga che regge nel mezzo gli asserelli della lettiera.

STANGONAR. att. Dare stangate. V. Stangar. SLANTIRORU O SLANTIRON. T. di Cart. Ritti. Stanghe verticali che reggono le traverse dello spanditojo della cartiera alle quali son fermate le corde su cui spandesi la carta.

SLANTURI. S. m. T. de' Carr. Stendardi.
I due correnti piantati verticalmente
nella traversa del treggello. (viò)

STANZA. s. f. Stanza. V. Cumra.

Una STANZA D' ROSARI. Una posta.

STANZIAR. att. T. Furb. Avvicinare, Abitare, Troyarsi.

STAR. s. m. Stojo. Vaso col quale si misura grano, biade e simili, e si dice anche della misura piena. Le frazioni di questa misura sono:

Mén'na . . . . Mina. Mezza mén'na . . Quarto.

Quartaroèula o Copèll . . . Metadella.

Mezza quartaroèula Mezza metadella. Quartén . . . Quartuccio.

Mezz quartén. . Mezzo quartuccio.
STAR. Stare. Verbo neutro assol. e passivo anom , che nella lingua italiana come nel nostro dialetto ha infiniti significati de' quali accennerò i più notevoli

STAR. Capire. Aver tanto spazio da starvi.

STAR. Giacere. Per es., a letto o adagiato su checchessia.

STAR. Resture. Per Rimanere. Fermersi in un luogo.

STAR. T. di Givoc. Restare, Rimanere. Mancare uno, due o tre punti a finir la partita. Rinunciar la girata, non voler più carte per timore di far spallo.

STAR. Per Polere, Aver in balia. Per esempio:

A STA IN D' MI A FART DEL BÉN. Sta in mano mia il potenti giovare.

STAR A LA PRESTRA. Stare alla finestra. Trattenersi affacciato alla finestra, e fig. Stare alle vedette, o alla veletta. Stare attento per osservare quel che accade.

STAR AL BÉN E AL HAL. Accomodarsi

STAR AL CAVALL. T. di Cace. Aceavallare. Così dicono i cacciatori, dell'andare nascosì dietro ad un cavallo, per accostarsi coperti così a tiro d'uccello, o altro animale.

STAR AL DITT D' VON. Starsene a uno, o alla sentenza di uno.

STAR ALL' ERTA. Stare all' erta. Stare avvertito. Usar cautela.

STAR A 'NA PITTURA. Stare a capello. Star dipinto. Non poter star meglio. Stare acconciamente. Campeggiar bene indosso, direbbesi pure parlando d'un abito, per dire che si affa bene.

STAR A PIANTÈRA. Abitare a terreno. STAR A PRIMANT. T. de' Nav. Voltar bordo. Dare al bastimento una direzione diversa da quella su cui correva.

STAR A SIGN, STAR IN CRIST, A STECCH, A BACCHETTA. Slare a filatojo, in filetto, allo slecchetto, a segno, al quia, a regola. Filare, Arar diritto. Star a dovere.

STAR BÉN D' SALUTA, MA ALZÈR D' BORSA. Soffiare nel borsellino, Aver buon tempo e mancar di semente. Aver buons volontà e mancar di forze.

STAR BÉN IN CONSCIENZA. Avere una coscienza pura, e sig. Aver grosso rognone, Non crocchiare il ferro. Essere ricco.

STAR CON EL S'CIOPP AL MOSTÀZZ. Stare coll' arco teso. Guardarsi dalle insidie.

STAR CON TANT A S' PÉSA. Essere al confitemini, cioè vicino a morire.

STAR CON VON. Far dimoranza con qualcumo. (Cav.)

STAR DA DNANZ, RISPONDER PR'EN ALTER.

Entrare o Star mallecadore. Prestar
malleveria.

STAR DA SONAJ. Star fresco. Aver la coscienza contaminata.

STAR D' CA. Abitare, Dimorare, Albergare.

Stan Dun. Star duro e alla dura. Star costante.

STAR IN CULÓN. Star coccoloni, o accocovato, quasi si covino le calcagna.

STAR INORCIA. Surrecchiare, o Alzar gli orecchi più che la lepre. Star multo attento. Origliare, star di nascusto e ascoltare ciò ch'altri dice.

STAR IN REGOLA. Stare a regola. Osservar la regola nel vitto, in altro signif. Andar pel solco, cioè operar bene.

STAR IN SARADURA, STAR SARA SU. Star ritirato, Vivere vita ritirata. Conversare o usar poco cogli altri.

STAR INSERMA. Tenersi insieme. Star una cosa unita ad un altra.

STAR IN T' LA SOVA, STAR IN T'I SO ZINCH SOLD. Star ne' suoi cenei, Star sulle sue. Sostenersi, hadare a sè.

STAR LI GRIGNON GRIGNELA, STAR TRA EL TORUMEL E EL DAMEL. Tentennare, Far la ninna nanna, Ninnarla, Nicchiure, Fluttuare, Ondeggiare. Essere dubbioso, irresoluto, incerto, stare tra il si ed il no.

STAR LI PER CASCAR. Store in tentenno. Dicesi di cosa che accenni di cadere.

STAR MAL IN CONSCIENZA. Aver la coscienza ingrossata, contaminata, lorda, e fig. Star fresco, oppure Essere al verde, esser brullo. Essere sprovveduto, sfornito.

STAR PEZ. Stare a disvantaggio. (Fr.)
STAR POCH BER. Stare a panatelle,
Stare a pollo pesto. Star male per
qualche infermità.

STAR PR'OTT O QUATTER. Essere a un pelo di far checchessia. Essere vicinissimo: esser per farlo di momento in momento.

STAR SOL. Stare in se. Far vita soli-

SOTTA. Soggiacere. Fig. Star LO.

STRAVACA. Stare a sdrajo.

ST

sv. Star ritto, Star su. Figur. iare. Star sul grave o in con-

su. T. Furb. Negare.

SU D' NOTA. Stare alzato. Ve-, vegghiare.

SU IN ZERT COSI. Dilettarsi. Per

TA SU IN T'EL MINCIONAR. Si didi cunzon**are**.

. sv. Per Rincorarsi, Rinfran-

USSLA STAR LI, E STISSLA LI. E istasse, E ciò potesse bastare, rse ciò basta, E forse più. GH STAR QUALCDON. Imporne. Fare heto o per bella paura, o per vero. Ed anche Gabbare, Ablare , Ingannare.

STAR D' PIANTON. Porre, mellere, : a piuolo. Far aspettar uno più

s. f. T. Furb. Prigione segreta. A. add. m. T. di Giuoc. Staroc-Privato de' tarocchi.

AR. att. T. di Giuoc. Staroccare. ar tarocchi superiori per torre uegli degli avversarii.

. add. m. Sconnesso. Conquas-

R. att. Sconnettere. Sconcertare cosa per mal modo; conquassare. Stasoeul, Stason. V. Staza, Sta-, Stazòn ecc.

NA CARROZZA. Trabalzo. (Manz.) mento violento che prova una zza sia nell'urtare contro un resistente, come nello sprofoualcuna ruota in andando.

A. Stusera. Questa sera.

. m. Stato, Grado, Condizione,

r. s. m. Specchio, Prospetto, Nota. r. s. m. Stato. Republica, Impero, o, Principato ecc.

r p' cassa. Bilancio di cassa. Il etto dell'attivo e del passivo del-

r MAGGIOR. T. Mil. Stato mag-. Il corpo degli uffiziali che sono |

specialmente preposti alla immediata esecuzione degli ordini di un generale maggiore.

Essa in Bon stat. Trovarsi in buon essere. Dicesi di cosa alla quale nulla manchi.

ESSR IN BON STAT. Fig. Esser sopra un caval grosso. Star bene per ogni verso.

Essr in coll stat. Essere in que' piedi. Dicesi di donna quand' è incinta. FARS UN STAT. Far fortuna.

On de stat. Statista. Uomo di Stato. RIDURS IN CATTIV STAT. Far mal governo.

STATUA. s. f. Statua. Figura scolpita o di getto.

STATUA CH'AS MOÈUVA. Automa, Androide. V. Avtom.

PARÈR 'NA STATUA. Parere impetricato. STATUARI D' CARARA. T. de' Scult. Marmo di Carrara. Quella sorta di marmo di Carrara che abitualmente viene usato da' scultori per farne statue.

Statuén'na. s. f. Statuina. Dim. di statua. Statuetta.

STATURA. 8. f. Statura, Taglio. Ma la statura non esprime che la dimensione in altezza, e taglio esprime la grandezza, la figura, la forma, il disegno della persona.

STATUT. s. m. Statuto. Legge o complesso di leggi municipali. Ora chiamasi con tal nome anche la legge fondamentale

di uno Stato costituzionale.

STAZA. 8. f. Catello. Que' due legni fermati nel piano della gramola, che tengon ferma la stanga nel gramolare la pasta.

STAZA. s. f. T. Idr. Cadometro, Strumento recentemente inventato per misurare la quantità de' liquidi contenuti in una botte o simile.

STAZA. 8. f. T. de' Stov. Castello. Quella specie di scaffale a vari piani ove si pongono le stoviglie fresche a disseccare nella stufa.

STAZETTA 8 f. T. d'Agrim. Livellatojo. Piccolo archipenzolo per uso di livellare. V. Stazon.

STAZETTI. s. m. T. di Gualch. Capita-

gnoli Travicelli alti circa un uomo, fermati sul suolo verticalmente alle distanze volute dalla lunghezza ordinaria delle pezze di panno che si pongono nel tiratojo.

Stazi. s. f. pl. Staggi, Traverse ecc. V. Stazon.

STAZION. s. f. Stazione. Fermata in genere.

STAZION. s. f. Stazione. Quella serie di tavolette che in certe chiese servono alle fermate de' divoti, e figurano i fatti principali de' misteri della redenzione.

STAZION. s. f. Fermata. Il punto ove si fermano le carrozze a vapore al termine regolare della loro corsa.

STAZIONAR. Att. Stanziare. Dimorare, stare. STAZIONARI O STAZZONAL D' NA BOTTEGA. Parapetto.

STAZORUJ. S. m. T. de' Tess. Asticelle. I lati dell'orditojo che hanno in vari buchi i piuoli sui quali si fa l'ordito. STAZON. S. m. T. degli Agrim. Archipenzolo. Strumento col quale si ag-

giustano i livelli o si riconosce in che difettano.

STAZON. s. m. T. di Gualch. Guide. Travi parallele tralle quali sono trattenute le aste del mazzo.

STAZON. S. m. T. de' Tess. Traverse. Que' legni orrizzontali i quali formano coi brancali l'ossatura del telajo.

STAZON D' FOND. T. de' Tess. Staggi.

Aste verticali calettate col portacassa
e in basso col guscio della cassa.

STAZON D' ZÌMA. T. de' Tess. Stamajuole. Nome che si dà alle traverse superiori del telajo.

STCADA. s. f. Steccheggiata. Colpo dato con istecca.

STCADA. s f. T. del Giuoc. del Bil. Tiro di caso, Sberciata, da Sbercia, che così dicesi colui che non sa giuocare.

DAR DIL STEADI. Steecheggiare.

DAR 'NA STCADA. T. di Giuoc. del Bil. Fure steccaccia. (Fior.) Battere in falso la palla coll'asticciuola da biliardo.

STCADURA. s. f. T. Chir. Steccata. Fasciatura che si fa con assicelle o stecche a chi ha rotte le gambe, le braccia ecc.

STCAR. att. Siccore. V. Instear.

STECCA. 8. f. Stecca. Pezze di legno, propriamente, piano.

STECCA. s. m. T. de' Bast. Cucciaborra, Stecca. Verga di ferro retta e piatta, incavata nella sua testata, con manico dall'altra parte, che usasi a spingere la borra ne' basti e simili.

STECCA. T. Furb. Bottega, ed anche

Legna.

STECCA. s. f. T. de' Libr. Stecca da piegare, per es. la carta, e taghare i libri nuovi.

STECCA. s. .. T. Mus. Taccone, Plettro, Pettine. Ugnetta di legno di ciliegio od altro, colla quale si trae il suono dal mandolino pizzicandone le corde.

STECCA. s. f. T. degli Oref. Stecca. Legno a schisa fermato a dente nel tavolello, sul quale l'orefice lavora le varie cose sue colla lima.

STECCA. s. f. T. de' Sart. Segno. Una stecca semplice di varia larghezza che serve per segnare gli ucchielli di tutte

le graudezze.

STECCA. s. f. 7. de' Scult. Stecco. Pezzetto di legno di bossolo, noce o altro simile, lavorato a foggia di fuso, con le cocche simili alle lime o agli scalpelli, che serve per lavorar figure di terra e sim.

STECCA. s. f. T. de' Stov. Stecca. Sottil lastra di terra o di legno che serve per le sottil incavature de' vasi d'argilla.

STECCA. s. f. T de' Tip. Cricca. Pezzo di legno attaccato ad una delle cosce del torchio, che serve per tener ferma la mazza.

STECCA CON I DÉNT. Pettinella. s. f. Strumento di legno da modellar figure in creta.

STECCA DA BÈRGHEM. T. Furb. Coltello. STECCA DA BILIAND. Asticciuola. Mazza per ispinger le palle. Ve n'ha di più sorte, cioè:

El longh, la lunga.

El longhissim, la lunghissima.

El mezz, la mezza.

El terzètt, la corta.

La mazzola, Asticciuola da principianti.

V. anche Goeub. Ciascuna ha:

Coram . . . Cojetto.

Gross. . . . . Culatta.
Ponta . . . . Punta.
Scalz. . . . Calcio.

STECCA DA BUST. Pettiera. (Spadafora) Così si dice l'osso di balena o la striscia di legno o di acciajo che si mettono le donne nel busto avanti il petto. STECCA DA REJ. Mòdano. Legnetto, col quale si formano le maglie delle reti.

STECCA D' ARLICHÉN. Cinguadea, Striscia, Draghinassa. Quella daga di legno di cui si cinge l'Arlecchino. V. Spada.

STECCA DA TRUCCE. Asticeiuola. Nel giuoco del trucco è la mazza da spinger le palle.

STECCA P' CAPA. T. de' Bettil. Carro. Coltello fatto di un pezzo di canna tagliente col quale si raffilano i fogli d'oro battuto.

STECCADENT. 8 m. Steccadenti, Stuzzicadenti. V. Nekadént.

STECCAT. s m. T. de' Mur. Assito, Turata. V. Casott.

STECCH. S. m. Stecco. Fuscello, sprocco. Steccuzzo, stecchetto, fuscellino, diminut.

STECCH. s. m. T. de' Calzol. Stecchi, e Tosc Zeppi. Punte di legno che tengono momentaneamente in sesto il suolo delle scarpe nel disporle sulla forma.

STECCH DLA SORGARORULA. Timone. Legnetto bilicato sul coperchio della trappola o sorciera dal quale pende il caterratino che imprigiona il topo che mangia l'esca.

STECCH PR'I DENT. Steccadenti. V. Nettadént.

FAR STAR A STECCH. Far stare a steccheretto. (Franc.)

STAR A STECCH. Stare a segno o al filatojo, Filare, Tener l'oglio, Star a siepe, Star a regola. V. anche Star a sign'.

STECCHI. s. f. T. de' Calzol. Steceoni da tromboni. Regoli che si pongono lungo il gambale dei stivali da' postiglioni. STECCHI DA CASTRAR. T. di Vet. Stecche da castrazione. Consistono in un cilindro di legno per lo più di sambuco della grossezza di un pollice o

poco più, le quali si spaccano pel lungo onde comprendere fra esse il cordone spermatico stringendolo alle estremità con robusto spago.

STECCHI DEL MANES. Stecche. Manze riscsse e disposte internamente a' man-

tici per tener tesa la pelle.

STECCHI DEL TRASPORT. T. de' Carrozz. Regoletti del tettino o cielo. Stecconi che reggono il tettino de' calessi e delle vetture.

STECCHI DI BEGISTER. T. degli Org. Bracciuoli de' registri. Quelli che servono a dar leva ai registri dell'organo. STECCHI DLA CASSETTA. T. de' Tornit. Guancialetti. Stecche il cui ufficio è quello di fermare al punto voluto il registro del tornio a coppaja.

STECCHI DLA ROCCA. Gretole. I rifessi della rocca i quali forman l'uzzo ove

si avvolge il pennecchio.

STECCHI D'UN TLAR DA RICAR. Staggi.
Regoli che servono ad allargare o
stringere il telajo de' ricamatori, fermandolo con chiavarde nelle colonne.
STÈLA. s. f. Stella. Corpo celeste luminoso. V. Stlott.

STÈLA O TACA. S. f. Cappia, Scheggia. Pezzo di legno che si spicca dal legname nel tagliarlo, o che gli strumenti da taglio fanno cadere dal legno che si atterra, si taglia, o mette in opera.

STÈLA. s. f. T. de' Buratt. Stella. Ruota di legno dentata del frullone, commessa al capo dell'asse del burattello, e che serve a fario girare.

STELA. s. f. T. de' Filat. Stella del baschetto. Ruota a stella coi denti nel piano infilzata nella estremità del bacchetto dei guindoli del filatojo, e che imbocca verticalmente nella corrispondente stella del rodano. (tambòrr) STÈLA. s. f. T. degli Oriv. Stella.

Pezzo degli oriuoli a ripetizione, che serve a dividere un ora dall'altra.

STÈLA. s. f. T. de' Razz. Stella. Sorta di razzo che acceso in aria mostra un fuoco come una stella.

STÈLA. s. f. T. de' Tess. Stella. Ruota dentata all'un de' capi del subbio e del subbiello per volgerli su di sè o tendere l'ordito.

STÈLA. S. f. T. di Vet. Stella, Rosetta. Macchia bianca in fronte a molti cavalli, che perciò si dicono stellati. Dicesi Fiore o Stelletta una macchia qualunque naturale che sia nella fronte al cavallo.

STÈLA CADENTA. Stella cadente o discorrente. Corpo luminoso errante nello spazio, che il nostro pianeta incontra nel suo movimento annuale intorno al sole.

STÉLA COMÉTTA. Cometa. V. Comètta. STÉLA DA SIGN. T. de' Tip. Guida. Stecchetta di legno che si fa scorrere sui fogli dell'originale a mano a mano che si va componendo.

STÈLA DEL ZOV. T. di Agr Traversa. La parte media del giogo che sta fra i due archi, ed alla quale è fermato il chiovolo (giòngol) che si attacca al timone per tirar il carro.

Stela dla Roeuda Conio. La parte esterna del razzo presso al mozzo per

-lo più fatta a conio.

STÈLA DLA SIRÉNGA. Bocca. Foro fatto a stella dal quale esce dalla sciringa il burro od altra pasta con figura stellare.

STRLI. S. m. T. de' Carb. Moszi. Minuti pezzi di legne aride che si gettano dalla bocca entro la rocchina, per infuocare con essi la carbonaja.

STÈLI DL'ASPA. Crociere. Regoli incrociati a squadra nella loro metà, e fermati all'estremità delle quattro costole del naspo.

AGH' VOEUL DI ZOCCH PER PAR DIL STÈLI. Quando v'è il ceppo, vi sono i copponi. Il che vuol dire, che chi ha roba, ha danari.

Andan al stèll. Andar in cielo. V. Andar.

Cianon de stèll. Stellato. " Egli era uno stellato che faceva un chiarore grandissimo. " (Cellini)

Fan veder il stèll. Far vedere le lucciole, Far vedere le stelle di mezzogiorno. Far piangere per dolore.

Mucc n' stèll. T. d'Astr. Asterismo. Unione di stelle.

Splendon del stèlle. Capillizio. Iradiazione che appare intorno alle stelle. Stèma. s. f. T. di Blas. Stemma, Insegna. Lo scudo in cui sono dipinte le insegne e le distinzioni simboliche d'una famiglia.

STÈMA. S. f. T. di Vet. Stemma. L'insieme della superficie di contrapelo situata fra le coscie e la vulve nelle vacche, da cui si arguiscono le buone o cattive qualità lattifere di esse.

STÉNCE. s. m. Salda. Acqua di gomma, od anche di amido, con che si bagnano i drappi, i panni lini e simili, unde stieno incartati e distesi. Alcune donne danno tal nome anche al Crinolino, (sottanén d' crén'na.)

STENCH. add. m. Stecchito. Proteso, di un pezzo, e dicesi di persona. Incamerito, Incordato. Fig. troppo intero sulla persona, superbo. Incartato, Disteso, Sodo, dicesi un drappo insaldato. Incrojato, Incorazzato, un panno o simile, divenuto sodo per untumi e lordure. V. Stinchir.

STENCH DAL FREDD. Intirizzito. Morto di freddo.

Andan Sténce. Andar impettito, rimpettito. Star sul tirato, far il sere, andar conteguoso.

STENDARD. s. m. Stendardo. V. Stindard. STENDER. att. Stendere, Distendere. Spianare, allargare.

STENDER ALL'ABIA. Sciorinare.

STÈNDER LA CARTA. T. di Cart. Rasciugare la carta. Sciorinarla sulle corde dello spanditojo.

Stènder 'NA SCRITTURA. Scrivere, vergare una scritta. Ma non si usi in tal significato Stendere, che è modo erroneo e di nessun uso presso i buoni scrittori.

Stenografo. Colui che esercita la stenografia.

STENOGRAPIA. s. f. Stenografia, Tachigrafia. Arte di scrivere in compendio e in modo abbreviatissimo i discorsi degli oratori mentre perlano.

STENT. 8. ID. Stento, Patimento.

A STÈNT. A mala fatica. A mala briga, a modo stentato.

STENTA. add. m. Stentato. Da Stentare, Patire. Fig. Svogliato. Mal disposto.

STENTAR. intr. Stentare, Stiracchiare le milze. Patire scarsità delle cose necessarie alla vita, divers. fare una cosa con difficultà. Tardare. IR A LIGAR. T. de' Caciaj. Tardare go. Dicesi di quel latte che rella caldaja, i suoi grumi caon si uniscono, per difetto di

IR A MADURIR. T. d'Agr. Stre-.. Venire a stento.

R A PARLAR. Biasciar le perole. ire, tartagliare.

A VIVER. Stiracchiar le milze. magramente, a stento.

L. S. m. Stenterello. Moschera ro Fiorentino che parla il vero gio del popolo pieno di riboboli. 1. att. Turtossare. Tempestere, are, malmenare. In altro siulicare.

s. m. T. di Tip. Stereotipo. solida, i cui caratteri sono ria piede in una sola massa di Così diconsi anche que' vasi, altre cose da porre ne' libri opagina, o finale, fuse in pioma matrici di rame.

att. T. di Vet. Strigliare i o i bovini, con un istrumento riglia, levare la polvere dalla

s. m. Asterisco, Stelletta. Senota che si mette nei libri per particolare avvertimento al

i. m. Sovrana, o Lira sterlina. di conto, usata in Inghilterra, lel valore di franchi effettivi

add. m. Brizzolato, Sprizzo-'ariegato, Picchiettato, Chiaz-Screziato, Indanajuto. Mescopiù colori.

s. m. Lucifero. V. Stlott. add. m. Sterminato. Cosa che gni termine misurato.

. att. Sterminure, Esterminare, gere.

s. m. Sterminio, Esterminio. ione totale.

att. Rovesciare. Rovesciar il il vino e simili È lo stesso umnar V.

itt. T. d'Agr. Seminare a spaeminare gettando il seme a acile e piena. Altrim. Spargere. Il STERTÉN. S. m. Nastrino, Stertino. Nastro assai stretto o basso.

Stertiolen, Stertioeul. Sirellura. Luqgo stretto, lungo di piccolo circuito. Bugigatto, Bugigattolo. Piccolo stanzino, Chiassuolo, Chiassetto, Chiassatello, Chiassolino, Chiasserello. Viuzza stretta. Ristretto, luogo angusto ove si ripongono molte cose insiemc.

Stenton. s. m. Strettoja, Strettojo. Fascia o altra legatura o fasciatura stretta.

Sterton. s. m. T. Furb. Salame. Stertor s. m. T. di Vet. Serracello. Collare guernito di cuscinetto per comprimere la vena jugulare del cavallo o del bue, onde praticare il salasso. Così chiamano i contadini anche l' Empiastro adesivo composto di pece, di trementina ecc., che si suole dai villici applicare colla stoppa sopra una spaka, od un anca d'un bovino, ogni qual volta l'animale zoppica.

Stertor da maringon. Sergente. V.

Morsa.

Stertoren. s. m. Strettoino Piccolo stretlojo.

Sterz s. m. T. de' Carrozz. Sterzo, Specie di cocchio guidato senza cocchiere, da chi vi sta entro seduto.

STERZ D' UN LEGN'. Sterzo. La ruotina posta orizzontalmente sulla sala anteriore d'una carrozza.

STERZ IN T'IL GAMBI. Sbilenco, Bilenco. Storto. V. Sablòn.

STERZA. s. f. T. di Cart. Regolatore? Parte mobile del carretto che si pone talora sotto lo strettojo.

STERZAR. att. Sterzare. Girare o voltar per isterzo il carro, la carrozza e simili. Lo diciamo anche per Ripiegare, Piegar da un lato.

Steven. Stefano. Nome proprio-

DA NADAL A SAN STÈVEN. Da mallina a sera, Da un di all'altro. Modo di dire per denotare una breve durata. Sti. pron. Questi, Cotesti, Codesti.

STIAR. att. T. del basso Po. Sfilare, e forse con voce più analoga Stigliare? Tirare dalla rocca i fili di tiglio che debbono, attortigliati, formare il filo. STICCIONULI. s. f. T. degl' Imbianc. Asti-

ciuole. Quelle che armate da capo di

grosso pennello servono ad imbiancare i muri,

STIGAMENT, 8 m. Istigamento. Seducimento, Punzello.

STIGAR. att. Stuzzicare. Provocar leggermente. Affilare, Inuzzolire, Invogliare e sim. Fiancheggiare, Dar bottoni, punger con motti. Grattare il corpo alla cicala, provocare un linguacciuto a dir male. Mettere alle mani o alle coltella, eccitare a vendetta.

STIGAR EL FORUGH. Siuzzicare, Sbraciare. Cercare il fuoco. V. Stizzar.

Stigle von. Aizzar uno, Attizzare, Mettere uno alle coltella. Incitarlo alla vendetta.

Stiganes. n. p. Provocarsi, Bisticciarsi, Instigarsi.

STIGAMENT. Istigazione, Stimolo, Incitamento.

Stighen. s. m. Aizzatore, Attizzatore, Provocatore.

Still. s. m. Stilo, Stiletto Spezie di pugnale di lama quadrangolare, stretta e acuta.

STIL. s. m. Stile. Modo di scrivere; costume, modo di procedere.

Stil. pron. fem. pl. Queste, Codeste, Coleste.

STIL A SUSTA. Pugnale a scocco. Sorta di pugnale che quando la lama è penetrata nel corpo, si lascia una susta, e ne scatta una scconda a mo' di lama di forbice.

STILETT. s. m. T. Chir. Stiletto? V. d'u. Sorta di strumento chirurgico così detta dalla sua somiglianza col pugnale. STILETT. s. m. T. Mil. Sfondatojo. Strumento di ferro faccettato sulla punta col quale si ripulisce il focone delle artiglierie e si fora il cartoccio, STILETT A SUCCIEL. T. Mil. Sfondatojo a succhiello. Sorta di sfondatojo colla punta a spira.

Stillizio: s m. Grondaja, Piovitojo?
Luogo dove cade l'acqua della gronda.
Stillicidio è l'acqua de' tetti. V. anche Cortlà.

Still, add. m. Distillato. Agg. di liquore, ma il più spesso in senso di Limpido, Trasparente, Chiaro.

STILLADOR. s. m. Distillatore, Che di-

stilla, ma ordinariamente s'intendo Liquorista. V. Fabbricatòr d'acquavitta, STILTA. add. m. Stilettato. Ferito di stiletto.

STILTADA. 8. f. Stilettata. Colpo di stiletto.

B per metafora, Trafitta. Dolore o

afflizion grave.

STILTÀR. att. Stilettare. Ferir di stiletto. E per metafora, Trafiggere, pugnere, affligere con modi spiacevoli e detti mordaci, o con cosa che rechi noja, disgusto, dolore.

STIMA. s. f. Stima. Quel prezzo che una cosa si crede valere e che da un perito è stato determinato: Valutazione è l'atto stesso con cui si stima il valor delle cosc.

STIMA. 8. f. Stima, Conto, Estimazione. L'opinione favorevole che si

ha di qualcuno.

STIMA. add. m. Stimato, Pregiato. Tenuto in pregio. Valutoto dicesi ciò che si pone in vendita per un determinato prezzo.

STIMABIL. add. on Stimabile. Degno di stima e suscettivo di essere apprez

zato o valutato.

STIMADOR S. m. Stimatore, Apprezzatore. Quegli che stima e apprezza le cose per altri. Perito, stimutore.

STIMAR. Stimure. Fissare indigrosso il valor della cosa. Prezzare, Apprezzare. Fissare il prezzo. Mercalure, fare il prezzo della mercatanzia. Valutare, determinare il valore da pagarsi in moneta.

STIMAR. att. Apprezzare. Avere in pregio, in istima una persona.

STIMAR. att. Reputare, Credere, Tener in concetto. Opinare in proposito ad una cosa o ad un fatto.

Fars stimar Fig. Fursi far largo. Farsi aver rispetto.

STINARS. D. p. Pavoneggiarsi, Estimarsi.
Avere stima di sè stesso, e lo diciamo
per lo più dello averne di troppo.
STINOL. s. m. Stimolo, Incitamento.

STIMPRAB. att. Stemperare. For divenir quasi liquido checchecsia disfacendolo con liquore.

STIMPRAR att. T. de' F. Ferr. Stemperare. Ricondurre l'acciaio a quello stato in cui era prima della tempra.

AR EL GESS. T. de' Gess. Impagesso. Ridurlo in istato di lir poterlo versare nelle forme. Id. m. Intirizzito, Proteso, o, Crojo, Duro, Crudo. Cioè acconsente, simile al cuojo e poi risecco.

e più spesso Stinchins. Stec-Incordarsi, Protendersi, In-

. V. Stènch.

s. m. Stendardo. Quel segno oggia di bandiera portano insè le confraternite andando ssione.

nn T. di Gualch. Tiratojo. ve si sciorinano i panni persciughino. V. anche Sugador. s. in. Stentaretto. V. Sten-

m. Stipendio. V. Més.

s. m. Stipendiato, Provvisiole ha stipendio.

att Stipendiare. Dar stipendia.
m. Stipo, Stipetto, Studiolo.
piccolo armadio elegante per
lentro cose minute, di pregio
portanza. Scarabattolo, foggia
trasparente dove a guardia
lli si conservano cose minute

ld. m. T. Leg. Stipulato. Defoncluso, e dicesi di contratto. itt. T. For. Stipulare. Rimaconcordia obbligandosi in paer iscrittura publica.

1. 8. f. Stipulazione. Da sti-

T. de' Cuoj. Orbello. Sorta o a due manichi col quale o scarna le pelli.

add. m. Stiracchiato. BA. s. f. Stiracchiatura, Stizza. Cavillo, sofisticheria, inione sofistica.

NT. S. m. Stiracchiamento. Lo re.

att. Stiracchiare. Cavillare, c.

AR PRIL LONGHI. Stirar a lunlar da oggi in dimani, pro-

n. p. Trattare. Fare il prezzo osa.

STIMM. att. T. de' Tint. Ragguagliare a caviglia. Ritorcere a caviglia la seta già torta e spremuta per lar incorporare quel poco di umido che possa essere restato in tutte le fila.

STIRAR IN TAVELA. T. de' Battil. Laminure a mazzetta. Assottigliare colla mazzetta le verghe d'oro e d'urgento che si voglion ridurre in foglie. STIRARES. n. p. Prodendersi, Sbarrarsi

nelle braccia.

STIBARS n. p. T. di Vet. Distendersi.
Dicesi di quell'atto degli animali, in
cui appena alzatisi fanno un movimento particolare d'innalzamento, poscia d'abbassamento e di allungamento
della schiena, atto riguardato come
indizio di salute.

STIRAZZ s. in. T. di Cacc. Ramaccia, Rumazza. Strumento tessuto di rami col

quale si arramaccia.

STIRAZZAR. att. Tranare, Strascinare, Strascicare. Tirar strasciconi, ed auche solo Tirare con violenza, Strappare, e talvolta anche per Stiracchiare.

STIRAZZAR att. T. di Cacc. Arramacciare. Strascinare checchessia allo ingiù colla ramaccia.

STIRAZZON S. M. O STIRAZZADA S. f. Strappata, Stratta. Il tirar con violenza.

— Strappatella diminut. — Sbarbazzata quella strappata di briglia o sia sbrigliata che si dà ad un cavallo.

STIRAZZOR. s. m. T. d'Agr. Carruccio? Sorta di veicolo retto su quattro estremità di pali che si strascicano per terra come i piedi delle slitte.

STIRP. 8. H. T d'Agr. Sterpo, Sterpone, Bronco. Rimessiticcio stentato che pullula da ceppaja d'albero secco. Sprocco, Sbrocco, Brocco, pollone o rampollo che rimette dal bosco tagliato. Fruscoti, Stecchi, Sproni, que' brocchetti che sono talora su per lo pedale degli alberi. V. Bastardòn.

STIRP. Fig. Scriato. Avvil. d'uomo, Pien de stirp. Sterposo, Sterpigno. STIRPA. s. f. Stirpe, Schiatta, Progenie, Razza, Legnaggio. Ma stirpe dicesi l'origine di una famiglia civile, schiatta è più generico di stirpe, progenie ha senso più angusto di stirpe e com-

prende gli ascendenti più prossimi, I STLAR, att. Rompere Forse dallo Sparuzza dicesi piuttosto delle bestie che degli uomini, *tignaggio* comprende | gli ascendenti di una famiglia.

STIRPA BUZAROSSA. Stirpe malandrina, Razza maledetta. Modo imprecativo.

ESSER TUTT' D'UNA STIRPA. Essere tutti di una buccia, d'uno stesso pelame, o tutti tagliati ad una misura.

STIRPA. add. m. Estirpato, Sterpato, Svelto.

STIRPAR. att. Stirpare, Sterpare, Sverre. Schiantare, sbarbare, sbarbicare, svellere, sradicare, estirpare. V. Destirpar. STIBPAR L'ERBA CATTIVA. Arroncare. (Franc.)

STITICH. s. m. Stitico, Isenterico. Che patisce stitichezza.

STITICH. Stiticuzzo. Fig. uomo ritroso e di difficile contentatura.

Stitichezza. 8. f. Stitichezza. Difficoltà di henefizio di corpo.

Stizz. s. m. Tizzo, Tizzone, Stizzo, Stizzone. Pezzo di legno abbruciato da un lato. Tizzoncino, tizzoncello, diminut. V. anche Fumarocul.

Stizza. s. f. Stizza, Ira, Collera.

Stizza. s. f. T. d'Ornit. Stizza, Sopracculo. Quella puntina che si vede sopra il culo de' polli pelati. Stizza. s. f. T. di Vet Stizza. Morbo

che attacca i cani e i lupi.

GNIR LA STIZZA. Stizzirsi.

STIZZADOR. s. m. Attizzatojo. Strumento usato in varie arti per attizzare il

STIZZAR. att. Allizzare. Ammassare, accozzare insieme i tizzoni sul fuoco perchè abbrucino. Rattizzare. V. anche Stigar.

STIZZGAR. att. Stuzzicare, Instigare. V. Stigar.

Stizzos, s. m. Stizzoso. Affetto dal male della stizza, altrim. Colleroso, Cruccioso, Cruccevole.

Stizzosazz. s. m. Atrabiliare. Pieno di atrabile.

STLA. add. m. Stellato. Coperto o sparso di stelle. Fig. Rotto, Spezzato. Guasto in mal modo.

STLADORA. B. f. Spezzatura. Il prezzo che si paga a chi stecca o spezza legna da ardere.

gnuolo Estallar. Percuotere, rompere con runiore.

STLAR. att. Schiappare, Scheggiate. Tagliare le legne, spaccarle. Minuzzare la legna.

STLEN. s. m. Spaccalegne. Colui che sa in pezzi le legne grosse, che si ricavano dalle piante atterrate. Tagliulegne, chi atterra gli alberi per farae legne da ardere.

Stlén. s. un. T. de' Fordac. Portalegne. Chi ha cura della legna da ar-

dere nelle fornaci.

Stlen. s. m. T d'Ornit. Fiorancino, Fiorrancio. Piccolo uccello, così detto da una specie di cresta o striscia di penne che ha in capo, di colore simile al fiorrancio. Abita per le selve tra gli spiueti e i gincprai: la sua voce è piuttosto un pigelio, che un canto. È il Regulus ignicapillus Nob. Alcuno chiamano con tal nome anche lo Scricciolo.

PAGA DEL STLÉN. Spezzatura.

STLÉN'NA STLÈTTA. S. f. Stelletta, Stellusza. Piccola stella

STLÉN'NA. S. f. T. de' Parr. Martellino. Ferro a stelletta che serve a spianare i capelli nella scriminatura.

STLÉN'NA DEL SPRON Spronella, Girella. La stella dello sperone.

STLÉN'NA O STLÈTTA. 8. S. Scheggiuola. Pezzettino di legno che nel lavorare il legname si viene a spiccare.

STLÉN'NI DA FAR IN MNESTRA. Stelline. Pasta lavorata a foggia di stellette.

STLETTA. 's f. T. de' Tip. Stecca. Quella appunto di metallo o di legno colla quale si piglia la manata da scomporre. Stlon. s. m. T. de' Filatoj. Stellone

Ultima ruota, girevole orizzontalmente in cima della fantina sinistra anteriore del castello del filatojo da bozzoli. Stlon. s. m. T. de' Tip. Marginetto.

Pezzo lungo di metallo che si mette intorno alle forme in torchio per uso di margine.

STLON. s. m. T. di Tip. Interlinea. Lincetta di metallo che si pone fra riga e riga, onde il carattere risalti maggiormente.

STLON DEL FILATOJ. Stelle del rodano.

Le due ruote denlate a stella che piantate verticalmente in ciascuna estremità dell'asse del rodano, imboccano la stella di ciascun rocchetto.

STLONAR. att. T. di Stamp. Porre le interlinee.

STLOTT. s. m. Astro. Nome generico che si applica alle stelle tanto fisse che erranti.

STLOTT D'AVTON. Cassiopea. Costellazione che tramonta collo Scorpione e nasce col Sagittario.

STLOTT DEL CALD Canicola. La maggiore stella della canicola ch'è appresso il sole in leone.

STLOTT DEL GIONEN. Lucifero. Stella del mattino o di Venere.

STLOTT DIL TREJ OR. T. d'Astr. Arturo. Stella di prima grandezza della costellazione di Boote.

STLOTT DLA SIRA. Espero. Stella della sera detta anche Venere vespertina. STHANA. S f. Settimana. Spazio di sette giorni, e più precisamente il tempo che corre tra l'una Domenica e l'altra.

STHANA. s. f. T. degli Artigian. Paga settimunale. La paga o mercede, che il padrone di bottega o il capo qualunque dà ogni settimana ai garzoni, la quale, quando è di fattorini ancor piccoli, si chiama da noi volgarmente Paghètta. V.

STHANA SANTA. Settimana santa. L'ultima settimana di quadragesima.

A STMANA PER STMANA. Sellimanalmente. In ciascuna sellimana.

ESSER DE STUANA. Essere ebdomadario. Far le funzioni che gli spettano in quella settimana.

Sto. pron. Questo. V. Cost.

STOCCADA. S. f. Sloccala. Colpo di stocco.
STOCCADA. S. f. Fig. Frecciata. Richiesta di danaro, od altro non dovuto.
STOCCADÓR. S. M. Arciere, Frecciatore.
Che cerca ora all'uno, ora all'altro danari in prestanza.
STOCCAR VON E L'ALTER. Frecciare. Dar

di freccia.

STOCCAZZA. add. m. Stazzonato. Palpeggiato lascivamente. Malmenato, scomposto per sgarbato uso o per sudiciume. STOCCAZZAR. att. Stazzonare, Palpeggiare.
Toccare lascivamente.

STOCCAZZAR LA ROBA. Mulmenare.

STOCCAZZON. s. m. Brancicone, Palpatore.
Colui che ama di brancicar donne.

STOCCH. s. m. Slocco. Sorta d'arme simile alla spada, ma più acuta e di forma quadrangolare, che si porta insidiosamente custodita in un bastone.

STOCCH. s. m. Scrocchio, Scrocco. Sorta d'usura e di guadagno illecito. Altrim Debito comunquemente fatto.

STOCCH. 8 m. T. degli Otton. Mazza da brunire.

STOCCH E BAROCCH. Baroccolo. Spezie di scrucchio che si pratica col dare trista mercanzia a credenza e ripigliarla per pochissimo, e come si suol dire naugiare a mezzo.

FAR UN STOCCH E BAROCCH Scroccare, Far barocco, Far un ritrangolo. Ma scroccare è l'atto chi dà robe o mercanzie a tempo per più prezzo che non vagliono, che poi si rivendono a contanti per manco. Far barocco dicesi dell'atto di vendere le dette robe per meno; e quando il medesimo che l'ha vendute a tempo le ricompera a manco prezzo a contanti si dice Far un ritrangolo. Dicesi Lecco fermo, a quel prestito usurajo nel quale chi presta danaro, e che nel numerarlo s'incomincia dal 25 che si tiene. Chiamasi Scrocchio dotato il dare molta mercanzia o roba con poco danaro. Babbo morto è quel prestito che si fa a' figli di famiglia per renderlo dopo la morte del padre.

Stoccuriss. s. m. Stoccofisso. Voce Olandese che significa Pesce bastone. Spezie di baccalà secco così detto dalla sua figura, e dalla sua durezza.

STORURA. S. f. Stuoja, Stoja. Tessuto o di giunchi, o d'erba sala, o di canne palustri, a più usi, e segnatamente a quello di cuoprire le merci nel loro trasporto, acciò nè acqua nè altro le danneggi.

STOÈURA DA FRA. Matta. Stuoja che un tempo intessevansi da sè i monaci per farvi sopra le loro orazioni e dormirvi.

Stoèura pr'i pe. Stuoja da stanze.

Sorta di tappeto intessuto di biodo, oppure di sparto, ad uso di coprire i pavimenti delle stanze nel verno.

Stoffa. s. f. Stoffa. Pezza di drappo di seta o di altra materia più nobile. Al plur. Drupperie, drappi di seta o di seta e lana.

STOFFA. s. f. T. de' Capp. Stoffa. Le materie diverse onde si formano i cappelli, come peli di castoro, di lepre, di coniglio, lane ecc.

STOFFA. s. f T. de' Coltell. Stoffa. Composizione d'acciajo e di ferri diversi che si riduce in massello col bollirli.

Stoffetta. Met. Ganza, Amante.
Stoffegar. att. Soffecare. Impedire il respiro, ed anche opprimere, non lasciar sorgere. V. Soffegar.

Storrgozz. s. m. Afaccia. Vampa affannosa, soverchio caldo.

Stoffogn. s. m. Afa. V. Sòffogh.

Stoplen, Stoplett, Stoplen. Vezzegg. e accrescitivo del nome proprio Cristoforo. Stola. s. f. Stola. Striscia di drappo che si pone il sacerdote al collo sopra il camice. Scherz. chiaman così i nostri facchini la tracolla di accia, colla quale reggono le stanghe della carretta.

AVER LA STOLA IN T'I PR. Stare in transito, Essere all'olio santo. Essere

in sul morire.

STOLETTA. 8. f. Piccola stola.

STOLOR. s. m. Stolore. Stola ad uso di tracolla che portano i diaconi.

STONATICE. add. in. Stomachico, Stomacale. Che giova allo stomaco, che cenforta lo stomaco: che gli si confà. Stomatico è agg. di una delle propagini della vena porta.

STORBAZZA. add. m. Diguazzato, Sciagualiato. E detto di persona, Trabal-

zato, Dilombato.

STONBAZZAMENT. 8. m. Diguazzamento, Trabalzo, Shallimento.

STONBAZZAR. att. Strabulzare, Trabalzare, Dimenare, Agitare, Dilombare, Sbattere. Dare urti andando in carrozza per strada disuguale, gittar qua e là, fiaccare.

STOMBAZZAR EL VÉN e simili. Sciaquattare, Guazzare. Quel diguazzare che si fa de' liquori ne' vasi non in-

teramente pieni.

STORBLADA. S. f. Colpo di pungolo. V. Pouzolada.

STONBLAR. atl. Percuotere col pungolo.

STONBOL. s. m. T. d'Agr. Stimolo, Pungolo, Pungetto. Benchè ne' vocabolarii si usino le tre voci surriportate per indicare quel bostoncello col quale il bifolco stimola i buoi al favoro, pure mi sembra che meglio potrebbesi dire Stimolo al bestoncello, e Pungolo a quel ferruzzo che ha nella punta per pungere i buoi.

STONEGE. s. m. Stomaco, Ventricolo. Parte membranosa del corpo dell'animale formata in guisa di sacco, dove si ricevono dapprima e si concuocono gli alimenti. Dicesi Ventriglio il ventri-

colo degli uccelli.

STONEGH. Per Petto, Seno, Poppe. STONEGH DEBOL. Stomachino, Stomaco snervato, come dicono i Toscani, Stomacuzzo di teffetà, cioè debolissimo. STONEGH FORT. Stomaco d'acciejo.

Stomaco robustissimo.

Stomaco robustissimo.

Stomaco robustissimo.

Petto alto. Petto che ha l'arcale rilevato e quasi colmo.

STOMEGH INVERS. Stomacone. Gravezza di stomaco che provosi per aver mangiato cose indigeste.

STONEGH MUSON Poppe bozzacchiute. Stonegh pegoren. Poppe caprine Pop-

pe non volumipose, ma lattifere.
An posser tonir nient in t'el stomegh. Essere tutto nausea, Aver rotto
lo stomaco. Fig. Non saper tener un
cucomero all'erta. Ridir tutte le cose
che si fanno, segrete o non segrete.

ARVOLTARS EL STONEGH. Rompersi lo stomaco. Vonuitare.

AVER EL STOREGH PIÉN. Portar sopra lo stomaco, Aver gozzaja. Avere sdegno, odio invecchiato.

Aven un ragazz al stouegh. Avere un bambino o un fanciullo a petto. Allattare.

Beanardén Bon Stonegh. Buono stomaco. Dicesi d'un gran mangiatore, ed anche d'una persona cui si possa liberamente dire il fatto suo.

BOCCA DEL STONEGH Bocca o Forcella dello stomaco, Arcule del petto. Quella parte superiore dello stomaco ove finiscono le costole. Scrobicolo.



PR' EL STOREGE. Stomacale o Sto-

OR DE' STOMEGH. Manicamento di co. Stomaco acetoso, fortore, lito.

AR EL STOREGH. Rimpinzore. Emlo stomaco soverchiamente con simili. Caricarsi, aggrevarsi lo co.

EZZA DE STOMEGH. Freddezza di co. Debolezza, poca attitudine a re.

BON STONEGH. Farsi coraggio, cuore. Non lasciarsi prendere nore o da umano riguardo. stonegh. Fare stomaco. Comere, perturbare lo stomaco. De stonegh. Stomacangine. Ri-

DE STONEGH. Stomacaggine. Rinento di stomaco

EZZA DE STONEGH. Replezione, Graia di stomaco. Soverchia abbondi cibo.

EZZA DE STONEGH VORUD. Sacra-Sagratina. Fame di quella sa-

TTARS EL STONEGH. Spettorarsi. irsi il petto.

R IN T'EL STONEGH. Tener in Non dir tutto quello che si vore potrebbe dire, per pubblicarlo tempo.

ABS EL STOMEGH. Spettorarsi. Sfeil suo interno.

A. s. f. Pettata. Colpo dato col

. intr. Stomacare. V. Destomgar. ożula. s. f T. de' Bigone. Guarto Arqese di legno, talvolta ardi ferro, che si applica sul petto lo si adopera il trapano.

z. s. m. Stomacaccio. Pegg. di co. Poppacce pegg. di poppe.

N. S. M. Stomacuzzo. Piccolo co. Poppelline, piccole poppe. 108EN. S. M. T. delle Sart. Zinnale. 10 grembiale o pezzo di pannodi altra materia che cuopre il seno. 1. S. M. Stomacone. Grande sto-Poppacce, grandi poppe. Pettone .) gran petto.

add. m. Stomacoso, Stomache-Che altera, commuove, perturba maco. Che sa stomacaggine. STORGOSA. add. m. Pettoreggiata. Dicesi scherz di donna che ha grandi poppe. STONA. add. m. Stonato. Uscito di tuono. Fig. Distratto, turbato di mente.

STONAMENT. s. tn. T. de' Pitt. Stonio.
L'effetto dello stonare con colori poco
armonizzanti tra loro. Stonamento,
T. Mus., l'uscir di tuono.

Stonar. att. T. Mus. Stuonare, Stonare. Uscir di tuono.

Stonazion. s. f. T. Mus. Stonazione. L'attu di stonare. Stonata.

CHI AN SON'NA AN STON'NA. Chi non fa non falla. Ciaschedun falla.

Stor. V. Stopp.

STOPA. S. f. T. di Giuoc. Stoppa. Fare o giocare a stoppa ecc. Dicesi quel giuoco fanciullesco nel quale uno de' giuocatori per volta si fa dare dall'altro tanta argilla quanta gli basti per turare il vano formato dallo scoppio nel foro di uno scoppietto (ciocarocula.)

Stoph. add. m. Chiuso, Murato, Turato, Zasfuto ecc. V. Stopar.

STOPABUS. 8. m. Stoppabuchi. Persona che non opera, e serve a riempire un vuoto rimasto a caso. Ripieno, Turabuchi.

SERVIR DE STOPABUS. Servire per ri-

Stop. 1. s. m. Tappo. Quel cilindro sugherino con che si turano le bottiglie e cose simili. Dicesi Turaccio o Turacciolo, tutto ciò che introducesi nella bocca di un vaso per chiuderlo sia esso di cencio, di stoppa, di paglia, di legno, di cristallo, di metallo ecc.

CAVÁR EL STOPAJ. Stappare.

METTR EL STOPAL. Tappare. Chiudere con tappo.

Stopajett, Stopajoeul. s. m. Turaccioletto, Turacciolino.

Stopan. att. Turare, Riturare, Otturare, Zuffare. Chiudere con turacciolo o zaffo.

STOPER. Fig. Solvere. Pagare un debito.

STOPAR. att. T. di Giuoc. Disdire una giuocata. Non tenere il giuoco o la posta. Il che si fa dal banco del lotto quando la posta è troppo ferte,

o i numeri sono troppo battuti, o sia giocati da molti. Tali numeri si dicono stòp o stopà, e nelle pòlizze corrispondenti è stampato Chiusi.

STOPAR IL CARPADI. Rinzaffare. Riempiere le fessure con stoppa o simili. STOPAR LA BANDA. T. degli Squer. Apparellare. Unir insieme il madiere colla staminara.

STOPAR 'NA FNESTRA. T. de' Mur. Accecare una finestra. Murarla affinchè non entri la luce.

STOPAR UN FOSS. Rinterrare una fossa. STOPAR UN USS, 'NA PORTA. Murare. Chiuder con muro.

Stopars el nas. Intasarsi il naso per raffreddore.

Stopigna. s. f. T. de' Scarp. Corso perlino. Marmo Veronese in lastre per incrustature e ballatoj.

Stoplen'na. s. f. Stoppettina. Stoppa più

Stoplén'na d' Lén. Cavatini.

Storp. add. m. Stoppato, Turato. Chiuso o accecato come che sia.

Stopp. add. m. T. Idr. Accecato. Dicesi di un arco di ponte allorche è stato riempito dalle deposizioni in modo, che rimane scpolto nel greto o renajo. Parlandosi di strada o viottolo, Cieco. Che non ha riuscita.

STOPPA. s. f. T. de' Canap. Stoppa. Materia che si trae dopo il capecchio nel pettinar lino o canapa.

STOPPA PR'UN FUSIL. Stoppaccio e Stoppacciolo. Stoppa o carta, o borra che si mette nell'archibuso.

MUCC DE STOPPA. Batuffolo di stoppa. Viluppo di poche manate di capecchio che gli Aretini chiamano, anche Gattone.

Stoppazz. s. m. T. de' Canap. Capecchio, Lisca. Quella materia legnosa che cade dal lino e dalla canapa, quando si maciulla, si pettina o si scotola. Si dice Capecchio perchè si cava dai due capi, e dicesi Scapecchiare il lino o la canapa, al trarne fuora il capecchio. STOPPAZZ PRI CANON. T. Mil. Bocconi. Quella quantità di fieno, sfilazze, motte di terra o consimile materia che si mette nelle bocche da fuoco, per premervi la carica.

Stoppel s m. pl. T. di Vet. Cactà vaccina Sorta di scolo di mateie puriformi dalle manunelle delle vaccle.

STOPPEL. s. m. Lucignolo. Più fila di bambagia unite insieme che si nettone nella lucerna e nelle candele per appiccarvi il fuoco e far lume. Dicesi Stoppino, quel runtoleto di fila di bambagia a guisa di lucignolo e coperto di cera, per uso di accender lumi e di girar per la casa. Quelli fatti di midollo di giunce son deti Stoppini perpetui.

Stoppen. s. m. T. Mil. Cannello d'inescamento. Tubetto così chiamato dalla sua somiglianza col diavolino da ricci. (stoppén)

STOPPEN. s m. T. de' Parr. Topazzoli, Diavolini. (Tosc.) Bechi, (Sanese) Nodetti, (Luc.) Rotoletti cilindrici di bambagia con anima di filo di ferro su eui si avvolgono i capelli per farli ricciare.

Stoppen. s. in. T. de' Sctol. Pen-

nello. V. Fiorett.

Stoppén con el sòlfer. Zolfino. Stoppino coperto di zolfo.

Stoppén d' NA PIAGA. Fibra, Filumento, Filo. Sostanza fibrosa o filamentosa che esce fra il marciume d'una piaga.

CAGAR I STOPPÉN. Pagar il fio, lo scotto, Cacar le lische. Far la penitenza de' falli commessi Scontare o digerir i buoni bocconi. Penar la vita dopo aver molto goduto.

DAR LA PRIMA MAN AI STOPPÉN. T. de' Ceraj. Imporre. Immergere nella cera i stoppini che si voglion coprire di

STOPPIA. s. f. T. d'Agr. Stoppia. Il campo da cui si son falciate le biade. Seccia dicesi lo strane rimastovi.

Stoppinan. all. Manomettere le candele. E precisamente bruciacchiare alcun poco i lucignoli delle candele nuove onde avviare il lume. Stoppinare significa dar suoco collo stoppino. Alcuni dicono Stoppmar anche per Smoecolare. STOPPION. S. in T. Bot. Stoppioni. Pianta che nasce ne' prati sterili e dalla quale si otticne un color giallo. La Centaurea jacea Linn.

PION. S. m. T. Bot. Stoppione. a erbacca annua sparsa per le , ma più spesso ne' luoghi in-: sterili spesso confuso col Cardo (scarzon,) E il Cardus cridi Linu.

. V. Stoppel e Stoppén.

add. m. Stopposo Che lia della 1, o è a guisa di stoppa. Parsi di carnaggi dicasi Tirante, so, Duro.

s. m. Storace calamita o in nc. La ragia che geme dallo x officinalis Linn.

LAS DEL BELZUÉN Storace del Bel-. Ragia che stilla dalle incisioni nella scorza, dello Styrax ben-

A. s f. T. d'Ornit. Tordo mag-, Tordella. Uccello della specie rrdi, ma un poco maggiore. Il us major Lipp.

idèla marén'na o gazzètta. T. nit. Tordella guzzina, Cescna. letto di color castagno scuro che le praterie, detto da Linn. Turrilaris.

s. m. Stordito. Scimunito, ba-, sbadato, inconsiderato.

edi. add. m. Stordito, Stupido, strato.

. att. Stordire. Far rimanere at-), shalordito, shalordire. = Inre, assordare, offendere l'udito con le strepito, come fanno i tuoni. s. m. T. d' Ornit. Storno, Stor-Lo Sturnus vulgaris Linn. Ucnericcio picchiettato di bigio,

ola a schiere. AEL. Per metaf. Gabbiano. Min-

REL MARÉN. T. d'Ornit. Storno romarino. Il Turdus roseus Linn. letto bellissimo, ma raro tra noi. 13 DEL STÒREL. Isitare. (Spad.) ire. (Spad.)

s. m. Stoino. Voce d'uso. Picstuoja da tener sotto i piedi fat-

giunco marino.

ign. s. m. T. de' Caciaj. Giuncaje. i sui quali si mette a scolare il cagliato con cui si fanno le giunSteria. s. f. Storia, Istoria.

Storia Longa. Lungheria, Lunghiera, Sciloma. Racconto lungo e scipito. Storiella, Storiella, Storietta. Storiuzza dimin. di Storia, ma per lo più in senso di fola, favola e sim.

STORNA. s. f. Canzonatura. V. Soja. Stonna. add. m. Stornato. Frastornato, dissuaso, rimosso da un proposito.

Stornare. Dissuadere, frastornare.

Stornell. add. m. T. di Vet. Stornello. Mantello di cavallo di un grigio cupo, picchiettato di macchie più chiare e di piccola dimensione. V. anche Gris

Stornell poul. T. di Vet. Pomellato. Aggiunto d'una specie di mantello del cavallo, detto Leardo. Leardo po-

Storni. add. m. Annojato, Frastornato, Infastidito.

STORNIMENT. S. In. Rompicapo. Persona o cosa che ne giunga molesta.

Stornia. att. Frustornare. Annojare, seccare, infastidire.

Stonoeul. s. m. Stoina. Piccola stuoja per lo più ad uso di allevarvi su i bachi da seta.

Stonoèul da lett. Stuojeita. Picçola stuoja che si pone al capezzale del letto perche vi si adunino le cimici per ivi abbruciarle.

Storpio. V. Struppi. STORT. add. m. Storto. Torto, piegato, divincolato.

STORT IN T'IL GAMBI. Bilenco, Sbilenco, Bilioso. Storto.

Andar stort. Andar di sbieco. Andarė storto.

TUTT STORT. Bistorto. Che ha tertezza varia e moltiplice.

Storta. s. f. Storta. Lo storcere, storcimento, e più comunemente si dice per Stravolturu o distorsione violenta ed immediata de' tendini e de' legamenti di articolazione, in conseguenza di una caduta, di uno sforzo, o di una percossa, qualche volta accompagnata da lussazione. La più frequente è quella del piede.

STORTA. s. f. T. di Farm. Bombola, Storta. Vaso di vetro col collo torto che serve agli speziali per la distilla-

STORTA. s. f. T. di Vet. Distrazione. Stiramento doloroso di parti sottoposte alla cute e vicine alle ossa, risultante dal forzato allontanamento di un membro o di qualche porzione di esso.

CIAPAR 'NA STORTA. Slorcersi una mano, un piede. In Firenze dicono Stracollare.

STORTCOLL. s. m. T. d'Ornit. Torcicollo. V. Coltort.

STORTON. Bilia. V. Sablon.

STORTGRON. s. m. Bilenco, Sbilenco. Torto nelle gambe.

STORTIAR. all. Storcere, Distorcere.

STORZER. all. Storcere, Torcere, Contorcere, Piegare.

STOSS. S. m. Trabalzo, Bilancione. Urto o scossa violenta. Stoscio, Stroscio, colpo del cadimento.

STOSSA s. f. Botta, Percossa. Ammaccatura, spattimento, cimbotto, cimbottolo, stoscio.

STOSSA. S. f. Figurat. Rovescio. Disgrazia, caduta da alto in basso stato. Accidente infausto, sinistro.

STOSSA. add. m. Sciancato, Dilombato, Rotto, Ammaccato.

STOSSÀ agg. Spiatellato, Pretto, Sputato, Maniato. Dicesi di chi parla un dialetto nel modo il più caricato e volgare, o somiglia a pelo ad una persona.

Stossan. att. Sbattere, Dilombare, Fiaccare, Ammaceare, Trabalzare.

Stovell. s. m. T. Furb. Cacio, Formaggio.

Stozz. s. m. Stozzo. Strumento per stozzore.

STOZZ. s. m. T. degli Oref. Stocca. Specie di beccatello o mensoletta che sporge in fuori dal mezzo del tavolello su cui lavorano i giojellieri e gli orefici; e di cui si servono come di punto d'appoggio per fermarvi quelle cose che stanno lavorando. I Francesi lo dicono Tasseau.

STOZZAR. att. Stozzare. Cioè fare il convesso ad un pezzo di metallo.

STR. Arci, Tra, Stra. Particella che unita ad alcuni nomi o verbi ha pro-

prietà di accrescere l'idea ch'essi reppresentano, come vedrassi nelle voci seguenti alle quali va unita-Stal. V. Strada.

STRALLT. add. m. Straatto. Alto più del solito.

STRAANTIGE, add. m. Traantico. Antichis-

STRAASSA. add. m. Bustevolissimo, Sussicientissimo.

STRABALLAR. att. Arciballare. Ballare a stracea.

STRABALTAMENT. S. m. T. degli Oriv. Storno. Dicesi Storno di caricatura rotta, il difetto di caricatura, e Storno di scoppamento l'eccesso della forza motrice trasmesso al regolatore.

STRABALTAR. att. Vagliare più che mai. Vagliare o crivellar più volte. V. Baltar.

STRABALTÀR att. Tramutare. Muter luogo, abitazione. In senso di Ribaltare. V. Strabuccar.

STRABALZ. S. m. Avventizio, Avveniticeio.
Cosa sopragiunta di fuori, non aspettota, non consueta.

STRABLIZ. s. m., Rimbolzo. Il risaltare di qualsivoglia cosa, che nel muoversi, trovando intoppo, rimbalzi e faccia moto diverso dall'ordinario, altrim. Accollo.

STRABALZ S. III. Caso, Accidente. Incontro o avvenimento fortuito.

DE STRABALZ. Per caso. E dicesi di avvenimento inaspettato.

DE STRABALZ. Di rimbalzo. Dicesi di moto.

ESSEN IN STRABALZ T. d'Arch. Essere in accollo. Dicesi essere in accollo ne' ponti quella parte delle piane che resta fuori de' correnti.

STRABALZAR. V. Strabaltár.

STRABELL. add. m. Arcibello, Trabello.
STRABEN add. m. Trobene. Arcibenissimo.
STRABENEDIR. att. Ribenedire. E detto
scherz. mandar con Dio.

STRABEVER. att. Strabere, Strabevere. Bere smoderatamente.

STRABILIAR. att. Strabiliare, Strabilire. Fortemente maravigliarsi.

STRABOJER. att. Bollire a ricorsojo, a scroscio. Bellir forte, bollire assai.
STRABOJER EL ZERVELL. Essere pazzo

da catena o tredici mesi dell'anno. Essere matto spacciato.

STRABON. add. m. Bonissimo. Strabuono. STRABRUTT. add. m. Bruttissimo. Deformissimo, tralaidissimo.

STRABUCCA. s. f. Fig. Pulenta.

ANDAR A LA STRABUCCA Andar zoppicone. Andar male.

CHI N' CARGA AN STRABUCCA. Chi non fa non falla: oppure Chi fa falla, per dire che ognuno falla.

STRABUCCAR. Stravollure, Stravolgere, Travoltare, Travolgere, Ribultare, Arrovesciare.

STRABUCCAR LA POLENTA. Scodellare lu

STRABUCCAR, ESSERGH LA BON'NA PÉSA. Praboccare, Soprabbondare. Uscire dell'equilibrio per effetto di gravità.

STRABUCCARS n. p. Scontrappesarsi. L'atto dell'andar giù la bilancia o del perdere l'equilibrio.

STRACA s. f. T. Furb. Cavalcatura.

RAGION STRACA. Rugione frivola, debole, speciosa, falluce.

STRACADA. S. f. Stracca. Straccamento.
STRACADERT. S. m. Cantuccio. Biscotto s
fette di fior di farina con zucchero e
chiara d'uovo, e forse più propriamente Mandorlata biscotta.

STRACAN. S. m. Bassetta. V. Astracan. STRACANTON. S. m. Gomito, Angolo Svolta di un corpo di fabbrica od altro.

STRACANTON. s. m. T. de' Calzol Regoletti. I quattro che sono agli angoli del deschetto.

STRACANTON S. m. T. de' Libr. Fregi angolari. Lamina angolare lavorata a ornati per indorare gli angoli de' libri. STRACANTON. s. m. Asinelli. I quadrelletti di pelle che sono agli angoli del mantice.

DE STRACANTON. Anaolarmente.

BTBACAR. att. Struccare, Stancure.

STRACAR. add. m. Struccuro. Oltremodo caro, carissimo.

STRACAR IL GAMBI. Disgambare, Privar dell'uso delle gambe per stanchezza. Spedure, straccare sommamente i piedi.

STRACAREGH. add. m. Straccarico, Tracarro. Carichissimo, eccedentemente carico. STRACATTIV. add. m. Tracattivo. Molte cattivo.

STRACE. add. m. Stracco. Stanco, affaticato, snervato, lasso. Stracche, diconsi le carni degli animali morti, allorche cominciano a puzzare.

STRACH MORT. Spossato, Inflacchito, Trafelato. Rifinito.

AFFAR STRACH. Affaraccio. Cattivo affare. Affaruccio piccolo affare.

AVER I PE STRACH. Essere spedato. Aver i piedi stanchi, affaticati.

MEZZ STRACH Stracchiccio, Stanchiccio. Alquanto stracco.

STRACHÉN S IN Stracchino, Cacio noto.

Aver Magnà del Strachén. Essere stracco.

STRACHEZZA. s. f. Stracchezza, Stanchezza. Lassezza, lassitudine.

STRACIAR. add. m. Trachiaro? Di là da chiaro, chiarissimo.

STRACOÈUSER. att. Stracuocere. Cuocere e più che cuocere.

STRACOLAR. att. Gettar via. Dare o vendere le cose per manco che non vagliono.

STRACOLAR 'NA FIORULA. Affogare una funciulla. Maritarla male.

STRACÓLL. S. m. Tracollo. Caduta, rovina, disgrazia, rovescio, sinistro.

STRACONTÉRT. add. m. Contentissimo, Arcicontento.

STRACORRER. att. Stracorrere. Correr molto. V. anche Trascorrer.

STRACOTT. s. m. Strucotto. Carne di manzo o di vitello accomodata in casseruola e ben cotta.

STRACOTT Fig Inamoralissimo. In-

STRACOTT. add. m. Stracotto. Colto assaissimo. V. anche Fragn'.

STRACREDER att. Arcicredere. Prestare pienissima fede.

STRACUZZ. add. m. Stracuccio, Strachiccio, Stanchiccio. Alquanto stracco.

STRADA s. f. Strada, Via. Ma via dicesi ogni spazio che serva per andare da luogo a luogo, strada è via destinata a tal uso dall'opera umana. Contrada strada di luogo caseggiato, che mette ad altre strade.

Strada Fig Modo, Maniera di sar una cosa.

STRADA. s. f. T. Idr. Cummino d'alluggio o Struda alzana. Sentiero di 24 piedi di larghezza che si lascia sulle rive de' fiumi navigabili pel passaggio de' cavalli che tirano su pel fiume i navicelli.

STRADA. S. I T. de' Min. Cunicolo. La via che si fanno i minatori nelle cave per trarne la miniera.

STRADA. s. f. T. Teatr. Strada. Ciascun vano che si trova tra quinta e quinta sul palco scenico de' teatri. Ponte pensile, quella specie di ponte o loggia sospera alla soffitta sulla quale i macchinisti stanno, allorchè debbono cambiare alcuna parte della scena.

STRADA BATTUDA. Strada battuta. Quella ove di continuo passano molte genti.
STRADA BON'NA Via spedita e diritta.
STRADA COMUNALA. Strada comunitativa. Che serve ad un Comune.

STRADA DA CARR E DA CARROZZI. Strada correggibile, culessubile, currozzubile. STRADA D' FERR Viu ferrata o Strada ferrata, ma non ferrovia che è voce Lombarda. Ha:

Guidi. . . . . Guide.
Imbarcadero . . Caricatojo.
Pont . . . . Ponti.

Rodari . . . . Rotoje. Stazion . . . Fermata. Tajoèuli . . . Biette.

Terrapicn . . . Terrapieno.
Traversi . . . Traversine.
Tunel . . . . Golleria.

SRADA DLA RESGA. T. de' Legn. Isterza. La sbiecatura alterna dei denti della sega-

STRADA DL'ARZEN. Strada arginale. (Mol.) La strada carreggiabile che si fa sul ciglione degli argini.

STRADA D' ROMA. Via latten, Galassia. Quel tratto di cielo che la notte si vede biancheggiure, per essere seminato di minutissime e quasi invisibili stelle senza numero.

STRADA GIABADA. Strada soprastrata. STRADA MÉSTRA. Strudu maestra, Pusseygiera. (Franc.) Strada principale. STRADA MORTA. Strada morta. Non frequentata, inospita, solinga, solitaria, segreta.

STRADA POSTALA. Strada postale.

STRADA PR'I PDON. Stroda pedonale. STRADA ROTTA. Strada rotta, cioè guasta, impraticabile.

STRADA BALGADA. Struda impietrata. (Franc.) o selciata.

STRADA SOTTEBRANEA. T. Mil. Galleria, Cuniculo. Strada coperta.

Strada tortuosa. Via girevole. (Bart.)
Tortuosa, irregolare.

STRADA VSINALA. Strada vicinale. Che conduce ad alcune case particolari.

STRADA ZO D'MAN. Strada fuor di mano. Che non è comoda ai vicini

Andar a la strada. Irè alla strada. Porsi a far l'assassino da strada.

ANDAR DRITT PER LA SO STRADA. Pussare a dilungo (B. L.)

ANDAR FORURA D'STRADA. Trasviersi. (Bart.) ,, Trasviste lontani dalla ragione e dal vero. ,,

Andah PER LA STRADA DI CARR. Andare per lu pesta, per la battuta, colla corrente, colla comune. Seguitar l'uso generale.

ANDAR PER LA STRADA PU CURTA. Andare per le scorciatoje. Andare per la via più corta. E si dice anche nel senso figurato.

Andar zo d'strada. Sviare, Sviarsi. Uscir di via. Uscir di squadra, uscir dei termini.

AN LASSAR LA STRADA VECCIA PER LA NOEUVA. Chi lascia la via vecchiu per la nuova, spesse volte ingannato si ritrova.

Busi DLA STRADA. Fitte, Fanghi. Cosi trovo ne' Bandi Leop. " Si rimedi alle fitte, fanghi, e rovine delle strade. "

COMDAR LA STRADA. Russettarla. (B. L.)
DA CLA STRADA. Contemporaneamente.
DAR LA STRADA ALLA RESGA Allicciare
la segu. Torcerne i denti colla licciajuola: farle la sterza.

ESSER IN T' NA STRADA. Esser per le frotte. Essere in mal termine per povertà.

FALLAR STBADA. Forviare, Uscir di strada, Essere fuori di strada. E si dice anche dell'essere in errore.

A STRADA. Mettere per la strada. zare alcuno a far chechessia. re adito, fare apertura, porpportunità. Lastricare ad uno

no. (B. L.)
TER D' NA STRADA. Bivio dicesi
stro di due strade, Trivio quello
Quadrivio quello di quattro,
chio quello di varie in genere.
IR LA STRADA. Mostrare il cam-

AR LA STRADA. Fig. Mettere in ostrar il modo di far checchessia. ER VON IN T' NA STRADA. Pian-Mettere a sedere, Accomiature, ire. Levare gli assegnamentia LA STRADA. Sgrottare la strada. oscendere la terra che ne forma china.

R LA STRADA. Impietrarlu. (Fr.)
INZA STRADA. Luogo invio. (Spad.)
ISTANT DLA STRADA. Agenti di
I. (B. L.)

ZER LA STRADA. Stremarla, rirla. (Mol.) (B. L.)

LA STRADA. Chiudere il cam-Attraversare la carriera ad uno I SU LA STRADA. Pigliar l'ambio. S. m. Stradario, Itinerario. in cui sono accennate le strade ii da un viaggiatore, i luoghi mata ecc. In altro signif. V.

EUL. s. m. Mastro di strade. he soprintende alle strade. Mae-Stradino. V. Cantonèr.

A. S. S. Grande strada. Ma povole e praticabile. Stradaccia., STRADÉN'NA. Stradello, Stra-Stradello, Stradello, Stradello, Stradello, Viuzza, tragitto. att. Ridire. Tornar a dire. — ho dello e ridello. (Nelli)

r. add. m. Arcidevoto.

T. s. m. Cultare. (Tomm.) Quelletta che dalla via comune mette sa, all'aja, al podere ecc.

. add. m. Dolcissimo. Superla-

. add. m Domatissimo.

s. m. Stradone. Strada grande,

e per lo più si dice di quella che è in mezzo a larghi viali.

ST

STRADONA. add. m. Tradonato? Più che donato.

STRADONZÉN, STRADONZÉTT, STRADONZÉLL.
s. m. Viale. Stradone o strada diritta
e lunga fra alberi dall'una parte e
dall'altra, ombrosa, piana e grata al
passeggio. I Pistojesi la dicon Rédola.
STRADOPPI. add. in. Stradoppio.

STRADOTAL. s. m. Beni straddotali. Soppradote, paraferna. Ciò che ha la moglie al di sopra della dote e che del-

la dote non fa parte.

STRADUR. add. m. Arciduro. Durissimo.
STRAPALARI s. m. Cervello balzano, cioè
uomo stravagante, strampalato. Dicesi
anche ad un viluppo di bagatelle
Sferre, Ciarpe e sim.

STRAFAR att. Strafare. Fare più che non

conviene.

EL SGNOR LASSA FAR HA MIGA STRAFAR. Domeneddio non puga il sabato.

STRAFATT add. m. Trufatto, Strafatta. E si dice anche delle frutta, hiade e simili, che per troppa maturità si guastino, od abbiano perduto il sapore.

STRAFÉN. add. m. Strofino, Finissimo.
Ma vale anche Traperfetto.

STRAFÈREM. add in. Trofermo. Fermissi-

STRAFOGNAR. att. Mantrugiare. Aggrovigliare, allucignolare, gualcine, spiegazzare, rincignare. V. Strufgpar.

STRAFOR. s. m. Lavoro di cavo. Que lavori straforati che le donne fanno, sul pannolino.

STRAFOR. S. m. T. de' Fab. di Carte. Stampo. Carta traforata che serve per colorir le figure delle carte da giuoco: e dicesi anche di ogni altra cosa che serva a simil uso.

STRAFORAR. att. Traforare. For trafori. Straforure, forare fuor fuora, da una banda all'altra. Lavorar di straforo.

STRAFORZEN. S. m. Merlino, Sferzino, V. Sforzen,

STRAFUSARIA. S. f. T. Bot. Strafusaria, Erba da pidocchi, Tusano. Genere di pianta che cresce ne' luoghi sabbiosi e maritimi, e da noi conosciuta per qualche pianta che si coltiva ne' giardini, e per la proprietà che hanno prende gli ascendenti più prossimi, razza dicesi piuttosto delle bestie che degli nomini, lignaggio comprende gli ascendenti di una famiglia.

Stirpa Buzarossa. Stirpe mulandrina, Razza maledetta. Modo imprecativo.

ESSER TUTT' D'UNA STIRPA. Essere tutti di una buccia, d'uno stesso pelame, o tutti tagliati ad una misura.

Stirpa. add. m. Estirpato, Sterpato, Svelto.

STIRPAR. att. Stirpare, Sterpare, Sverre.
Schiantare, sbarbare, sbarbicare, svellere, sradicare, estirpare. V. Destirpar.
STIRPAR L'ERBA CATTIVA. Arroncare.
(Franc.)

STITICH. s. m. Stitico, Isenterico. Che patisce stitichezza.

Stitich. Stiticuzzo. Fig. uomo ritroso e di difficile contentatura.

STITICHEZZA. s. f. Stitichezza. Difficoltà di benefizio di corpo.

STIZZ. s. m. Tizzo, Tizzone, Stizzo, Stizzone. Pezzo di legno abbruciato da un lato. Tizzoncino, tizzoncello, diminut. V. anche Fumarocul.

STIZZA. s. f. Stizza, Ira, Collera.
STIZZA. s. f. T. d'Ornit. Stizza, Sopracculo. Quella puntina che si vede sopra il culo de' polli pelati.

Stizza. s. f. T. di Vet Stizza. Morbo che attacca i cani e i lupi.

GNIR LA STIZZA. SIIZZITSI.

STIZZADOR. S. m. Allizsatojo. Strumento usato in varie arti per attizzare il fuoco.

STIZZAR. att. Attizzare. Ammassare, accozzare insieme i tizzoni sul fuoco perchè abbrucino. Rattizzare. V. anche Stigar.

STIZZGAR. att. Stuzzicare, Instigare. V. Stiger.

STIZZOS. S. m. Stizzoso. Affetto dal male della stizza, altrim. Colleroso, Cruccioso, Cruccevole.

Stizzosazz. s. m. Atrabiliare. Pieno di atrabile.

STLA. add. m. Stellato. Coperto o sparso di stelle. Fig. Rotto, Spezzato. Guesto in mal modo.

STLADURA. 8. f. Spezzatura. Il prezzo che si paga a chi stecca o spezza legna da ardere.

STLAR att. Rompere Forse dallo Spagnuolo Estallar. Percuotere, rompere con rumore.

STLAR. att. Schioppare, Scheggiare. Tagliare le legne, spaccarle. Minuz-

zarc la legna.

STLER. s. m. Spaccalegne Colui che fa in pezzi le legne grosse, che si ricavano dalle piante atterrate. Taglialegne, chi atterra gli alberi per farne legne da ardere.

STLÉN. S. 'm. T. de' Fordac. Portalegne. Chi ha cura della legna da ar-

dere nelle fornaci.

STLÈN. S. D. T d'Ornit. Fiorancino, Fiorrancio. Piccolo uccello, così detto da una specie di cresta o striscia di penne che ha in capo, di colore simile al fiorrancio. Abita per le selve tra gli spineti e i gincprai: la sua voce è piuttosto un pigolio, che un canto. È il Regulus ignicapillus Nob. Alcuno chiamano con tal nome anche lo Scricciolo.

PAGA DEL STLÉN. Spezzotura.
STLÉN'NA STLÉTTA. S. f. Stelletta, Stelluzza. Piccola stella

STLÉN'NA. s, f. T. de' Parr. Martellino. Ferro a stelletta che serve a spianare i capelli nella scriminatura.

STLEN'NA DEL SPRON Spronella, Girella. La stella dello sperone.

STLEN'NA O STLETTA. s. f. Scheggiuola. Pezzettino di legno che nel lavorare il legname si viene a spiccare.

STLEN'NI DA FAR IN MNESTRA. Stelline. Pasta lavorata a foggia di stellette.

STLÈTTA. 's. f. T. de' Tip. Stecca. Quella appunto di metallo o di legno colla quale si piglia la manata da scomporre. STLON. s. m. T. de' Filatoj. Stellone. Ultima ruota, girevole orizzontalmente in cima della fantina sinistra anteriore del castello del filatojo da bozzoli.

STLON. s. m. T. de' Tip. Marginetto. Pezzo lungo di metallo che si mette intorno alle forme in torchio per uso di margine.

STLON. s. m. T. di Tip. Interlinea. Lincetta di metallo che si pone fra riga e riga, onde il carattere risalti

waggiormente.

STLON DEL FILATOJ. Stelle del rodano.

STRANBOL. add. m. Bislacco, Stravagante. Che non gli si avviene mai a far nulla

con garbo.

Straneza 8. f. Tramezza, Tramezzo. Ciò che tra l'una cosa e l'altra è posto per dividere, scompartire o distinguere.

STRAMÈZA D'ASSI. Assito. Tramezzo di assi commesso insieme, fatto alle stanze

in cambio di muro.

STRANÈZA D'CANÈTTI. Traniezza di canne. Canne che pongonsi per framezzi delle povere case in vece di soprammattone.

STRAMEZA D' COTT. Soprammattone. Muro fatto di semplici mattoni.

STRAMORTI. add. m. Tramortito. Privo di sensi.

STRAMORTIR. intr. Tramortire. Smarrire gli spiriti. Venir meno.

STRAMPALA. add. m Strampalato. Strano stravagante; in altro signif. Smisurato, Stempiato, Disordinato.

STRANZAR att. Stramezzare. Framezzare, interporre, mettere tramezzo.

STRANZAR EL VÉN. Tramischiare. Mischiare il vino con acqua o altro liquore.

STRANETT. add. m. Tranetto. Nettissimo. STRANGOJON. s. m. T. di Vet. Stranguglione, Strangoglioni Angina del cavallo e più propr. del puledro, della quale raramente sono afflitti gli altri quadrupedi. Dottr. Adenite equina.

STRANGOLA. add. m. Strangolato, Stroz-

zato, Aorcato.

STRANGOLAR att. Strangolare, Strozzare, Aorcare. Strangolare coll'arrandellare una fune al collo.

STRANGOLÀR 'NA PIOÈULA. Affogare una fanciulla. Maritarla male.

Strangossar. att. Strangosciare, Trambasciare. E scherz. Bolseggiare.

STRANI. s. m. Forestiere. E più propriamente Estraneo.

STRANIAR. att. Arrabbiare, Stizzirsi. Stiacciar come un picchio: darsi ai cani: fremer d'ira e di cruccio, darsi al diavolo, rodersi di rabbia. Stranieggiare, Bistrattare. Usar stranezze.

STBANIÈRA. S. f. Acconciatura a gala. Foggia di acconciatura da capo fem-

minipo,

STRANIGHER add. m. Tranero. Nerissimo. STRANOM. s. in. Soprannome. Terzo nome che si dà ad alcuno, prendendolo o dai difetti personali suoi, o dal paese ov'è nato, o da altro.

STRANORAR. att. Soprannomare. Applicare il soprannome, Cavar di nome. Dir

nomacci e villanie

STBANSGNIR O STBANSIR. Aggrovigliarsi, Ritorcersi, Raggrinzarsi. Raggricchiarsi, aggranchiarsi, ritorcersi.

STRANSIR IL PITANZI. Arrabbiare. Si dice delle vivaude quando sono cotte in fretta e con troppo fuoco.

STRANTENDER. intr. Frantendere. Intendere a rovescio. Traudire.

STRANCO. att. Starnuto. Stranuto. sternuto.

STRANUDADA. s. f. Sternulazione. Starnutamento.

STRANUDAR. att. Sternutire. Stranutare. starnutare. Tirare sternuti.

STRANUPILIA. S. f. T. Bot. Stranutiglia, Sabatiglia, Sabadiglia. Pianticella il cui seme polverizzato promuove lorti e reiterati sternuti, e serve pure ad uccidere gli insetti che s'annidano ne' capelli. E il Veratrum sabadilla L.

STRAORDINARI. S. m. Straordinario. V. Strasorden e Strasordinari.

Strapa. add. m. Struppato, Schiantato,

Svelto. Staccato con violenza.
STRAPACIFICH. add. m. Trapacifico. Tutto pace

STRAPAGA. add m. Strapagato. Soprappagato, oltrapagato, trapagato.

STRAPAGAR. att. Strapagare, Soprapagare Pagare oltre al conveniente. Oltrapagare, sopracomperare.

STRAPAR. all. Stroppare, Schiantare, Arrappare. Levar via con violenza.

STRAPARLAR. att. Straparlare. Parlar troppo, e male. Parlare a rotta.

STRAPAZZ. s. m. Disordini, Poca cura. (Pezz.) Uso disordinato della vita o delle cose. Strapazzo, vale scherno, strazio.

DA STRAPAZZ. Da strapazzo. Di poco pregio, da non meritare riguardi.

FAR DI STRAPAZZ. Aversi poca cura, Disordinare. (Pezz.)

STRAPAZZADA. s. f. Rabbuffo. Risciacquata, rimprovero,

Sorta di tappeto intessuto di biodo, oppure di sparto, ad uso di coprire i pavimenti delle stanze nel verno.

ST

STOFFA. s. f. Stoffu. Pezza di drappo di seta o di altra materia più nobile. Al plur. Drupperie, drappi di seta o di seta e lana.

STOFFA. s. f. T. de' Capp. Stoffa. Le materie diverse onde si formano i cappelli, come peli di castoro, di lepre, di coniglio, lane ecc.

STOFFA. s. f T. de' Coltell. Stoffa. Composizione d'acciajo e di ferri diversi che si riduce in massello col bollirli.

STOFFETTA. Met. Ganza, Amante.
STOFFGAR. att. Soffocare. Impedire il respiro, ed anche opprimere, non la-

sciar sorgere. V. Solfogar.
Storreozz. s. m. Afaccia. Vampa affannosa, soverchio caldo.

Storrogn. s. m. Afa. V. Soffogh.

STOFLEN, STOFLETT, STOFLON. Vezzegg. e accrescitivo del nome proprio Cristoforo. STOLA. s. f. Stota. Striscia di drappo che si pone il sacerdote al collo sopra il camice. Scherz. chiaman così i nostri facchini la tracolla di accia, colla quale reggono le stanghe della carretta.

AVER LA STOLA IN T'1 PB. Stare in transito, Essere all'olio santo. Essere

in sul morire.

STOLÈTTA. 8. f. Piccola stola.

Stolon s. m. Stolone. Stola ad uso di tracolla che portano i diaconi.

STONATION. add. in. Stomachico, Stomacale. Che giova allo stomaco, che cunforta lo stomaco: che gli si confà. Stomatico è agg. di una delle propagini della vena porta.

STONBAZZA. add. m. Diguazzato, Sciaguattato. E detto di persona, Trabal-

zato, Dilombato.

STOMBAZZAMENT. s. m. Diguazzamento,

Trabalzo, Sbattimento

STOMBAZZAR. au. Strabulzare, Trabalzare, Dimenare, Agitare, Dilombare,
Sbattere. Dare urti andando in carrozza per strada disuguale, gittar qua
e là, fiaccare.

STONBAZZAR EL VÉN e simili. Sciaquattare, Guazzare. Quel diguazzare che si fa de' liquori ne' vasi non in-

teramente pieni.

STONBLADA. 8. f. Colpo di pungolo. V. Pouzolada.

STOMBLAR. att. Percuotere col pungolo.

STOMBOL. s. m. T. d'Agr. Stimolo, Pungolo, Pungetto. Benchè ne' vocabolarii si usino le tre voci surriportate per indicare quel bostoncello col quale il bifolco stimola i buoi al lavoro, pure mi sembra che meglio potrebbesi dire Stimolo al bestoncello, e Pungolo a quel ferruzzo che ha nella punta per pungere i buoi.

STONEGE. S. m. Stomaco, Ventricolo. Parte membranosa del corpo dell'animale formata in guisa di sacco, dove si ricevono dapprima e si concuocono gli alimenti. Dicesi Ventriglio il ventri-

colo degli uccelli.

STOMEGH. Per Petto, Seno, Poppe. STOMEGH DEBOL. Stomachino, Stomaco snervato, come dicono i Toscani, Stomacuzzo di tiffetà, cioè debolissimo. STOMEGH FORT. Stomaco d'acciajo.

Stomaco robustissimo.

STOMEGH INTRÈGE. Petto alto. Petto che ha l'arcale rilevato e quasi colmo. STOMEGH INVERS. Stomacone. Gravezza di stomaco che provosi per aver mangiato cose indigeste.

STOMECH MUSON Poppe bozzacchiute. STOMECH PEGORÉN. Poppe caprine. Poppe non voluminose, ma lattifere.

An posser tonia nient in T'el stomegh. Essere tutto nausea, Aver rotto lo stomaco. Fig. Non saper tener un cocomero all'erta. Ridir tutte le cose che si fanno, segrete o non segrete.

ARVOLTARS EL STONEGH. Rompersi lo stomaco. Vouilare.

AVER EL STOMEGH PIÉN. Portar sopra lo stomaco, Aver gozzoja. Avere sdegno, odio invecchiato.

Aven un ragazz al stoxegn. Acere un bambino o un fanciullo a pello. Allattare.

Beanardén Bon Stonegh. Buono stomaco. Dicesi d'un gran mangiatore, ed anche d'una persona cui si possa liberamente dire il fatto suo.

BOCCA DEL STONEGH Bocca o Forcella dello stomaco, Arcule del petto. Quella parte superiore dello stomaco ove finiscono le costole. Scrobicolo.

Bon pa' al stoumen. Stomacale o Sto-

Brusor de' stonegu. Manicamento di elomaco. Stomaco acetoso, fortore, iacendito.

CARGAR EL STOREGH. Rimpinzore. Empiere lo stomaco soverchiamente con cibi e simili. Caricarsi, aggravarsi lo

Deblèzza de stonegh. Freddezza di stomaco. Debolezza, poca attitudine a smaltire.

FAR BON STOREGH Farsi coraggio, Fursi cuore. Non lasciarsi prendere da timore o da umano riguardo.

FAR STOMEGH. Fare stomaco. Commuovere, perturbare lo stomaco

MAL DE STONEGH. Stomacaggine. Rivoltamento di stomaco.

Pienezza de stonegh. Replezione, Gravidezza di stomaco. Soverchia abbondanza di cibo.

PIENEZZA DE STONEGH VORUD. Sacratona, Sagratina. Fame di quella sagrata.

SQUATTARS EL STOMEGH. Spettorarsi.

Scoprirsi il petto.

TGNIR IN T'EL STONEGH. Tener in collo. Non dir tutto quello che si vorrebbe e potrebbe dire, per pubblicarlo a suo tempo.

VUDARS EL STOMEGH. Spettorarsi. Sfogare il suo interno.

Stongana. s. f. Pettata. Colpo dato col petto.

STONGAR. intr. Stomacare. V. Destomgar. STOMGAROÈULA. s. f. T. de' Bigonc. Guardapetto Arqese di legno, talvolta armato di ferro, che si applica sul petto quando si adopera il trapano.

Stongazz. s. m. Stomacaccio. Pegg. di stomaco. Poppacce pegg. di poppe.

STOMBHÉN. S. m. Stomacuzzo. Piccolo stomaco. Poppelline, piccole poppe. STORGHEN. S. m. T. delle Sart. Zinnale.

Piccolo grembiale o pezzo di pannolino o di altra materia che cuopre ilseno. Stongon. s. m. Stomacone. Grande stomaco. Poppacce, grandi poppe. Pettone

(Fior.) gran petto. Stongos add. m. Stomacoso, Stomachevote. Che altera, commuove, perturba lo stomaco. Che fa stomacaggine.

Stoncosa, add. m. Pettoreggiata. Dicesi scherz, di donna che ha grandi poppe, Stonk add. m. Stonato. Uscito di tuono. Fig. Distratto, turbato di mente.

STONAMENT. S. ID. T. de' Pitt. Stonio. L'effetto dello stonare con colori poco armonizzanti tra loro. Stonamento. T. Mus., l'uscir di tuono.

Stonar. att. T. Mus. Stuonare, Stonare. Uscir di tuono.

Stonazion. s. f. T. Mus. Stonazione. L'atto di stopare. Stonata.

Chi an sòn'na an stòn'na. Chi non fa non falla. Ciaschedun falla.

Stor. V. Stopp.

STOPA. S. f. T. di Giuoc. Stoppa. Fare o giocare a stoppa ecc. Dicesi quel giuoco fanciullesco nel quale uno de' giuocatori per volta si fa dare dal-l'altro tanta argilla quanta gli basti per turare il vano formato dallo scoppio nel foro di uno scoppietto (cioccaročula. )

STOPA. add. m. Chiuso, Murato, Turato,

Zaffuto ecc. V. Stopar.

STOPABUS. 8. m. Stoppabuchi. Persons che non opera, e serve a riempire un vuoto rimasto a caso. Ripieno, Turabuchi.

SERVIR DE STOPABUS. Servire per ripieno.

Stopid. s. m. Tappo. Quel cilindro sugherino con che si turano le bottiglie e cose simili. Dicesi Turaccio o Turacciolo, tutto ciò che introducesi nella bocca di un vaso per chiuderlo sia esso di cencio, di stoppa, di paglia, di legno, di cristallo, di metallo ecc.

CAVAR EL STOPAJ. Stappare.

METTR EL STOPM. Tappare. Chiudere con tappo.

STOPAJETT, STOPAJOEUL. S. m. Turaccioletto, Turacciolino.

Stopan. all. Turare, Riturare, Otturare, Zuffare. Chiudere con turacciolo o zaffo.

STOPAR. Fig. Solvere. Pagare un debito.

Stopan. att. T. di Giuoc. Disdire una giuocata. Non tenere il giuoco o la posta. Il che si fa dal banco del lotto quando la posta è troppo ferte, STRAZZ DA LAYAR ZO. Strofinaccio Strofinacciolo.

STRAZZ DA L'OR. T. de' Libr. Strofinacciolino. Piccolo strofinaccio col quate si levano gli avanzi delle foglie d'oro sui libri dorati.

STRAZZ DA SPAZZAR EL CUL. Pezza. Cencio con cui si forbisce il sedere. Forbitojo.

SIBAZZ DA SVOJAB. Strusciatojo, Tritolo. Quel cencio lano pel quale fan passare il filo dell'accia le donne per dipanare. V. Stribbia.

STRIZZ DA ZZRNIR. T. di Cart. Cenci in sorte. Cenci d'ogni sorta e d'ogni

colore da separere.

STRAZZ D' FRANZA O D' PARIGI. T. de' Gioj. Britto. Composizione che imita il diamante e detta Stras dal nome del suo inventore.

ESSERGE PR'I STRAZZ. Essere per le frație, Essere per la mala. Essere rovinato.

I STRÀZZ J'ÉR QUÌ CH'VAN SEMPER AL-L'ARIA. I cenci o gli stracci vanno all'aria, Le mosche si posano sempre adosso ai cavalli magri. I poveri sono sempre i disgraziati, gli oppressi. Mucc de stràzz. Cenciame e scherz. Monte di miserie umane.

On de stanza. Uomo di paglia. Shalordito, insensato.

Panèn de strazz. Non potere portar le polizze. Essere debole, spossato.

RUGAR IN T'I STRAZZ. Frugure indosso. E fig. Rivedere il pelo.

STAR IN T'I SO STRAZZ. Star ne suoi cenci, o ne suoi panni, Cuocersi nel suo brodo. Badare a se

Toduns foeura d'in t'i strazz. Uscir di cenci. Di povero farsi agiato.

Un strazz. Una miseria. Per esem-

PR'UN STRAZZ D'DISNAR; PR'UN STRAZZ D'UN IMPIÈGH. Per la miseria di un pranzo, Per la miseria d'un impiego. STRAZZA. S. f. Straccio Niente, cica, nulla, un'acca, un bel niente, brano, brandello, brecicata, biracchio. Non ne sapere struccio, Non valere uno struccio.

STRAZZA D' SÉDA. Stracci di seta. La seta de' bozzoli stracciata in pezzi nel

filarla che poi si straccia col se ne fa del filaticcio di palli ALLA PU STRAZZA. Alla fin / fin de' conti.

A LONGH TIBÀR LA CORDA SE Il superchio rumpe il coperc truppo tira la corda si stra, per truppo tirar l'arco si s A n'em n'importa'na stràzz.

A N EN N IMPORTA NA STRAZZ.
STIANCADA. Me ne incaco. Not
cale, non me ne importa nè
punto.

STRAZZA. add. m. Cencioso. Si mal in arnese di panni. Con ti o squarciati.

STRAZZADA. S. f. Cenciata. Colpo o STRAZZADOR. S. m. Stracciatoja nelle cartiere dove si tagliano ci. Stracciatore, colui che co ciatojo taglia i cenci. V. Stracciatura cio, Squarcio. Buca o rottur mane nella cosa stracciata. Stracciata. Stracciata. Stracciata. L'atto dello s STRAZZAR CH'CATA SU I STRAZZ. Colo, Abbarattucenci. Cuiui che miro raccordiendo e comprand

giro raccogliendo e compranci. Cenciajo, lanciajo, ferrave I nostri cenciajuoli sogliono g le vie.

L'È CHI EL STRAZZÀR! — CH PERR VECC'? — CHI G'HA EI RÔTT? — CHI G'HA DLA PÈNNA DER? — CHI G'HA IL SCARPI VÈNDER? — CHI G'HA DEL VÈD Ferravecchi, Ferravecchi. Et o rami vecchi? Donne, na addosso scarpettacce, o vetri sì ne' canti carnescialeschi.

STRAZZAR. s. m. T. di Cart. tore, Stracciatora. Uomo o di nelle cartiere stracci o tagli collo stracciatojo o falce fiss panchina. V. Strazzador.

STRAZZAR. att. Strucciare. sbrandellare, strappare, s sbrancare.

STRAZZAR EL BILIETT. T. de. Lotto. Intaccare il riscontre piccola lacerazione che il p del lotto fa sul riscontro d'aver consegnato al giuocat gherò stampato.

STOPPION. S. m. T. Bot. Stoppione. Pianta erbacca annua sparsa per le strade, ma più spesso ne' luoghi incolti e sterili spesso confuso col Cardo rosso (scarzon,) È il Cardus crispus di Linn.

Stoppol. V. Stoppel e Stoppén.

Stoppos. add. in. Stopposo Che lia della stoppa, o è a guisa di stoppa. Parlandosi di carnaggi dicasi Tirante, Tiglioso, Duro.

STORIS. 8. m. Storace calamita o in lagrime. La ragia che geme dallo

Styrax officinalis Linn.

STORIS DEL BELZUEN Storace del Belzoino. Ragia che stilla dalle incisioni fatte nella scorza, dello Styrax benzoin Dryand.

STORDELA. S f. T. d'Ornit. Tardo maggiore, Tordella. Uccello della specie de' tordi, ma un poco maggiore. Il

Turdus major Linn.

STORDÈLA MARÉN'NA O GAZZÈTTA. T. d'Ornit. Tordella guzzina, Cesena. Uccelletto di color castagno scuro che abita le praterie, detto da Linn. Turdus pilaris.

Stordi. s. m. Stordito. Scimunito, balordo, sbadato, inconsiderato.

Storni. add. m. Stordito, Stupido, Sbalestrato.

STORDIR. att. Stordire. Far rimanere attonto, shalordito, shalordire. = Intronare, assordare, offendere l'udito con grande strepito, come fanno i tuoni.

Storel. s. m. T. d'Ornit. Storno, Stornello. Lo Sturnus vulgaris Linn. Uccello nericcio picchiettato di bigio, che vola a schiere.

STOREL. Per metaf. Gabbiano. Minchione.

STOREL MARÉN. T. d'Ornit. Storno roseo o marino. Il Turdus roseus Linn. Uccelletto bellissimo, ma raro tra noi. SBRAJ DEL STOREL. Isitare. (Spad.) Pisitare. (Spad.)

STOREN. s. m. Stoino. Voce d'uso. Piccola stuoja da tener sotto i piedi fat-

ta di giunco marino.

Storen. s. m. T. de' Caciaj. Giuncaje. Stojni sui quali si mette a scolare il latte cagliato con cui si fanno le giuncate.

STORIA. S. f. Storia, Istoria.

STORIA LONGA. Lungheria, Lunghiera, Sciloma. Racconto lungo e scipito.
STORIÈLA. s. f. Storiella, Storietta. Storiuzza dimin. di Storia, ma per lo più in senso di fola, favola e sim.

STORNA. s. f. Canzonatura. V. Sója.
STORNA. add. m. Stornato. Prastornato,
dissuaso, rimosso da un proposito.

Stornare. Bissuadere, frastornare.

STORRELL. add. m. T. di Vet. Stornello.

Mantello di cavallo di un grigio cupo,
picchiettato di macchie più chiare e
di piccola dimensione. V. anche Gris
tord.

STORNÈLL POMA. T. di Vet. Pomellato.

Aggiunto d'una specie di mantello del cavallo, detto Leardo. Leardo pemato.

Storni. add. m. Annojato, Frastornato, Infastidito.

STORNIMENT. s. m. Rompicapo. Persona o cosa che ne giunga molesta.

Stornin. att. Frustornare. Annojare, seccare, infastidire.

STOROGUL. S. m. Stoina. Piccola stuoja per lo più ad uso di allevarvi su i bachi da seta.

STOROÈUL DA LETT. Stuojeita. Piccola stuoja che si pone al capezzale del letto perche vi si adunino le cimici per ivi abbruciarle.

STORPI. add. m. Storpio. V. Struppi. STORT. add. m. Storto. Torto, piegato, divincolato.

STORT IN T'IL GAMBI. Bilenco, Shi-lenco, Bilioso. Storto.

Andar stort. Andar di sbieco. Andar storto.

TUTT, STORT. Bistorto. Che ha tertezza varia e moltiplice.

Storta. s. f. Storta. Lo storcere, storcimento, e più comunemente si dice per Stravaltura o distorsione violenta ed immediata de' tendini e de' legamenti di articolazione, in conseguenza di una caduta, di uno sforzo, o di una percossa, qualche volta accompagnata da lussazione. La più frequente è quella del piede.

Storta. s. f. T. di Farm. Bombola, Storta. Vaso di vetro col collo torto

Strénzer 'na strada. Ristremarlu. (B. L.)

In t'el strenzer il stropi. Al levar delle tende, Alla fin del fatto.

Roba da Strénzea. Astringente. Sostanza medicamentosa che ha virtù astringente, ossia di costipare il ventre e indur stitichezza.

Sentias a strénzer al Bus del cul. Modo basso. Raccapricciure, Rubbrividire. Sentirsi a scorrere un gelo per le ossa.

STRÉNZERS IN TEL SPÀLI. Fare spallucce.
STRÉNZERS SU. Rientrare. V. Scurtars.
STRÉNZERS SU GRUPÀRS CHÈ FA UN GOMISSÈL. Aggomitolarsi. Rammuechiarsi,
farsi una palla, rannicchiarsi, ragruzzolarsi.

Strignitura. Strignimento.

STRENZUDÉN'NA. S. f. Strettarella.

STREPIT. s. m. Strepito. Rumore.

FAR DI STREPIT. Contorcersi, Divin-colarsi.

STREDITAR. att. Strepiture. Fare strepito, e in altro sign. Divincolarsi.

STRETT add. m. Angusto, Stretto, Ristretto. E dicesi di luogo, vaso o altro, non capace di contener qualche cosa.

STRETT. add. m. Distretto, Stretto. Per intrinseco, confidente.

STRETT. T. delle Calzett. Stretto. Lo stringer la calza, ed anche la parte ov'essa è ristretta.

STRRTT. add. m. T. de' Sart. Strozsato. Dicesi di abito soverchiamente serrato addosso. V. anche Strich.

STRÈTTA. S. f. Strella. V. Stricca.

STRÈTTA. Figurat. Paura.

STRETTA. S. f T. Mus. Stretta. L'allegro finale de' pezzi più importanti di un'opera.

STRÈTTA DEL LETT. Passetto. (V.T.) Quello spazio che è tra letto e letto, o fra letto e muro. V. Viazzoèula del lett

STRÈTTA D' NAN. Stretta di mano. Quella palmata colla quale si saluta una persona o colla quale si pattuisce un contratto.

CIAPPÀR AL STRETTI. Stringere alcuno fra l'assciu e il muro. Violentere al-

cuno a risolversi senza dari

Essa al Strètti. Essere ma Veder la mala parata, veder ricolo.

MÈTTER AL STRÈTTI. Mellere a Opprimere, costringere.

STRIA. S. f. Strega, Maliarda, chiera. Maga, incantatrice, a tessa.

STRIA O SMÈLA. Lojuola? I Foriera. Scintilla che schi: legne e da' carboni accesi. V STRIA. s. f. Fig. Segrenna, Fennina magra, brutta, del STRIA. s. f. T. di Giuoc. Poi di giuoco fanciullesco detto nucci birri e ladri.

STRIA. s. f. Birro? Quel che al giuoco del pome cor ai ladri che si ritirano di mano a bomba. ( wama )

Zugar a la stria. Fure al ;

STRIA. add. m. Affatturato. V. 1
STRIA. add. m. T. d'Agr. Afat
to, Screato. Venuto su a s
dicesi di pianta come di pers
STRIANÈNT. s m. STRIARIA. Striar
goneria. Ammaliamento, affatt
to, malia, incantesimo, fattu
stregheria. Pentacolo, pezzett
tra, metallo, carta ecc., cred
servativo contro malie, inca
veleni e simili.

STRIAZZ. 8. m. Stregoneccio, Striazzo. L'esercizio propri streghe.

Andar in stmazz. Andar : genda, Andare in istriuzzo.
Striazza. s. f. Stregaccia. Pegg. d
Stregona accrescitivo.

STRIBBIA. S. f. Tritolo, Striscinto zetto di panno lino o lano co tiene il filo che si trae dalla STRIBBIA. S. f. T. de' Calzol. du bunco, Mannoju a lunel tello a foggia di disco col calzolai tagliano le pelli per scarpe. Pulmella, sorta di p simile, colla quale si dà foggambiere alla pelle nel col. stivale.

STRIBBIAR. att. Sgrovigliare. Lisclare il tilo o il refe troppo torto dipannandolo col tritolo.

Stricca. s. f. Stretta, Stivamento, Folla, Pressa, Turbu. Frequenza, calca. E

fig. Puura, Spavento. Mester stricca. Tortore. Boja, carne-

fice, ministro di giustizia, giustiziere. Stricca. add. in. Stretto. Compresso, Strizzato.

STRIÇCADA S. f. Stretta, Strignimento. Lo

strignere.

STRICCADA. 8. f. T. di Gualch. Strettojuta. Quella quantità di pezze di panno, o altro, che si stringe in una volta nello strettojo.

STRICCADEN'NA. s. f. Piceola stretta. Leggero strignimento.

STRICCADURA. s. f. Granchio secco. V. Schizzadùra.

STRICCAR. att. Stringere. Premere, spremere, comprimere, strizzare. - Strizzar limoni: strizzar nove per fare le pallottole: strizzar le mani ecc. V. Schizzar.

STRICCAR. T. Furb. Confidare.

STRICCAR. att. T. delle Stir. Sopressare. Tenere per alcun tempo le biancherie nella soppressa.

STRICCAR EL BECCH. Modo Furbesco. Trasre l'ultimo fiato. Morire.

STRICCAR DL'OCC'. Far l'occhiolino. STRICCAR IL JORÈCCI. T. di Vet. Impostare le orecchie. Dicesi quando il cavallo le protende con forza e che quasi le due punte si toccano. V. Sbassar il j orècci.

STRICCAR IL MAN. T. de' Taroc. Torcolure i mazzi. L'atto di stringere nel torcoletto una dozzina o più di mazzi di carte da giuoco.

STRICCAR UN OCC'. Fig. Far le viste di non vedere.

FARS STRICCAR IN T' LA STRICCA. Farsi piquare. Starsi nella folla.

STRICCH. s. m. T. Furb. Boja, Carnefice. STRICCH. s. m. Strignilaringe. Striscia di carojo che si applica sotto la gola dei cavalli e si annoda stretta sul cello per impedir loro di ticchiare.

Striccu. add. m. Stretto, ed anche Compresso.

STRICCH O SUTIL IN T'EL SPENDER, Lesi-

najo, Lesinante, Spilorcio. Avaro, avarone, avaraccio.

Esser stricch. Aver le mani aggranchiate. Essere lesinaio.

Essen stricch in t'un sit. Essere stivoti. Essere serrati molti in un luogo come le acciughe nei barili.

Tonia staiccu. Tenere stretto, e figurat. Sparagnave. Rispermiere.

STRICCON. 8. m. Strettona. Accrescitivo di Stretta.

STRICCON. s. m. T. de' Cac. Saggio. Brancicamento del caglio nel caccavo dal quale il caciajo desume il grado di cottura della pasta del cucio.

Striccon. s. m. Cacio frescu. Sorta di piccolo cacio da mangiarsi subito fatto, e che da noi si prepara stringendo la pasta in un canavaccio che dà al caciolino la forma di una pigna.

Stricnén'na. s. f. T. Farm. Strienina. Nuova sostanza alcalina eccessivamente velenosa scoperta nella noce vomica.

Strigh, add. m. Strigato, Ravviato. STRIGAR. att. Strigare, Spicciare, Spa-stojare. Ravviare. V. Destrigar.

Strigia. s. f. Striglia. V. Streggia.

Striggiàda. 8. s. Stregghiatura.

STRIGGIAR. att. Stegghiare, Stregliare, Strigliare. Pulire i cavalli o altra simil bestia colla striglia.

Strigon s. m. T. de' Pettin. Strigatojo. Pettine che ha denti radi e grossetti, e serve per strigare e ravviare i capelli. Dicesi *Pettine lungo*, quello che è in parte rado, in parte fitto, dallo stesso lato della costola.

Strigon da parucchèn. T. de' Pettin. Pettine a fusellino. È simile al pettine lungo, ma ha in una delle sue estremità una punta che serve a dirizzare la discriminatura.

STRILLAR. Att. Strillare. Stridere.

FAR STRILLAR For stridere. Costringere altrui con angherie a fare scalpore grande.

STRILLOZZ. 8. m. T. d'Ornit. Strilloguo. V. Perdèr.

STRIMPLA. add. m. Rotto, Guasto. Conquassato.

STRIMPLADA. 8. f. Tempellata, Tempello. Suono interrotto di campane od altro strumento.

STRIMPLAMENT. s. m. Strimpellamento. Strimpellata, frastuono. Strimpello, rumore di uno strumento mal suonato.

STRIMPLIA. att. Strimpellare. Sonare così a mal modo. Lo diciamo anche per Rompere, Distruggere, Spezzare, Sperperare, Dissipare, Rovinure, Fracassare, Sciupare, Sconquassare, Guastare.

STRINPLON. s. D. Strimpellatore. Che striupella, altrim. Sciupone, sciupatore, che sciupa, consuma la roba.

STRINA. add in Abbruciacchiato, Arsic-

Odor d'strind. Bruciaticcio. V. Strén. Strinda. s. f. Arsicciatura, Abbronzamento.

STRINAR. att. Abbruciacchiare, Abbrustolare, Abbronzare, leggermente bruciare. Incrojare dicesi di cuojo, cartapecora e simili che sieno dal fuoco
abbronzati e increspati.

STRINAR LA POLLARIA. Abbrustiare. Mettere alquanto alla fiamma gli uccelli pelati per tor via quella peluria che riman loro dopo levate le penne. STRINAR UN CAPÈLL. Abbruscare. Abbrusiacchiare con un fuoco di paglia i peli più lunghi d'un capello follato e ben bene spalettato.

STRINGA. add. m. Stringato, Conciso. E dicesi di discorso o scritto breve, altrin. Sferzato, Bacchiato.

STRINGAR. att. Stringare. Compendiar lo scritto o il discorso. Fig. Sferzare, Battere, Bacchiare.

STRINGHÈTTA. 8. f. Puntaluzzo. La rivestitura metallica delle estremità di una stringhetta.

Stringon. s. m. Nastrini. Tagliatelli larghi. V. Tajadlon.

STRUPPI. s. m. Storpio. Chi è storpiato o sinistrato.

STROPPI. add. m. Stroppiato, Storpiato. Sconcio, deforme. Sinistrato agg. di membro del corpo che abbia patito lussazione, frattura o altro simile sconcio.

STRUPPIADURA. s. f. Storpiatura, Storpiamento. Attrattura, contrattura di nervi. Stroppiataggine, vale cosa mal fatta.

STBUTTI PAROLI. S. m. Farlingotto. Quegli che nei parlare mescola e confonde varie lingue, storpiandole.

STRUPPIAR. att. Storpiure, Sconciare. Strinon. s. m. Brucialiccio. V. Strén.

STRION. s. m. Stregone. Maliardo, affatturatore, ammaliatore. Strione vale Commediente, Istrione.

STRION. s. m. Fig. Striatuccio. Di poca carne, debole, magro. Seccaceio. Essa un strion. Aver il diuvolo nella testa, o nell' umpulla. Prevedere con sagacità od accortezza ogni stratagemma ed invenzione.

STRISSA O STRISSLA. S. f. Strisciu. Pezo di panno o d'altra cosa che sia più lungo che largo.

STRISSIADA. S. f. Adulazione, Piaggiamento.

STRISSIANT. s. m. Piallone, Strisciante.
Sorta di adulatore faccendiero e maligno, sempre spudorato, che tutti careggia e piaggia per vile prurigine di
onori o di lucro.

STRISSIAR. att. Strisciare. Camminare con impeto, stropiciando e fregando il terreno come fa la serpe. Rasentare. Passar rasente con impeto.

STRISSIAR. att. figur. Umiliarsi. Abbassarsi, ed anche Piaggiare. Adulare vilmente.

STRISSLEN'NA. s. f. Strisciuola, Strisciolina. Piccola striscia.

STRISSLEN'NA. s. f. T. delle Ricam. Cartolina. Strisciolina d'oro o d'argento stiacciato e avvolto sopra perzuolini di cartone ad uso di ricami.

STR SSLI S. f. p. T. di Cuc. Lardelli Fettine di lardo per lardellare.

STRISSII DA SGORBEN. T. de' Cest. Scheggie. Sottyli striscie di legname, per uso di far corbelli, panieri ed altri vasi simili.

Strolegh. V. Strologh.

STROLGA. s f. Strologhessa, Indovina. Divinatrice.

STRULGA. s. f. Fig. Anfanona. Donna che si affacenda senza sapere quello che si faccia.

STROLGA. add. m. Astrologato, Şirologato. Chi ha avuta sua ventura per mezzo dell'astrologia.

STROLGAMENT. 8. m. Ventura. L'atto di strologare o di predire altrui la ventura.

STROLGAR. att. Strologare, Astrologure.

lare l'astrologia. Far la ventustrologare per via di chiroman-

LGAR. Met. Abacare, Almunac-Fantasticare, Mulmare. Medier far conjetture. Scompensare, colla mente rugumando. Geome-, inventar sottiloiente. Bischizfare speculazioni astratte.

GH DA STROLGAR. Aver de' grat-

n. s. m. T. de' Pizzic. Salsic-Specie di salsicciotto (salam) li corata e altre parti di carnaminor conto del majale:

EGHÉN S. m. T. di Giuoc Fru-Fazzoletto accartocciato per fare a cieca, e sferzare chi viene a

i. s. m. Astrologo. Professore ologia.

toga. s. m. Fig. Fisimoso, Cinitrano. Uomo stravagante, fan-Banderuola.

LOGH DA LA BÙZRA. Astrologo de' i. Astrologo degli. Alberti. Che 'Arno ingrossa sa dire che è o di sopra.

AL STROLOGH. Prima cieco che no. Modo con cui si ribatte un malaugurato.

. s. m. Strumento. V. Instro-

s. m. Stronzo, Stronzolo.

T s. m. Stronzoletto, Stronzo-Dim. di stronzo. Fig. Scriccioto, lletto piccolo, che scherzevoldicesi anche Un po' di merda ? fuscellini.

1. s. m. Stronzolone. Accr. di

s. f. Verga. Bacchetta sottile. na, sottile e giovane ramicello nta. V. Stropèi e Stròpi.

A. s f, T. d'Agr. Stroppa. Comano i boscaiuoli toscani la rion cui legano le fascine e i picsci di legne.

DA SBATTER I PAGN'. Camato.

D' SALES. Vimine, Salcio. La na del vinco e del salice in genopei.

STROPAZZADA. s. f. Bacchettata, Scudiscia. Sciata. Colpo di verga o di scudiscio. STROPAZZAR. att Scudisciare, percuotere collo scudiscio. Vergheggiare, percuoter con verga. Sperzare, percuotere colla sferza.

STROPED add. m. Torbido. E dicesi per lo più di acqua o simil liquore.

STROPEI DA CAVAGNÉN. Vetrici, Vermene.
V. Bazoèuli, Brill, Péuzol e Vimni.
STROPEI DLA GABBIA. Gretole. Que' vimini che paralleli e distanti l'un dul-

mini che paralleli e distanti l'un dall'altro un dito o circa attraversano i regoletti delle gabbie nella loro grossezza e ne compiono la chiusura.

STROPELL. S. m. T. d'Agr. Salciòlo, Vetrice. La vermena verde del vinco o Salix viminalis Linn. adoperata per maritar la vite al palo e sim.

STROPI. s. f. T. de' Bast. Battiborra.

Camati per battere la borra da empire i basti e sim.

STROPI NIGRI. T. de' Cest. Vinchi. Vermene non dibuciate per far ceste rozze o corbelli.

In T'EL STRENZER IL STROPI Alla fin del fatto o del conto. Allo sgocciolo, al levar delle tende, alla conclusione. Strozz. s. m. T. di Giuoc. Trionfo. Le due carte di maggior conto in ciascuno de' quattro pali al giuoco della briscola.

STROZZ O SGAGNADA. Concussione. Angheria, mangeria, guadagno illecito.
STROZZA. add m. Sirozzuto, Strangolato.
STROZZADA s. f Strozzatura Lo strozzare.
STROZZADOR s. m. Concussionario. Angariatore, mangione, mangiadoni.

STROZZAR. att. Strozzare, Soffocare, Strangolure. Uccidere altrui strignendo fortemente la strozza, o sia la canna della gola.

STROZZAR. Fig. Scorticare, Pelare. Succiare trarre il più che si può senza riguardi. Commettere angherie, concussioni.

STROZZAR. att. T. di Giuoc. Prendere con trionfino. Giuocare un trionfo dello stesso palo o seme al giuoco della briscola dopo che un altro ha giuocata una carta minore.

giuocata una carta minore.; STRUFGNA. add. m. Guulcito, Sgipal-ito. Piegazzato o Brancicato per mal modo. STRUFGNAR. att. Squalcire, Gualcire, Rincincignare. Il piegazzare o brancicar malamente la carta, i drappi e simile cose.

STRUFGNAR. att. T. de' Pettin. Lustrare. Dare col piumino il lustro alle costole de' pettini.

Strufgnen. s. m. Cecino, Galantino, Graziosetto. Dicesi per vezzo ad un fanciullino gentile.

Strufgnon, s. m. Luffo, Batuffo, Batuffolo. Cosa avviluppata e ravvolta iusieme e senz'ordine, e si dice di stoppa, di lino, di bambagia, di panni e simili cose. V. Vojon.

STRIFGNON. s. m. T. de' Pettin. Piumicino. Striscia di feltro, cimossa o pannolano ravvolta su di sè spiralmente in giri serrati, che serve per lustrare i pettini.

STRUFGNON D'UN RAGAZZ. Nanerottolo, Bozzacchiuto. Sconciatura.

STRUFGNON PR'EL GOMISSÈLL. Anima. Carta o cencio arrotolato su cui si aggomitola il refe o simile.

STRUMNA. add. m. Rivescio. Rovesciato, disperso.

STRUMBAR. att. Rovesciare. Rivesciare. versare.

STRUPPIÀR UN CAVALL. Farne strapazzo. Ammaestrarlo al rovescio della sua forza e dell'indole sua.

STRUPPION. s. m. Storpiataccio. Pegg. di Storpio.

STRUPPION. s. m. Fig. Guastamestieri. Ciarpiere, guestalurte.

STRUSA. s. f. T. de' Pesc. Strascino. Sorta di giacchio aperto da pescarc. V. Stras-

STRUSA. s. f. T. de' Sciai. Bavella. Quel filo che si trac dai bozzoli posti nella caldaja prima di cavarne la scta. Di questa ve ne ha di più sorta, cioè: STRUSA D' CIOCCHETT. Filaticcio di palla. Quello che si trae da' guscetti misti alla bavella.

STRUSA D' DOPPION. Filaticcio sodo. Quello che si trae dai doppii strac-

STRUSA DEL CALAMARI. SIRACCI. Quella borra di seta che si mette nel calamajo inzuppata d'inchiostro.

STRUSA D' FOLSELL REAL. Bavella, | STO, STO CHI. Costui, Colestui.

Fiore. (Tosc.) Quella che si trac di bozzoli prime di filarli nella caldajuole. STRUSARS. II. p. Fregersi attorno ed elcuno. Modo familiare che vale Andargli attorno, accostarsegli per acquistar domestichezza: ed anche Fregarsi attorno, a qualsia cosa. Vagliarsi, dimenarsi come per iscuoter di dosso le pulci, o i pidocchi da

quelle parti ove non si può grattarsi. STRUSSI, STRUSSIAMENT. 8 m. Palimento, Stento. Strapazzo, travaglio.

STRUSSI. s. m. T. de' Fun. Libano. Pezzo di cavo di erba e per lo più di sparto col quale si aggavigna e a frega forte il cordame che si sta lavorando, o si dà una prima stricciatura a' legnuoli.

Strussiadura. 8. f. T. de' Fun. Striseiatura. Operazione mediante la quale con cenci asciutti si rasciugano, si strofinano o si ungono i lavori di cordame.

STRUSSIAR. att. Sprecare, Disgustare, Sciupare. Logorare, malmenare, strapazzare la roba. Scialaequare, Consumare.

STRUSSIAR. att. T. de' Fun. Strisciare. L'operazione della strisciatura. V. Strussiadura.

Strussians. D. p. Affacchinare. Facchineggiare, arrabattarsi, frustarsi, logorarsi, travagliarsi, strapazzarsi. Affaticarsi, durar fatiche aspre, vivere disagiata vita.

STRUSSIÈTT. s. m. T. de' Fun. Paroma Cavo di stoppa poco torto, col quale si dà come col libano (strùssi) una seconda strisciatura ai cordami.

Strussion s. m. Faticatore, Laborioso. Amante del lavoro, e in senso diverso, Fasservizj.

STRUSSION, CHE STRUSSIA LA ROBA. Sprecatore. Sciupatore.

STRUTT. S. ID. Strutto. V. Dolegh. STRUTTURA. 8. f. Struttura Costruzione.

STRUZZ. s. m. T. d'Ornit. Siruzzo, Struzzolo. Il più grande fra gli vecelli; è puramente terrestre; ma came mina co' piedi velocissimamente. È lo Struthio camelus di Linn. Fig. in modo basso, Cotale.

Stufts, Stanza riscaldata da e le si fa sotto, e da un late. lice anche quella cassa o forpiù specie che serve a riscalstanza. Ha questa ria. . . . . Portèria?

. Pocelare.

. Cassa.

Canna. Gangherelli.

. Calduno.

. Bocca del cammino.

. Sfatatojo.

. Armedura. . Braceio.

. Chiave.

. Regulatore.

. Saliscendo.

. Animella.

. Base.

. Bandello.

. Chiudetta.

. Piastrone.

. Ramatino.

. Spiraglio.

. Cartocci.

. Sportello.

. Sportellino.

. Telajetto.

. Tramezze.

. Cannone.

. Valvula.

. Gole.

. f. Scaldatojo. Quel salotto de' collegi e de' conventi ove il cammino.

. m. T. de' Cest. Tamburlano, lo. Arnese di vetrici che serve gare pannilini per mezzo di Ino.

. f. T. de' Cuoj. Seccatojo. iscaldata ove il cuojajo pone le pelli conce a disseccare.

. f. T. di Ferr. Barca. Luooso innanzi la fornace, sopra a, ad uso di asciugare panni per comodo de' manifattori.

. f. T. de' Forn. Caldano. olticciuola o stanza che è soolta dei forni.

. f. T. de' Giard. Calidario, 10go chiuso, in cui nel verno liscone al caldo talune piante. Il Arencera, il calidario per gli agrumi. Stoa. s. f. T. de' Setaj. Solforatojo. Sorta di stufa o caldano ave si assoggetta la seta al vapore solforato.

STOA. S. S. T. de Taroc. Fornello. Piccola stufa ove il taroccajo fa ssciugare le carte di mano in mano che

le va collando.

· Stoa. s. f. T. de' Tromb. Cilindro. Strumento di rame e ferro che si riempie di carboni accesi e di cui si sa uso per riscaldare l'acqua de' bagni.

STUA. S. f. T. de' Vetr. Camera, Tempera. Fornelletto sopra la fornace ove i vetrai mettono così caldi, quando son formati, i bicchieri od altri vasi di vetro, affine stagionino e freddino appoco appoco, conducendoli con un ferro alla bocca del detto fornello per da basso dove si sente più caldo; il che da essi vetrai si dice Dar la tempra, Temperare, Dar il crogiolo, o Crogiolare.

STÛA A VAPOR Stufa umida. Quella stanza che talora si riscalda col va-

por acqueo.

STUA DA CUSEN'NA. Cantera, Cantora. Cassetta appiccata sotto il focolare che si tira fuora e vi si mettono le pietanze per tenerie calde. V. Scaldavivandi.

Stùa da far nasser la sménta. T. de' Bigatt. Camera calda. Stanzino ové ad una determinata temperatura si tengono le ova de' bachi perchè non ne sia ritardata dal freddo la nascita.

Stůa da Fion. Serbatojo. Stanza nelle case ove nell'inverno si custodiscono quelle piante che temono il freddo.

STÛA DA STILLADOR. Dieseccatojo. Spezie di forno o fornello appropriato a disseccare qualche sostanza.

Stůa d' Fèrr. Caldano. Vaso di ferro e talvolta anche di rame o d'altro materiale a uso di tenervi dentro brace e carboni accesi per riscaldarsi.

STUA PER LA CARBONÉN'NA. Braciojo. Specie di cassetta in cui i fornai ripongono la brace spenta.

Avergh pu d' na stûa da Rompir-Aver molti anni da far il soldato. Adagio furbesco de' soldati.

STUART. s. m. T. de' Stov. Fornaciojo.
Colui che ha cura del vasellame da
cuocersi nella officina dello stovigliajo.
STUAR ALL MAUGE O Tenera in interfer

Stula. all. Mellere o Tenere in istufa.

Il verbo Stufure vale Lavarsi nella stufa.

STUAR. att. T. di Cuc. Cuocere la carne a stufulo.

STUAROÈULA S. f. T. di Cuc. Bustardella.
Arnese di metallo da cuocervi carne
per farne stufato. V. Stuòn.

STucc'. s. m. Astuccio, Stuccio. Guaina da tenervi dentro strumenti di ferro o d'argento.

STUCC' DA CERUSICH. Ferriera. Astuccio da tenervi dentro i ferri da cerusici.

STUCC' DA LIBER. Busta. Custodia de' libri.

STUCC' DA LUMÉN. Lucciola. Arnese di latta traforata da mettervi la bambagia per lumini da notte.

STUCC' DA OCCIAJ. Custodia. Astuccio da occhiali.

STUCC' DA POSSADI. Busta o Custodia da posate. Dicesi però più propr. Coltelliera, quella de' coltelli: Forchettiera, quella delle forchette: Cucchiajera, quella da cucchiaj.

STUCC' DA RASOR. Borsa. Arnese simile alla ferriera del chirurgo entro il quale il barbiere tiene i rasoi.

STUCC' DA TRINZANT. Collellesca. Guaina o custodia del coltello da trinciare. Col cui fa i stucc'. Guainajo. Facitore d'astucci.

STUCCA. add. m. Stuccoto. Riturato con stucco. Ristucco, Stucco, vale nojato, infastidito.

STUCCADÓR. s. m. Stuccatore. Artefice che lavora di stucchi. Gessaiuolo, chi lavora di gesso.

Stuccadera. s. f. Stuccatura. (V. di r.)
L'atto di stuccare.

STUCCAR. att. Stuccare. Riturare o appicenre con istucco.

STUCCAR att. Fig. Stuccare. Nojare, infastidire.

STUCCEN, s. m. Stuccetto. Dimin. di stuccio.

STUCCH s m. Stucco. Composto di diverse materie tegnenti, per uso propriamente d'appiccare insieme o di riturar fessure. Si dice anche d'una

specie di gesso, o terra, o altra composizione, con che si fanno le figure di rilievo.

STUCCE. s. m. Festuco, Festuca, Bruscolo. Fuscellino di paglia, legno o altra simil cosa.

STUCCH. S. m. T. de' Coltell. Cimento. Quella inestura con che i coltellinaj riempiono i manichi de' coltelli a codolo. STUCCH. S. m. T. de' Gess. Stucchino. Figura di stucco.

STUCCH 8 m. T. de' Pitt. Arricciato. Stucco di marmo e matton pesto sottilissimo, incorporato con olio di lino, pece greca, mastice e vernice che si stende sopra le mura per dipingerle ad olio.

STUCCH. S. m. T. de' Terrazz. Smalto. Quello strato di stucco fresco che serve di cemento a' frantumi di marmo che formano l'ultimo strato de' battuti.

STUCCH DA MARMORÉN. Stucco da ricommettere. Sorta di stucco che serve per unire due marmi insieme o per fermare due pietre con grappa.

ARMAGNER DE STUCCH. Impietrire, Insassare, Allibire, Restare come un uomo di paglia. Rimanere attonito, stupido, maravigliato. V. Gèss.

Student. s. m. Studente. Che studia. Sculare, giovane che frequenta una scuola o studio.

STUDI. s. m. Studio. Lo studiare, e l'arte o scienza medesima che si studia.

Studt. s m. Scrittojo. Piccola stanza per uso di leggere, scrivere e conservar scritture.

Studi. s. m. T. Furb. Galera.

STODI. s. m. T. de' Pitt. Studi o Modelli Tutti i disegni o modelli cavati dal naturale per eseguire le opere in grande.

FAR EL CORS DI STUDI. Compire gli studi. Andare a tutte le scuole ove si insegnano le scienze attinenti al tirocinio abbracciato.

METTER I VESTI AI STUDI. Mettere i vestiti a leggere. Impegnarli.

STUDIA. add. m. Studiato. Che fu oggetto di studio. Ricercato, fatto con studio. STUDIAR. att. Studiare. Dare opera alle scienze, alle lettere od alle arti. Fig. Esaminare, Meditare, Indagure ecc.

STUDIAR L'ANDAMENT DI TAJ. T. degli Incis. Studiore l'andamento de' tagli. Vedere da quali parti e in qual senso convenga incominciare la incisione di un disegno sul rame.

Studiazzan. att. Studicchiare, Studiacchiure. Studiare di quando in quando,

ma svogliatamente.

STUDIENT. S. in. T. di Cart. Mastro di cartiera. Il più pratico de' lavoratori di cartiera che dirige la preparazione del pesto nelle pile.

Studioletto, Studioletto, Studiolino.

Piccolo scrittojo.

Studios. add. m. Studioso. Che studia e

si compiace dello studio.

Studia. att. V Cont. Raccogliere, Studionare, Rigovernare, Custodire. V. Costudia.

Stuen s. m. T. degli Argent. Caldanuzzo. Vaso di rame ove si pone la brace
per riscaldare a fuoco lento le gomme, la cera ed il mastice, e non dar
loro tanto calore che si squaglino in
fretta. Servono ancora per mettere
sopra la cinigia i lavori di niello, affinchè piglino un caldo moderato e si
possano brunire.

STUÉN DA BAGN. Fornello. Sorta di stufa unita alla tinozza entro la quale si pone il fuoco per scaldar l'acqua

da usare per bagnature.

STUÉNNA. S. f. Stufetto. Diminut. di Stufa. STUFA. S. m. T. di Cuc. Stufato. Carne stufata, cioè cotta a lungo in vaso ben chiuso. Stracotto, carne in umido cotta lungamente.

AGU PIÀS PU LA BAGNA CH'EL STUFA. Lo stesso che dire: Egli è un pretto parmigiano Come i milanesi li diciamo busecòn, i fiorentini mangiafagioli, i ferraresi mangiazucche ecc., i parmigiani son chiamati da' Piacentini bagnon, che vuol dire ghiotti dell'intinto, o per usare parimente un termine dispregiativo, brodajuoli.

PARER UN STUFA IN T'UN PIATT D' MAJOLICA. Sembrure un corvo nella neve,
oppure una mosca nel latte. Dicesi
per lo più di persona bruna, abbi-

gliata di bianco.

STUPADA. s. f. T. di Cuc. Assazione. Cocitura di checchessia nel proprio suo sugo per via di calore esteriore, senza aggiungervi altro umido.

STUFAR. att. Stuffare, Stuccare. Infastidire, annojare, infracidire, seccare, nauseare, tediare, torre il capo.

STUFAR I SAVI E I MATT. Dur noja alla noja Essere assai fastidioso.

STUPARS. n. p. Tediarsi. Recarsi una cosa a noja.

STOFEGH. s. m. Aria stagnante. Quella aria di un luogo chiuso, che siccome l'acqua rimanendo stagnante, si vizia e con disagio si respira. V. Sòfogh.

STUFF. add. m. Stufo. Stufato, infastidito, stucco, ristucco, stuccato, an-

nojato, nauseato.

STUMON. s. m. T. de' Chiod. Matterello.
Sorta di randello corto per lo più
mazzocchiuto col quale si riduce il
carbone troppo grosso alla giusta misura per uso della fucina.

Stuon. s. m. T. di Cuc. Stufuruola Vaso di terra entro cui cuocere lo stufato. Se è di rame, dicasi Bastardella. V.

Stuarnèula.

STUON s. m. T. de' Forn. Spegnitojo, Braciajo, Spegnibrace. Gran vaso di rame o di lamierino di figura cilindrica con coperchio che lo chiude ermeticamente per uso di spegnere le brace de' forni.

Stuon. s. m. T. de' Latt. Ramella. Specie di fornello di latta per uso di cuocervi le vivande.

Studn'na. s. f. Gran stufa

STUPEND. add. m. Stupendo. Miracoloso. STUPEN s. m. Stupeo. Corrompimento di verginità.

Stupi. add. m. Stupefatto. Pieno di stu-

STUPID. s. m. Imbecille, Insensato. Scioc-

Stepio. add. m. Stupido. Pieno di stupore.

STUPIDON. s. m. Stupidone (Tosc.) Stupidaccio.

Stupire, att. Stupefure. Empir di stupore. Stupire, empiersi di maraviglia.

COSA CH' FA STUPIR. Cosa ottremirabile. Stupor. s. m. Stupore. Eccesso di maraviglia che rende quasi muto.

Stupran. att. Stuprare. V. Sforzar.

| Stunk. add m. Stuppato. Senza inppo e

dicesi di botto od altro vaso sim. Sturato, senza turacciolo, e dicesi di bottiglie. V. Desturà.

STURAR. att. Sturare. Levar il turacciolo. Stappare, (Giusti) levare il tappo. Ristoppare, levar di nuovo il tappo.

Stunion s. m. T. d'Ittiol Storione. Pesce marino che ama l'acqua dolce, ed è ottimo per mangiare. L'Acipenser sturio Linn.

STURIOR D' PO. T. d'Ittiol. Adello, Colpesce. Pesce assai somigliante nelle squame allo storione, che si distingue da questo pel color giallognolo della sua carne presso la pelle. È l'Arcipenser huso di Linn.

STUBLAR. att. Urtare, Spingere.

STURLON. s. m. Spintone. Urle, spinta

grande.

STÖZZEN. (dal Ted Stutzer o Stutzerokr, Schioppetto corto,) Moschetto da funte. Quella specie di schioppo più corto usato da cacciatori tirolesi, e sim. soldati.

Stuzzican. att. Stuzzicare. Frugacchiare leggermente con alcuna cosa appun-

tata. V. Stigar.

STYAL. s. m. Stivali, Calzari di cuojo per difender la gamba dall'acqua o dal fango. Stivaloni accrescit., Stivalacci peggior., Stivaletti diminut. Le parti di ciascun stivale sono:

Anma . . . Tramessa.

Arvolt . . . Rivolta.

Begh. . . . . Tramessine.

Canadell. . . Fesso.

Contrafort . . . Forte del suolo.

Cusdura. . . . Costura. Dardè . . . . Polpa.

Fals . . . Fiosso.

Fodrén . . . Formanze.

Foéudra. . . Fascette.

Gamba . . . Tromba.

Guilder . . . Guardione.

Orladura . . , Orlatura.

Pispén . . . Spighetta.

Pont . . . . Punti.

Soèula . . . Suolo. Soratècch . . Soprataceo.

Sottpè . . . Soletta.

Sott' tacch . . . Tramezzetto.

Svi . . . Bulletta smentata.

Tacth . . . Tucco.

Tirant . . . . Tiranti. Tmara . . . . Tumojo.

STVAJ A LA BOMBÉ. Stivali coi Con tromba assai larga verso i paccio e stretta alla bocca.

STVAL A LA DRAGON'NA O A LA Stivali alla dragona. Sorta di con gran tromba che supera ant mente il ginocchio.

STVAJ CON IL PASSI. Stivali col

STVAJ CON IL PIGHI. Stivali & c STVAI DA BOTA. Tromboni. Soi grossi stivali, per lo più con st nella loro tromba, usati da' co postiglioni, vetturini e sim.

Stival Lones. T. de' Calzol. Bot Stivali o stivaletti di cuoio, per der le gambe per lo più dall'

e del fango.

CAVARS I STVAJ. Caverzi gli st Metters I Stval. Stivalarsi. Po stiveli.

STVALADA. s. f. Stivalata. Celcio o deto collo stivele.

STVALER. S. m. T. de' Calzol. Cals. Calzarini: Stivaletti aperti sul da o da' lati, che affibbiansi con o con aghetto passato in più bu V. Cotùren.

STYALÈTT. s. m. T. di Vet. Stic Calzatura di cuojo che si mette torno al tarso de' cavalli, che nel minare si toccano, e si guastar ferro l'una o l'altra gamba.

STVALETT D' LANA. Calzerotti. calzeroni di lana a maglia che stono sopra le calze, e in vi esse i pastori e i contadini nel ed unche i cacciatori.

Su. Su, Sopra, Di sopra. Prepos Poet. Suso.

Su E su. Par pari.

SU E Zo. T. Idr. Montascendi. di viuzza o traghetto che cavalargine.

SU PER SU. Giù per sù. ( Una cosa in compenso di un a SU PER ZO. Sottosopra, Di ri In combutta. Tutt' insieme.

Su su! Su su! Suvvia. Modo eso: Andan o connen su. Trascorrer sare il tempo, i giorni, i mesi, gl Annan su. Cominciare. B. dicesi di opera o commedie o simili spettacoli allorche incominciano a prodursi.

Anna su. Far giucco Nel giucco del biliardo è quello che nel giucco di carte si direbbe Aver la mano. V. anche Zugar al bocci. In certi casi e parimente nel giucco, lo Andar su equivale a Perdere.

ÀR POSSER ANDAR D' PU SU. Non potere andar più oltre. Non potere crescere di più in gloria, in onori esc.

AN POSSIA STAR SU. Non potere la vita. Non potere sostenersi o reggersi. Gel LA SU. Sant' Alto. Iddio.

DA CRI A LA SU. Quinci su.

DA LA IN SU. Da indi in su.

DARBER SU. Mettervisi coll'arco e col midello dell'osso. Mettersi a fare una cosa con tutto il potere, con tutte le forze. E figurat. Trar la bambagia dal farsetto.

Danger-su. Fig. Apports at vero. In-

DAR SU. Rincarare, Rincarire. Crescer di prezzo.

FAR SU. Avvolgolare. Riegare a mo' di rotblo avvolgendo una cosa sopra se stessa.

FAR SU. Abbindolare. Aggirare, gab-

FAR SU E SU. Barallere.

Fan so il nanghi. Rimboccare le maniche

LA su. Lassu, Colassu, Costassu.

Matten su: Mettere in gangheri. E
dicosi di uscio, porta, imposta e simili.

Matten su. Incapricciare, Mettere in
succhio.

METTER Sp. Irritare, Ammettere, Aiz-

METTER SU. Introdurre. Cominciare ad usare un costume.

NETTER SU LA CARNA. Mettere la pentola o il calderotto al fuoco. E fig. Attaccar l'uncino. Negoziare, macinare.

METTER SU. Caricare, Fur posta. Diecsi del denero che si carica sopra una carta.

Merraus su. Rimponnucciarai. Rimettersi in arnese.

Merraes su un vesti. Indossure un abito.

Mnan su. Metter prigione.

Poca su roca zo. Dul più al meno. In quel torno, poco più poco meno.

STA SU. Alsati, Sta su, oppure Fatti in là, secondo i casi.

STAR SU, STAR D' SORA. Star su. Cioè stare nella parte superiore.

STAR SU. Vegliare. Stare alsato la notte.

STAR SU. Portar broncio.

Tonia su. Far peduccio. Sostenere altrui colle parole.

Tenins so. Star sostenuto. V. Tgnir. Tinan su. Allevare, Educare. Fig. Scalzare.

Toccan su. Affrettare. Affrettarei, Sollecitare.

Un su z zo. Un becco coll'effe, Un mel bigatto. Un uom cattivo.

UN SU E ZO. Un monta-scendi. Luogo dove continuamente si sale e scende. Subappire. L'affittamento che il primo fittajuolo fa ad un altro. Sullogazione.

SUBAFFITTÀR. att. Sottoffittare, Sullogare.
SUBAFFITTUARI. S. m. Sottaffittatere. Colui che prende a sottaffitto fondi rustici. Subinquilino, quello delle case.
Subjetta a f. Secondo incento. Onallo

Sunasta. s. f. Secondo incanto. Quello che fassi per conto dell'aggiudicatario, che non addempi i patti del primo incanto.

Sunastan. att. Subastare. Vendere sotto l'asta.

Schen. s. m. T. de' Mang. Trombs. Cilindro su cui si avvolge a mano a mano il drappo che si vuol manganare.

Sobbi. s. m. T. de' Stagn. Colomnini. Cilindri di legno sui quali lo stagnajo piega i fogli di latta per farne docce, grondaje, cannoncini e sim. e per saldarli insieme.

Sobbi. s. m. T. de' Tess. Subbio. Grosso cilindro del telajo da tessere. Sono due, l'uno di dietro che avvolge l'opera da farsi, l'altro davanti che avvolge il lavoro fatto e dicesi Subbiello.

Sússi s'CIAPPA. T. de' Tess. Sbarra. Stanga orizzontale su cui passa e striscia il tessuto che discende ad avvolgersi sul subbiello.

Schula s. f. Subbia. V. Ponta.

Subbiert da Panza. T. de' Tess. Carrelta, Subbiello. Specie di subbio nella parte anteriore e inferiore del telajo sul quale si va avvolgendo il tessuto. Subentrare, Subentrare,

Entrare in luogo di checchessia.

Subsocut. s. m. Pifero. Strumento contadinesco da fiato. Zufolo, Piferuccio accr. Zufoletto dim.

Subiss. s. m. Subbisso. Rovina grande. Fig. Gran quantità.

Subissare, att. Subissare, Inabissare, Abissare.

Sout. avv. Subito, Tosto, Ratto, Di presente, Incontamente, Immantinente.
A volta d'occhio.

SOBIT CHE. Poiché, Giacché, per es Subit che el la dis. Poiché, Giacché lo dice.

Substan. add. m. Subitaneo. Che viene in un subito, repentino, improvviso. Ma lo diciamo nel dialetto nostro, più spesso per Impetuozo, Furiozo, Precipitozo, Violento, Subito.

Sublin. add. m. Sublime.

Sublima. s. m. Solimato. Sorta di veleno prontissimo e corrosivo.

Schuman. att Sublimare, Aggrandire.
Schondina. add. m. Subordinato. Dipendente da un superiore. Fig. Docile,
Servigiato.

SUBORDINAR. att. Subordinare. Costituir dipendente da alcun superiore.

Subordinare per Sottomettere Sottoporre al voto, all'opinione, all'approvazione di un superiore.

Subordinazion s. f. Subordinazione, Subordinamento.

Succedere. Venir dopo. V. Rediter.

Succedere per Avvenire, Accadere.

Succession. s. f. Successione. L'atto del succedere. Dicesi Legittima o Intestata quando uno entra nell'eredità di un defunto per diritto di legge o di sangue, e successione testamentaria o testata, quando si succede per testamento.

GRAD D'SUCCESSION. Grado successi-

bile. Grado di parentela, che mette in possibilità di succedere.

Scol. add. m. Sudato, Sudante. Totto molle di sudore.

Sudana. S. f. Sudamento. Sudata.

FAR 'NA BOR'NA SUDADA. Fare una sudataccia.

Sudare. Mandar fuori il sudore. Risudare, mandar fuori umore. Sudare, dicesi anche di quel umore che esce da pori delle uova messe sulla cinigia per sodarle.

Supin Fig. Faticare, Stentare. Durar gran fatica.

SCDAR. v. n. T. de' Birr. Sudare. Il ravvincidire dell'orzo germinato per l'umido del vapore che in tale stato sviluppa.

Supar. v. a. T. de' Cac. Sudare. Cosi dicesi quell' umidore, che a guisa di lenta traspirazione trasuda dalle forme del cacio fatto con latte fiacco, poco riscaldato o troppo saturo di caglio.

SUDAR CHÈ 'NA SPONGA. Distillarsi. Sciogliersi in sudore.

SUDAR MOLT. Trasudare.

Súdia. V. Umòr.

Sudiacon. s. m. Soddiacono, Suddiacono. Quegli che ha l'ordine del Suddiaconato. Chierico a pistola.

Sudiaconato, Suddiaconato, Suddiaconato. Il primo de'maggiori ordini sacri. Sodit. s. m. Suddito. Chi è sotto signo-

ria di principe ecc.

Sudizion. s. f. Peritanza, Ritegno. Specie di vergogna o timidezza per cui non si osa parlare o trattare con certe persone autorevoli. Soggezione, vale prop. lo star soggetto.

AVER SUDIZION. Peritarsi, Essere peritoso. Esser timido. Non aver ardire.

Temersi.

Person'na d' sudizion. Persona da riguardi.

Sudore. S. m. Sudore. Umore che stilla dal corpo degli animali per soverchio caldo. Grec. Aasmo.

SUDOR DLA MORTA. Efidrasi. Sudor critico.

Sudor FREDD. Sudor freddo o gelido. Sudore morboso.

Sudon grand, Speridrusi. Sudore eccessivo.

SAVER D'SUDOR. Saper di becco (Fr.). Sudonetto. Dim. di sudore. Suponifer. s. m. Sudatorio. Bevanda che eccita sudore. Diaforetico, rimedio che cccita il sudore.

Suepan. all. Assuefare. Avvezzare.

Suefatt. add. in. Assuefatto. Avvezzo cd anche Abituato.

Suefazion. s. f. Abito, Assuefazione. Suén. s. in. Porco, Ciacco. V. Gozén. Suino è agg della carne di porco. Suristica. V. Sofistich.

Supizient. add. m. Sufficiente, Bastante. Supplètt. s. m. Zampogna. Zustolo di

Supragg. s. m. Suffragazione, Suffragio. SUFRITT. S. ni. T. di Cuc. Condiniento. Quell' intingolo che si sa soffrigger prima da se solo. Soffritto, vale il soffriggere, e la vivanda soffritta. ODOR D'SUFRITT. Leppo.

Suffizzer alt. Soffriggere. Leggermente friggere.

Suga add m. Asciutto, Rusciutto. Rasciugato. V. Sùtt.

Sugabonsi. s. m. Segavene. Che per ogni via e verso estorce l'altrui. Voluborse, cosa che vuota le borse, cue porta spese.

Sugabotti. 8. m. Cinciglione, Succiabeone, Squeciulabeoni. Uomo che beve assai.

Schala. s. f. Ruscingatura. Il rascingare. Sugapon. s. m. Stenditojo. Luogo destinato a distendere che che sia per farlo asciugare o seccare.

Schadon. s. m. T. di Cart. Spanditojo. Luogo destinato a distendervi la carta o altro perchè vi si asciughi, o vi si secchi. Dicesi Spandente, colui che spande la carta allo spanditojo, e rasciugata, la raccoglie colla canna denominata Aspetto.

Sugadon. s. m. T. de' Tabac. Stufu, Caldano. Stanza con più scaffali a palchi di ferraccio sui quali rasciugansi i zigari nella fabbrica del tabacco.

Suganan s. m. Sciugatojo, Ascingatojo, Guardanappa. Pezzo di pannolino lungo circa due braccia per uso di asciugarsi. Bandinella, sciugatoja assai lungo che tiensi presso l'acquejo delle sacrestic.

SUGAMENT. S. m. Asciugamento, Asciugaggine. Secchezza. Aggottatura, l'operazione dell'aggottar l'acqua da un recipiente qualunque e specialmente dalle barche e da' navicelli.

Sugament d'un fond. Essicazione d'un terreno. Quella boniticazione che si fa per mezzo di scoli, di un fondo acqui-

trino e frigido.

Sugant. s. m. T. de' Conciatori e forse d'altri. Stenditojo, luogo dove si stende alcuna cosa perchè si asciughi.

Sugar. att. Asciugure, Dissugare. Sciugare, resciuttare, resciugare.

Sugar. att. T. de' Bar. Aggottare. Gavar l'acqua dalle barche e gettarla nel fiume o sim.

SUGAR AL SOL. Assolinare, Assolare. Rasciuttare, sciorinando al sole.

SUGAR A POCH A POCH Suzzare.

Sugar i compost. T. de' Polv. Asolare le pulveri. Stenderle nello sciugatojo dopo che sono state levate dal mortaio.

Sugar La Borsa. Volare la borsa. Cavar di dosso per qualsivoglia mezzo i

Sugàr la scrittura. Impolverarla. SUGAR LA SMÉNTA. T. de' Big. Strizzare le ova. Soffregarle leggermente tra due pannolini per renderli asciutti dono la lavatura.

SUGAR LA SUPPA. T. de' Cupp. Sciorinare i cappucci Porre i cappucci o · feltri de' cappelli al sole perchè rasciughino dall' umido della folla.

SUGAR 'NA MINCIONARIA. Ripescar le secchie. Rimediare a falli commessi. Sugar un po Prosciugare.

Sugars. D. p. Asciugarsi. Perdere l'umidità. Arrendersi, il seccarsi de' pozzi e cisterne in estate.

Sugans J'occ'. Forbirsi gli occhi. Rasciugarsi gli occhi dal pianto o sim. Sugerinento, Consiglio. = Suggerimento vale propriamente l'azione del suggerire.

Sugerin. att. Suggerire. Mettere in considerazione, proporre. Rammentare. Soffiare, ricordare quello che s'ha a dire come si pratica nelle commedic. Sugeritore. Che sugue-

risce. Rummentatore, quegli che dal

Scenariv. Suggestivo. Agg. che si dà ad interrogatorio col quale si cerca di trorre ingonnevolmente di bocca altrui ciò che non avrebbe detta.

Stee s. m. Sugo, Spremiture, Succo. Il sostanziale delle cose spremute. Mueillaggine, suco vieceso premuto da

erbe, semi e simili.

Scott, s. m. Mostocotto. Confettura economica che si fa col mosto evaporoto al fuoco. Caroene, Sugoto.

Socie d'Linon. Agro e Suge di lime-

Some o'un percons. Suco, Sugosità. SENZA SCGH. Sciocco. Scipito.

Succes, add. m. Mostoco, Succes, Sugces. Scinotel. V. Segroèul. Sci coppi. T. Furb. Bello.

Suzzios. s. m. Suicidio, Antofonia. Uccision di se stesso. Anteneasmo, mania contro se stesso di uccidersi.

SCLTAR. S. m. Sultano. Titolo di sovranità presso i Turchi. Fig. Burbanzoso, Spavalda ecc.

PARER EL GRAN SULTAN. Essere il Fava o lo Spoccia. Fare lo spavaldo, Star

sul grave.

SERUM, AD SUMUM. Maniera avv. latina rimastaci dall'antiquato parlare, che va le Al più, Tutt al più, A rigore, e significa lo stremo di checche si voglia dire o fare.

Sveral. add. m. Superato, Vinto. Sopra-Tanzalo.

SUPERAR. att. Superarc, Vincere, Sopravanzare. Soverchiare.

Suptas. V. Supërbi.

Suptas. add. m. Fig. Magnifico, Son-

tueso. Pomposo.

Suprasi. add. m. Superbo, Altero, Orgoglioso, Borioso, Vanaglorioso, Albagiaso. Che ha smodata opinione di sc.

Superbia. S. f. Superbia. Depravazione del enore che lo spoglia di carità e lo dispone ad egni malnato sentimento. V. Argoèuj.

Superanon, add. m. Trasuperbo, Superbone, Superbaccio. Più superbo di Capaneo, superbissimo.

Superficiale. Che pesca poco fondo.

palco remucente a cinecheduno de' co- Screasta. s. m. Superiore. Il capo di mici la sua porte. Soffene. uno stabilimento, di un collezio esc. Il più graducto, (B. L.) quegli che sovreste ad un altro per grado.

SCPERIORA. S. S. Superiore. Le donne che è alla diresione d'uno stabilimento o

Screnorth. s. f. Superiorità. (B. L.) L'actorità superiore. Fig. Alteressa, Albegia.

Superstizione, Ubbia. Pregiudizio. Ma l'abbia è progiudizio *superstizios*o con poura.

Suri. add. m. Assepite. Preso da sopore, sopito. Cometoso add. di sebbre che cagiona sonno prefendo.

Superintert. S. m. Sopore.

Scrius. n. p. Assopirsi. Esser preso de sopore.

SUPLAN. S. M. Becchino, Beccamorto. Solterratore di morti.

SUPLICA. S. S. Memoriale, Suplicasione, (B. L.) Supplice. Scrittura per la quale si supplicano i superiori per qualche grazia.

Postillàr la suplica. Segnære, Rescrivere il memoriale.

SUPLICAR. att. Supplicare. Richiodore con supplicazione.

Suprin. Seppellire. Sotterrare, tumulare. Suplin. att. Fig. Abbujare, per eccultare, nascondere.

Suplia. att. T. d'Agr. Ricoricare, Coricare. Ricoprir le erbe, come per esempio, l'indivia ed altri erbaggi per imbiancarli. Interrore, porre una pianta od un seme sotterra.

SUPLIR LA FORMA. T. de' Fond. Serrar nella fossa. Circondar di terra una forma nella quale si voglia gettar checchessis.

Suplin n'articiòcen. Fare un gebbo. Ricoricare una pianta di carciofo.

Suplia viv. Propaginare. Sotterrar vivo alcuno a capo all'ingiù, come usavasi in antico cogli assassini e co'

Suplin von Supplire. For une le veci dell'altro.

Suprizi. s. m. Supplisio. Pena, castigo per lo più cagionante la morte, che infliggesi a' malfattori. Fig. Stento, molestia grave e lunga.

SUPO DLA SPAGNOLÈTTA. Collari. V. Lazzètt. Suponer. intr. Supporre. Presumere. Por

SOPPA. s. f. Suppa, Zuppa. Pane intinto nel brodo o in altro liquore.

SOPPA. s. f. Fig. Danno, Travaglio. SOPPA. s. f. T. de' Capp. Cappuccio. Pezzo rotondo di feltro a foggia di cappuccio, che poi s'informa e si foggia il cappello.

SCPPA A LA SANTE. Zuppa lombarda o maritata. Sorta di zuppa fatta in brodo, con cacio grattugiato, erbe ecc.

Zuppa d'erbe.

SOPPA BOJUDA. Pan bollito.

SOPPA DA CAN. Zuppa naturale. Fettucce di pane messe in una zuppiera e bagnate con brodo bollente al momento di servire in tavola.

SCPPA DA FRA. T. di Cuc. Torta con rosolio. Torta di marzapane con rosolio, zucchero e latte.

SOPPA IN TEL LATT. T. di Vet. Zuppa di lutte. Sorta di mantello il quale è un intermedio fra l'Isabella chiaro, e il bianco sporco.

SOPPA IN VÉN. Zuppa nel vino. V.

Suppinyén.

COLOR D' SUPPA IN VEN. Avvinato. Dicesi di drappo, panno o altro del colore del vin rosso.

MAGNAR 'NA SUPPA. Fare una scopponata. Quella festa che fanno i contadini per la nascita de' loro figliuoli nella quale usa mangiarsi de' capponi. Suppa. add. m. Inzuppato.

Supple. att. Inzuppare. Far imbevere di un dato liquido. Assorbire, Imbevere, attrarre a sè un liquido.

Suppiera. Vaso concavo per portare in tavola la minestra.

Suppinvén. s. m. T. Bot Trifoglio fragolino. Sorta di trifoglio, i cui fiori somigliano ad una fragola, contenente in primavera un umor dolciastro. È il Trifolium fragiferum Linn. Così dicesi anche il Pancuculo, Alleluja o Trifoglio acetoso. Erba arvense, così detta dal sapor del pane intinto nel vmo che ha il suo fiore. È comune ne' luoghi erbosi e contiene il sale d'acetosella. È l'Oxalis corniculata L. Supplazza, s. f. Grande zuppa.

Supplen'na. s. f. Zuppetta. Piccola zuppa. Supplen da nostanda. Mostardiere. Zuppierina colla quale si serve sulla mensa la mostarda.

Supperina. S. f. Zupperina. Piccola zuppiera.

Supunar. att. Suppurare. Stillare o mandar pus da un tumore.

Supurazion. s. f. Suppurazione. Maturazione di tumore.

Sussi. add. m. Sussi. Colore che si fa con la terra oriana.

Sussidi s. m. Sussidio. Soccorso.

Sussidi. add. m. Sussidiato. Che ha sussidi.

Sussidiare. Dar sussidio, soccorrere.

Sussidiario, Ausiliario. Si direbbe Annessa, Succursale, parlandosi di chiesa dipendente da un altra che sia parrocchialo, e che le serva come d'ajuto.

Sussiègu. s. m. Altura, Sussiego, Gravità, Sostenutezza.

Sussister. v. att. Sussistere. Avere attuale esistenza.

Sussistenza. s. f. Sussistenza. Attuale esistenza, in altro signif. Alimenti.

Sussitar att. Suscitare. Eccitare, promuovere e simili.

Sussion, add. m. Scilinguato. Che scilingua, che non proferisce spedito, e specialmente la lettera R. Breso, Bisciolone, chi parla bisciolo.

Susson. s. m. Chiusso, Baccano, Fracasso, Brusio. Rombazzo, forte sussurio. Sussurro, strepito leggiero.

Sussunan. att. Sussurrare. Mormorare, romoreggiare, dir male d'altruj.

Sussuron. s. m. Sussurrone, Sussurratore, Fracassoso.

Ststa. s. f. Molla, Susta. Strumento per lo più di ferro, che, fermo da una banda, si piega per lo più dall'altra, e lasciato libero ritorna nel primo suo essere onde fu messa, e serve a diversi usi di serrature e d'ingegni. Per similitudine si dice anche per elasticità. V. Arcòn dla susta.

Sosta. s. f. T delle Crest. Sustina. Sorta di laminetta sottile che serve talora per sostegno alle creste ed ai fusti de' cappellini da donna.

SOSTA. s. f. T. degli Oriv. Molla. Quel sottil pezzo d'acsisjo ben battuto e temperato, raggomitolato in un astuccio o cassettina cilindrica, che con distendersi fuori mette le ruote e tutta la macchinetta in moto. SOSTA. s. f. T. de' Parruc. Susta. Sorta di molla a mezzo cerchio accavalciata ad un altra per tenere in sesto sul capo la parrucca.

Sesta del campanén. Mollo di ritiro. Quella molla ch'è annessa al campanello, il cui ufficio è di riportarlo nella posizione verticale dalla quale era stato

rimosso nel suonarlo.

SOSTA DEL GRAND'ARSOR. Gran molla. Molla a semicircolo che sta nella parte posteriore del telajo da calze tra la gabbia e il mestiere.

Sesta dela bordeia. Serrame. La susta a dente che tiene in sesto il boc-

ciuolo della fiaschetta.

MATTER in SOSTA. Mellere in susta, in perzicola. Mettere in agitazione, e

come in puntiglio.

Sustán'na. a. f. T. degli Oriv. Dente. Quel pezzetto d'acciajo fermato nel lembo della cartella superiore, che per mezzo di una molla tien fermo il castello dentro la cassa. Saltatore, meccanismo che si usa negli oriuoli per l'indice de' giorni, rimane immobile per ventiquattro ore, e fa un passo ogni volta che giunge la mezzanotte. Suterfugio. Sutterfugio. Modo di scampar con destrezza da un

pericolo.

Sutil. add. m. Sottile.

SUTIL CHE LA CARTA, Sotilissimo, Tenuissimo.

SUTIL D' BOCCA. Di mala bocca. V. Bocca.

SUTIL D' PÈLA. Tenero dell'onor suo. Piuttosto permaloso, irascibile.

AN GUARDAR TANT PR'EL SUTIL. Beyer grosso. Non la guardare in un filar d'embrici.

DAR SUTIL. Render sottile. Parlandosi di penna: contrario di Render grosso. STAR SUTIL. Viver di limatura, Campar refe refe. Vivere sottilmente.

Tonia sutil. Tener basso basso, Tenere a stecchetto, Tenere altrui col

poco, magramente, e con iscar vitto, di danaro o d'altro. Sutila, add. f. Sottile.

ANDAR PER LA SUTILA. Cercar sto di sette, Guardarla fil file troppo schisar la cosa: vederla per sottile: guardarla assai nel essere fisicoso, o troppo per l'aj o considerato.

SUTILÉN. add. m. Sottilino. Mingl sottiletto

SUTILIAR. att. Assottigliare, Sot = Abbassor la piastra, dic smaltatori per iscemarne la gr SUTILIAR. att. Fig. Sottilizzar gicare. Sottigliare.

SUTILIÈZZA. s. f. Sottigliezza, & Astratto di sottile.

SUTILIEZZA. S. f. Sottigliezza,
Cosa studiata e come lambicca
SUTT. s. m. Asciuttore, Sercore,
Alidore, Secchericcio. Mancanz
mori prodotta dal caldo e. d

piovere.

SUTT. add. m. Asciutto. Sciutto rasciutto. Scusso, dicesi il pa accompagnato da altra vivand Arso di danaro, senza moneta SUTT. add. m. Adusto, Segalig seccato, non atto ad ingrassari cesi d'uomo.

SUTT D'GAMBI. Scarico di gaz collo. Dicesi di cavallo che a gambe e il collo sottili e svelt SUTT DLA GOLA. Arsione. Secco gola prodotto da sete difficile cersi, od anche da febbre.

SUTT IN BOCCA. Ascingaggine, sele, Arsione. Gran sele.

SUTT SUTT. Fig. Asciutamente. mente. Con carcetia di parole. SUTTA. S. I Asciuttore. V. Sutt.

ESSER IN T'LA SUTTA. La botte se cia o querciuola, Rizzarsi in botte. Essere sinito il vino. La i vuota, e il baril sa querciuola, e toscani, cioè non y'è nè pan n ESSER IN T'LA SUTTA, AN GH'AVÈR Le acque esser basse, Abbruciu ser bruciato di dunaro, Est verde, Non avere un becco d'u trino, Non ne avere un per me Essere senza dapari.

the in t'la sutta. Rimaner nelche, Rimanere in asso. Restare cessità, in pericolo. V. Restàr. s. m. Sughero, Suvero, Sovero. a.notissima della Sughera o Queruber di Linn.

sa. s. m. Martelli. Quelli che sera suonare l'armonica percoteni tasti.

ER DA NODAR. Scafandro. Arnese con sughero od altra simile madi gran volume e poco peso, col, applicato al petto o alle spalle, no sta a galla nell'acqua come scafa.

ER O SUVRÉN DA LAMPDI. Lumi-Arnese di filo di ferro con pezdi sughero per tenerlo a galla dio delle lampane.

H D'SUVER. Suvereto.

RÀ D'SOVER Suverato, Sugherato.
rto di sughero.

s. m. (Franc.). Ricordino. Anelo simile che si suol tenere in pria di chiechessia.

att. T. de' Cuoj. Suverare. Lile pelli ed i cuoi con suvere. IRA. s. f. Areola. Quel cerchio coche circonda il capezzoto delle

att. Succiore, Suggere. Attrarre l'umore. Succhiare, dicesi più iamente il bucar col succhiello. incciar.

in. V. Sucèder-

o suzzott pr'i RAGAZZ. Toppina.

zén. s. m. T. Bot Melino. Pianta loghi crbosi per lo più di collina Melitis mellyssophillum da Linn. dicesi anche il Caprifoglio ossia micera caprifolium Linn.

i: V. Insuzzlars.

c. add. m. Scilinguato, Balbu-

s m. Succio, Rosa. Segno del amento che riman nella pelle. xa, Y. Pènna suzzòn'na.

A. S. f. Migliaccio V. Zuadela. add. m. Svaguto, Divagato, Diito, Sbadato. Distrutto.

ENT. S. m. Divagamento, Svagaa, Svago. Svagar. att. Divagare, Svagare. Interrompere chi opera di voglia, ed anche, Ricreare con solazzo.

Syagares. n. p. Svagares, Ricreares. Sollevar l'animo con qualche feollazzo. Sdares, torsi da un occupazione: p. e. Sdares dallo studio.

Syaca. add. m. Svergognato. V. Sputana. Svaca. att. Svergognare, Spopolare. Porre in gogna.

SVALISA. add. m. Svaligiato. Tolto dalla valigia. Derubato, spogliato dell'ave-

SVALISAB. att. Svaligiare. Cavar dalla valigia, ed anche rubare altrui violentemente.

Svalorus. add (V. Piac.). Bergolo, Leggiero, Vanesio ed anche Distretto, Svogliato. Giovane vano, scapato.

Svani add. m. Svaporato, Sfamato, Scipito. Dicesi di vino e sim. che abbia perdute le parti sue più spiritose, standosi ne' vasi aperti o manimessi.

Syania. att. Svanire, Vanire, Invanire.
Mancare, Sparire. Ridursi in nulla.
Syania att. Scipire, Svaporare, Sfumare, Esalare. Dicesi de' liquori che per aver perduto coll'esalazione le loro parti più sottili rimangono senza sapore, odore e simili.

SVANTAZ. s. m. Svantaggio. Incomodo, Danno, Pregiudizio. V. Scapit.

Syanzicanorul. s. m. T. di Giuoc. Magro puntatore. Così dicesi chi in un giuoco d'azzardo ove si giuocano grosse poste, egli solo pone una o poche monete alla posta.

Syaponament. s. m. Syaporato. Evaporato. Syaponamento. Sya-

porazione, Evaporazione.

Syaponan att. Syaporare, Evaporare. V. Syanir. Atmometro, istrumento di fisica, inventato da Leslie, che serve a misurare la forza o la quantità dello syaporamento.

SVAPORAR L'ACQUA. Graduare. Ridurre al maggior grado di concentrazione salina le acque delle moje per mezzo della evaporazione.

Svasa. add. m. Accecato. V. Svasar.

Syasador. s. m. Trapano da accecare. Lo strumento che porta nella sua parte inferiore l'accecatojo o la nespola-

SVASADOR S. in. T. de' Fabb. F. Accecutojo, Nespola. Specie di saetta da trapano che serve per incavare un foro, entro il quale possa ricevere la capocchia di una vite o sim. sicchè spiani e non risalti. Allargatojo, strumento d'acciajo benissimo temperato, che si adopera per allargare e ridurre un foro alla debita grandezza e lisciatura col farvelo girare dentro; egli è pentagono, esagono ecc. a seconda del bisugno.

SVASADORA DEL BASSINÈT. Cavo del B cinetto. Il vuoto del focone delle armi

da fuoco ad inescatura.

Svasar. att T. delle Arti. Accecare. Incavar buchi coll'accecatojo in sissatto modo, che possano ricevere le teste delle viti, o le capocchie de' chiodi, affinchè non risaltino in fuori.

Svin. s. m. T. degli Squer. Bittarelle.

Piuoli di prora.

Svèlia. s. f. Sveglia. La squilla degli oriuoli che suona a tempo debito per destare. Svegliarino, Svegliatojo, Destatojo. Oriuolo, o simile cosa destinata a svegliare o destare, o che ne desti o svegli per a caso o per altro. SVELIA DEL MOLEN. Crepitacolo, Ferri.

V. Ferr del molén.

SVEGLIARÉN. V. Svělia.

Svell. s. m. Acciarino, Embolo. Ferro che si ficca nella punta della sala delle ruote per ritegno delle ruote medesime. E ve n'ha di più fogge, come acciarini a esse, a paletta, a ron-

done, inginocchiati ecc.

Svelt. add. m. Svelto. Dicesi di persona di membra sciolte, di grandezza proporzionata, e poco aggravato di carne. Snello, agile, destro, sciolto di membra, facile al salto, al corso. - Si dice Svelta anche una cosa un po' più lunga del giusto, ma non isproporzionata, contraria di tozza, atticciata o maccianghera. Si dice poi Destra una persona accorta, sagace, furba.

A LA SVELTA. Alla spiccia. Spedita-

mente.

Sveltén, Sveltětt. add. m. Snelletto, Furbetto. Vispo.

SVELTEZZA. S. f. Snellezza, Sveltezza, - Snellità. Scioltezza di membra. Destrezza, Accortezza, Furberia, Scaltritaggine. Sagacità.

Sveltezza. s. f. T. de' Pitt. Scioglimento. L'agevolezza delle membra nelle figure per cui sembrano moversi come al naturale.

Svelti. Su, Su via, Animo Interjezione esortativa.

Svelton. add. m. Dirittaccio, Dirittone. Volpe vecchia. Persona assai furba e scaltrita.

Svena. add. m. Svenato.

Svenar. att. Svenare. Tagliar le vene. Sveninent. s. in. Svenimento, Sfinimento, Basimento, Sdilinquimento, Deliquio. Sinarrimento di spiriti.

Sventa. add. m. Scapato. Si dice fig. di persona inconsiderata, senza capo.

Sventar. att. Sventure. Impedire, render vano l'effetto di vera mina, di un intrigo e sim.

SVENTRA. add. m. Sbudellato. Privato delle budella. Sventrato, dicesi chi mangia moltissimo.

Sventrar. att. Sventrare. Trarre le interiora.

Sverginare, Spulcellare, Diflorare. Torre la virginità, Disonestare, Violare, torre l'onestà.

Sverginar 'na cosa Sverginare checchessia. Incominciare a farne uso.

Svengna. s. f. Sfarzo. Sfoggio, lusso, sontuosità.

Svengogna add. m. In vergogna Rimasto in vergogna a se stesso, o agli altri (Bart ). Svergognato vale sfacciato, senza vergogna.

Svengognare. Smacca-

Svernare. Mantenere durante il verno, oppure dimorare il verno in alcun luogo.

Svernisa. add. m. Senza vernice. Spoglio di vernicc.

Svennishn. att. T. degl' Incis. Levare o torre la vernice.

Svestin. V. Spojar.

Svezzar att. Svezzare. Disvezzare, Far perdere l'usanza V. Desviar.

Svi. s. m. T. de' Chiod. Punte, Corioclavi. Ma punte sono quelle che si piantano per saldezza intorno i tacconi, corioclavi si dicono quelle punte niscono la suola al guardione

pi vidon. Svitacanne. Arnese rve a smontare le canne degli ugi e sim-

A. s. f. T. de' F. Ferr. Voltai. Spranga di ferro con uno spacmezzo, in cui si ficca la testa iiata dei maschi di madrevite, rli girare e per fare con essi la mmina.

itt. Svitare. Stornar lo invito o ettere le cose fermate con vite. Agr. Spiantare di viti. Disertare npo delle viti.

. f. T. d' Orn. Pavoncella. V.

o syignarsla. Scantonare. Shiet-, Fuggir di cheto.

att. Imbullettare. Assodar con o corioclavi. V. Svi.

i. m. Svimero. Specie di calesso simo noto tra noi-

tt. Ammostare. Dicesi del mosto nde l'uva ammostata. Soinare, avare il vino che sto nel tino. Soentato, Avventato. Agg. d'uoconsiderato.

svintada. Falimbello, Avven-

a. att. Sventolare, Ventolare. Il rsi che fanno le cose mobili al vento. Ventare, tirar vento le produr vento.

s. m. V. Cont. Vinco, Verga, cio.

add. m. Spaniato. Shrattato o o dalla pania.

. att. Spaniarc. Sbrattar dalla

TIAR. att. V. Cont. Scudisciare. ES. n. p. Spuniarsi. Levarsi d'adle paniuzzole, e metaf. liberarsi, da alcuno impaccio.

3. f. Svista. Shaglio, abbaglio, accio.

att. Fare. Figliare, partorire e propr. delle vacche, fig. di una

n. att. Campacchiare, Vivacchiaivattare. Vivere disagiata o favita.

att. Sviziare. Levar il vizio.

Svocub. s. m. Voto, Vuoto, Vano. Lo spazio non pieno di materia solida che resta tra due corpi. Vocuo, è il vuoto assoluto, o quasi assoluto.

Svoeud. Svanito, Scipito. Aggiunto

di vino senza sapore.

Svoèud de Navsèla. Comera. Il vuoto della spola attraversato dallo spoletto che porta il cannello del ripieno. Svoèud del oreccia. Conca. Quel seno che s'incava in mezzo all'orecchio esteriore cui è contiguo il meato uditorio.

Svoil. add. m. Svogliato. Distratto. Svogliatello diminut. Diccsi Dipanato il filo che si aggomitola tracadolo dalla matassa.

Svojadoa. add. m. T. de' Filat. Agguindolatore. Quegli che mette la seta sui guindoli, che agguindola. Agguindolatrice add. f.

SVOJADORA. s. f. T. de' Passam. Abbindolatrice. Donna che fa le matasse sul bindolo.

Svojan. att. Dipunare, Aggomitolare.
Raccorre il filo, traendolo dalla matassa, e formandone il gomitolo per comodità di metterlo in opera. Vale anche Svolgere. Incannare, dipanare il filo sopra cannone, o rocchetto.

SVOJATAGINA. s. f. Svogliataggine. Svogliatezza, svogliatura. Distrazione.

Svolandren'na. s. f. Spolverina. Sorta di sopravvesta.

Svolazz. s. m. Svolazzo. Svolazzamento, svolazzata.

SVOLAZZ. s. m. T. de' Call. Svolazzo. I caratteri artifiziati che si fanno con gran tratti di penna maestrevolmente condotti.

Syolazz s. m. T. Mil. Pendagli delle insegne, Nappe. Quella specie di infule che pendono dalla lancia di una bandiera.

SVOLAZZ D' UNA SCOFFIA. Bendoni. Strisce che pendono da cuffia o simile.

Aver el coeur in svolazz. Essere svogliato ed anche Essere inquieto. Avere il cervello pieno di molesti pensieri.

Svolazzanėnt. s. m. Svolazzio, Svolazzamento.

Svolazzan. att. Svolazzare. Dibattere le

ST ali, volar qua e là, volar piano or qua or là.

Svon. add. m. Volato. Vuoto, sgombro. Svotato, dicesi un basto o simile votato di borra.

Syudan. att. Votare. Far vuoto.

Syudan. att. T. de' Bast. Svotare. Cavar fuori la borra, il crine, il pelo o simile col cavapelo (rampén) o altro, dai basti e sim.

Syudan. att. T. degli Imbals. Sventrare. Aprir il ventre degli animali per trarne le interiora.

Svudars. n. p. Stallare. Dicesi del cacar delle pestie che si tengono in istalla. Syudans. n. p. T. de' Caciaj. Legare. Dicesi della pasta quando si lascia nella forma sotto pressione perchè si eondensi-

S'zin. s. m Sesino, Mezzo soldo. La quarantesima parte della nostra lira antica. Era una meschina monetuzza di rame equivalente ad un Picciolo e mezzo toscano.

An GE' AVER LA LITTRA D'UN S'ZÉN. NO avere un becco d'un quattrino.

An gh' è calà en s'zén. Sono stato s un pelo. Sono stato vicinissimo, sono stato di momento in momento.

An restàr un s'zén in saccozza. Aver avulo una gran ballisoffia o ballisoffiola, cioè una paura sgangheratissi-

An valer un s'zen. Non valer cica. Valer nulla.

GUARDARLA IN T'UN S'ZEN. Squarter lo sero. Spendere con soverchia parsimonie.

I s'zen. I quattrini, I danari. Le moneta in genere.

Un s'zén d' lisca, d' prutta ecc. Una quattrinata di esca, di frutta ecc. Tanta quantità che valga un messo soldo.

S'ZIMOSSÀR EL PARN. T. de' Sert. Svivagnare il panno (B. L.). Tor via il vivagno alle pezze di panao e sim.

## TA

a diciannovesima lettera dell'alitaliano e quindicesima delle nanti. Come lettera numerale varesso i latini 160, e con sopra nucetta 160 mila. V. Te, Via! Vanne via! Marcia via! quasi furbesco di licenziare. >A s. f. Fiutatona. Gran fiutato,

Fuggita, Evasions e sim. t. s. m. Tabaccajo. V. Tabacchén adòr.

ccia. s. m. Fabbricatore di tali con voce d'uso, Tabaccajo. rtosen e Zertosa.

CCAR. att. Prender tabacco. Il icesi Slabaccare, se eccessivo.

ISLA. Svignare, Battersela, Darla nbe: Pigliar l'ambio, Battere cone. Fuggire.

s m. T. Bot. Tabacco. Erba detta Nicotiana tabacum e ru-

CCH s. m. Tabacco. La foglia Nicoziana che ci arriva in com, in natura, o manipolata in ni, in Carote, in Gorda, in a, in Foglia macinata, pesta, ta, trinciata, in farina naturale nentata, in zigari ecc.
CCH DA CIOCAR. Masticaticcio. V.

CCH DA FRA. Crusca, Cruscone. co in farina di foglia ordinaria. CCH DA FOM. Trinciato. (Tose.) CCH DA NAS. Tabacco da naso co macinato e fermentato. CCH D'AVANA. Avana d'Olanda. ) Tabacco per lo più in ruotoli o di prima e di seconda qualità. CCH DEL MORO. Ingè forzato. Sorta ingè o tabacco trinciato fine da e, detto anche Tabacco forte.

## TÅ

TABACCE DE SPAGNA. Siviglia di Spagna. (B. L.) Tabacco di Spagna. TABACCE D'ONGARIA. Tabacco d'Ungheria.

TABACCH D' SABDEUNA. Tabacco Sardo. TABACCH D' SIVIGLIA. La buona Siviglia. (Lastri)

TABACCH D' TACHIA. Foglia di Tacchia. TABACCH D' VIRGINIA. Foglia di virginia.

TABACCH FERMENTA. Tabacco forzato.
TABACCH GROSS. Trinciato grosso.
TABACCH IN BOTTO. Tabacco in corre

TABACCH IN BORTTA. Tabacco in cartocci. Farina di tabacco da fiutareposta in cartocci di libra.

TABACCE IN CORDA. Tabacco in ruotoli. Il tabacco in bastoni per lo più per fumare, che nelle tariffe Tosc. è detto anche Bresile in corda.

TABACCH MONOCOS. Foglia di Monocos.
TABACCH NOSTRAN. Tabacco nostrale.
TABACCH SALONICH. Foglia di Salonicco. — Oltre i ricordati tabacchi che
prendono nome dal paese donde ci
vengono, o dalla loro foggia, o dalla
manifattura she subiscono nelle fabbriche, noi conosciamo anche le seguenti specie di tabacco.

Albania mlada. . Albania melata.

Albania Santa Giu-

Foèvja . . . . Cruschetta, Foglia. Gingè . . . Ingè.

Grana . . . . Grana. Grana fén'na . . Grana refine. Grana Olandésa . Olandina. Grana ordinaria . Grana nera.
Pcti . . . . . Rapato sottile.
Pizzighén . . . . Pizzichino.
Rapè . . . . . Rapato o Rapè.
Rapè d' Parigi . Rapato di Parigi.
Rapè d' S. Doming. Tabazco Domingo rapato.

Sente Giustén'na. Tabacco S. Giustina rapato.

Sant' Omer. . . . Tabacco Omero ra-

Virginia. . . . Tubacco di Virgi-

Zertosén. . . . Rapato Certosino o Parmigiano?

ANDAR IN TABACCH. Farsi polvere. Si dice dello sforinarsi delle foglie e simili.

An valèr 'Na PIPPA d' TABACCH. Non valere una scorza di note.

BANCH DA FAR EL TABACCH. Mastrina. Cólôr tabacch Color tabaccuto o di

Bl. n' è miga che toèur 'na prèsa d' tabacch. Non è loppu, Non è impresa da pigliare a gubbo. Non è cosa sacile.

FAR EL TABACCH. Incarolare. Dicesi de' legni vecchi bacati che lascian cadere il-rosume de' tarli.

MESCIAR EL TABACCH. Sierzare il ta-

Tiran su de gran tabacco Inzufolare di gran tabacco, Stabaccare (Tosc.)

TABACHERI. S. f. T. Bot. Castagnola, Tribolo acquatico o marino. Pianta acquatica che galleggia sulla superficie dell'acqua, e produce frutti spinosi, nei quali sta un seme farinoso mangiabile. È detta da Linn. Trapa natans.

TABACHÉN. S. m. Tabacchino, Tabaccajo. Venditor di tabacco al minuto. TABACHÉNT. add. m. Tabaccoso.

Tabacon. s. m. Tabacchista, Tabaccone. (Guadagn. Poes.) Colui che usa prendere molto tabacco da naso.

TABACON'NA. s. f. Tabaccona. (Tosc.)
TABALORI. s. m. Zavali, Baggiano, Capo
quadro, Balordo.

TABALORIA. s. f. Bubbalca, Baggiana.
TABAR. s. m. Tabarro. Quell'abito clusi porta sopra gli altri vestimenti, pe lo più, nel verno. Tubarrone accresc.
Tabaraccio pegg., Tabarrino, Ferrajoletto, Mantelluccio diminut. V. sotto.

TABAR T. Furb. Cuojo, pelle d'uni bestia.

TABAR A LA NILITARA. Mantello doppio.
TABAR A LA VENEZIANA. Ferrajuolo alb veneziana. Con sarrocchino previssima.
TABAR CON I BAVER. Pastrano. Farrajuolo con diversi sarrocchini.

TABAR CON IL MANGHI. Gabbano. Mantello semidoppio con maniche.

TABAR DA DONNA. Cappotta. (Tosc.)
TABAR DA PRET Mantello.

TABAR DA SERVITOR. Pustranella. Prstrano con qualche segno di livrea.

CAVAR EL TABAR. Sferrajolare. Levar di dosso il ferrajolo.

GAVARS EL TABAR. Sferrajolorsi.

Esser niguer chè el tabar del diavol.

Essere tutto stizza.

FAR EL TABAR. Portar frasconi, Far gheppio. Lo strascinar dell'ali, che fanno i polli, e per similit. si dice di chi per indisposizione mal si regge sopra di sè.

FAR UN TABAR A VON. Appiceare, M-taccare o Affibbiare altrui una campanella, un campanello, un sonoglio, un bottone, sbottoneggiare. Apporte ad alcuno tal cosa, che altri lo tenga per reo uomo. Cardarlo.

In t'un tabar cavarege 'na brètta-Fur d'una lancia un punternolo, oppure, uno zipolo. Stremer table una cosa per ignoranza o trascurataggine, che si riduca quasi nulla.

METTER EL TABAB. Inferrajolare. Porre indosso il ferrajolo.

METTRES EL TABAR. Inferrojolarsi. ladossare il tabarro.

SOTT AL TABAB. Fig. Di celato, Nascontamente. Di soppiatto.

TABARAZZ. s. m. Tabaraccio, Mantellaccio, Ferrajuolaccio.

Tabaren. s. m. Ferrajuoletto, Mantel-

TABARÉN DA PRET. Ferrajolino. Quella specie di montelluccio di seta 0 ro che portano dietro le spalle i doti. Scapolare, Scapulare, quelrte dell'abito di alcuni frati, che : loro davanti e dietro a modo ia striscia di panno.

s. f. Tavolu, Tubella. Libro, ro, iudice. Ispecchietto

èla dla lavandera. Tabella della rda ja.

NAT. s. m. T. de' Not. Tabellio-Cifra di notajo publico della è munito ogni atto da esso ro-

col. s. m. Tabernacolo, Ciborio. ia ove riponsi il Ss. Sagramento. m. T. de' Drapp. Tubi. Sorta appo, che è una specie di taffetà .o o marezzato.

s. m. (dal Franc. Tableau.) tto, od anche Penzolo, Picchia-V. Plàca.

Lò. s. m. T. Teatr. Quadro, po. Ogni oggetto o spettacolo che e a sè gli sguardi pel suo grano singolare.

LO, STAT. Quadro, Prospetto,

:kio , Nota.

TABLO. T. de' Corcogr. Far qua-Quell'atteggiarsi contemporaneo allerini in vari gruppi simmetrici ie di una danza o di un ballo.

f. Intaccatura. Quell'intaglio i fa nella tessera col coltello o

v. Fig. Debito. Preso da quel scche si fa sulla tessera. V. Tessra. A. S. f. T. degli Oriv. Tacca. Quelentatura che serve per aprire il io che regge il cristallo dell'o-) da tasca.

1. s f. T di Stamp. Intaglio. etto appiè di ciascun tipo, da onoscere se la lettera sia nel ositojo nel suo verso giusto. L D'LEGNA. Cappia. V. Stèla.

A DEL CORTELL ecc. Ugnata. Queliccatura fatta nella lama di un lo o temperino per aprirlo più

a Gaiàn. Mala paga , Imbroglione. la debiti e non li paga. TACA. Viscoso, Appiccicante.

n' tàca. La pania non tiene, Il

tuo inchiostro non tinge, cioè l'inganno non riesce.

'Na parola tàca l' altra. Il dir fa dire. Sonai chè taca, mincion chè manèla. Minchione in chermisi.

Zugar a taca taca. T. de' Giuoc. Giuocure a chi paga l'oste. Fare a

chi paga.

TACA. add. m. Attaccato, cioè unito artificialmente ad un altra cosa da cui non si possa facilmente distaccare, come sono due legni con colla. Aderente, diconsi due superficie che combacino insieme naturalmente, come la scorza all'albero, la pelle ai muscoli ecc.

Tacadizz. add. m. Lappollone, Importuno. Che si interpone o si associa, non chiesto, in qualunque facenda.

TACADIZZ. add. m: Appiccuticcio, Attaccaticcio, Appiccativo. Dicesi di malattie contagiose.

TACADIZZ. add. m. Viscoso, Viscido, Appiccaticcio, Appiccante. Che agevolmente si attacca come il vischio. Tegnente.

ESSER TACADIZZ, TACARS CHÈ EL VISC', chè la granigna. Fig. vale Essere appiccaliccio, Atlaccarsi come la gramigna, Essere una lappola, Appiccarsi come le mignatte. Che volentieri si accompagna ed importuna.

TACADURA. 8. f. Alluccalura, Unione, Connessione, Attaccamento. Si dice anche di quella parte dove due o più cose si attaccano insieme. Attaccatura del pane ad un altro pune, dicono i fornaj per opposto ad orliccio.

TACADORA. s. f. T. Pitt. Appiccatura. Quel passaggio che si fa da muscolo a muscolo, e da membra a membra con morbidezza e con grazia nell'unirli fra loro.

TACADORA DLA SPALA. T. d'Ornit. Angolo dell' ala. L'articolazione del cubito col corpo dell'uccello.

TACAGNÉN O TACALITA. Piatitore, Beccaliti, Pizzicaquistioni, Accattabrighe. Si dice d'un uomo garoso, litigioso, riottoso, perfidioso. Sbarazzino, giovane di mali costumi e rissoso.

Tacagnén'na. Battagliera. Donna che sempre contende.

TACAGNAR. att. Garrire, Abbarusari, Rabarusari, Accapigliarsi, azzusiarsi insieme. Altercare, contendere di parole. Piatire, propugnare le proprie ragioni Bisticciare, Bisticciarsi, Bezzicarsi, contestare pertinacemente proverbiandosi.

TACADURA. s. f. Attaccatura. L'atto di

TACADORA S f. T. de' F. Ferr. Sutura. La linea di congiunzione dell'una coll'altra spira della chiocciola. TACADORA. S. f. T. de' Fren. Ceppo del freno. Il nodo o attaccatura del freno.

Tacala. s. f. Appiccagnolo, Atlaccagnolo.

Qualunque cosa ove altri possa appiccarsi, o che tenga sospesa cosa appiccata.

TACAJA D'UN QUADEN ecc. Maglietta.
TACALITA. s. d'ogni gen. Beccalite, Pizzicaquistioni. Persona rissosa.

TACALITA. s. f. Monetaccia. Moneta cattiva, non in corso, scarsa, mal conista.

TACAMACA. S. f. Taccamacca. Gomma che si ricava dalla Fagara octandra di Linn.

TACAMENT. s. m. Allaccamento. L'atto di attaccare. Fig. Assessone.

Tacla. att. Attaceare. Per unire, congiungere.

Tacan. att. T. d'Agr. Allignare, Attechire. Vale Mantenersi, Fruttare. Appiceare, dicesi del nesto che attecchisce sulla pianta inestata. Abbarbicare, dicesi l'appicearsi che fanno colle radici le piante in terra.

Tacha. att. Imprimerst, Appiccarsi. E dicesi di un ferro o simile che solchi o segni una pictra, un metallo ecc.

TACAR. v. n. Appiccicarsi. L'appiccarsi che fanno le cose viscose.

TACAR. Fig. Tenere la pania. Riuscire pel proprio intento.

TACAR. T. di Giuoc. Vincere. Vincere una o più partite: vincere uno o più giuochi e far pagare ad sitri il proproprio scotto.

TACAR BUJA. Appicear baruffu, Rissare, Abbaruffare.

TACAR DA DIR Attaccarla con alcuno, Attaccar lite. V. Tacagnàr.

Tache, Dar contra. Dar di cotto. Cozzere, urtere.

TAGAR DENTER. Appiccarsi in chee-chessia.

TAGAR DL'IMPORTANZA. Meller pregio, Farè slima, Dar peso.

TACAR EL MAROCCHÉR T. de'Capp. Porre il giretto. Cucire internamente al cappello presso la tesa una striscia di pelle.

TACCAR EL REBIGH. T. Mil. Attaccar l'inimico, Investirlo, Attaccar la zuffu, Andare alle prese.

Tache o Taches Forugh. Applicate o applicarsi fuoco. Dare o pigliare fuoco. Accendere o accenderel.

TAGAR FORURA. Affiggere. Appicer le polizze su pei cantoni.

TACHE I BO. T. d'Agr. Agglogare i buoi.
TACHE I CAVAI. Attaccare i cavalli
alla carrozza o afi altro legno. Guernirli de' fornimenti necessarj, e con
essi adattarli al legno in modo che
possan tirarlo, e si dice anche in assoluto. Attaccare — Accodare, dicesi il
legar le bestie da soma l'una dietro
l'altra.

TACAN IL REI. T. di Cacc. Affilettare. Legare i filetti della ragna.

Tacan in Gola. Mordicare la gola, Scorticare il palato. Dicesi di cibo o bevanda di sapore aspro, che si dura fatica a inghiottire Rignare, produr quel rantico di gola che più spesso provismo nel mangiar vivande fritte nell'olio.

TACAR I PAGE DA METTER IN BUGADA-Appicciare, Appuntare. Attaccare i panni col cucito a due o più pezzi insieme.

TACAN IN TL'ENN. Scilinguare, Tartagliare. E dicesi Perder l'erre, quando per ebbrezza talun dura fatica a pronunziarla.

TACAR IN TL'ONOR. Denigrare. Oscurare l'altrui fama e riputazione: difamare, infamare, levar l'onore

TACAR LA ROGNA. Applicaire la 10-

TACAR 'NA ZITA. T. Mil. Osteggiard una cillà.

TACAR SOTTA. Por mano, Dar principio. V. Tacar i cavaj.

TTA A DESCORRER. Appiecare nto. Persi a ragionare. Ratripigliare il discorso. Porsi di nuovo.

TTA A DORMIR. Pigliar il sonr la giumenta o l'asino. tarsi. Rappiceare il sonno, arsi di nuovo.

ITA BL CALD O EL FREDD. Seraldo o il freddo, cioè, farsi

s. Appendere, Sospendere. necchessia s chiodo, arpione,

. T. degli Addobb. Appuncare con ispilletti o simili, parati nel fare i lavori di

LA BRONZA. Porre al fuoco

N B L'ALTEB. Frecciare, Dar Richiedere l'uno e l'altre a prestanza e non renderli. mente Indebitarsi.

p. Attaccarsi, Far presa, alce, il gesso ecc. Appicesi dello appiceicarsi di cosa

1. p. Venir alle mani, Veui. V. Tacagnàr e Tacàr da

DRÈ A TUTTI. Essere una moi, Una lappola. Volersi per seguace a quanti si presen-

TUTT. Attaccarsi a' rasoi, i alle funi del eielo. Ricordisperazione anche a cose

ON IL MAN. Aggrapparsi. DN VON O VUNA. Innamorarsi in alcuna, Invaghirsi.

LABER INSEMBA. Imbietolire, broda. Sentir piacere, con-

IN MAL. Appiccarsi un male. TACARS. Attacco. Cosa a cui ccare si dossa. E si dice anche co, Occasione, Opportunità.

GNBNT DA TACCÀRES. Fig. Non rratojo alcuno. Non avere Tackzza. V. Tachètta.

TACCH. s. m. T. de' Calzol. Calcagnino. La parte della scarpa che è sotto il calcagno. = Si dice Tacco o Taccone, un pezzo di suolo che si appicca alle scarpe rolle.

TACCH. s. m. T. de' Tip. Tacco. Quel pezzuolo di carta che gli stampatori pongono sul timpano per rialzarlo nelle sue parti disettose: il che sare chiamasi Taccheggiare.

TACCH TACH. Toppa toppa, Ticche tocche. Quel rumore che si sa bus-

TACCH TACCH. m. avv. Tuffete, Su due piedi, Senza porvi su ne sal ne olio. Immantinentc.

BATTER EL TACCH. Andar in calcagnini, Zoccolare. Far fracasso co' taechi nel camminare.

DAL TACCH BASS. Di bassa lega, Plebea. E dicesi di sciattona o donna di mal affare.

PERDR I TACCE. T. Furb. Perdere il credito.

TACCH'ZAR. att. T. de' Tip. Taceheggiare. Mettere de' tacchi o pezzucci di carta sul timpano del torebio per rialzarlo nelle parti difettose.

TACCILE. att. Tacciare, Tassare, Biasimare. Dare altrui mal nome, impu-

Tachèla. s. f. T. de' Sart. Occhiello, Occhietto, Ucchiello. Quel piccolo pertugio che si fa nelle vestimenta, nel quale entra il bottone che lo offibbia. Asola, si dice propriamente l'orlo di punti che si fa attorno all'occhiello.

TACHELA. Fig. Sfregio, Taglio. V. anche Tèssra.

TACHÈLA DEL CAPÈLL. Laccetto, Ganzo, Maglietta. Onel nastro che mettesi alla sinistra davanti del cappello a tre pizzi, o venti fra cui si pene la nappa. (coearda )

ARIGH DLA TACHELA. Amicissimo.

FAR IL TACHÈLI. Orlare qli occhielli. Ferr da tachèli. Stampo da ucehielli. PARTA DIL TACHÈLI. Occhiellatura, Affibbiatura. La parte del abito ove sono gli ucchielli.

PONT A TACHELA. Punto ad asola. V.

Pont.

TACHÉN. S. M. Gabbatore, Gabbacompagno, Piantachiodini. Colui che facilmente fa debiti e raramente li paga.

TACHÉN. S. M. T. di Giuoc. Cartabossa. Carta che costringe l'avversario a prenderla.

Tachetta. s. f. T. d'Ornit. Taccola, Corvetto. Piccola specie di corvo che nidifica negli antichi edifici e che non mangia carne se non costretto dalla fame. È il Corvus monedula Lina. ma è piuttosto raro tra noi.

TACHETTA DJ'ARLOEUJ, CORNISI ecc. Appiccagnolo. V. Atacch.

TACCHÉTTI DLA RAGNA. Appiecagnoli. Magliette che servono ad attaccare la ragna.

TACHI DI CONTRARI. Denti. Le intaccature degli ingegni delle chiavi.

TACHI DLA ZINGIA. Tucche. Quelle della carretta ove si tiene la cinghia nello scarrettare.

TACHI D' LEGN. Stelletti, Cappie. (Lambruschini) V. Steli.

TACHT ATTACCH. Tienti. Giuoco di parele.
TACLARA s. f. Uechiellaja. Donna che sa le
asole, ossia l'orlo di punti agli ucchielli.
TACLEN'NA O TACLETTA. Occhiellino. Piccolo occhiello.

Tacon. s. m. Toppa. Pezzuolo di panno o simile che si cuce sopra la rottura d'un vestito. Taccone, quel tacco che si rimette alle rotture delle scarpe.

Tacon. s. m. T. de' Carr. Coda. La parte del carruccio che dal timone si biforca verso terra e fa le veci delle ruote che mancano.

Tacon. s. m. T. de' Chiod. Guardapetto. Arnese di legno che si applica al petto il mazzicatore per ajutarsi nell'azione del mazzicare.

TACON. s. m. T. di Stamp. Tacco. V. Tacch.

Tacon. s. m. T. de' Stov. Quadruccio. Quadro di argilla alquanto lungo che serve di traversa nel castello delle fornaci da stoviglie.

TACONAMENT. S. m. Rallacconamento, Ratloppamento.

TACONAB. att. Rattacconare. Metter tacconi, e dicesi per lo più di scarpe. Rattoppare, metter toppe a vestimenti vecchi. TACONAM. att. T. de' Cac. Tacconare. Rappezzamento a cui si assoggettano le forme di cacio screpolate o altrimenti difettose.

TACONAR. att. T. de' Tip. Taccheggiare V. Tacch'zar.

TAFANARI. s. m. Tafanario. Preterito, Sedere.

Ther! Bomb. Voce esprimente il colpo che ci coglie d'improvviso...

TAFF TAFF, TAFFETE. Taff. Espressione d'un atto che si fa presto e con forze. TAFFTA. s. m. Taffetà. Tela di seta leggerissima e arrendevole. Taffetà di Francia.

TAFFTA s. m. T. Farm. Drappo d' Inghilterra da ferite, Sparadrappo Seta su cui è spalmata l'ittiocolla o sia la colla di pesce, e serve per rimarginare le ferite.

TAPPTÀ RASÀ. Taffellà rasato.

TAGÈTTA. S. f. T. Bot. Viola indiana. Pianta annua che ha fusto diritto e fiori grandi gialli o sussi. È la Tagetes erecta. Linn. V. Narzis.

TAJ E QUAJ. Qualunque siensi.

This. s. m. Taglio, Tagliamento. Il tagliare.

This. s. m. Taglio, Filo. La parte tagliente de strumenti da tagliare.

Tal. s. in. Taglio. La squarciatura o la ferita che si fa nel tagliare.

This. s. m. Scemamento, Riduzione di prezzo o di somma dovuta.

Tal. s. m. Staglio, Taccio, Staccio. Computo alla grossa.

Taj s. m. T. d'Agr. Portello. L'apertura che si fa nella scorza, quando s'innesta a scudetto.

TAJ. s. m. T. de' Bilanc. Tacche. I tagli eseguiti colla lima sullo stilo della stadera, che segnano i pesi coi quali si equilibra il romano.

TAJ. s. m. T. de' Call: Spacco, Pesso. Il taglio della punta della penna. V. Tajètt.

Taj. s. m. T. de' Calzol. Fesso. Piccola fessura a sghimbescio nel suolo entro la quale fannosi le cuciture delle scarpe.

Thi. s. m. T. di Giuoc. Taglio. Così dicesì al giuoco del Faraone e simile, il dare in tavola giuocando tutte le carte, o il vincer tutte le poste.

255

| s. m. T. de' Conc. Scarnitura                | Doppia Primo taglio di for-                |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| che facciasi in una pelle lavo-              | cella.                                     |
| la.                                          | Filètt Filetto.                            |
| s. in. T. Idr. Falla. Quell' aper-           | Filon Schienale.                           |
| the si fa in una conserva, in                | Fond de spala Paletta.                     |
| gine ecc., per cui esce e scor-              | Frittaja Lombatello.                       |
| acqua.                                       | Frittura Corata.                           |
| s. in. T. degli Incis. Frego. Taglio         | Ganassén Guanciòla.                        |
| ssimo e leggero nel rame o le-               | Giarètt Lacca.                             |
| he s' incide.                                | Giangla V. Grupp.                          |
| s. m. T. de' Lan. Slanatura.                 | Grassa Grascia.                            |
| i del panno per colpa de' cima-              | Grupp Polso.                               |
|                                              | Léngua Lingua.                             |
| s. m. T. de' Sell. Spacco, Fes-              | Mezz bò Mezzina.                           |
| Fenditura fatta ad arte in una               | Molètta Mulletta.                          |
| o simile.                                    | Mus Musello.<br>Nervon Tendine.            |
| s. m. T. de' Torn. Feritoja.                 | Nervon Tendine.                            |
| i apertura del banco del torni-              | Noèud d'alza Garrese.                      |
| nella quale scorrono i toppi del             | Nomblètt Scamerita.                        |
|                                              | Nombol Arista.                             |
| D'ABIT. Taglio d'abito, Stacco               | Nôsa Mela della spalla.                    |
| to, Copo di stoffa o di panno.               | Occ Occhio.                                |
| drappo, quanto n'è d'uopo                    | Oréccia Orecchio.                          |
| r un abito.                                  | Oss bus. V. Canòn.                         |
| D' CARNA. T. de' Macell. Pezza,              | Palètta Sfaldatura di polso.               |
| o Taglio di carne. Le parti in               | Pe Picde.                                  |
| luconsi le carni delle bestie ma-            | Pess d' coeussa . Lombata.                 |
| Dalla parte donde si tagliano                | Pèss de spala Gambone.                     |
| che a seconda della sua gran-                | Pett d' mezz Sterno.                       |
| , i tagli di carne prendon vari              | Picaja Spalletta.                          |
| de' quali darò i principali.                 | Pols Tempiale.                             |
| Ascella.                                     | Ponta del giarett. Punta del garetto.      |
| eala Petto.                                  | Ponta dla culata. Mela di culaccio.        |
| Coscio.                                      | Ponta d' pett Spicchio di petto.           |
| 1 Lobo alto.                                 | Ponta d' spala Soppelle.                   |
| Carne soggiogaja.<br>Pancio, Carne ven-      | Quart Quarto.                              |
| Pancia, Carne ven-                           | Ravisa Animellata.                         |
| doppi Taglio di forcella.                    | Ragaja Rigaglia.                           |
| doppi I aguo di forcetta.                    | Rescàda Costato.                           |
| Cannella.                                    | Rognôn Lombata.                            |
| Schienale.                                   | Rost d' nòmbol . Arista.                   |
| Spicchio di spalla.                          | Rost d' rognòn . Rognonata.                |
| sa Coscia.                                   | Spala Spalla.<br>Taj dedfoèura Scannatura. |
| Collo.                                       | Toi d' more Folde                          |
| Coppa.                                       | Taj d' mezz Falda.                         |
| t Cosciollo.<br>d'alza Fiancale di forcella. | Testa Testa.<br>Tracùl Lombo.              |
| dritta Fiancale di forcetta.                 | Travèrs Scannello                          |
| falsa Fiancale di coste-                     | Travèrs del canòn. Traversa di can-        |
| reccio.                                      | nella.                                     |
| Carno coderina.                              | Zamorėtta Animella.                        |
| O 1                                          | Zervèla Cerveilo.                          |
| 11 Groppa di culaccio.                       |                                            |
|                                              | Zipaumides · · · Divilutioniti             |

Zuch . . . . . Tarantello. Zucch . . . . Ceppo.

TAJ DA SOÈURA. Fig. Mal bigatto, Monetto. B dicesi di fanciullo scapestrato e cattivello.

Taj pedroèuna. T. de' Macell. Scannatura. I muscoli esterni delle spalle delle bestie macellate.

TAJ DEL FREDD. Ragade. Le crepature delle labbra cagionate da freddo.

TAJ DEL Guen. Ali. Le parti laterali taglienti del vomere.

TAJ DI CONTRARI. Trafori, Fermette. I diversi tagli degli ingegni delle chiavi.

The DIL CANDELL. T. de' Ceraj. Misura, Peso. Quelle diverse dimensioni che si danno alle candele perchè siano di un dato peso.

TAJ DIL SPADARELI. Calettature. Gli spacchi ne' quali sono calettate le spalliere o steeche delle seggiole.

TAJ DLA CIOCCHÈRA. Boccu. Il sesso che si vede nelle nespole della sona-gliera.

TAJ DLA RESGA Segatura. Il vano che san nel legno i denti della sega.

TAJ D'MEZZ. T. de' Macell. Falda. La carne attaccata internamente tra la lombata e la coscia.

The D'occ'. Arco di ciglia. Guarda-

Taj n'on. Tacca, Taglia, cioè statura o presenza di uomo o di donna ben composti.

TAJ IN TEL MOSTAZZ. Sfreqio.

TAJ MAL PATT. Cincischio (Franc.).
TAJ SUTTIL. Taglio vivo o acuto.

Taj Tond. Taglio morto ed ottuso.

A TAJ. Fig. A proposito, In taglio.

DARGH EL TAJ Sculettare. Dimenare.
il culo. — Portarla alta, procedere
con fasto: altrim. Dar grazia, Dar
leggiadria.

SPIANAR EL TAI. T. de' Calzol. Arrovesciare il labbro al fesso. Spianarlo addosso alla cucitura della scarpa.

Tutt d'una buccia, Di una lana, di una stessa furina. Dicesi di coloro che hanno consimili pecche o difetti. Si dice pure di cose simili in peso o misura come candele ecc.

VENDER A Thi, Dan A Thi. Dare o vendere a taglio o a saggio. Vendere i poponi a taglio.

Taja. s. f. Taglio. La parte tagliente d'una spade o d'arma o strumento simile da tagliare. — Colpo di taglio, il contrario di colpo di piatto. V. Taj. Taja. s. f. T. de' Fun. Canapo. Fu-

TAJA. s. f. T. de' Fun Canapa. Fune grossa satta di canapa, e serve a tirar pesi per mezzo delle taglic e calcesi.

TAJA s. f. T. de' Macell. Carnojo? Specie di argano o taglia, colla quale i Macellaj sollevano in alto i buoi ammazzati, per isquojarli ed isquartarli.

TAJA. S. f. T. di Vet. Taglia di un cavallo, di un bue ecc. L'altezza di questi animali, misurata dalla sommità del garese fino a jerra, con un istrumento detto ippometro o cavalletto.

TAJA CONTRA I BANDI, Tuglia. Premio che si promette e si paga a chi arresta o ammazza sbanditi o ribelli.

TAJA DA MURADOR cec. Tuglia, Troclea. Strumento meccanico composto di carrucole di metallo per muovero pesi grandi. Le sue parti sono:

Dicesi Falcone quel legno sporgente da alcun luogo dove si attacca la taglia. V. Taparell.

TAJA DEL MARTELL. Taglio del martello. V. Penna.

TAJA O STATURA. Taglia, Toglio, Siatura. Un uomo di mezza taglia vuol dir lo stesso che di mezzana statura. Nota però che la Statura riguarda l'altezza di una persona Taglio la grandezza la figura la forma ecc.

ARIA CH' TAJA EL MOSTAZZ. Aria che mozza il viso.

Cu' TAJA BEN. T. degli Arrot. Affilato Acuto, molto tagliente,

EL NE TAJA MIGA, EL NESGA Q EL SCORTO, O EL CUSA. È taglia come è cuce. Di cesi di coltello, o spada, e simili altri strumenti, quando per difetto di affiliatura o altro non tagliano.

TTI DL'ISTESSA TAIA. Essere la buccia, o d'una cornare macchiati d'una stessa re tagliati d'una stessa mire tutti simili. 1. Tugliato.

A LA BON'NA, detto d'uomo pastricciano, cioè Quieto, rviziato.

CON BL SEGROBUL. Digrossato

IA TUTT PR'UN YERS. Essere a buccia. V. Tàja.

m. T. de' Calzol. Goletta. sgorbia che ragguaglia la gente del nodetto e dà fogre alla cucitura della gamba

s. m. Tagliacantoni, Squarngiaferro. Brigante sgherro. Tagliata. Spianamento che gliando coste, argini o si-

. f. T. Mil. Rovinata, Abparo tumultuario fatto con tati a terra, e disposti pel rami verso il nemico. TAJÀDA, IN T'I PRÀ DEL TÀJ.

rato. Il taglio de' calzoni. f. Tagliatelli, Tagliolini. ate in piccole strisciuele che nte si usano per farne mi-

GRANDI. Tagliolini larghi. MZANI. Tagliolini mezzani. SUTTILI. Tagliolini sottili, , Bavette.

. Tagliatore. Colui che taglia. s. m. T. dc' Capp. Spelali che teglia il pelo dalle arne cappelli.

s. m. T. de' Ceraj. Coltello. da acculare, ciuè far tondelle candele.

s m. T. di Giuoc. Taglia-..). Quegli che fa il banco al giuoco di Faraone o sim.

T. de' Macel. Falciatore . Quegli che taglia la carne o sul ceppo de' macellaj.

f. T. de' Ceraj. Tuglia. . da tagliare i lucignoli a ghezza che si ricerca.

Tajadoba. s. f. T. de' Gett. di Carat. Trinciatojo. Macchinetta che serve per tagliere le interlinee da stampa alla voluta lunghezza ha:

TA

Forbsa . . . Trincia. Register. ,

Register. , , . Registro. Tajadòra. s. f. T. de' Tabac. Taglia. trice o Trinciatorq. Donna che taglia o trincia il tabacco.

Tajadlén'ni. s. f. Buyette. V. Tajadeli suttili.

TAJAPLON. S. m. Tagliatelli larghi, Nastrini..

TAJADURA. S. f. Tagliatura. Il tagliare e la divisione fatta dal taglio.

TAJAPÈLA. S. m. Civettone scorbellato. Così diconsi que' civettoni ridicoli e maligni, che mal riuscendo nè loro assalti galanti, si vendicano calunniando ne' luoghi publici le donne indarno tentate.

Tajapioèucc. s. m. Pittinazazzere, così per ischerno il Purrycchiere.

TAJAR. all. Tagliare. Dividere, separare.

TAJAB. att. T. de' Chiod. Troncare il fusto. Tagliare la gamba del chiodo già foggiata, col tagliuolo, lasciandovi una parte di vergello per formar la capocchia nella chiodaja,

Tajan. att. T. Chir, Amputare. Levar via, troncare un membro del corpo. Incidere. Far un taglio in una parte del corpo senza amputaria.

TAJAR. att. T. di Giuoco. Tagliare, Fare il banco, ma dicesi più spesso del fure alla Bassetta o Zecchinetta. TAJAR. att. T. de' Libr. Ritondere. V. Squadrar.

TAJAR, att. T. de' Sap. Fare in panelli. Appezzare col pettine le forme o i pani di sapone.

TAJAR att. T. de' Vin. Tagliare. Mescolare un liquore con altro.

TAJAR ADRÈ TERA. Tagliare tra terra e terra. Tagliare i frutti o simili sotto la prima coperta della terra affinchè ripullulino più rigogliosi. Saepolare. Tagliare alle viti per ringiovanirle il pedale sopra il saepolo.

TAJAR A TAVLA. Trinciare, Tugliare, TAJAR A TOCCH. Appezzare. Tagliary

a pezzi,

TA Tajar cuè un rasor. Stratagliare.

TAJAR CORT. Darle corte a uno. Non gli sar complimenti, nè dar speranze; in altro signif. Ricidere, Tagliar corto un discorso.

TAJAR DEL PAN, FORMAJ ecc. Partirlo (Franc.).

TAJAR D' SGBIBÈZZI. Tagliare a sghembo, o a sghimbescio.

TAJAR EL PÉN. Segare.

Tajar el formènt, la biava. Mielere. TAJAR EL MOSTAZZ. Pelare, Dar nel viso, Agghiadare. dicesi di un vento che peli.

TAJAR EL PE. T. de' fond. di Caratt. Addirizzare. Ragguagliare il piede de'

caratteri da stampa.

TAJAB EL PÉL. T. de' Capp. Accappare. Tagliare rasente la pelle, il pelo, che si vuol feitrare.

TAJAR FOÈURA. Escludere. Separare. TAJAR FORURA. T. di Equit. Sbarrare il passo. Torcere dal proprio posto il corsiero per attraversare il corso dell'avversario.

TAJAR I CAVI. Tondere, Tosare i capelli.

Tajar i laber o la lèngua. Sallare agli occhi, Schizzure, Brillare. Si dice di vino generoso e piccante.

TAJAR IL J'ALI: Tarpar le ali.

TAJAR IL JORÈCCI. T. di Vet Fare la Conchitomia auricolare. Operazione che consiste nel tagliare o racconciare le orecchie al cane, e talora anche al cavallo, per soddisfare ai capricci della

TAJAR IL SPALI. T. de' Fond. di Caratt. Tagliare la spalla. E dicesi di quella parte che è presso l'occhio delle lettere.

TAJAR IN BEÓN. Abbocconare. Sbocconcellare.

TAJAR IN CROSA. Decussare. Dividere una cosa in forma della lettera X

TAJAR IN DO, TREI O QUATTER PARTI. Bipartire, partire in due. Tripartire, dividere in tre. Quadripartire, dividere in quattro.

TAJAR IN FETTI. Affettare.

TAJAR IN MEZZ. Intercidere.

Tajar i pagn adoss. Tagliar la legna addosso ad alcuno, Levare i pezzi || d'alcuno, Tagliare i panni o li ze, o il giubbone, Far d'alcune ze e scuffioni. Sbottoneggiare, morare, nuocere con cattivi uffi

TAJAR 1 PEZZ. Disporre il fasc Segare il legname in modo ch sultino della voluta dimension parti di un lavorio.

TAJAR I PIANLON. Riquadrare. TAJAR I BAM ecc. Risecare i (Alam.). Tagliar di nuovo i alle piante.

TAJAR I STRAZZ. T. di Cart. ciare i cenci. Sbrandellarli mi mente collo stracciatojo prima d sarli nella pila.

TAJAR I VEDER. T. de' Vetr. gliare, dividere o rappiccolir veiro.

TAJAR I ZETT. T. degli Ott. Scar i getti. Levar il carico.

Tajan la fazia Pelare la facci cesi di vento freddo od acqua cl nel viso e agghiadi.

TAJAR LARGH. Esagerare. Aggi con parole, caricar nel discorso plificare, iperboleggiare.

Tajar la paladén'na. T. di Vel gliare la palatina. V. Alvar la dén'na.

TAJAR LA STRADA. Tagliare il no, la strada o la via. Imper passo, l'andata, l'avanzamento. torno. E dicesi anche al figurato Tajar la testa. Mozzare il ca,

dicesi di persona Scapare, tagli tesia a pesci.

TAJAR LA TESTA AL TOR. Fig. D.

tracollo alla bilancia. Risolversi tamente a far una cosa lasciando dubbio o riguardo.

TAJAR L'ERBA SOTT AI PE. Scave (Bart.). Furar le mosse.

Tajar nalanènt. Cincischiare (Fr. TAJAR MNUD, MNUD Tagliuzzare TAJAR VIA NETT. Tagliare di ne TAJAR ZO. Stralciare, Stagliare Tajar zo un tant al brazz. Fc giustizia coll' accetta. V. Gius Fare a mosca cieca, Trombar ce tocchio. Tirar colpi da cieco, est il batocchio quel bastone che a' ( è d'appoggio e guida.

TAJARAVI. s. m. Affettatojo. Assicella che ha nel suo mezzo un vuoto con una laminetta tagliente per isghembo, lungo la quale si affettano le rape, e simili.

TAJARS. n. p. Tagliarsi. Ferirsi con arme o corpo tagliente.

TAJARS II. p. Ricidersi. Rompersi i drappi o simili in sulle pieghe.

TAJARS. n. p. Fig. Pestare un flore. Così dicono a Fir. per ismerdarsi i piedi camminando.

TAJARS. n. p. T. di Vet. Ferirsi le gambe. Dicesi del cavallo, e vale darsi l'un pie contro l'altro.

TAJARS EL NAS E INSANGUONARS ECC. V.

Tajastram. s. m. T. d'Agr. Accetta. Strumento da poco in qua inventato per tagliare la paglia, come facevasi pel passato con una logora falce fienaja inastata, che dicevasi Trinciapaglia.

TAJASTRAZZ. s. m. Falce. Pezzo di falce assodata al banco per tagliare i cenci, alla quale è ora succeduta in molte cartiere la Stracciatora, che è una macchina mossa dall'acqua o dall'uomo la quale taglia i cenci. V. Frén'na.

TAJATRIFOLA. s. m. T. di Cuc. Taglieretto. Arnese per affettare i tartufi.

TAIC. Tedesco. Voce colla quale da giovani danzatori si fa invito a suonatori di suonare un Valzer Tedesco.

Tasèn. s. in. Tagliere. Legno piano, ritondo, dove si tagliano su le vivande.
 Taglierino, taglieruzzo diminut. V. Portatorta.

Tajett. s. m. Tagliuzzo, Tagliettino. Piccol taglio.

TAJÈTT DLA PÈNNA. Spaceo, Fesso della penna (Allegri) Fenditura Il taglio della penna da scrivere, che le si fa col temperino sul Fenditojo, che è quel pezzo d'osso, bossolo o simile a ciò.

Taji T. d'Agr. Ali. I due lati anteriori e taglienti del vomere.

TAJORUL S. m. Tagliuolo, Particella di

materia atta a tagliarsi.

TAJOÈUL. s. m. Tagliuola. Ordigno di ferro con che si pigliano gli animali.

TAJOÈUL. s. m. T. d'Agr. Magliuolo.

Sermento verde che si spicca dalla

vite per piantarlo, Piantone. (Alam.)
TAJOÈUL s. m. T. de' Bott. Tagliuolo.
Sorta di scarpelletto, di cui si scrvono
i bottai per cacciare la stoppa o simili ne' luoghi delle capruggini, d'ond' csce del vino.

TAJOÈUL. s. m. T. de' F. Ferr. Tagliaferro. Specie di scalpello di acciajo finissimo per tagliare il ferro. Scarpello da banco, è specie di tagliuolo lungo che serve a tagliare il ferro a schegge, e s'adopera solamente a freddo.

TAJOÈUL. S. M. T. di Ferr. Tagliuolo. Le due parti in cui è diviso il massello, ciascuna delle quali lavorata sotto il maglio prende nome di Capo, indi di Cima, poi di Quadro, quindi è detto Cioncone, e allora va al distendino.

Tajoèul a man. T. de' F. Ferr. Taglinolo a mano. V. Scarpion.

TAJOÈUL CON EL MANEGH. T. de' Maniscal. Tagliuolo a mazza.

TAJORUL CON IL BAVISI. Barbatella. Virgulto di vite già abbarbicata tolto dal vivajo per trapiantarlo.

TAJOÈUL DA INCÔZEN. Rompiferro. Piccolo tasso di ferro a piano inclinato, con un gambo al dissetto per ficcarlo in un foro dell'ancudine, serve ad appoggiarvi il ferro che vuolsi rompere.

TAJOÈUL DLA BRILLA. T. de' Mugn. Fondo sugherato. Quel piano fermo di sughero, intarsiato di sverze di canna, sul quale la brilla spoglia il riso della sua prima ruvida veste.

TAJOÈUL DLA MACCHINA DA PONTI. Tagliatojo. Specie di trincia per tagliare le bullette smentate.

TAJOEUL D' TERA. Fetta. Quel pezzo di terra che vangando si rivolta, e rappresenta la figura della vanga, onde tagliare a quel modo il terreno dicesi Levare di fetta.

TAJOÈULA. S. f. Bietta Pezzetto di legne o ferro a guisa di conio, che s'adopera talora per serrare e stringere, fendere o spaccare legno o altro; e in quest'ultimo caso, essendo per lo più di ferro, prende anche il nome di Conio o Cuneo. — Chiamasi Bietta,

Calzatoja o Zeppa, anche quella con che si assodano fittoni ecc. per uso delle fabbriche.

TAJOÈULA. s. f. Calzatoia, Zeppa. Pezzo di legno o d'altro, che serve per calzare, o sostentare qualche cosa, come per es. una tavola se tentenna, o sim.

TAJOÈULA. s. f. T. degli Arm Nettatoja. Strumento che serve a nettare l'interno degli archibusi.

TAJORULA. T. Furb. Cappuccino.

TAJOÈULA, S. f. T. de' Legn. Sverzu. Sottile striscia di legno con che si turano le fessure ne' lavori di legname.

TAJOÈULA. S. f. T. di Stamp. Cucciatoja. Ferro o legno con cui si battono le biette, sia per aprire che per chiudere le forme nel telajo del torchio.

TAJORULA DA CAVICCI. Copiglia. Bietta di ferro che s'infila nell'occhio delle cavicchie di ferro per tenerle più salde.

TAJORULA DEL BORON. Chiave. Quella bietta che tiene a luogo lo sportello della fecciaja nelle botti.

Tajoèula del mazz d'un foll. Gallonzolo. V. Sinèla e Stafa.

TAJOÈULA DLA PIOLA. Bietta, Zeppa? Quella bietta che serve a tener fermo il ferro nella pialla.

TAJOÈULA D'UN VOLT Serraglio. Pietra tagliata a conio che si mette nel mezzo degli archi. — Chiave della volta, L'ultima pietra posta in cima di un arco o di una volta sbiettata che serve a legare il tutto insieme.

TAJOLAR. att. Imbiettare. Serrare, stringere con biette. V. Intajolar.

Tajolan'na. s f. Biettina. Quel pezzetto di legno o d'avorio fermato con una vite, nel quale riposano i crini che colla medesima si tendono, e sta alla parte inferiore della bacchetta del-

Tajolén'na. Rossa, Add. di melica. V. Melga.

Tajon. s. m. Gran taglio. Taglio grande. Tajon.na. s. f. Puleggiona. Grossa puleggia o taglia.

TAL. Tale. Pron. relativo.

l'arco da suonare

TAL F QUAL. Pretto sputato, Tal e qual è. Lo stesso.

L' è po tal e qual. È tutta fava.

Un Tal. Un tale, Un certo.

TALA (LA). La tale.

TALCH.'s. in. Tulco. Sorta di materia pellucida, artifiziata, formata di sottilissime foglie e tagliabile. Dicesi anche d'una pietra laminare. V'ha il Tulco greggio, Il Tulco artifiziale, e il Tulco in foglie.

TALENT. s. m. Talento. L'inclinazione naturale dell'ingegno ad applicarsi a ta-

le o tal altra cosa.

TALER. s. m. Tallero. Moneta d'argento della Germania.

TALIAN. S. DI. Italiano.

Bon talian. Amatore della sua patria.

TALINTON. S. m. Cervellone, Talentaccio.
Talento grande, profondo.
TALINTOZZ. S. m. Talentaccio. Talento

TALINTOZZ. 8. m. Talentaccio. Talento discreto.

AVER DEL TALENTÜZZ Aver dell'intendacchio. Avere intendimento.

TALIS ET QUALIS. Vivo e vero, Maniato.

TALIS PATER, TALIS FILIUS. La scheggiu ritrae dal ceppo. Si dice di chi non treligna da' suoi progenitori.

TALON. S. m. T. degli Arm. Tallone. La parte del calcio del fucile sul quale pusa quando si pone l'arme in terra.

TALON. S. m. T. di Vet. Talloni del miede. Chiamasi così le due estremità

piede. Chiamasi così le due estremità posteriori della muraglia che succedono ai quarti del piede, dove la parete si ripiega all'indentro.

TALPA. S. f. Talpa, Talpe. V. Topa.

TALPA. s. f. Fig. Scempione. Balordo. TAMARIND. s. m. T. Bot. Tamarindo. Noi conosciamo questa pianta principalmente per l'uso che si fa della polpa de' suoi frutti, ch' è acidula e lassativa, e che si prende diluta nell'acqua o preparata a modo di polpa. Essi frutti si dicono Datteri d'India perchè crescono alle Indie. La pianta è il Iamarindus Indica di Linn.

TAMBOL. S. III. Tamburaccio. Tamburo grande e cattivo per lo più da saltambanchi. In altro signif. V. Albanés.

Tambon. s. m. Tamburino. Sonator di tamburo.

TABBOR S. m. Tamburo, Cassa. Strumento notissimo. Le sue parti sono:
Bordòn . . . . Minugia a doppia

Bus di zerc. . Occhi.

Capuzzén'ua . . Vite della minugia.

Cordi. . . . . Cordame.
Falsètt . . . Nervetti.
Fust . . . . . Cassa.

Gniètt . . . . Galletto.

Pèla d' bataria . Pelle del tamburo.

Pèla d' bordon . Pelle di fundo. Tirant . . . Tiranti.

Tòrol. . . . Bostone. Zerc . . . Cerchi.

Tambon. s. m. Staccino. V. Tamburd. Tambon, Mincion. s. m. Fig. Babbaccio. Scennione. Minchione.

baccio, Scempione, Minchione.

Tambon s. m. T. de' Fil. Rodano.
Specie di verricello o cilindro orizzontale di legno, il quale girando sul suo asse e seco traendo il rebbio mediano della guida, fa movere l'andivieni e girare il bacchetto delle rocchelle del valico. (filatoj)

Tambon. T. Furb. Botte.

Tambon o Tambonën. T. degli Oref. Temburo. Spezie di fermaglio a foggia di tamburo. Le sue parti sono: Cul.... Fondo.

Čul . . . Fondo. Fassa . . . Fascia Quere . . . Coperchio.

TAMBOR. S. m. T. degli Oriv. Tamburo. Cilindro composto di coperchio, fascia e fondo in cui è chiusa la molla, e su di cui pure si avvolge la catenuzza dell'oriuclo.

TAMBOR. S. III. T. di Teat. Tumburi. Specie di gabbie cilindriche colle quali a somighanza de' verricelli si alzano e calano le scene de' teatri.

TAMBOR DA RICAMADOR. Rocchetto Certo arnese del quale si servono i ricamatori per eseguire i loro lavori, onde poi disono Ricamar a tambòr. V. nel Supl. Ricamar.

TAMBOR DA ZUGAR A LA BALA. Tambu rino. (Tomm.) Arnese fatto d'un girello di legno ricoperto con una cartapecora ben tirata, di cui si fa uso per mandar in aria la palla di lesina.

TAMBOR D' CRISTO. T. Furb. Campana. TAMBOR D' NA CUPLA. Tamburo di una cupola. Quella parte che resta appunto sotto il principio della volta fino si piloni degli archi.

TAMBOR SCORDA. Tamburo stemperato. Sonar el tambor. Toccare il tamburo, Tumburare, Stamburare, e milit Toccare, Butter la cassa.

TAMBORÉN. S. III. Tamburino. V. Tambor.

TAMBORÉN. S. III. Tamburello, Tamburino. Piccolo tamburo. V. Tambòr da zugar a la bala.

TAMBURÉN O TAMBURÉ DA SÉDER. Seggiolo, Tumburetto. Spezie di piccolo sedile rotondo per lo più con tre piedi.

TAMBORÉN DA CAFFÈ. Tamburino. Strumento di lamina di ferro, rotondo, con manubrio, entro cui si pone il casse per abbrostirlo.

TAMBOREN D'UN POLLASTER ecc. V. Furion.

Tanborén o goèub d' na scoca. Scriguo. Spezie di forzieretto che è nel fondo di sotto della cassa di una carrozza.

TAMBURLAN. s. m. T. de' Cest. Tamburlano. Arnese di scheggie o vimini coperto di carta per uso di rasciugare le biancherie.

TAMBURLAN. Fig. Tufanario, Sedere, Culo.

Tamburo. s m. Carrettone. Carretta grande a foggia di gran cassa senza coperchio, per trasporto di materiali, letame o altro.

TAMBURO. S m. Staccino. Staccio chiuso sopra e sotto da una pelle non bucata tesa, a due cassini, che imboccano quelli dello staccio sopra e sotto, per uso di stacciare cose volatili come droghe o cose nocive alla respirazione.

TAMBURÒ D' ROBA. Carrettata di rena ecc.

TANPA. s. f. Bagno di grassello. V. Calzinar.

TAMPLAR att. Rombore, Picchiare, Bussare. Far continuo rumore.

Tan e tan. T. di Giuoc. A pari punti.
Par pari

Tan Tan. Tappata. Voce inventata dal suono del tamburo.

TANA. S. f. Tuna.

TANA DA CONÌ. Conigliera. TANA DA TOPA. Androne. TANA DLA VOLPA. Volpoja. (Caro) Andar in the tana Intanarsi.

SALTAR FOEURA DA LA TANA. Stonarsi.
TANABUS. S. m. Bugigatto, Bugigattolo,
Nascondiglio, Ilipostiglio. Luogo ritirato da riporvi checchessia Cansatojo, Sqabuzzino. (Tosc.)

Tananas. s. m Coso Ordigno, attrezzo, utensile od oggetto altro qualunque. Bazzicatura, Bazzecola, masseriziuola, ciarpa, sferra, ciabatterie: cose vili, vecchie, di poco o nessun conto. Tananas, Bacano, Strepito, Bacano, Rumore. Fracassio, taileruglio.

Tananon minghén'na. Affogaggine! Cànchita! Ell' è una fava! Sorta di escla-

mazione

TANDEM. Parola latina che significa Finalmente, e che usiam frequente ne' seguenti modi:

AGH SEMMA LU AL TANDEM. Or siamo

al punto!

GNIR AL TANDEM. Venire all'ergo. Venire alla conclusione.

Tanfo. Odor di mussa. Sito, mel odore. V. Spuzza.

CIAPAR D' TANF. Intanfare. Prender

SAVER D' TANF. Sitare. Rendere mal odore.

Tangaro. Add. del Riso Tangaroch. V. Ris.

Tanganon. add. m. Avarone, Pilaccherone, Mignatta. Spilorcione.

TANGHER. add. m. Tanghero, Sterpone.

Persona grossolana e rustica. Tangherello diminut.

TANI. s. f. V. Cont. Tanie, Litanie.

Tant. add. d'ogni gen. Tanto. E dinota grandezza, quantità discreta, moltitudine ecc. Se dinota tempo, allora è avverbio.

Tant' è. Tant' è, Così è, Così vuolsi, Ha da stare così.

TANT E QUANT E LU. Al par di lui.
TANT E TANT. Tuttavia, Pertanto,
Nondimeno.

D'OGNI TANT. Tratto tratto, Ad ogni qual tratto, Ogni tanto, Di quando in quando.

D' TANT IN TANT. Di tanto in tanto Ogni tanto tempo.

'Na volta tant. Una volta tanto.
Solamente una volta.

PER MI TANT. Riguardo a me, la quanto a me, Del futto mio.

SE TANT N' DÀ TANT. S'egli è capou di tanto, Se era tanto.

Un ALTRA VOLTA TANT. Altrettanto.
Tanta quanta era la prima data.

Tanta. s. f. Tenta. Scheggia di sapone, o fettina di grasso, che si pone nel podice a' bambini per iscaricar loru il ventre.

Tantén, Tantinén. add. m. Tantino, Tantotino Tantinetto, dimin. di tanto. Tapa. s. f. Tappa, Fermata. Luogo ove riposarsi e pascersi lungo un viaggio.

Forieri trovatori di tappe. (Bart.)
TAPA D' UN ISTROMENT. Tastiera. Parte
degl'istrumenti da suono dove sono

i tasti: registro, ordine di tasti. TAPA. add. m. Vestito. Abbigliato.

BEN TAPA. Ben adorno. In bell'assetto: in buon arnese.

Mal TAPA. Malconcio, Disacconcio, Disacconcio, Disadorno. In mal arnese.

TAPARES SU. Rimpannucciarsi, Rizzarsi a panca. Rimettersi in capitale, in quattrini.

TAPARES SU ALLA BELA E MEJ. Vestirsi alla meglio. Coprirsi. Fasciare il melarancio.

TAPPARSLA. Sgambare, Spasseggiare i passi Far passi piccoli e frequenti.

TAPEJ. S. m. Tappeto. Panno che si distende in terra o altrove, in segno d'onoranza. Quello con cui si usa coprir la bara nel portar i morti alla sepoltura, si chiama Coltre, e dicesi meglio Strato quello che ponsi in terra sotto la bara.

TAPÈJ DA BÂNCHI. Pancale. Panno per coprir panche.

TAPÈJ DA SARTOR. Panno. Quella specie di tappeto che i sarti stendono sul banco per comodo di spianare.

Tapel DA TAVLI. Celone. Tapelo grosso senza pelo a vari colori con cui si coprono i tavolini.

Tapès d' zinòssa. Centone.

TAPELA MAGIORA. T. de' Tess. Braccimolo della maestrella. Il tratto della maestrella che sta fralle due girelline.

strella che sta fralle due girelline.
TAPELA MINORA. T. de' Tess. Portagirella. La parte della maestrella che ha la girella de' licci.

Tapèll. s m. Chiacchierlo. Strepito di ciarle, ed anche Parapiglia.

Tapetta o Covetta. Cordiera. Striscia di legno, d'avorio o simile, posta nell'estremità superiore del manico d'un violino, d'un leuto ecc. su di cui posano le corde dello strumento.

TAPLA (FAR DO) Far due marce.
TAPLAR. T. de' Pettin. Sbozzare. Raddirizzare colla picozza le ineguaglianze del corno per ridurlo in lastra uniforme colla pianetta.

TAPP. s. m. T. Furb. Vestito, Vestimento. TAPP. S. m. T. Mil. Tappo. Turacciolo di legno che ponsi alla bocca del cannone perchè non vi entri acqua.

TAPPARÈLL. S. ID. Troclea. Sorta di taglia con una girella per uso di sollevar pesi; che dicesi Recamo se ha due girelle o caruccole. Calcese, è quello che si pone al piede del sostegno delle taglie, ad uso di tener basso il canapo nel muovere i pesi. Bozzello, sorta di calcese ad uso per lo più della marina.

Tapza. add. m. Tapezzato, Attapezzato. TAPZA DE' TLAREN'NI. Adorno di ragnatelli a drappelloni.

Aver TAPZA. Per similit. Esser rosso, rosseggiante, rubicondo, acceso in viso, vermiglio. E s'intende per effetto di vin bevuto.

Tapzador. s. in. Banderajo. V. Aparador. TAPZADURA. 8. f. Tapezzatura? Tapezzamento, Attapezzatura.

TAPZAR att. Tapezzare. Parare con tapezzeria.

TAPZARIA. S. f. Tapezzeria, Arazzo, Parato. Paramento da stanza. Arazzeria, luogo dove si tessono gli arazzi.

TAPZER. s. m. Tapezziere, Arazziere, Celonajo. Artefice di tapezzerie. V. Tsåder.

TAR. s. m. Taro. Torrente.

TARA. s. f. Tara. Il defalco che si fa in conto: il dipiù che si detrae per qual sia motivo. E dicesi anche di ciò che v'è oltre al vero, in un racconto. TARA. Fig Macchia, Vizio, Difetto. E dicesi a carico di cosa o di persona che si vanti immacolata.

TARA D' FORMAJ. Cacio guasto, infracidato, bacato. Fracidume di cacio.

TARA GROSSA. Tara da speziali.

FAR LA TARA. Tarare, Diffalcare, Far la tara. Shattere da un conto o da un racconto, ciò che v'è di soverchio.

SAVER D' TARA, DAR EL CALMERI. Dar taccia, Tassare, Censurare. Criticare, sindacare, dar biasimo, biasimare.

TARABACIA. S. f. Trubiccolo. Dicesi d'ogni macchina stravagante, e particolarmente di legno. V. Taraveli.

TARABACLA D' NA CA. Stamberga. Edifizio ridotto in pessimo stato, ove ap-

pena si possa abitare.

TARABACLAR. att. Trambustare, Rovistare. Far trambusto o rovistio. Andar per la casa trascinando e movendo le masserizie da luogo a luogo, quando si cerca di checchessia; che anche si dice rifrustare, trafficare.

TARABUS. S. In. Tarabuso. Uccello di pa-

dule. V. Sgarzètt.

TARAMOT. S. m. Terremolo, Tremuolo, Tremoto.

TARAMOT. Fig. Coso. Oggetto grave e per lo più informe. Fistolo, Nabisso, persona inquieta che mai non posi. PARER UN TABAMOT. Parere un cavallo armato. E dicesi di chi ha l'andatura oltremodo pesante.

TIRAR EL TARAMOT. Crollarsi di tremuoti la terra. (Bart.) Dibattersi con

tremuoti la terra.

TARANTÈLA. s. f. T. d'Entom. Tarantella o Tarantola. È un ragno velenosissimo della Puglia, detto Aranea tarentula da' Sist.

TARANTÈLA. S. f. Tarantella. Sorta di ballo Napoletano di carattere gajo. Avèr adoss la tarantèla, Aver l'argento vivo adosso, Parere attarantato o tarantolato.

TARANTLA. S. f. T. d'Ent. Cosso, Rodilequo. Insetto che danneggia notabilmente gli alberi e perciò detto da Linn. Cossus ligniperda.

TARAPATAN. Tappatà. Voce imitante il suono del tamburo.

TARASCON. s. m. Trescone. Sorta di ballo tondo in uso presso i nostri montanari.

TARAVELI O TANANAJ. Masserizziuole, Sferre. Robe vecchie, vecchi arnesi, vecchiume. Carabattole.

Tandanza. s. f. Tordenza, Tordezza, Tordità. Ma tordonza è il fatto; tordezza l'atto: tordità la qualita della cosa. Indugio

TARDAR att. Tardare, Ritardare, Procrastinare, Differire, Indugiare. V.

Interdier.

TARDI. avv. Tardi, Tardo

TARDI BONDBÉN. Tordissime.

FARS, ESSER, PARÈR TARDI Farsi tardi, Purere tardi, Esser tardi.

IN T'EL TARDI. Al tardi, Zardi. In sull'ora tarda.

L'E MEI TARDI CHE MAI. È meglio

corta follia che lunga.

L'é TARDI. La merla ha passato il Po, Il merlo è passato di tà del rio Proverbio che si dice a chi è già verchio e scaduto di forze, e per lo più del mancare il fiore dell'esser suo in checchessia, come nelle donne la bellezza, e simili.

O TARDI O TOST. O tardi o decio, O tardi o avaceio O prima o poi.

UN PO TARDI. Un poco tardetto.

TARDIV. add. m. Tardo, Lento. Si dice tardivo o serotino, de' frutti che vengono allo scorcio di loro stagione, opposto a primaticeio.

TARDIV A PAGÀR. Moroso. Che dura

o indugia lungamente.

TARDOT. add. m. Turdetto. Alquanto tardi.

TARFL. V. Taroèul.

TARFOIAR. S. m. T. d'Agr. Prato a trifoglio.

TARFOJAR. att. Cianciugliare. V. Far-

fojar e Tartajar.

Tarrotus. s m. T. d'Agr. Cerfoglio.
Erba nota, detta da Linn. Chaerophyllum chaerefolium. V. Zerfoèuj.

TARFORUS. S. III. T. Bot. Trifoglio, Trefoglio. Erba nota che sa per ogni campo o prato artificiale. È il Trifolium pratense Linn. V. Zersoèuj

TARFOÈUJ ARSAN. T. Bot. Esba greca, Trifuglio rosso. Pianta annua che si semina ne' campi per pasturare il bestiame ed i cavalli in primavera. È il Trifolium incarnatum di Linn.

TARFORUJ SALVATEGH. T. Bot. Ginestrina, Trifoglino. Pianta comune ne' luoghi di pastura sulle colline e nei boschi che si potrebbe curar maggiomente come foraggio. E il Lotus corniculatus Linn.

EL TARFOÈUJ N' È MIGA FATT PER J'ASEN.

L'orzo non è fatto per gli asini, Le
margherite non si danno ai porci.

Le cose preziose non sono fatte per
chi non sa conoscerle

TARFOJĒLA. S. f. T. Bot. Barba di capra. Erba che nasce ne' boschi e che si usa in certe malattie per le sue proprictà astringenti. È detta da Lion. Actora spicata.

TARFOJÉN BIANCH. T. Bot. Cinquefoglio biunco. Piccola pianta cespitosa che nasce sui cigli de' campi e ne' boschi di collina, detta da Linn. Poten-

tilla argentea.

Tabrojon. s. m. Ciangottone, V. Tartajon.
Tabreta. s. f. Tarifa. Nota de' prezzi
delle cose, delle tasse, ed anche libro
contenente varie ragioni di numeri
per far i conti sulle monete e simili.
V. Tassa.

TARIOCH. S. III. Accordo. V. Triòch.
TARIOCUL. S. III. Piccol terruglio, detto
volgarmente da noi Trojoto. Nome di
alcuni nostri borghi che essendo un
tempo nell'esterno della città erano
per difesa della stessa muniti di terraglio o terrapieno.

TABLATANA. s. f Bucherame. Sorta di droghetto mezzo lana e mezzo filo.

TARLISA. Brizzolato. V. Sterlisa.

Tarlècch. s. m. Tarocco, Scempione.

Persona che nel portamento e negli abiti abbia molta sciattezza e malmodo.

Tarluccón. s. m. Pattaceone. (Tosc.)

Scempione.

TARMA. s. f. Intignatura. La roditura che fa ne' pannilani la tignuola.

TARMA DEL GRAN. Tonchio.

TARMA DEL LEGN. Tarlo. V. Taroèul. TARMA DI PAGN. Tignuola, Tarma. La Tinea vestianella del Fabrizio. Sorta d'insetto che in istato di bruco rode la lana e simili cose, e che nella sua naturale trasformazione diventa una farfallina, detta da' Sist. Phalcaa toririx sorticella

TARMA DI FRUTT. Baco. V. Bégh. TARMA DIL PÈLI. Tignuola pellicciajo. Quella tignuola che attacca le pellic-

penne. La Tinea pellionella

1 SALUM. Marmeggia. V. Bégh. DLA CARTA. Turma.

m. Tignato. (Nelli) Tar-Tarmàr.

DAL VAROÈUL. Butterato. Tarnato, beccato dal vajuolo.

. Intignare. Esser roso dalle ed è propriamente più d'ogni delle pelli, de' panni e simili. A. s. f. Tremito. V. Terma-

. s f. T. d'Entom. Acaro,
o Acaros, che significa inviuel piccolo insetto che rode
gio vecchio e che è tipo della
gli Acaridi e all'ordine delle
Trachearie. V. Bghén.

. m. Guizzo, Scossone. V.

att. Appestare. Scompuzzare, fieramente puzzare o putire. tt. T. di Giuoc. Taroccure. n tarocco, quando non si ha quattro semi (ronfi), e fiontendere, entrare in collera.

m. Germini, Minchiate, Taborta di carte da giuoco che idue compreso il matto.

Per metal. Brontolone.

T. Furb. L' intesa. L'accordo faccenda di cui si parla.

. s. m. Minchiatista, Min-Amatore del giuoco de' tadelle minchiate.

STA, TAROCÓN. Beccalite, Piz-

. m. T. d'Entom. Tarlo. Inrode i legni antichi detto a Linn Pediculus ligni antila' Franc. Pou de bois.

.. Fig. Borbottone, Bufonchiontolone

TAROBUL. Tarlatura. La parte tarlo.

D' TAROÈUL. Tarlatara, Caroo. Polvere di legname putrearlato.

it. Fig. Brontolare, Borbottanchiare, Fiottare. Piatire. TAROLENT, TAROLI. add. Tarlato. Inter-

Tanoli. Fig. Buterato.

TABOLIR. att. Tarlare, Intarlare. Esser roso da tarli e dicesi principalmente

del legno.

TARON. S. m. T. di Mic. Porcino cattivo. Fungo comune nei nostri colli e assai cattivo. È il Boletus luridus Pers. Così divono alcuni anche il Pisciocane bianco e il Fungo spiantacase ossia l'Agaricus caprinus e necutor Bul.

TARPLAR. att. T. de' Chiod. Finire. Dare gli ultimi colpi di martello alla gam-

ba od alla testa del chiodo.

Tarsi. s m. Getto, Smalto. Composto di ghiaja e calcina. Calcestruzzo, mescolanza di calcina con altre materie per accrescerle tenacità, ed è un certo mezzo tra la calcina pura e il getto. Serve per lo più a murar condotti d'acque, conserve e vasche d'acqua e sim.

TARTAJA. se d'ogni gen. Tartaglione, Balbo, Bleso, Bisciolo. Ma il tartaglione è colui che ripete la prima sillaba della parola prima di poter seguitare. Balbo è chi non può parlare speditamente. Bleso è propriamente colui che non può pronunciare schiette certe consonanti, per esempio l'erre, l'esse. Bisciolo è diffettuosità di pronunzia nel concorso di quelle consonanti specialmente che s'appoggiano ai denti inferiori. V. Tartajàr.

TARTAJADA. 8. f. Cincischiamento, Balbettamento.

TARTAJAR. att. Tartagliare, Barbottare, Balbettare, Barbugliare, Scilinguare. Ma si tartaglia ripetendo la prima sillaba della parola, prima di poter seguitare, si barbotta parlando confusamente e smozzicando le parole. Balbettare è un pronunziare le lettere labbiali più facilmente e più forte che le altre. Barbugliare, è parlare in gola con parole interrotte. Scilinguare è difetto fanciullesco che rimane a que' molti che rimangono o vogliono rimancre come bambini. Scilinguati, divengono i vecchi per mancanza di denti.

TARTAJÓN S. m. Troglio, (Franc.) Balbo, Bleso. Tartaglione. V. Tartaja. TARTAJÓN'NA. s. f. Troglia, (Franc.)

Blesa. Tartagliona.

TARTARÉN S. m. Paradiso, (Tosc.) Piccionaja. Loggia superiore agli ordini de' palchi in teatro.

TARTANÈTT. S. m. T. d'Ornit. Topino. Rondine riparia detta appunto da Linn Hirundo riparia. V. Rondon.

TARTARUGA. s. f. Tartaruga. Materia di sostanza ossea cavata per via di fuoco da' gusci della testuggine, e serve a fare stipetti, stecche di ventagli, tabacchiere ecc. V. Bissa scudlara.

TARTARUGA. Fig. Pigro, Tardo, Tentennone, Santugio.

TARTARCGA. s f. T. d'Astr. Testudine. Costellazione dell'emissero settentrionale.

TARTARUGA. 8dd. m. Impiallacciato di tartaruga. Coperto di cocci di testuggine.

TARTASSA. add. m. Tartassato. Malme-

Tartassada. s. f. Tartassamento, Mal-

TARTASSAR. att. Turtassare. Malmenare, maltrattare, e fig. Vagliare. Esaminare a lungo e con rigore: rivedere il pelo a dovere: esaminare scrupolosamente.

TARTER. s. m. Tartaro, Taso. Gromma di botte. V. Grèpa.

TARTER D' MAR. T. d'Ornit. Rondine di mare. Uccello che ha becco e piedi rossi, penne simili a quelle della rondine, che vive per lo più nei paduli, ed è la Sterna hirundo di Linn.

TARTER EMETICH. T. Farm. Turtaro emetico. Tartrato di potassa e di antimonio che preso per medicina è atto a far vomitare.

TARTER STIBIA. Tartaro stibiato. Tartaro che contiene antimonio.

TARTONIR. att. Trattenere, Ruttenere, Ritenere.

An podères più tartgnir. Non poter più starc alle mosse.

TARTIR. att. T. Furb. Tartire. Fare il mestier del corpo, far i suoi agi, cacare. Fig. Confessare.

FAR TARTIR. T. Furb. Scalzare, Fiscaleggiare.

TARTRA. s. f. Tartara. Spezie di torta

fatta con latte, uova dibattute, mandorle e zucchero.

TARTUPLA. s. f. T. Bot. Tartufo. Pianta di figura bernocoluta, senza radice e senza foglie, la quale sta sempre sotto terra. Sonne di due spezie, altra di polpa nera, altra di bianca. V. Trifola. TARTUPLAR. s. m. Tartufêto? Luogo abbondante di tartufi.

TARTUFLAR. att. T. di Cuc. Attartufolare. Apparecchiare una vivanda a
modo de' tartufi

TARVÈLA. s. f. Trivella, Succhio, Trivello, Guida. Succhiello grande cle fa l'ufizio di forare i legnami grossi. Ma:

Arvòlt . . . . Cucchioja a Dente.

Còva . . . . Codolo.

Gamba . . . Verga, Fusto.

Manegh . . . . Manico. Ponta . . . Punta.

Ponta . . . . Punta.

TARVÈLA. s. f. T. degli Arm. Nettafondi. Specie di molle inastata che
colle sue guance divergenti serve a
nettare l'interno delle canne.

TARVÈLA. S. f. T. de' Bott. Cocchiumotojo. Sgorbia per fare il cocchiume alle botti.

TARVÈLA. s. f. T. degli Squer. Verina. Strumento con cui si fa strada alle gambe de' chiodi che si usano nella costruzione delle navi.

TARVÈLA A SGORBIA. Doccia. Specie di succhiello a doccia coi lati taglienti. TARVÈLA DA PÒZZ. Scandaglio, Foraterra. Strumento con gamba di ferro, spesso di più pezzi, per uso di far buchi profondi nella terra.

TARVLAR. att. Trivellare, Succhiellare. Succhiare, succhiellinare, forare con trivella o succhiello.

Tarvlén. s. m. Succhiello, Succhio. = Succhiellino, Succhielletto dim. Verigola, Verina, strumento di serro fatto a vite, appuntato dall'un dei capi, che dall'altro ha un manico, per lo più di legno, ad uso di bucare.

TARVLINAR. s. m. Succhiellinajo. Chi fa o vende succhielli.

TARVLOTT. S. m. Trivelletto, Succhielletto.
TARVLON. S. m. Cantera. La trivella massima del bottajo.

Tas. M. imp. Tieni la lingua a te. (Nelli)

CHI TAS CONFERMA. Chi tace acconsente, al che altri ripigliano:

CHI TAS AN DIS GNÈRT. Chi tace non dice ne si ne no.

CHI SENTA E TAS, MANTÉN LA PAS. Silenzio sagace, mantiene la pace. Il dir fa dire.

TASCA. 8. f. T. Furb. Osteria.

l'Aschin. T. Furb. Oste.

FASER. v. n. Tacere, Tacersi. Guardare il silenzio

Tasèn pa'an quistionan. Dar cartacce. (Fior.) Tacersi in una quistione senza approvare nè disapprovare per aver certezza che l'opporre ci condurrebbe a contesa.

CHI SA TASÈR SA VIVER. Assai sa chi sa, ma più sa chi tacer sa.

FAR TASÉR PER FORZA. Attutire. Far tacere uno colla forza, colle minaccie. Sgarrire un fanciullo, vincere la sua ostinazione colle busse allorchè piange a distesa.

TRARLA IN TASÈR. Farla finita. Involgere in silenzio checchessia.

Un BEL TASÈR AN FU MAI SCRÌTT. Ascolta

vedi e taci, così in puce viverai.
Tass. s. m. T. de' F. Ferr. Tasso. Ancudine grossa e per lo più quadrangolare per battervi sopra i metalli.
Tass. s. m. T. Bot. Tasso morti-

Tass. s. m. T. Bot. Tasso mortifero, Albero della morte. Specie di
albero che somiglia al pino, ed è il
Taxus bacchata di Linn. I contadini
lo ebbero in abborrimento, credendo
che lo starvi all'ombra cagionasse
loro delle febbri. Per questa opinione
e pel lugubre aspetto fu quindi detto
albero della morte. I suoi frutti sono
mucilaginosi ed emolienti.

TASS. s. m. T. di Zool. Tasso. Animale che dorme assai, siccome i ghiri e simili, e ve n'ha due specie: il tasso porco buono a mangiarsi, e il tosso cane o l'Ursus meles di Linn.

TASS BARBASS. T. Bot. Tasso barbasso, Verbasco, Labbri d'asino Pianta ar vense i cui fiori carichi di principio mucoso entrano in varie composizioni pettorali. È il Verbascum tapsus di Linn. I contadini l'usano per guarire dall'iterizia.

TASS BARBASS SALVATEGH. Verbasco

silvestre. Pianta frutticosa con foglie simili alla salvia che fa fiori gialli a nodi. È buona per farne siepi ed è la Phlomis fruticosa L.

TASS DA POSTION. Striscia di tasso. Striscia di pelle vellosa di tasso che i postiglioni mettono sul frontale della briglia, per distintivo de' loro cavalli.

Tass tucid T. degli Otton. Martello da tirare. Sorta di martello a bocca piana.

Tassa s. f. Tassa. Imposizione pubblica di danari.

TASSA DEL PAN Calmiere, Tassasione. Tariffa delle vettovaglie.

TASSA DEL PASSAGG D'UN PONT ecc. Pedaggio. Dazio che si paga per passare da qualche luogo. — Il riscuotitore chiamasi Pedagiere.

TASSA D'ENTRADA. Entratura. Ciò che si paga per sar parte di una società, di una corporazione o simile.

Tassa. add. m. Tassato, Imposto, e in altro signif. Tacciato.

TASSAGNOT. Tangoccio, Tonfacchiotto, Inquartato, Tomboletto, Tozzotto. Soverchiamente grasso, grasso e tondo, atticciato.

Tassan. att. Tassare. Impor la tassa.

TASSAR. att. Fig. Tacciare, Apporre, per Incolpare e simili.

Tassell. s m. Palco. Composto di legnami lavorati commessi e conficcati insieme per sostegno del pavimento.

— Palchetto diminut.

Tassell. s. m Tassello. Pezzo di legno, pietra, o altra materia simile, che si commetta in luogo dove sia guastamento o rottura per risarcirla, e talora anche per ornamento, o vaghezza. Tasselletto diminut.

TASSÈLL A CÒVA D'RONDA. Codetta. Tasselletto a coda di rondine.

TASSÈLL ALT. Palco sfoquio.

TASSÈLL PLAFONA. Palco stojato (Mol.). Coperto di stoini o cannucce.

TASSÈLL D'LEGN A CASTON. T. de' Mur. Palco regolato. Foggiato a cassettoni. TASSÈLL MORT. T. d'Arch. Palco morto. Palco a tetto.

FAR EL TASSÈLL. Sossiture (Franc.). Coprire il palco con stojato.

FAR UN TASSELL. Impalcare.



MÈTTER UN TASSÈLL. Tassellare Porre tasselli

STAR A TASSÈLL. Star al piano superiore, contrario di Stare a terreno.

Tassètt. s. m. Tassetto. Ancudinuzza o strumentino d'acciajo per intagli di medaglie, e ad altri usi degli orefici.
Tasso comune.

Tassetto. S. m. T. degli Oriv. Tassetto. Cilindretto che si pone nella cavità del capo dell'albero e che regge nel suo disco le ruote che si vogliono munire di denti. Ha:

Pe. . . . . . . Piede. Piastrén . . . Piastrello.

Tassiett . . . Disco o Tassello.

Vidi . . . . Viti.

Tassetti. s m. T. de' Ram. Tassetto a mano. Pezzo di ferro traforato, stiacciato da un capo, che si appoggia in quella parte dove si vuol bucare.

Tassiron s. m T. del Cont. Posta. Luogo destinato nelle stalle a ciascun cavallo o altro grosso bestiame.

Tasslan. att. Incorrentore. Adattare correnti o travicelli per formar palchi, o copertare in una stanza o edifizio.

Tassian. s. m. Linguette, Quodrelli. Striscette di pelle che son cucite a lato delle dita de' guanti.

TAST. S. m. Tatto, Tocco, Tasto.

TAST O SAGG. Assaggio, Assaggiamento, Saggio. Lo assaggiare o sperimentare una cosa.

Tast. s. m. T. de' Filat. Bacchetto. Asse comune delle rocchelle o de' guindoli del valico.

Tast. s. m. T. de' Pian. Tastame. Moltitudine di tasti da pianoforte.

Tast. s. m. T. de' Strum. Tasti. Que' legnetti dell'organo, buonaccordo e simili strumenti, che si toccano per suonare; e quegli spartimenti del manico della cetera o del leuto, o d'altri strumenti di quella guisa, dove s'aggravano le corde colla mano manca. Tasto accidentale, tasto nero degli strumenti da tasto.

Andah al tast. Slazzonare. Palpeggiare. Toccare Toccare

i tasti.

Toccar un tast. Toccare un tasto. Fig. entrar in qualche proposito con brevità e destrezza.

Tasta. s. f. T. Chir. Tenta Sottile strumento col quale il chirurgo riconosco la profondità della ferita. Guida, Conduttore, tubo o cilindro scanalato in cui scorre la punta o il taglio di un bistorino senza pericolo di lesione della parte in cui s'introduca. Tasta è il viluppetto delle fila da metter su le ferite.

TASTA. add. m. Assaggiato, Saggiato.
TASTADA, TASTADEN'NA: s. f. Tastata,
Tastatina, palpeggiamento. Assaggiatura, lo assaggiare. Saggetto.

DAR 'NA TASTADÉN'NA. Tastar cosi dalla lunga. Tentar leggermente di

sapere una cosa.

TASTADURA. S. f. Tastiera, Tastatura La parte d'un istrumento dove sono i tasti. Tastar. Toccare, palpare, esercitare il senso del tatto. Assaggiare, Saggiare, Esperimentare. Dicesi Tustare le botti, il riconoscere se e quanto liquore esse contengano.

Tastan att. T. de' Cuoch. Far la credenza. L'assaggiare che fanno gli scalchi le vivande prima di servire

il loro signore.

TASTAR UN CADNAZZ. Tentare un catenaccio. Provar colla mano a smoverlo per accertarsi se sia chiavato alla toppa o no.

TASTERA s. f. T. de' Pian. Tastiero.
Registro, ordine, complesso di tasti
del piano forte. Telujo della tastatura, quella parte del pianoforte sulla quale sono assicurati i tasti.

TASTERA. S. f. T. de' Strum. Tastiera. Parte degli strumenti da mano dove sono i tasti

Taston (A) Tastone, Tastoni, A tastone, A tentone, Al tasto, Brancolando, Brancolone, Brancoloni. Si unisce per lo più al verbo Andare.

ANDAR A TASTON. Andar tentone o a tentone. Andar brancolando al tasto come i ciechi o come quelli che vanno al bujo. Fig. Andar al bujo o tastone. Far checchessia a caso. Scherz. Farsi lume colle mani. Vale anche Andare a vanvera, a casaccio.

s. f. Tattica. V. Tosc. Ma solo ignif. di artificio, accortezza.

s. f. Tàttera, Minuzia. Cosa di considerazione. Ciammèngola, cola, masseriziuola. Fig. Coda, razione.

. m. Tatto. V. Tast.

r. s. m. T. d'Equit. Appoggio. one prodotta dal cavaliere colla sulle barre del cavallo.

add. m. Imbinto di sandalo. n. p. Imbintare di sandalo (Bart.).

franc. (Tatouer).

s. m. T. d'Ent. Tafano. Insetto e assai comune in Italia nell'auo, nel qual tempo è assai moletto sue punture. È il Tabanus aualis Linn.

àn o Laus. Scherz. Pidocchio. An, Gogo Fig. Merlotto. Ghiandosalordo.

1 att Commediare, Ciarlare, Canre.

s. f. Fettuccia, Nastro. Pare pee la fettuccia sia sempre di coo di seta liscia, il nastro di seta, ato, o ricamato: con la fettuccia ga s'avvolta, col nastro s'abbis'addobba V. Stertén e Spàla. i Pudovano, una specie di nastro ordito è di canapa o lino assai e la trama di seta, borra o ba-

BLA. s. f. T. delle Art Scioperag-Tempo in cui non si ha lavoro cende.

ELA. s. f. T. de' Bat. Cordella. ua di lamina d'oro o d'argento mezza linea e larga un pollice. ELA. S. f. T. de' Calz. Coturno. i di seta cuciti uno per parte uartieri della scarpa, che incrosulla fiocca o collo del piede, ) due giri spirali intorno alla a e si annodano a cappio o in sul davanti. Tale ornamento acall'antico coturno dei tragedi. ELA. S. S. T. degli Ing. Decume-

Sorta di nastro avvolto ad un o girevole entro una scatoletta e to dalle divisioni del metro, e per ı della lunghezza di 10.

LA. s. f. T. de' Lib. Estratto.

Quelle liste di carta segnate con qualche parola o lettera che sporgon fuori dal margine de' libri di conti e simili.

Tavèla da mètters travèrs. Fusciacca. Cintura che usano le donne per ornamento, ed anche i fanciulli, che si vestono all'usanza inglese.

TAVÈLA DA ORLÀR IL SCARPI. Nastrino

per bordatura delle scarpe.

TAVELA DEL CAPELL. Cintiglio (Franc.). Tavèla d'cotòn. Nastro di filo di

TAVÈLA D' PIL. Nastro di filo.

Tavèla d' Lana. Nastro di stame.

Tayèla d'Olanda. Nastro di filo d'estrema finezza.

TAVELA D'OLANDA. T. Bot. Saggina spagnuola. Specie di gramigna con foglie bianche e verdi a liste. La Phalaris arundinacea picta di Linn.

Tavela franzuda. Nastro frangiato. Tavela operada. Nastro a opera.

TAVELA RASADA. Fettuccia rasata. Imitante il raso.

Tavèla solia. Nastro puro, cioè piano, non fatto a opera.

TAVÈLA STAMPADA. Nastro indianato. Tavela vlada. Fettuccia rada. Imitante il velo.

Tavèla zindalen'na. Fusciaccone. Il più largo dei nastri usato per segno di autorità.

FAR DLA TAVÈLA. Fig. Non far fiato. Lo dicono i bottegai quando non fanno faccende.

Temp dla tavèla. Mesi di penuria, di stento. Scioperati.

TAVELI. s. f. T. de' Filat. Tuvelle. Specie di arcolai o naspi del telajo da

torcere. TAVLA. s. f. Tavola (non Tavolo). Arnese composto d'una o di più assi messe in piano, che si regge sopra

uno o più piedi e serve per diversi usi. Le sue parti sono: Cassett . . . . Cassetti.

Fassi . . . . Fasce.

Gargam . . . Guide. Intlaradura . . . Telajo.

Pe. . . . . Gambe, Piedi.

Querc . .

Querc . . . . Piano.
TAVLA. s. f. T. d'Agr. Tavola. (V. d'uso. ) La 72.º parte della bisolca parmigiana La tavola equivale a 42 metri e otto decimetri quadrati, o precisamente 42,7978.

TAVLA. s. f. T. delle Art. Banco. Quella tavola sulla quale molti artigiani eseguiscono i loro lavori.

TAVLA. s. f. T. de' Cioc. Tavola. Quella sulla quale si stende il cacao abbrustolito perchè si raffreddi e per romper sovr'esso la sua buccia o scorza.

Tavla s. f. T. di Giuoc. Tavoliere. La tavola o il banco su cui si giuoca. Tavla. s. f. T. de' Libr. Intaglio. Quelle carte aggiunte ai libri nelle quali sono figure, immagini e simili cose, incise o disegnate.

TAVLA. s. f. T. di Pirotec. Banco. Quella specie di tavola sulla quale si macina la polvere da fuochi artifiziali.

TAVLA ARMONICA. Tavola armonica. L'asse d'abele di un pianoforte, cembalo o simile che serve di coperta, ed a ricever l'onda armonica dell'aria agitata da' suoni

TAVLA ARNONICA. Animella dell' arpa. TAVLA BÈLL' E PARCIADA. Mensa. Tavola apparecchiata, sopra la quale si posano le vivande.

TAYLA BIANCA. T. de' Tip. Tavoletta do bagnare o da curta.

TAVLA CH' BALA. Tavola che dindola, che scrolla, che tentenna.

TAVLA DA BATTER. T. de' Capp. Tavola. Il banco o la tavola sul quale il cappellajo accordella il pelo.

TAVLA DA DISNAR. Desco. Tavola sopra la quale si pongono le vivande quando si mangia, o quella propriamente su cui si mangia.

TAVLA DA ZUGAR A SCACCH. Scacchiere. TAVLA E MOLÉN, sorta di giuoco, Smerelli, Filetto. V. Zugar.

TAVLA NIGRA. T. de' Tip. Tavoletta da forme.

TAVLA ROTONDA. La mensa comune negli alberghi e simili.

ALVARS SU DA TAVLA. Uscir da tavo-

ANDAR A TAVLA Entrare a tavola.
ANDAR A TAVLA A SON D'CAMPANEN.
Andar a tavola apparecchiata, Mangiur col capo nel succo.

Avergh tavla e molén. Mucinare a due palmenti. Aver più vantaggi ad un tratto.

COL CH' VÉN ZO D'IN TAVLA. Rilievi,

DAR IN TAVLA. Imbandire, Menseggiare. Mettere in tavola.

DESPARCIAR LA TAVLA. Levar le tovole. FAR TUTT' UNA TAVLA. Accozzare i pentolini, Far tarzica. Mangiar insieme riunendo in una sola tavola le vivande spettanti a più persone.

GRIR ZO D'TAVLA. Uscir di tavola, e da tavola.

IN CO D'TAVLA. In testa di tavola.
PARCIAR LA TAVLA. Metter la tavola.
PORTAR IN TAVLA. Mettere in tavola.
SONAR LA TAVLA Suonare a mangiare.
STAR TUTTI A UNA TAVLA. Star tutti e ua pane e a un vino Stare in famiglia ad un medesimo fuoco.

TAVLADA. s. f. Tuvolatu. Aggregato di più persone alla medesima tavola.

TAVLADA. s. f. T. di Gualch. Tratte, Tavolata. Così credo si dica ad ogsi tratto di panno, cimato o calmuccato man mano sulla tavola.

TAVLÀR. s. m. Fettucciajo, Nastrojo. Fibbricatore e sia tessitore di nastri o fetucce.

TAVLAZZ. s. m. T. de' Birr. Freddatojs, Cassa. Quella specie di ammostatoje nel quale i Birrai pongono la Birra perchè raffreddi e riceva l'acconcistura fermentante.

TAVLÀZZ. s. m. T. de' Carrozz. Settopiede. Quell'asse di dietro di um carrozza sulla quale stanno in piedi i servitori. V. Sottpè.

TAVLAZZ. s. m. T. Mil. Pancone. Tevolato su cui riposano i soldati ne' corpi di guardia, i detenuti ecc. Anticamente era detto Pancoli.

TAVLAZZ DA GBANIR. T. de' Polv. Basca da granire. Sorta di tavola sulla quale si converte la polvere in grani. TAVLAZZ DA UVA. Ammostatojo, Benaccia. Tavolato esagono irregolare, con basse sponde tutt' intorno, entro il quale pigliansi l'uve.

TAVLAZZ DEL SCÓL. T. de' Salin. Gobbeo. Tavola sulla quale nelle salise ponesi il sale perche vi scoli. LZZ DI COMPOST T. de' Polv. Panquella specie di tavola sulla quale la composizione della polvere. LAZZ PA EL NITER. T. de' Polv. a. Grande cassa rettangolare di la solidamente costruita, che serve cciare il nitro e a preparare la osizione.

DSIZIONE.

s. m Fettucciajo. V. Tavlár.

én s. m. Tavolino. Piccola tatavolinetto, tavolinuccio diminut.

én da nota. Comodino da notte.

di tavolo per uso di studiare o re stando la notte in letto.

én da nun Mensola, Sgabellone.

o affisso alle pareti o stabilmenmastiettato da abbassare.

Lén da zugar. Tavoliere. Tavosulla quale si giuoca.

Lén tono. Monopodio e Tosc. Ghi-

LÉN TOND. Monopodio e Tosc. Ghie. Sorta di tavolo rotondo, per lo on una sola gamba e tre picdi. s. m. T. de' Cesell. Madietta. tta di legne ove i cesellatori tenla terra da formare le staffe. Lèn. s. m. T. de' Ceraj. Barella. di madia con che si porta il olo da due persone a biancheg-

ER O MÈZA. Madia. Spezie di su quattro piedi per uso d'ini dentro la pasta da far il pane. ADÙRA DEL TAVLÈR. Sezzajo. Ulato di donna vecchia.

s. f. Tavoletta. Piccola tavola.

TA. s. f. T. de' Mur. Aggetto

umino. La parte del camino

e superiormente verso la stan-

a. s. f. T. de' Pitt. Tavoletta iare. Sorta di tavoletta coloero per potervi disegnar su

DA OTT. Nastro da legacce.

astro per uso di legacce.

D' BROD. Tavoletta di brodo.

di brodo condensato per
viaggia.

PRETORIANA. T. d' Agrim.

oriana. Assicella quadrata
un piede: sul foglio che la

t di pianta la superficie di

TAVLÈTTI DL'ALTARI. Cartaglorie. In quella di mezzo è scritto il Gloria in excelsis ecc. in quella a diritta il Lavabo, nella sinistra il Vangelo di San Giovanni.

TAVLETTI PR'IL BEGHI. Tavolette per le mutc. Vassoini per tenervi le mute de' bachi da seta.

Tavel. s. f. T de' Cerai, Lettucci. Quella specie di graticci sui quali si biencheggia al sole la cera.

TAVLI ASTRONÒMICHI. Alfonsine. Tavole spettanti all'astronomia così dette dal loro inventore Re Alfonso.

TAVLINÈTT. s. m. Tavolinetto. Piccol tavolino.

Tavlon'na. s. f. Tavolone. Tavola grande.

TAVLOTT. s. m. Tagliero (Ramb.). Asse su cui si spiana la pasta.

Tavlozza. s. f. T. de' Pitt. Tavolozza.

Sottile assicella sulla quale i pittori
tengono i colori nell'atto di dipingere. Tavoletta.

Tàvol. s. m. Tavola, Tavolino. V. Tàvia.
 Tazza. s. f. Tazza, Còppa (o larga).
 Vaso d'oro o d'argento o d'altra materia, con bocca spasa per uso di bere.
 Tazza. s. f. T. d'Arch. Tazza. La faccia interna delle cupole.

TAZZA. S. f. T. de' Bilan. Piatto, Guscio, Coppa. Quella parte della stadera su cui si pone la roba da pesare.

TAZZA DA BROD. Tazza da brodo, Ciotola.

TAZZA DA CAFFÈ. Chicchera. Vaso piccolo a forma di ciottoletta, per lo più di terra, ad uso di prendere il cioccolato o altro simil liquore. E si dice anche del caffè o del cioccolato in essa contenuto.

TAZZA D' CRISTÀLL. Giara. Vaso di cristallo senza piede e con due manichi.
TAZZA DEL CALIZ. Vasetto, Coppa. La coppa interna dei calici ove si versa il vino.

Tazzen'na. s. f. Tazzino. Piccola tazza. Chiccheretta, piccola chicchera.

TAZZETTA. s. f. T. Bot. Narciso doppio.
Pianta bulbosa che coltivasi ne' giardini per la fioritura del fine del verno. È il Narcissus Tazzetta, fore pleno Linn.

TAZZON'NA. S. S. Tazzone, Chiccherone. Grande tazza o chicchera. Tr. Ti. La lettera Ti. Dalla figura di questa lettera gli artefici danno il suo nome ad alcune parti delle loro opere. Tt. s. m. Te, The. La foglia arrotolata e seccata del Thea bohca e del Thea vividis che infusa nell'acqua bollente serve per bevanda nota. Tè s. m. Infusione teiforme. Bevanda nella quale è stato infuso il The o sim. Tr. pron Ti. TE SCORDARAT? Ti dimenticherai? Tè. Te' per Tieni. Tg. s. m. T. de' Colt. Ti. Quella vite che unisce la lama del coltello al suo manico senza chiodi. Tè. s. m. T. de' F. Ferr. Ti. Quella parte di una molla che la ferma da piede sullo scannello della carrozza. Tè. s. m. T. de' Fabb. di Gas. Becco a Ti. Sorta di becchi da gas così detto dalla loro forma di T arrovesciato. Té. s. m. T. de' Tess. Ti. Arnese che serve per far gli alti licci. TE NIGHER. The nero. Lo stesso che il The vero. V. Tè. TÈ O TO FINITO Il fine corona l'opera, Ella è finita. TE SVIZZER. T. Bot. The svizzero. Pianta perenne che nasce ne' monti e sta distesa per terra, usata in medicina ed anche come The della china. E la Veronica officinalis Linn. che ci viene da Grigioni. The The Te te. Modo di chiamare ed allettare i cani. I Bimbi l'usano in signif. di Cane. Teater. s. m. Teatro. Le sue parti principali sono: Aterio . . . Atrio. Caffè. . . . . Caffè. Camarén del Boltinar . . . . Camerino del Bullettinajo. Camarén di Palch. Retropalchetti. Còmod . . . Agiamenti. Corp de guardia. Corpo di guardia. Corsii. . . . Corsie. . Orchestra. Orchestra . . Palchett . . . . Palchetti , Casini.

\* Palch senich . . Palco scenico.

Palchton. . . . Palco reale.

. . Platea. Platea . . . Ridotto. Ridòtt Salòn di pittor . Sala de' Scenografi. Stuvi. . . . Stufa. Tartarén. . . . Piccionaja. Trattoria . . . Trottoria. Vaschi da pompi. Serbotoi d'acqua. TEATER. S. m. Fig. Scenata (Fior.). Avvenimento comico, bizzarro. TEATER DA DILETTANT. Teatro filodrammatico o accademico. TEATER DIUREN. Teatro diurno. TEATER GRAND. Teatro reale o principale. TEATER ROMAN. Teatro Romano. Monumento patrio de' bei tempi romani del quale furono anni sono scoperte le fondamenta e molti avanzi d'arte assai pregevoli esistenti ora nel Parmense Museo. CANOCCIAL DA TEATER. Spioneino (Cher.). Genta da teater *Istrioni*. LUMINARI DEL TEATER Accenditore, Illuminatore, e Fiorent. Lumajo. PITOR DA TEATER O TEATRAL. Pittore secnico. TRAR ZO EL TEATER Applaudire o fischiare fino alle stelle. TEATRAL. add. m. Teatrule, Teatrico.
TEATREN. s. m. Teatrino, Teatruccio. Piccolo teatro. Teatron. s. m. Teatrone. Teatro grande o affoliatissimo. Tècc'. s. m. T. d'Arch. Tetto, Copertura. Coperta delle fabbriche. = Tettino, Tettuccio diminut. Tetto morto. Quella copertura della fabbrica sopra la quale si è fabbricato un terrazzo scoperto. Le parti del tetto sono: Armadura . . . Travatura. Colmigna . . . . . . . . . . . . Comignolo. Convèrsa . . . Compluvio. Converson . . . Tegolone. Copp. . . . Tegole. Ferr da navètti . Portadocce. Fuga. . . . Tesa, Tratta. Gronda . . . Gronda. Lusròn . . . Abbaino. Navètta . . . Doccia. Piovent . . . Pendio. Tècc'. s. m. T. Furb. Cappello. Tècc' add. nu. Atticciato. Di grosse membra, ben tarchiato.

A DU PIOVÈNT. Tetto a capanto che pende da due lati uno all'altro.

A QUATTER PIOVENT. Tetto a paossia a quattro acque, che la quattro lati.

A TRI PIOVÈNT. Tello a mezzo ne cioè a tre pendenti.

CON MOLT PIOVENT. Tello che

CON POCE PIOVENT. Tello con denza.

svizzen. Tello a capanna. V.

du piovent.

AVER NE CA NE TECC'. Non aver e fuoco, Non aver casa ne telsapere dove ricoverarsi.

TECC'. Bracato, Grasso braca-

R BL TECC'. Smontare il tetto. LA TECC'. Mettere al coperto e tere in chiusa, Chiuder fra mura. Imprigionare.

R EL TECC'. Integolarlo (Spad.).

L TECC'. Sopralello.

A CA E L' TÈCC'. Vada il monarbonata, Vadane ehe vuole. quel che vuole o che sa.

in. Tettino, Tettarello, Tet-Piccolo tetto.

. s. m. Baracchino. Spezie di lla ma con due maniglie late-

f. Teglia, Tegghia. Vaso di ano e stagnato di dentro, dolocono torte, migliacci e simili egghina, Tegghiuzza diminut. e accrescit.

TA TORTI. Tortiera.

D' ROBA. Tegliata. Quantità di cuocersi in una volta nella

it. T. d' Arch. Condurre a tetfabbrica. Costruirne la cavalcoprirla di tegole.

Ringraziamo Dio, Teddeo, Te-

nno Ambrosiano.

M, FINALMENT. La Dio mercè è ddio e mercede è finita. Modo si accenna il termine di una gamente trattata, o che aspetimente arriva.

. Tedio. Noja, fastidio.

Tidià. add. Tediato, Nojato.

Tedian, att. Tediare. Intertenere nojando.

Tedios. add. m. Tedioso. Nojoso, rincrescevole.

TEDIOSA. S. f T. Furb. La Predica.

TEGA. s. f. Baccello Guscio nel quale e nascono e crescono i grancili de' legumi: ossia quel pericarpo che si apre da una banda, ed all'opposta, detta Sutura o Cucitara, sono attaccati i semi in tante caselline. Capsula. — In Toscana Baccello, detto assolutamente, s'intende solo del guscio pieno delle fave fresche. Baccellino, Baccelletto diminut. Baccellone accresc. Baccellaccio peggior. Gaglinolo, guscetto sottile e bislungo, fatto a bacello, che contiene i semi dei porri, delle cipolle e simili.

Tega, per ischerno. Striscia, Cinguadea, Draghinassa. La sciabola o spada d'Arlecchino.

TEGA D' PEVRON e simili. Bacca. Il frutto del peperone, che si mangia o verde, o marinato, e dentro cui si racchiudono i semi.

. TEGA TEGA! Guarda la gamba, o leva la gumbu! Interjezione eccitativa alla fuga.

FAR TEGA. Scappare, Fuggire.

SOLDA DA LA, TEGA D' LEGN. Soldato del Tinca. Soldatello.

Tign. Teco. Con te, con esso te; e si accompagna alcuna volta colle voci Stesso e Medesimo.

TEGOI T. de' Matton. Tegoli. V. Copp. Tel. s. m. Telo, Ferzo. V. Fett.

TEL DA LEVRA. T. di Cacc. Callaiuola. Pezzo di rete sugli staggi, colla quale serrata la callaia, si piglia la lepre o simili animali cacciati da segugi.

Tela. s. f. Tela. Tessuto di vario filato.

Ordidura . . Ordito.

Prinzipiatga. . . Penero, Penerata, Cerro, Frangia.

Simòssi . . . Vivagni.

Tesdura. . . Ripieno, Trama.

Testi. . . . Teste.

Tela. s. f. T. de' Colz. Maestrina. Striscia di tela attaccata da un lato al subbiello del telajo, al cui vivaguo li-

bero si fermano con punti le prime maglie delle calze a telajo.

Tela a spén'na o a Resta d' pèss. Tela a spinapesce.

Tela a USO FRANT. Tela a rifranto. Tela BASSA. Tela stretta. Tela di poche pajuole.

TELA BATTISS. Tela Batista o Battista. Specie di tela di lino finissima.

Tela battiss bianca. Tela battista cu-

Tela battiss sgreza. Tela battista tozza o cruda.

Tela Bianca. Tela bianca. Non tinta e diconsi Tele bianche da parato quelle per lo più di cotone usate ne parati a morto per interrompimento.

Tela cavalen'na. Tela boema. Specie di tela di Boemia poco dissimile da quella d'Araud.

Tela Ciara Tela rada, Filondente.
Tela con la cola. Tela colla salda.
Tela con l'imprimidura. Tela mesticata.

Tela corame (Cres.). Tela fittissima di gran corpo e di buon filo tessuta.

Tela costanza. Tela costanzina. Specie di tela ordinaria ad uso di intelucciare o fortificare le vesti nell'interiore.

Tela da Bottega. Tenda. V. Tenda. Tela da Forubai. Costanza, Costanzina. Tela sottile che serve per forsificare le vesti nell'interiore. Bandinelle. Quelle grosse telerie che si fanno per involture di panni.

Tela da forma. Vergette. I fili d'ottone sottili, vicinissimi e paralleli che formano il fondo delle forme da cartiera. Tela da fortezzi. Teluccia.

Tela da imbalar. Terzone. Sorta di grossa tela da involgervi le balle.

Tela da imbastin. T. de' Capp. Stampo. Quel pezzo di tela che ponesi tra le falde de' cappelli acciò non si appicchino insieme.

TELA DA IMBOTTIR. Teluccia.

Tela da invocus. Invoglia? Balla, Ballino, Invoglio. Tela grossa colla quale si riuvolgono le balle e simili.

TELA D'ARO. Tela d'Araud. (Aro) in Isvizzera.

Tela d'arfrant o pabosén'na. Rinfranto.

Tela D'ARGENT. Teletto. Sorta di drappo tessuto per lo più di filo e striscioline di argento falso. V. Tòca.

Tela Da Sach. Traliccio, Carmignolo, Sacco, Canavaccio. Tela grossolana

Tela da sdazz. Stamigna, Buratto. Sorta di drappo rado e trasparente.

Tela da vell. Alona. Tela di canapa forte e grossa fatta appositamente per vele.

Tela da vint, da trenta portadi ecc. Tela a venti, a trenta pajuole.

TELA D' CANVA. Tela canapina.

TELA D' COTON. Tela bombagina. Fatta di fil di bambagia.

Tela d' crine. Tela di crine. Tessuto del quale le donne fanno delle sottane per parer fiancute. Crinolino.

TELA D' LANA E COTTON. Guarnello. Il panno tessuto di lana e bambagia. Dicesi pure guarnello la veste fatta di simil panno.

Tela d' Len. Tela lina o di lino. Tela d'Olanda. Olandetta. Tela d'olanda.

Tela d'ora. Teletta. V. Tòca.

TELA D' RAGN. Ragnatella.

Tela d' Bens. Rensa, Renso. Tela di

TELA D' STOPLÉN'NA. Tela di cavatini. TELA D' STOPPA. Tela di tutta stoppa. TELA D' ULMA O ULMÉN'NA. Tela d' Ulmo.

TELA FATA IN CA. Tela casalinga, Tela di casa.

Tela inzrada. Incerato (B. L.). Canovacci incerati (B. L.). Tele incerate

Tela Nigra. Rasce, Rasca. Quelle tele nere che si adoprano per paramenti di chiese ne' funerali. V. Parament

Tela nostrana. Tela nostrale.
Tela ondada. Tela a onde, Panno o Drappo a furia. Quello che è vergilo o screziato senza regolarità di disegno alla maniera cinese.

TELA OPERADA. Tela alla gremignuola. TELA RIGADA. Bordato, Vergato di filo.

TELA ROANA. Tela roang.

RUSSA. Tela lina cruda. SANGALL Sangalla. Tela sangalla SARADA O FISSA. Tela fila o

sgrèza. Tela grezza, rozza o

SOLIA Tela alla piana.
STRAGRANDA. Tela da imperato-

la di misura straordinaria e delggior larghezza per uso per lo

pittori.

A BIANCH LA TELA. Curandajo.
DLA TELA. Malafatta, malefatta.
U LA TELA. Aruotolarla (Spad.).
D' TELA. Telo

3 DLA TELA PER L'UNID. Impor-

INT DA TELA. Mercante di telerie. IR SU LA TELA. Intelojare. Metel telajo.

D' TELA. Pezza, Ruotolo o Rotela. V. Pezza.

DLA TELA Cerro, cerrolino.

ÈLA DLA TELA. Rudore, Radura.

s. m. Telegrafo. Macchina con
da celeremente notizia a perontanissime. Ve ne sono degli
i, degli Ottici, e degli Elettriquali ultimi sono ora principalusati da noi. Non avendo anotute raccogliere le voci risguare parti, le darò, spero, nel suptto.

s. m. T. Telescopio, Guarda-(Giordani) Grosso cannocche serve per coutemplare le le cose lontanissime. V. Cano-

f. Telerie. Quantità di tele. s. f. T. de' Past. Teloj da paclai lunghi e stretti coperti di uttosto rada per ripor sovr'essi a ad asciuttare.

DA SOLAR. T. de' Polv. Tele da ojo. Tele che servono all'operadell'asciuttare le polveri ardenti ndole sovr'esse quando som te-

ia. s. f. Indiana. Tela indiana, pata che dapprincipio capitava a lle Indie. — Indianata, si dicarta o altro dipinto a uso di diana.

TELL. Te lo. Prop. articolato.

TELL CHI. Eccolo, Vello vello.

TELONI. s. m. Telonio. V. d'uso per Casa, Studio, Officina e simili.

Temerario, add. m. Temerario, Audace, Ardito. Ma l'ardito non ha timore, l'audace non ha rispetto, ne riflessione, il temerario non misura il pericolo e gli va incontro. Malardito (Dante).

Tenerità. s. f. Temerità, Audacia.

TENNA S. f. Tema. V. Paura.

Tenp. s. m. Tempo. Quantità della durata.

TEMP. 8. m. Temperie, Aere, Stagione. Stato o vicenda dell'atmosfera.

TENP S. m. T. di Mus. Tempo, Ritmo. Movimento de' suoni sopra una durata fissa. Dicesi Tempo a cappella, la dupla di minime che si divide in due parti. Tempo alla breve, quello che contiene quattro minime che fanno una breve. Tempo debole, quello che si fa con movimento lento. Tempo dispari, quello che si divide in tre parti, la tripla di croma ecc. Tempo forte, la parte più sensibile della battuta. Tempo giusto, tempo equiparato. Tempo ordinario, quello che si divide in quattro semiminime. Tempo pari. quello che si divide in due o quattro parti e così di altri.

TEMP. S. m. T. degli Oriuol. Tempo degli oriuoli. Quella parte che ne regola con eguali vibrazioni il movimento.

TEMP. S. m. T. di Scherma. Tempo. Il momento ed il modo di attaccare e di difendersi nello schermire.

TEMP DA INVEREN. Tempo vernereccio.
TEMP DA OSLAR. Uccellatura.

TEMP DA PIOÈUVER. Tempo volto al piovere. Tempo proclive alla pioggia o piovifero. V. Stagiòn.

TEMP CHE S' CAVA EL VÉN. Svinatura. TEMP DLA TAVÈLA. Tempi di penuria o di stento, ed anche Tempi scioperati.

TEMP E PAJA MADURA I NESPOI- Col tempo e colla paglia si maturan le sorbe o le nespole. Col tempo e la pazionza si viene a capo d'ogni cosa.

TEMP ERA E TEMP È, TEMP ERA, TEMP

Fu, col ce' è stà el ne vén pu. Non è più tempo che Berta filava: Alloro Berta filava a tre rocche. Il tempo delle felicità è passato.

TEMP PA. Un tempo, Tempo fa.

TEMP PER PAGAR UN DEBIT CCC. V. Termin.

TEMP PROIBÌ PER LA CAZZA. Figliatura (Sacchetti).

AI SO TEMP. Al correr de' suoi tempi (Bart.). Al suo miglior tempo.

ANDAR A TEMP D' MUSICA. Stare a punto, a battuta (Franc.). Stare alla misura del suono, osservare il tempo. (Bart.).

`ABRIVAR A TEMP. Giugnere a destro. (Franc.).

BATTR EL TEMP. T. di Mus. Battere la solfa col battente (carta). Far la battuta.

CHE TEMP FA? Come il trovi? Dicesi fig. per chiedere di qual umore sia una persona nel punto in che si domanda.

CHI HA TEMP N'ASPETTA TEMP. Chi non fa quando ei può non fu quando ei vuole. (Prov.)

BL TEMP COMDA TUTT. Da cosa nasce cosa, e il tempo la governa.

EL TEMP DEL DUCA RANUZZI, CH'I S' TI-RAVEN SU IL BRAGHI CON IL ZIDELI. Quando usavansi le calze a carrucola. A' tempi antichi.

EL TEMP PERS NE S' TROÈUVA PU. Tempo perduto non s'aquista mai, Il perder tempo a chi più sa più spiace.

EL TEMP S' GIUSTA O EL S' COMDA. Il tempo si racconcia o riconcia. Si rasserena.

EL TEMP S'IMBROJA. Il tempo si rabbrusca, Il tempo fu culaja. Il tempo si turba. L'aria è piena di nuvoli e minaccia pioggia.

Esser in T'el temp. Essere di tempo. Essere attempato.

FAR PERDER EL TEMP. Scioperare.

GNIR A TEMP. Venire o giugnere a sesta, in acconcio, a proposito.

GIUSTARS EL TEMP. Racconciarsi (Fr.).
INGANAR EL TEMP. Gabbar il tempo,
l'ora.

Ingarbujars el temp. Rabbruscarsi (Franc.).

IN TEMP CATTIV. A tempo di cor (Cav.).

PERDR EL TEMP. Gettare il tempo tro al tempo (Vasari). Sciope Far la metà di nonnutla. Perde tempo in cose inutili.

PER TANT TEMP. Che di tanti han fatto (Bart).

POCH TEMP FA. Di prossimo (Als Slangares o slangares el temps schiararsi il tempo, Affinarsi, Resserenarsi.

SONAR EL CATTIV TEMP. Suonare (

Toturs un temp. Pigliare una (Franc.). Fissare la mora al mento.

TEMPA. add. m. Attempato. Che ha tempo.

TEMPADÈLL. add. m. Attempatuccio.
TEMPAZZ. s. m. Tempuccio. Cattivo
po: e parlaudosi dell'aria, Tempo
TEMPERAMENT s. m. Temperamento,
plessione. Ma il primo riguard
umori, il secondo l'insieme del

Condizionata natura (Bart.).
Tempèri. s. m. Burrascata. Temp
tempo del diavolo, burrascoso,

noso.

Tempèral s. m Stemperanza d' Ventipiovolo. Acquazzone con vento.

Tempesta. s. f. Gragnuela, Grandi Tempesta vale violenta agitazion l'atmosfera accompagnata da tuoni, baleni ecc.

TEMPESTA. s. f. T. de' Past. Gra la, Ghianderini. Sorta di pasta to in forma di piccolissimi gran V. Risén'na.

TEMPESTA D' MAR. Mare rotto. commosso fortemente dai venti e tempesta.

Tempesta d'un onn, d'un a Fistolo, Nabisso, Faccimale.

TEMPESTA MAZÉNGA. Grandine # &. Che cade in maggio.

TEMPESTA SUTTA. Scherz. Geci broda, Gragnuola sonante, Gra senz'acqua, Picchiate sorde, Ra di sassi, di bastonate oppure Ra di fortuna. Disgrazia.

GNIR DLA TEMPESTA. Grandinar

randine, tempestare, piovere grala. V. Tempestar.

D' TEMPESTA. Ghiacciuolo di gra-

'A. add. m. Grandinato.

PESTÀ DE DIAMANT. Biliottato, Giop. Tempestato di gioje.

'AR. att. Grandinare, Gragnuola-

PESTAR D' BOTI. Tempestar uno, na cosa, vale battere furiosa-

PESTAR D' GIOJI. Giojellare, In-

iare. Spargere di gioje.
OEUJ BEN CH'A PIOEUVA, MA CH'A

STA, No. E s' intende acqua e non esta, cioè non si vuole l'eccesso. 'J ALTER SIT I GH PIOÈUVEN, E CHI EMPÈSTEN. Altrove ad uno ad uno, i matti arrivano a stormo, op-Questa è veramente la casa de' i. Modo amplificativo col quale o, alla cui casa sia capitato qualcervello balzano, vuol denotare casa sua vada soggetta di fre-

s. m. Le digiune. V. Tempri.
AL. s. m. Temporale, per Turbiempests. = Buffera, turbine con

amento di venti-

te a simili visite.

PORAL. S m. Temporile, (B. L.) volino, (Tosc.). Tempojuolo. Poro, porcello, porcelletto, porcellino. OÈUL GNIR SU UN TEMPORAL. E per re tempo, E per levarsi mal

ALON, GRAN TEMPORAL Fortunale, asca. V. Orngan.

Ant add. m. Temporaneo, Temle. Che non è perpetuo.

EGGIAR. att. Temporeggiare, Indu-

. s. f. Tempera. Disposizione fisiella persona.

paa. s. f. T. de' F. Ferr. Tempeidurimento fatto con artifizio del che bollente è stato tuffato nelua per consolidarlo.

PRA. s f. T. de' Pitt. Tempera. di dipingere con colori stempecon chiaro d'uovo o con la colla. PRA A ARIA. Tempera all'aria. pera dolca. TEMPRA A PACCHETT. Tempera a curtoccio, Tempera coperta. Maniera particolare di dar la tempera all'acciajo, o al ferro, che si vuol temperare con diligenza.

TEMPRA ORDINARIA. Tempera improvvisa o subitanea.

DAR LA TEMPRA. Temperare. Dar la tempra. V. Timprar.

TEMPHI. 8 f. T. Eccl. Le tempora, Le quattro tempora, o come dicono i Toscani Le digiune.

Tenaman. add m. Manutengolo. Che tien mano in un azione trista, che si ren-

de complice.

Ténca. s. f. T. d'Itt. Tinca. Pesce notissimo detto da Linn. Cyprinus tinca. Tinchetta, Tincolino, Tincolina dim. Ténca d' Mar Tinca marina. Pesce

TÉNCA D' MAR Tinca marina. Pesce di mare della figura appunto della tinca detto da Linn. Lubrus paro.

Tencar T. Furb Nuotare.

Tenda. s. f. T. d'Arch. Terazzo. Parte di una casa per lo più sull'alto della casa coperta e aperta da una o più parti. Quando sia scoperta dicesi Terozzu. Altana è loggia aperta sopra l'edifizio che spesso gira sopra la fronte dell'intero edificio. V. Teràzz.

TENDA s. f. T. Mil. Tenda. Tela che si distende in aria e allo scoperto per ripararsi dal sole, dall'aria o dalla

pioggia.

TENDA AI FATT TO. Bada a' fatti tuoi.
TENDENZA. S. S. Tendenza, Propensione.
Inclinazione naturale a checchessia.

TENDER. att. Attendere, Accudire, Badare. Usare attenzione.

TRNDER. att. Vegliare a studio (Dante), Inclinare. Ciascuna cosa studia naturalmente alla propria conservazione (Dante). Tutto si ordina a ciò di ottenere (Bart.).

TENDER AL BESTI. Guardare il bestia-

TENDER per Tirarc, Accostarsi per esempio al rosso, al verde ecc.

TENDIN. s. m. Tendine. Parte del muscolo che biancheggia e forma l'estremità del medesimo.

TENDON. s. m. Tendone. Accr. di tenda.
TENENT. s. m. Tenente, Luogotenente.
Frado d'ufficiale militare.

Tènea. add. m. Tenero. Che acconsente al tatto. Morbido, che ha mollezza naturale come le carni, le foglie. Sof fice, o Boffice, ciò che compresso cede soavemente come guanciale di piume ecc. Molle, Dolco, terreno cedevole per eccesso di umidità ed altro sim. Caloscio, agg. di cacio tenero e debole.

Tén'na. s. f. Tino, ed al pl. i Tini le Tina. Vaso grande di legno entro il quale si pone a bollire l'uva pigiata per trarne vino.

Tén'na. T. de' Birr. Maceratojo. Sorta di tino che ha dentro un Graticcio che sostiene a cert' altezza l'orzo posto in esso a macerare.

Tén'na. s. f. T. di Cart. Pila. Vaso in cui si pestano i cenci per renderli atti a fabbricare la carta. Questi vasi distinguonsi iu Prime pile o pile a cenci, Seconde pile o pile a ripesto, e pile a sfiorato, nelle quali le testate dei mazzi non hanno punte di ferro. V. Pilla.

Tén'na. T. de' Conc. Mortojo, Addobbo, Canale. Quel luogo dove i conciatori tengono le pelli in concia. Troscia, si chiama veramente quella fossa in cui si tengono le pelli ammontate per assavorirle, e Addobbatori si chiamano in Firenze coloro che attendono a queste trosce.

TEN'NA. S. f. T. di Ferr. Arcella. Cassa nella quale entra il vento per condursi prima al bucolare, indi all'ugello, e da ultimo al forno. Tromba a vento, macchina soffiante, consistente in un tubo verticale di legno, nella cui parte superiore si precipita un canal d'acqua, che trascinando seco nella caduta una corrente d'aria, la spinge in un canaletto che la porta nel forno fusorio.

Ten'na. s. f. T. de' Tint. Vagello. Caldaja grande per uso de' tintori.

Tén'na a Fredd. T. de' Tint. Vagello a freddo. Vaso tutto di legno che trattasi con Guado, Indaco e Calce.

TÉN'NA OVALA Tino ovale.

BAGNAR IL TÉN'NI. Imbagnare i tini.

VENDER EL VÉN IN T'LA TÉN'NA Ven

VENDER EL VÉN IN T' LA TÉN'NA. Vendere al tino. (Soderini Colt.).

Tenor. s. m. Tenore. Sposizione lettersle, o di parola in parola; ma si usa anche per Ristretto, Sustanzialità, Contesto.

Tenon s. m. T. Mus. Tenore, Tenorista. Chi ha la voce propria per cautare il tenore.

CANTAR DA TENOR. Tenoreggiare. Tent. add. m. Tinto, Colorato. Ma spes-

Tent. add. in Tinto, Colorato. Ma spesso vale anche Nero, e fig. Mat bigatto.

Tént. add. m. Macchiato. Lordo o sparso di macchie accidentali.

TENT IN GRANA. Tinto in grana. Tinto in rosso.

TENT IN LANA. Tinto in bioccolo, Tintilano.

TENT IN PEZZA. Tinto in pezza. Opposto di tintilano.

Esser tent tutti A 'NA MANERA. Essere macchiati d'una stessa pece, vale avere i medesimi difetti.

Sónia tént? n'at nagnà? Modi per dire M'hai inteso?

Un tent a ment. Tientamente. Battiture che si danno a ricordo di un ammonizione dimenticata.

TÉNTA. s. f Tinta. Materia colla quale si tigne. Tintura, il colore della cesa tinta. I tintori dicono Concio il bagno apparecchiato cogl'ingredienti necessari per tingere i pauni. Bagno, il liquore impregnato di allume, di orina, o di sostanza colorante, che è nella caldaia o nel vagello, per ammollari i penni o drappi che si vogliono tingere o lavare.

TÉNTA. s. f. T. de' Cap. Bagno. La materia colla quale si tingono le lanc e i peli da far cappelli.

TENTA. S. f. T. de' Pitt. Tinta. Mestica per dipinger quadri.
TENTA GIALDA. T. de' Vetr. Argento

TENTA GIALDA. T. de' Vetr. Argento calcinato. Colore simile al bolo, che si da al vetro squagliato, che si vuol tignere in giallo.

DAR LA PRIMA TENTA. T. degl' Imbianc. Sottolingere.

Tenta. add. m. Tentato.

TENTADOR. S. III. Tentutore.

TENTAR. att. Tentare. Far prova, sperimentare, incitare.

TENTAR LA SORTA. Trarre o gittare il

dado o la sorte. Tentar la propria l

TENTAR VON Far motto ad uno. TORNAR A TENTAR. Ritentare.

entativ. 8. m. Tentativo.

'entativ d' robamènt. Conato.

ENTAZION. s. f. Tentazione, Tentamento, Tentagione.

ENUTA. s. f. Tenuta, Fattoria. Complesso di più poderi; circuito di paese o di terreno che si possegga. Tenuta. s. f. T. Mil. Divisa. Assisa

di gala.

GRAN TENUTA. T. Mil. Divisa di parata, e fig. Abito sfoqqiato.

PICCOLA TENUTA. T. Mil. Divisa giornaliera.

STRETTA TENUTA. T. Mil. In stretta o strettissima divisa, per dire precisamente con quella che è prescritta a ciaschedun corpo. V. Uniform.

l'énzen. T. de' Tint. Tingere, Tignere. Dar colore, colorare, far pigliar colore. V. Colorir.

Ténzer a scorza. T. de' Tint. Far di buccia. Tingere con decozione di

TENZER IN FIOCCH. T. de' Tint. Tingere d'arte maggiore. La tintura de' panni con colori di caro prezzo.

TENZER IN PEZZA. T. de' Tint. Tingere di pezza. Quella tintura che si fa con ingredienti inferiori di prezzo e di bellezza.

TEODOLIT. s. m. T. d'Agrim. Tendolito (Fabbroni). Specie di traguardo con

TEOLOGALA. 8. f. T. Eccl. Teologale? Sorta di predica teologica. V. Teologia. Тволоси. s. m. Teologo. Professore di

TEOLOGÍA. s. f. Teología. Scienza che tratta i segreti misteri di Dio, le leggi e culti divini, la natura angelica e sim. TEOLOGIA O TEOLOGALA. Cupolino. Piccolo berrettino con che i sacerdoti cuoprono la chierica. Sulideo.

TEORICA O TEORIA. Teorica, Teoria. Scienza speculativa che da regola alla pratica.

Tena s. f. Terra. Il globo terraqueo. Tera. s. f. Terra, per Suolo.

TERA. s. f. T. d'Agr. Il terreno a

pianure, a colline, a monti, boscoso. ( Bart. ). V. Trén.

Tena. s f. Filattera, Quantità seguenza, fila di granelli di una spiga ecc.

TERA ARMISSA. Rinterro. Terra riposta ove fu tolta per pareggiare il vuoto rimasto.

Tera armossa. Cavaticcio, Sterro. La terra che si estrae cavando.

Tera battuda dal sòl. *Terra assu*latia (Dav.).

TERA BIANCA Mattajone, e F.or. Terra biancana o biancanella, Terra stipina. Terra nuda, cattive, sterile.

Tera bon'nna. Terra grassa, polpu-

ta, che produce assai.

TERA BRUSADA. T. d'Agr. Debbio. Terreno abbruciato con legni e sterpi per farne ingrasso.

TERA BUSA. Terra soffice. Quel terreno che per recente vangatura cede facilmente sotto il piede.

TERA CAVADA. Terra gillata o cavaticcia. Scarico.

Tera ch' ha del gess. Terra gessosa. TERA CH' NE MAI STADA LAVORADA. Terra soda (B. L.).

TERA COLTIVA. Terra vegetale o semi-

nale, Terra campia.

TERA CON EL STERTOR. T. d'Agr. Am. magliamento. Massa di terra argillosa mista con musco e con sieno, circondata di strisce di panno o di scorza d'alberi da mettersi sopra gl'inesti a marza o a corona, si per difender la piaga dal contatto dell'aria, si per mantenere l'inesto in umidità propria a conservare la vegetazione.

TERA COTA. T. de' Stov. Terra cotta. Quella che, dopo essere stata manipolata e concia, fu posta a cuocere in

TERA CREA O TERA DA MACI. Tulco, Steatite, Cimolite, Cimolia, Terra da macchie. Sorta di argilla marnosa che ha la proprietà di assorbire, e togliere le macchie untuose dai panni.

TERA DA BOCCAJ. Argilla. Terra tegnente e densa, composta di silice combinata coll'allumina, e talvolta con altre sostanze, della quale si fanno le stoviglie.

Tera da Brúsi. Fratta, Macchia, Landa, Brughiera.

TE

TERA DA CASTAGNI. Terra castagnina (Dav.).

TERA DA FRITTA. T. de' Vetr. Cecrano. Specie di terra con cui fassi pasta di vetro.

Tera da Gril. Grillaja. Terreno sterile perchè forse produce poco altro che grilli.

Tera da Luminar. T. de' Ram. Metletta. Mescolanza di terra alluminosa ed altro colla quale si spalmano i vasi di rame per ridonar loro la lucentezza per poi rinfocolarli.

TERA DA MODLAR. Terretta o Terra bigia da modellare. Rena di tufo.

TERA DA PIPPI. Argilla da pipe. Terra tegnente e densa, della quale si fanno le pipe. Argilla da pipe biancastra.

Tera da Pugnati. Argilla ferruginea. Sorta di argilla da pentole, terra da pentole.

TERA DA PURGHI. T. di Gualch Terra di purgo. Quella terra con cui si purgano i panni lani.

Tera da Quadrei. Terra focaiuota, e Tosc. Terra gilia. Terra buona per far mattoni, tegole, embrici ecc. Terrajo, dicesi il luogo dove si cava la terra da mattoni.

TERA DA SALNITER. Nitriera. Terriccio che abbonda di principi salini ossia nitrosi.

Tera da sèmna. Terra seminativa. Acconcia a seme.

TERA DA TIMPRAR. T. de' Coltell. Cemento. Mistura di sale, zolfo cocci o altre materie ridotte in polvere o in pasta, dentro alla quale si espongono all'azione del fuoco i metalli per affinarli.

TERA DA VEDER. Cecrano. V. Tèra da fritta.

Terra p' Babi. T. di Miner. Barote. Terra pesante che è protossido di bario. Terra p' cassel. Nero di Cassel. Sorta di color nero usato da pittori.

TERA DEL GHIRARDÉN Terra giallina. Sorta di colore giallo artificiale così detto dal principale fabbricatore di esso. TERA D' POSS. Gittota. La terra che si scava da' fossati, e si gitta sull'erlo di essi.

Terra D' GUALEN'NA. T. Idr. Terra e Terreno imposto. Quella terra che è portata di fuori dalle acque sul terreno vergine.

TERA DIL RAVISI. Piota. Zolla di terra che circondi le barbe d'alcuna pianta. TERA D'OMBRA. Terra d'ombra. Il color naturale capellino scuro che serve per dipingere e mettere nelle mestiche e imprimiture delle tele e travole

TERA DOV È STÀ EL TARFOÈUS. Sfatticeio di trifoglio. Così si dica di altra TERA D' PADULL. Terra paludosa.

TERA D' PAN. Tiera. Due fila di pani congiunte insieme. V. Fila d' pan.

TERA D' POZZ. T. de' Salin. Grotte. (L. del sale 1701.) Piote o massi di terra saturi di sale che si estraggon da' pozzi delle moje nell'aprirli e sfondarli.

TERA D' SAVON'NA. Terra o majolici di Savona.

TERA D' VALENZA. Biunco di Spagm. Terra di Valenza.

TERA D' VIZZENZA Terra di Vicensa. TERA GIALDA. Terra gialla, Ocria. Terra che fa il color giallo. Ocra. TERA GIALDA CIARA. Giallo di terra

Tera Gialda Ciana. Giallo di terre o Terra giulla minerale.

TERA GIALDA SCURA. Giallo di terre

TERA GIAPONICA O A CATTO. Terrs cattecu, Terra juponica, Cato preparato. Il succo preparato dell' Acacia ostechi dei Bot.

TERA GIARÓSA. Alberese. (Fr. Dav.)
TERA GRASSA. Materie sottiti. Il for
della terra incorporato colle acque.

TERA LAVORIA. Terra lavorativa.
TERA MAGRA. Terra sottile, leggiera.
TERA MARNA. Marna. Terra che serve ad ingrassare altre terre. V. Marna.
TERA MASNADA. T. de' Battil. Talo.
Calce solfatata selenitide, calcinata e ridotta in polvere per passar al bruso il buccio con una zampa di lepre.

Terra MISSA A COLTURA. Novale, Megsato, e se già di padule, Retraito-Terreno ridotto a frutto. Tena monta. Terra bretta, cioè Improduttiva, senza sali, senz' humus.

Terra nigra. Terra nera. Terra doviziosa di principi seminali, la più leggera fra tutte le terre, ed ottima pegli orti.

TERA NIGRA. T. de' Pitt. Terra nera, Nero di terra. Quella che sa il color

nero.

TERA NIGRA FA BON PAN, TERA BIANCA N'IN FA UN GRAN. Terra nera buon pan mena: Terra bianca tosto stancu. Proverbio con che fig. intendono tutrlare la propria causa, le persone di colore nerastro.

TERA ORIANA. Oriana. Terra oriana. TERA ROSSA. T. d' Agr. Terra ferrugginesa.

TELA ROSSA. T. de' Pitt. Cinabrese, Russo di terra, Sinopia, Rubrica. Argilla ocracea rossa.

Tera sabiôsa. Terra sabbionosa o sab-

TERA SALDIVA. Terreno saldivo, Sodo.
TERA SALVADGA. T. d'Agr. Novale.
Terreno non mai lavorato o lasciato
da gran tempo incolto che si pone a
coltura.

TERA SASSÔNA. Calestro.

TERA SBOSCADA. Divelto. (Dav.) Terreno boschivo ridotto a cultura.

TERA SCAIOSA. Terreno di polla. V. Scalia.

TERA SMAGRIDA. Terreno smidollato o inflacchito.

TERA SODA. T. de' Mur. Pancone.

Tera sortunosa. Terra uliginosa,

acquitrinosa o gemitiva.
Tena venda. Terra verde, Verdaccio,

Verde di terra il color verde natu-

TERA VISCIÓSA Motaccio (Lastri)
ANDAR A FAR DLA TERA DA BOCCAJ. Andure a dur beccare a' polli del prete:
Andare ad ingrassare i petonciani.
Morire.

ANDAR A TERA. Pigliare, Prender terra. Approdure alla terra.

Andar A tera. Fig. Cadere a terra.

ANDAR PER TERA. Dare a terra, Cadere. — Andar per terra, vale camminare per terra.

Andusias a tena, Essen a Tennacina. Ridursi o condursi in sul lastrico: Essere al fondo, al verde, alla marina: Aver dato del culo in terra. Essere fallito, essere in rovina.

Avergh DLA TERA. Aver poderi o te-

AVER PAURA CH' MANCA LA TERA SOTT'AI PE. Temer non manchi il terreno sotto a' piedi, o non manchi il terreno. Si dice di chi teme eccessivamente dell'avvenire.

BASTION D' TERA. Terrato.

-BATTER LA TERA. Pazzarla, pillare il terreno (Dav.).

CARCAR LA TERA. Chiuggiare, Ammazserare la terra.

CARPAR LA TERA. Ammozzicarsi (Mol. Vas.).

CAVAR DLA TERA. Sterrare.

DA LA TERA, CHI IN VOÈUL D' PU, GH' FAGA PIÙ CERA. La terra si ha tanto più fruttifera quanto ben colta. (Bart.)

Essa a tera Essere terra terra, cioè in basso stato.

LAVORAR IN TERA. T. de' Scult. Fare di terra. Modellare, far figure o altro di belletta non renosa.

LAVORAR LA TERA. Esercitare la terra. Vale lavorarla.

LIMPIR D' TERA. Rinterrare. (Onde rinterro o colmata.)

MANDAR SOTT' TERA. Fig. Levar di terra, Mandare al cassone. Condurre a morte.

METTER SOTT SORA ZEL E TERA. Muovere cielo e terra. Non lasciar nulla d'intentato.

PIAN TERA. Terreno, Pian terreno. Appartamento o stanza terrena. == E nell'uso dicesi Peppiano l'ordine de' palchetti terreni in un teatro.

PRODUR DLA TERA. Figliare, Il far fruttare pualunque buon seme le si gitti (Bart.).

QUATTAR D' TERA. Interrare.

ROMPER LA TERA. Divegliere il terreno (Dav.).

TRAR A TERA. Fig. Mandare o mette-

ZERCAR PER MAR E PER TERA. Cercare per monti e per valli. Cercare in o-gui dove.

TERAGLIA. s. f. Stoviglie. Il complesso de' vasellami di terraglia che si trovano in una casa.

TRRAGLIA. 8. f. Terraglia. Specie di terra di cui si fanno vasi, piatelli, chicchere, caffettiere ecc. inferiore alla porcellana e migliore della insjolica.

TERAPIÉN. S. m. T. Mil. Terrapieno. Elevazione di terra, per lo più rivestita di piote, nella quale dispongonsi le artiglierie.

FAR 1 TERAPIÉN. T. Mil. Terrapienare. Munire di terrapieni.

TERASPI. s. m. T. Bot. Iberide rossa.
Pianta perenne da parterre con fiore
grande bianchiccio, detta da Linneo
Iberis umbellata.

TERAZZ. s. m. T. d'Arch. Verone. Sorta di terrazzo posto per lo più verso il giardino della casa per tenervi vasi e per respirarvi al fresco la state, al quale per lo più si passa per una o varie finestre della casa. Terrazzo, Parte della casa posto per lo più in alto coperto ed aperto da una o più bande. Dicesi Terrazza un terrazzo scoperto e Terrazzino al piano sporgente di un balcone aperto fino al pavimento.

TERAZZ. s. m. T. de' Terr. Battuto. Il piano smaltato de' pavimenti delle sale, stanze, botteghe e simili, detto anche Pavimento alla veneziana. Dicesi Smalto sl cemento fatto con pezzuoli di marmo a varj colori per pavimentare le stanze.

BATTR EL TERAZZ. Pareggiarlo (Fr.). FAR UN TERAZZ. Lastricare di smalto: Smultare i pavimenti: Fare pavimenti marmati.

TENAZZAR. s. m. Terazzajo, Smaltatore.
Artefice che fa i battuti alla Veneziana.
Le operazioni, gli strumenti e le cose
ad esso attinenti, sono:

## OPERAZIONI.

Batter . . . Sodare il calcestruzzo.

Dar l'oli . . . Inoliare il battuto.

Far el malt . . Impastare il calcestruzzo.

Orsar . . . Orsare , Lisciare . Placconsr . . . Lavorar di commesso. Polir. . . . . Rinettare.

Spianar . . . . Spianare.

Tirar el fond . . Disporre il letto

Tridar el placcòn. Tritolare.

## STRUMENTL.

Badil. . . . Badile.
Barèla . . . Barella.
Cazzoèula . . . Cazzuola.
Ferr . . . . Spianatojo.
Mazzoèul . . . Maglietto.
Ors . . . . Orso.
Pistòn . . . . Pillo.
Rigon . . . . Riga.
Zapa . . . . . Marra.

## COSE ATTINENTI.

Fond. . . . Letto.

Malt . . . . Calcistruzzo.

Orsada . . Lisciata, Orsata.

Placconada . . Tritoli.

Quadrè pist . Trittoli di mattone.

Rottura . . . . Scarico di battuo.

Teràzz . . . Battuto.

Terazzina Piccolo ten

Tenazzén. s. m. Terrazzino. Piccolo terrazzo o verone.

Terazzon. s. m. Terrazzone. Gran rerone o terrazzo.

Terbian. s. m. Trebbiano, Uva trebbiana. E si dice anche del vino fatto di della uva che nasce dalla Vitis vinifera trebulana Linn.

TEREMOT. V. Taramot.

Tenen. s. m. Terno. La combinazione di tre numeri al giuoco del lotto. (Ambi parecchi, ma pochi terni.) (Bell.)

Tèren sècce. Terno secco. (Tosc.)
Terno senza la combinazione degli
ambi.

L'è un tèren al lott. Gli è un fungo di rischio, cioè impresa pericolosa e incerta.

TERESIANA. S. f. Carmelitana. Monaca del-

Terfoeu, Terfojela ecc. V. Tarfoèuj, Tarfojela e Zerfoeuj.

Teriacant. s. m. T. Bot. Acacia o Gledissia spinosa. Pianta originaria dell'America che ha forti spine a tre punte all'attaccatura delle foglie, c

TE serve per lo più a far siepi. V. Spén del Sgnòr.

•

Teniaga. s. f. Teriaca, Utriaca, Triaca, Otriaca.

Teriagon. s. m. Triaca per le bestie. TERJANGOL S. m. Triangolo. Figura di tre angoli.

TERJANGOL. s. m. T. de' F. Ferr. Triangolo, Lima di terzo punto. Specie di grossa lima triangolare. Triangoletto dimin.

TERJANGOL s. m. T. de' Bilanc. Portucatenelle. Ferro a tre braccia, alle cui estremità sono attaccate le catenelle del piatto della bilancia o della stadera, e sostenuto nel mezzo da un appiccagnolo che lo unisce alla testa

della trutina (braga) V. Fusara. Terjangolazion. s. f. T. d'Agr. Triangoluzione. (V. d'uso) Il rilevare colla diotra e i traguardi la configurazione di un piano per mezzo di triangoli.

TERIBIL. add. m. Terribile. E fig. Valente, Bravo, Fiero.

Teriocch. T. Furb. Piastriccio, Imbroglio. Tranello, inganno.

SQUATTAR EL TERIOCCH. T. Furb. Scoprir l'intrigo.

TERITORI. 8. m. Territorio, Distretto, Contado.

TERIZIA S. f. Malverde, Morbo regio. (Sp. Fr.) e dottr. Iterizia. Malattia che procede da spargimento di fiele. Antiterico, rimedio contro l'iterizia.

Tealis. s. m. Tralicoio. Tela di più colori serpeggianti da foderare mate-

Terlisà. V. Starlisà.

TERLOCCH S. m. Babbione, Minchione. TERMAR all. Tremure.

TERNAR. att. Oscillare. Il muoversi delle corde tese per vibrazione.

Termàr cuè 'na foèuja. Tremare come una bubbola, Tremare a verga. Tremar forte, tremar grandemente. fremare come una vetta.

TERMÀR DAL FREDD. Butter la diana o la borra.

Ternàr il poèul. Svettare. Il muoversi che fanno le vette delle piante scosse do vento o simile.

TERMARS DEL PANN. Intignarsi. (Sp.) V. Tarmàr.

TABMAROÈULA. S. f. Tremore, Tremolio, Tremerella, Tremito. Tremore prodotto da paura. Rimescolamento, quel tremore che ci viene da subita paura. Brivido, tremore cagionato da freddo o dalla febbre. Partetico, quel tremore che hanno alcuni vecchi nel capo e nelle mani.

Aver la termanoèula. Aver la trema-

rella. Vivere con paura.

TERMEN O TERMIN. Termine. Fine, contrassegno di confine, tempo prefisso, parola, modo di dire ecc.

PAGÀR AL SO TERMIN: Restituire il di o Rimettere nel buon di. (B. L.)

SLONGAR EL TERMIN. Far tempo. (B. L.) Concedere ad un debitore un maggior lasso di tempo a pagare.

TERMINTÉN'NA. S. f. Trementina, Terebinto. Liquore viscoso, ragioso, untuoso, chiaro e trasparente che esce dal terebinto, dal larice, dal pino ecc.

TERMLON. S. m. Scossone, Guizzo, Risalto. Quella scossa che uno prende per cosa inaspettata che a un tratto gli ferisca la vista o l'orecchio. Caporiccio, lo arricciarsi de' capelli pel capriccio di uno scossone. Ribrezzo, quel tremito che precede la febbre.

DAR UN TERNLON. Scuotersi, Riscuotersi. Commuoversi per subtianea paura.

TERMOR. s. m. Tremore, Capriccio. Tremito, tremolio, tremamento. Gricciolo, tremamento per freddo.

Ternometer. s. in. Termometro, Misuracaldo. (Giord.) Strumento che serve a conoscere la quantità di caldo o freddo che è nell'atmosfera o in un

Terna. s. f. Terna. Voce d'uso presso tutte le magistrature, e vale Lista o Nota di tre candidati proposti ad un impiego pubblico vacante.

Ternasar. V. Nasuplar.

TERNEGAR. V. Tarnegår.

Ternètta. s. f. Spinetta. Sorta di guarnizione di seta ma non traforata. Trinella, sorta di guarnizione fatta a treccis. Passamano, sorta di guarnizione simile al nostro. Cariello, sorta di passamano che usasi per lo più ad oriare.

Ternètta Rayada. T. delle Crest. Tri-

nella a gabbino. Sorta di saltaleone vestito ed intrecciato, del quale fansi gale ed altri lavori da crestaja.

TERNITÀ. Trinità, Triade, ma Trinità denota le tre persone divine e Triade le tre persone divine considerate unite.
TERNITÀ. s. f. Eternità. V. Eternità.

Terrore, Spavento, Orrore, ma terrore è più di spavento, questo a più istantaneo, quello risulta dal temer lungo angoscioso. Orrore, è paura con avversione.

FAR TERROR. Alterrire.

Terrorismo. Quel terrore che ne' grandi sconvolgimenti degli stati, i depositari del potere spargono per contenere la moltitudine. I Toscani dicevano una tale misura Ripialiar lo stato.

Teasill. s. m. T. di Giuoc. Calabresella romana. Specie di tresette che si fa ordinariamente in tre e frequente in Italia.

Tervèla, Tervlén, Tervlón. V. Tarvèla, tervièn ecc.

Tenvell. s f. T. Cont. Traversie, Travagli, Dispiaceri.

TERVLINAR. S. m. Succhiellojo. V. Tarvlinar.

TERVLOTT. s. m. T. de' Chiod. Chiodo a barbone. V Ciold da greppia.

TERZ. s. m. Terzo. Una delle tre parti del tutto.

Tenz. add. m. Terzo. Il numero o l'oggetto che segue dopo il secondo. Tenz. s. m. T. di Giuoc. Mezza lunga. Asticciuola da biliardo. V. Terzètt.

ga. Asticciuola da Dillardo. V. Terzett.
Terza. s. f. Terzo. La terza parte d'una
brenta, d'un braccio ecc.

TERZA. s. f. Scuola delle prime letture. Scuola elementare.

TERZA. s. f. T. Eccl. Terza. Una delle ore canoniche, e il tempo in cui ella si canta.

TERZA. S. f. T. Mus. Terza. Nella musica si dice la prima delle consonanze imperfette, cioè di quelle che possono ricevere il più o il meno senza lasciare d'essere imperfette.

TERZA MAGIORA. T. Mus. Terza mag-

TERZA MINORA. T. Mus. Tremituono, Semiditono. Terza minore.

Terza personna. Persona interposta. Terzago. T. d'Arch. Arco in terzo acuto.

Terzin. add. m. Uomo fatto. Uomo d'e- i tà matura ed ancora scapolo.

Terzana o terzanonna, add. f. Pulcellona. Pulcella avanzata in età, che si sta pulcellona cioè senza marito.

Tenzana. s. f. Terzana. Sorta di febbre. Febbre terzana. — Terzana doppia, terzanaccia.

Terzana. s. s. s. Piana di albera. V. Canter.

Terzantila. s. f. T. Bot. Albera, Gautice, Gattero. Specie di pioppo che fi lungo i fiumi e altri luoghi umidi el arcuosi. Le sue foglie sono tomentose e leggermente dentate. Il legname è buono per edifizi in luogo asciutto. V. Albarott.

TERZANÈLA: s. f. T. de' Legn. Tersina? Tersanella? Assicella sottile che si trae da un asse divisa in tre di costa.

Terzarozul. add. m. Fieno settembrino, o serotino, Grumereccio. Fieno più corto e più tenero del maggiese che si sega da noi nell'ottobre.

TERZAROÈUL. add. m. Terzajuolo? Contadino cui si dia il terzo delle ricolte, come si dà la metà al mezzajuolo.

TERZARORUL. add. m. Acquerello. Vino della terza svinatura. V. Mes'cià. TERZEN'NA. s. f. T. Poet. Terzina, Terzello, Ternurio.

Terzètt. s. m. Terzino. Vaso da tener liquidi che contiene due terzi di un litro.

Tenzèrr s. m. T. degli Arm. Terzeruolo. Specie d'archibuso corto. Terzetta, arma da fuoco più piccola della pistola.

TERZÈTT. s. m. T. de' Card. Terzo o Mezzo cardo. Sorta di cardo che serve per raffinare la lana.

TERZETT. s. m. T. di Giuoc. Corta. Una delle asticciuole minori da biliardo.

TERZÈTT. s. m. T. Mus. Trio. Composizione musicale di tre parti. Terzetto, canto concertato a tre voci: suonata concertata a tre strumenti: ballo combinato con tre ballerini. zerr. s. m. T. de' Strum. Terzo. II . di flauto che è più alto di una del flauto traverso.

ra. s. f. (z aspra). Palettino. Sorchiavistello con paletto quadro cciato, che scorre tra due piegafermi in una piastra e il quale si orrere con un pallino che ha fisel mezzo.

il. s. m. Pinzocchero. Colui che abito di religione stando al se-

. s. m. Calabresellu romana. V. ili.

ULI. s. f. T. di Cart. Fitoni. Fili țiori della forma di cartiera, i reggono le vergelle inferiormentrasversalmente.

. s. m. T. de' Mur. Terzo di mat-

. f. T. di Cacc. Piazza, Spazzo. io di terreno che è in mezzo alle aperte per uccellare.

A. s. f. T. di Cart. Traversa. Coresi a ciascuno di que' regoli delanditojo della cartiera ai quali soaccomundate le corde.

A. s. f. Tessitura. V. Tessidura. s. m. Tesoro. Cumulo di cose ose. Erario, tesoreria dello stato I publico.

on. add. d'ogni gen. Amor mio, bene, Mio tesoro. E dicesi a perdi bellissime doti e grandemente s, ma più spesso è sdolcinatura da loni.

DI TESOR Tesoreggiare, Tesauare. Cumular tesori.

t s. m. Tesoriere, Tesoriero. Mio e custode del tesoro.

rr. s. m. Tesoretto. Piccolo tesoro. att. T. de' Tess. Tessere. Fabre o comporre la tela. Il suo cono è Stessere.

SER A GIOREN. Trinare. Tessere a a od a traforo.

RA. s. f. T. de' Parr. Tessitura. ntrecciamento de' capelli nelle sed telajo.

SIDUBA S. f. T. de' Tess. Tessitu-Tessuto. Ma tessitura e l'opera-: del tessere, tessuto diremo la ria, come seta, lana ecc.

Tessas. s. f. Taglia, Tacca, e con voce mod. Tessera. Legnetto diviso in due per lo lungo con segni per memoria e riprova di coloro che danno e tolgono roba a credenza, ed in generale di chi non sa scrivere.

TESSRA. 8. f. figur. Catenaccio. Grande sfregio che altri abbia sul viso.

Ingualàr il tessri. Pareggiar la soma. Far le cose del pari.

Tesso. s. m. Pannolano, Pannina. Drappo di lana in genere che prende poi vari nomi a seconda de' tempi e de' luoghi d'onde ci viene. Finetto.

Tesso. add. in. Tessuto, Testo da Tessere.

Tesso suttil. Sottigliumi (B. L). Test. s. m. Testo. Ciò che è contenuto parola per parola in un opera.

TEST. s. m. T. di Cuc. Testo, Tegghia. Stoviglia di terra cotta rotonda e alquanto cupa, ad uso di coperchio. Fornello. Specie di tegghia per lo più di ferro, con coperchio a guisa di campana, per uso di cuocersi entro frutta, pasticcerie e simili. Diconsi Stufette, que' palchetti semicircolari che compongono il fornello da cuocere le mele. (Pomèra).

TEST. s. m. T. de' Tip. Testo. Carattere di mezzo tra il parangone ed il silvio. = Testo d' Aldo, carattere che vien dopo il piccolo parangone.

TEST D'LENGUA. Testo. Scrittura che ha autorità da poter servire di regula o legge a chi scrive.

Testa. s. f. Testa, Capo, e in m. basso Coccia, Coccola, Cipolla. = Occipite, Octipizio, la parte superiore del capo. Cocuzzo, Cocuzzolo, il mezzo della testa intorno a cui si vanno rigirando i capelli. Cefalografia, descrizione della testa Cefalotomia, dissezione della testa. Le parti principali di essa sono a tutti note, per le secondarie Vedi sotto le principali.

TESTA 8. f. Fig. per Intelletto, Giu-

dizio, Intelligenza.

Testa. s. f. Testa. Vaso di terra cotta di grandezza necessaria per cuocere una minestra per un individuo. Mezza testa, pentoluccia che è metà della prima.

Testa. s. f. T. de' Libr. Testata. La testa di un libro ossia il margine superiore.

Testa s. f. T. de' Pettin. Testa. Pezzo di legno che regge la morsa, tralle cui bocche stringesi con bietta il pettine che si va lavorando.

TESTA A TESTA. Capiculati. Dicesi dello stare due o più animali insieme rivolti col capo.

TESTA BUSA. Fig. Zucca poponella. Testa calda. Garoso. Uomo subito pronto all'ira, allo sdegno.

TESTA DA FARN UN PES DA USS. Capo do sassate, Capassone. Capo duro.
TESTA DA PARRUCCHER. Testiera.

Testa da rinoceront. T. di Vet. Testa da rinoceronte. Quella d'un cavallo in cui scorgasi una depressione alla fine del naso, nel luogo in cui appoggia la cavezza.

Testa da vecc. T. di Vet. Testa da vecchio o Testa scarnata. Quella che è lunga, e in pari tempo scarnata, o magra.

TESTA D'CIÓLD. Capocchia, Caperozzolo. V. Capiela.

TESTA DEL BOFFÈTT O DEL MÀNES Mozzo. Quella parte ove sta infitta la canna. Portacanna.

TESTA DEL BOTTON. Corpo. La parte del bottone che si abbotona nell'ucchiello. Testa del cappèll Forma. La parte dov'entra il capo e che lo cuopre.

TESTA DEL COMPOSITOR. Pezzo saldato. Il labbro stabile opposto al cursore del compositojo ove si pone la prima lettera nel comporre.

TESTA DEL MAZZ. T. di Gualch. Capo del mazzo. La parte inferiore di esso di forma augnata a schiancio con 3 denti che battendo il panno lo fanno trascorrere.

Testa d' ferr. Ceppo caprino. Dicesi scherz. di chi per forte percossa alla testa non si risenta più che tanto. Fig. Prestanome. V. Testa d' legn

Testa d' Fonz. Cappello. La testa del fungo.

TESTA DI CONTRARI. Balzana. La parte degli ingegni della chiave che tocca le tacche della stanghetta nell'aprirla o serrarla.

TESTA DLA BACCHETTA. T. Mil. Battipalla. La parte della bacchetta del archibugio che serve a battere la carica nella canna.

TESTA DLA CAMPANA. Testata. La parte interna della campana, nella quale è la gruccia da cui pende il battaglio. V. Culàta.

Testa dua dvella. T. de' Bott. Chiave. Quella parte delle doghe che rimane esternamente dopo la capruggine. (zén'na).

TESTA DLA LÉSNA. Mela. La parte del manico opposta alla punta.

TESTA DLA MENSA. Mozzo. La parte inferiore della menarola ov'è l'ingurbiadura della verrina.

Testa DLA Pezza d'Pann. Capopezza. La parte della pezza che è la prima ed esterna e da cui incominciansi i tagli.

Testa d'Lega. Fig. Prestanome. Colui che presta il suo nome ad altrui per un negozio, uffizio o simife. Unmo di paglia, Unmo di fieno.

Testa d'Levra. T. di Vet. Testa di lepre. Dicesi quella del cavallo la cui fronte è molto prominente.

TESTA D' MONTÓN. T. di Vet. Testa montonina agg. di testa di cavallo che somigli quella del montone.

TESTA D' MOR. T. di Vet. Capo o Cavezsa di moro. Così dicesi il cavallo che ha il capo nero.

TESTA D'MORT. T'eschio. Tutta l'ossatura del capo spiccata dal busto, priva di cervello e di ogni parte molle.

TESTA D'MORT T. d'Ent. Sfinge a lesta di morto. Insetto così detto dalla apparenza di testa di morto che ha sul corsaletto. È una delle più grandi specie di farfalla che si conosca, e allorche è intimorita manda una specie di lamento. È detto Sphinx atropos da Linn.

TESTA D' NA BOSETTA. Orliccio, Cornetto. Ciascuno de' quattro cantucci di una pagnotta a rosetta Cantuccio, la culatta o estremità di un pane bislungo.

TESTA D'NA SCRITTURA. Testa, Titolo. V. Intestadura.

TESTA D' PIONB. T. di Vet. Testa di

lavallo che ha collo corto e la e lunga.

pont. Coscia di ponte. La ponte fondata alla riva. sonal. Capo di bue, Capo simili. Modi ingiuriativi. BA. Capo duro, Capussone. la buona apprensiva. Capo-

zérev. T. di Blas Massacro. ervo co' suoi palchi o corna uno scudo.

EDDA. Mente pacata. Uomo

ossa. T. di Vet. Testa grosicesi quella che ha uno sviiderevole dello scheletro os-

LASSADA. T. d'Equit. Testa
Così dicesi quando il cavalin maniera che il moccolo
: si trovano sulla stessa per: il che dicesi portar bene
imbrigliar bene.

ra. Cervellone, Cervel balcòclito. Uomo stravagante, toni. Cervellaccio strano che è senza consiglio, ne' condiscorso, ne' discorsi senza

DA. Capo rimondo o pelato.

LDRA Capo a cantoni. Testa
ersona strana, stravagante,
onella.

én'na LA TESTA. Ciò importa uel tal delitto è punito delpitale.

TESTA. Alzar il viso, Lea. Insuperbire.

LA TESTA. Dare al capo, o Offuscar la mente come fani spiritosi.

N LA TESTA ROTTA. Andare a, Rimanere col capo rotto. al di sotto, restar perdente, lla peggiore

DOVA DAR DLA TESTA. Non si dar di capo. Non sapeè dove rifuggire o riccor-

reder 'NA TESTA. Non se ne . Non vedersi nessuno. Per ogni capo.

A TESTA ABBASS. A capofillo, a capo chino, a cupo riverso o ingià.

A TESTA A TESTA. Testu per testa. A solo a solo.

A TESTA BASSA. A capo chino, Frontechinato.

A TESTA INANZ T. de' Mur. A spina pesce. Dicesi de' pavimenti fatti a similitudine della spina de' pesci.

Aver la testa a ca. Avere il cervel seco. Essere in cervello.

Avèr LA TESTA VIA Porre o piantare una vigna. Non attendere, non badare a quel ch'altri dica.

Avèr poca testa. Aver poca sessitura, cioè poco buon senso. Esser di puca levatura. Dicesi di persona leggieri e di scarso talento.

Avèr pers la testa. Aver meno il capo.

Avèr qualcosa per la testa. Siare sopra fantusia.

BELA TESTA. T. Pitt. Bell' aria di testa. Quella che ha bellezza, maestà, decoro.

Bonna testa. Buona testa. Persona d'ingegno.

CHI GH' HA LA TESTA È SOGGETT A LA TIGNA Ogni legno ha il suo tarlo. Siamo tutti sottoposti a mancare, ognuno ha i suoi diffetti. Don Marco Jasone, traducendo un antico esametro, diceva — Portiamo tutti dal materno seno - Un oncia di pazzia, chi più, chi meno.

Comprar in testa d' on. Acquistare al nome d'uno.

Con la tesa all'insù. A capo all'insù.

Con la Testa all'inzò. Capopiede.
Capo rovescio, a capo all'ingiù.
Con la Testa all'inzò A capo fino

Con la testa all'inzo. A capo fillo (Franc.).

Da LA TESTA AI PÈ. Da capo a piè: Dal capo ai piedi. Interamente.

DAR A LA TESTA. Dar nel capo. Dicesi del vino che induce ebbrezza. Dimentare (Bart.). Torre la lucidezza della mente o la presenza di se.

DAR LA TESTA PRÌ MUR. Dar del copo nette muraglie. Disperarsi.

Far d'so testa. Far di suo capo, Fare il piacer suo.

FAR GNIR TANT D'TESTA. Spezzare il capo, Rintronare, Sbalordire.

Par na cosa d'so testa. Far di sua fantasia, Inventare.

FAR PERDER LA TESTA. Dicervellare, Torre la testa.

FAR TESTA. Esser capo. Essere il regolatore, il superiore. Rappresenture. Fare per una ragione, società di commercio, famiglia e sim.

GIRAMENT D'TESTA. Capogiro, Gira-

capo.

GUARDAR IN TESTA. Spidocchiare.

LOCCHIRES LA TESTA. Lambiccarsi il cervello, Ghiribizzare, Mulinare. V. Smazzucár.

Magnàr con la testa in tel sacch. Mangiare col capo nel sacco. Vivere

MAL D' TESTA. Cefalulgia, Cefulea. Dolor di capo non diuturno. Cefalitide, infiammazione della testa o cervello. Cefaloflogosi, infiammazione della testa prodotta da contusione o ferita. Cefalastico, agg. dei rimedii ai dolori di capo.

METTER DI SOSPÈTT PER LA TESTA A VON. Sufular negli orecchi, = Mettere una pulce netl' orecchio. Insospettire.

METTER LA TESTA A SIGN. Mettere il cervello a bottega, Mettere il capo a partito. Far senno.

N'avèr miga la testa a cà, n'avèr MIGA TUTT'I SO CAVI IN TESTA. Avere il cervello sopra la berretta. Aver poco senno.

PERDER LA TESTA. Perdere il cervello, Uscir di cervello, Impazzire. Vale anche Dicervellure. Girar il capo.

Pés a la Testa. Accapacciamento, Gravezza di capo.

QUATTARS LA TESTA. Accappucciarsi il capo. Coprirsi come si fa col cappuccio.

Romper la testa. Rompere o torre altrui il capo, lu testa. Infastidirlo

SBASSAR LA TESTA. Buciare il munipolo, Chinare il capo. Arrendersi, accondiscendere, umiliarsi.

Senza testa. Acefulo.

Toeur o tajar via la testa. Scapare, · Decapitare.

il capo. Il che si usa spesso per denotare un dispiacere interno.

TRAR VIA LA TESTA. Scaparei. Pigliarsi gran fastidio.

ZIMA DLA TESTA. Bregma, Sincipik. Vertice della testa.

TESTADA. s. f. Capata. Percossa che si dà coi capo.

Testadi del Arbi. Capi. Le estremità dell'abbeveratojo.

TESTAMENT. S. m. Testamento, Ullima volonià.

TESTAMENT OLOGRAF. Testamento olografo. Quello scritto di proprio pugno dal testatore.

FAR TESTAMENT. Testare, Testamentare. Far testamento.

LASSAR O LASSARS PER TESTAMÈNT. Girdicare o giudicarsi per testumento. V. Lassar o Lassars.

Morie senza testament. Morire intestato, e dicesi Intestabile chi non può

Testan s. m. Frontista. Possidente di terre alluvionarie del Po.

TESTAR. att. T. d'Agr. Assolcare Fare il solco acquajo sterrando la testata

(cavdagna). TESTAR. T. Leg. Testare. V. sopn Far testamènt

TESTARD. add. m. Testacciuto, Testiero, Testereccio, Caparbio, Capitoso, Pervicace, Provano, Ostinato, Testardo. Di sua opinione.

Esser testàrd. Essere di sua testa. TESTARDAGINA. 8. f. Caparbiaggine, Pervicacia, Mulaggine. Caparbietà, caparbieria, caponeria, ostinazione.

TESTARDELL. add m. Caponcello. TESTARDON. add. m. Capassone, Caponissimo , Ostinatissimo.

TESTATICH. S. in. Testatico, Capitazione. Tributo imposto dal principe sopra le teste de' sudditi.

Testaton. 8. m. Testatore. Chi sa testamento.

TESTAZZA. 8. f. Testaccia. Capo grosso. TESTAZZA DURA. Capaccio. Uomo ostinato o di dura apprensiva.

TESTAZZA MATA. Testaccia, per Cervel balzano. Stravagante, bizzarro, ed anche originale.

TRAR O SCROLLAR DLA TESTA Crollare! Testen o Testen'na. Testino, Testina.

287

ia, testolina, testicciuola. Picila.

t. s. m. T. di Tip. Testino. i due diversi caratteri da stamtino maggiore e minore.

D' PAN. Cantuccino. L'angolo osta di un pane ov'è più sodo. I'NA D' VITELL ecc. Testicciuola. l'agnello, di vitello, capretto, e, quand'è staccata.

. f. T. delle Crest. e de' Parucch. a. Cosa simile ad una testa

i legno o cartone.

RA DEL LETT. Capolello, Testiepad.) Spalliera, (Carena). La della lettiera che rileva dalla ve tiene il capo chi sta in letto. RA DLA BRIA. Testiera. Quella lella briglia dov'è attaccato il orso dalla banda destra, passa la testa del cavallo, e arriva anda manca, dove termina colla ia.

s. f. Capetto, Capolino. Picpo. V. sopra Testén.

f. pl. Testate. Le estremità an-

ricurve de' scivoli (pe) della (lessa.)

DA COLNIGNA. Spigoloni. (Esp. osc.)

D' AGNELL ecc. Pazzerelle. Così nsi le testicciuole d'agnello, o e simili, dopo essere stato vato il cervello.

D' BO. T. d'Arch. Bucranii. di teste di bue scarnate e scorche si ponevano sopra alcuni nenti, delle quali gli architetti no ancora alcuna volta i fregi.

DEL PAN. Orlicci. L'estrema ia del pane intorno intorno.

DLA CORNIOBULA. T. de' Chiod. V. Orècci.

DL'ASPA. Prese. Legnuoli feri capi delle braccia del naspo ia di grucce sui quali posa il l far la matassa.

D' MORT. T. degli Addobb. Teschi. funebri figuranti teschi umani applicano a' parati da morto e

D TESTI. Bicipile. s. m. Testicolo.

Testifican. all. Testificare, Testimoniare.

Testinoni. 8 m. Testimonio. Quegli che è presente ad alcuna cosa.

Testimoni. s. m. T. de' Libr. Testimonio. Angolo di un foglio ripiegato prima di raffilare il libro, per dimostrare la quantità del margine raffilato. Se tale ripiegatura è effetto di inavvertenza allora dicesi Ladro.

TESTIMONI. 8. IN, T. Tecn. Caposaldo. Testimonio, Spia. Que' tratti di terra che si lasciano intatti in un cavo per conoscere la quantità di terra cavata. Testimoni ch' ha sinto. Testimonio di udita.

TESTIMONI CH' HA VIST. Testimonio oculare o di vedut**a.** 

TESTIMONI D'ACCORDI. Testimoni contesti, cioè concordi per patto di dire una stessa cosa.

Testinoni fals. Testimonio falso. Chi testimonia contro il vero e la sua coscienza. Testimonio comprato dicesi chi su corrotto con donativi per tacere la verità od alterarla per giovare al colpevole.

Testimoni insema. Contestimone. (Faggioli )

FAR DA TESTIMONI. Fare o rendere testimonio o testimonianza, Testimoniare. E figurat. Servir per caudeliere. V. Placa.

Testimonianza. 8. f. Testimonianza.

Teston. s. m. Cupoccia. Testone, testa grande, e figur. Capone, Testone, testa ostinata o di dura apprensiva.

Teston s. m Testone. Specie di moneta d'argento del valore di tre paoli,

oggidì fuori di corso.

Teston. s. m. T. di Micol Pezzizze. Così diconsi in genere i funghi nocivi della famiglia delle pezzizze, ma più specialmente le così dette Scodelle a pera di concio, che corrispondono alla Peziza vesciculosa Bull.

Tèt A tèt. (Franc.) Testa testa, A solo a solo. Colloquio o convegno tra

due soli.

TETAN. S. M. T. Med. Tetano, Incordatura. Malattia gravissima e spesso mortale, nella quale tutti, o una gran parte de' muscoli si contraggono spasmodicamente, e tali rimangono per 'utto' il tempo della malattia.

Terr. add. m. Tetro, Tenebroso, Cupo. FAZIA TETRA. Viso cupo. V. Fazin.

TETRAGINA S. f. Tetracità, Tetraggine. Tetta. s. f. Poppa, Mammella. Ma le poppe sono più proprie delle donne, le mammelle le hanno anche gli uomini. Tetta dicosi ogni capezzolo del petto vaccino, ed anche la tetta o mamma dell'animale. Zinna la tetta piena di latte V. Stomegh.

Terra. s. f. V. Fanc Latte.

TETTA. 8. f. Fig. Melacchino. Vino eccessivamente dolce e dilicato.

DA LA TÈTTA. m. avv. Dalle fasce, Dalla culla, Dai primi vagiti. Dal tempo della prima fanciullezza.

DA TETTA. Di latte Dicesi d'animale o di persona che ancor piglia il latte. DAR LA TETTA. Allattare, Tenere a petto. Nudrire un bambino col proprio latte.

Tobur LA TETTA. Tettare, Poppare, Lattare, Allattare, Linnare. Prendere, succiare il latte. V. Deslattàr.

TETTA. add. m. Poppato. Succhiato. Aver tettà poch Esser di pocu o picciola levatura, Aver poca levatura o sessitura. Esser leggieri, di poco

TETTAR. alt. Tellare, Poppare. Suggere il latte.

TETTAR. Fig. Fare il linguino. Boccheggiare uno come s'ei poppasse.

TETTARGH DENTER, AVERGH UN GUST MAT. Ingrassare di checchessia, o in checchessia. Provare estremo piacere. Sollucherarsi.

Tettazza. s. f. Poppaccia, Poccione. Poppaccia vizza, floscia.

Tettén o Tettén'na. Mammellina, Mammelletta, Tettola, Poppellina. Piccola poppa.

TETTEN. T. d'Agr. Pollone falso. Que' polloni che non escono direttamente dal bottone, ma sbucciano dalla corteccia. TETTEN. s. m. T. de' Cuoc. Zinna di vitella, Zinna vaccina. Zinna cotta e condita che si mangia per lo più con salsa piccante.

Terren. s. m. T. degli Oriv. Caperozzolo. Pezzetto emisferico mobile ! nel piede della squadra della piattaforma, con un indice, che regola gli angoli di rapporto sul centro del compartitore.

TETTÉN DL'ORECCIA. Trago. Quel bottoncello cartilaginoso, che coperto di peli, vieta agli insetti l'ingresso nell'orecchio.

EL TETTEN. Il latte. Voce fanciullesca. Terri. Poppe, Tette, Zinne, Mammelle. V. Tètta e Mainèli.

Tetti passi. Fichi secchi, cioè poppe vizze, flosce, bozzacchioni.

TETTI SPINCAJENTI. Poppe sbonzolanti. Avèr magnà il tètti a so madra. A. ver rubato il fuoco al carro del sole, Avere spento il fuoco alla Dea Vesta. Aver commesso grave fallo per cui n'abbiano a venire grandi disgrazie.

TETTIERA. s. f. Tettiera. Vaso da farii entro il Tè.

TETTON. add. m. Poppajone, Poppatore. Che ama poppare.

Tetton'na. s. f. Poccione, Poppaccia. TETTON'NA. add. m. Donna poppula, pocciosa, ubifera.

TEVDETT. add in. Tepefatto. (Rucell.) Reso tepidiccio o teporuto.

Tèven. s. in. Tepore Tepidità, calduccio. Tèved tevdètt. add. m. Tiepido, Tepido, Tepidetto, Tiepidetto. Agg. de' corpi che hanno tepore.

Teven. Voce scherzevole e quasi di

gergo, per dire Vedovo.

TGAM. s. m. Terrina. Vaso di terra piatto, con orlo alto e manico, per uso di cuocer vivande.

TGANA. s. f. Tegame. Specie di piatto fondoluto di terra con due manichi per uso di cuocere manicaretti, per servire la minestra in tavola alla povera gente e spesso per acconciarvi dentro l'insalata. La bastardella del dizionario è un vaso di rame stagnato che corrisponde alla nostra così detta Mèza cazzaroèula. V.

TGAMADA. s. f. Tegamata. Colpo dato con un tegame.

TGAMADA, TGAMA D'ROBA. Tegamala. Tanta materia, quanta cape in un

TGAMAZZA. 8. f. Grande tegame, ma di materia vile ed in cattivo stato.

Teamen'na. Tegamino. Piccolo o piccola terrina.

s. m. Buccelli cotti. Gusci i fave fresche cotti a lesso. V. o Sgassoèu.

. f. Botta. Percossa, bastonata. mere. Verbo che usato in vanicre si adatta a' diverse signie forma molte locuzioni imi come p. es.

per Contenere, Comprendere, Essere a tenuta, dicesi de' e non versano.

Per Concepire. Dicesi delle e degli animali.

att. T. di Giuoc. Tener la Tener l'invito.

A BADA. Tenere a bada. Tratritardare alcuno dal suo pendalla sua intrapresa.

ADOSS. Indossare, ed anche

ADRÈ. Inseguire, Perseguitare,

ADRÈ. Fig. Sollecitare una gioer sur seco all'amore.

ADRE A VON. Codiare. Andar ad alcuno senza ch'ei se ne , spiando con diligenza quel a, o dov'ei va. Tener dietro. re.

A MAN, TGNir A CORDÓN. Tesucco, Tener mano. V. Cordón.
A MEZZ Tenere a comune. E
Der lo più di bachi o di aniallevare o crescere.

BARCA. Sedere al banco della .. Tener giustizia, ed anche eggiare.

BASS. Tener chelo, in soggea segno, Tener tarpate le ali, allo stecchetto, Tenere sotto a dello zoccolo. Tener soggetto. BATTO, TGNIR DITT. Insistere. c, incalzarc.

BEL. Dar pastura, Tenere a Tener in pastura, Dar pasto, troline. Intrattenere altrui col-

Bon. Menar buono. V. anche

вота. Serrare. Tenere stretto o il canapo in tirare quando

si alzan pesi, ed anche Reggere alla prova, al cimento ecc.

Tenir contra. T. delle Arti. Opporre. Tenere il martello dietro al corpo in cui altri conficca chiodi o sim., e ciò per ajutare la ribaditura.

Tania cuat. Tenere a crusca, Tenere allo stecchetto. Tenere scarso.

TGNIR DA CONT. Tener conto di chee-chessia. Tener di conto.

TGNIR DA MAN O DA CATT. Risparmiare, Fur gonella, Far gruzzolo. Tenere in serbanza. Tenere il suo a sè. Risparmiare.

Tania da von e dall'alter. Lavorare o Cucire a refe doppio. Ingannar con doppiezza l'una parte e l'altra.

Tania da von. Tener con alcuno, o da alcuno. Abbracciare il partito d'alcuno, essere del parere o del partito d'alcuno.

TGNIR DENTER D'LOR. Tenere a se, Tacere. Non palesare i suoi segreti.

Tonia dun. Tener sodo, Tener forte, Fur fronte. Resistere, reggere, non cederla, esser costante, tener duro.

Tgnin dun, Soffenin. Sofferire. Aver sofferenza.

Tonin el bance. T. di Giuoc. Far il banco, Tagliare.

TGNIR EL CIÒLD. Tener sodo al macchione. Resistere.

TGNIR EL DÉNT. Resistere al dente. Essere cibo duro a masticarsi.

TGNÌR EL FIÀ. Essere tufato. Dicesi di luogo basso, che ha poc'aria, che è caldo e fumicoso. Ritenere il fiato, si dice di chi tien chiuso la bocca.

Tonia el rum. Far fumo. Dicesi di stanza ove il cammino non dà sollecito sfogo al fumo.

TGNIR EL MAGNAR. Negare il vitto. Mancare ad uno del vitto. Ritenere il cibo nello stomaco. Contrario di vomitare.

Tonia El Polipit. Tenere il campanello. Si dice di chi nella conversazione cicala per tutti gli altri.

Tonin el zoruch. Tener giuoco. Accettar l'invito.

Tonia i folsà Fare i bachi. Allevarii. Tonia i fattr. Serbare. Tenere le frutta in serbo.

Tonia in ca. Abitare alcuno. Dargli-

Tenia in doyen. Tener in tuono. Non lasciar errare.

Tonia indat. Tenere addietro. Trattenere.

Tenia indazi. Fare agresto. Ritenere per sè, nello spendere il danaro altrui, una porzione dello stesso.

Tanin in modus. Tener in macero, in molle.

TGRIR IN PASTORA. T. d'Agr. Pasturare. Tener gli animali in pastura per ingrassarli.

Tenir in salvadsén'na. Tener in serbo, in custodia, con gran riguardo.

TGNia 1 PE IN DU PAR DE SCARPI. Fig. Cucirc a refe doppio, cioè Ingannare con doppiezza una parte e l'altra.

Tenia La coldra. Durar nella collera. Essere ostinato nell'ira, nell'astio. Tunia La Lengua a ca. Tener la lingua in briglia, o a segno. Parlare consideratamente e con riguardo.

TGRÌR L'ARMA. Permare il battaglio. Impedire che il battaglio di una campana batta sul labbro di essa finchè dondolando o non suoni a botti regolari.

TGNIR LA TENTA. Tenersi o Reggersi o Star forte a martello, o alla prova. Resistere.

Tonia Li. Tenere a freno, Far filure.
Tonia Li El Did. Stare al quia, Stare a segno, Stare al tormento. Sosserir una cosa a proprio marcio dispetto.

Tenia per von ch'zonega. Tener di fuora (Franc.). Scommettere sulla riuscita di un giuocatore.

TGRIR PR'UN MIRACOL. Tenere a miracolo (Bart.).

Tania pu l'occ' che la panza. Aver più grande la golu che il ventre. Essere ghiotto, goloso. I francesi dicono anch'essi; Il a les jeux plus grands que la punse.

TGRIR SALA, Saleggiare. Tenere i salsumi sparsi o coperti di sale,

TGNIR SECRET. Ritenere alcuna cosa. Vale tenerla segreta, tenerla in sc. TGNIR SOD. Tenere, Prendere. Per

Tgnin sod. Tenere, Prendere. Per esempio; Tgni sod. Tenete, Prendete.

Tenia sotta al fera. T. di Masc. Contro-fabbricare. Operazione del maniscalco, che consiste nel battere in due tempi, presentando la faccia superiore del ferro al martello grosso ed alla mazza, e battendo dopo sull'orlo interno del ferro col martello e così alternativamente.

Tenir staices. Abbrancare, Afferrar, Tenere. Tenere stretta nelle mani un cosa.

Tenia staices, Spanagnas. Aper il granchio alla scarsella. Risparmiare, sparagnare.

Tonia su. Sollevare, Sostenere. Tena alzato.

Tania su. Dare erba trastulla, Tenere a bocca dolce, cioè tenere in isperanza.

TGNIR SU IL SO CARTI Tener su le carte, Far giuoco coperto. Non farsi scorgere.

Tenin su la mencanzia. Tener alta la mira, Alzar la mira. Voler soverchlamente nel prezzo di checchessia.

Tonia su 'na riocula. Menare a spuso una fanciulla. Lusingaria vanmente con promesse di matrimonia senza mai nulla concludere.

TGRIR ZO. Tarare, sconture. Trattenere parte del danaro dovuto.

Tonia zuccă. T. d'Agr. Tenere a ceppaja. Tagliar le piante dietro tem perchò faccian ceppaja.

A N'EL TÉN PU NISSON, NISSON EL POÈTL PU TGNÌR DALLA CONSOLAZION. La camicia non gli tocca il culo: Non tocca terra: Non può stare ne' panni. Egli è in estrema allegrezza.

An gh' è amizizia, an gh' è dinàb, an gh' è parènt ch' tegna. Nè amicinia, nè parentela, nè danari mi riterran-

An s' podens pu tonin. Non poter più stare alle mosse. Non poter contenersi.

An TGNia miga. Rimanor sode. Dicesi delle femmine de' bestiami che vasno alla monta e non s'impregnano.

DAR DA TGNIR. Dare in serbo, o in serbanza.

Dio t'tegna sona la so santa man. Il Signor Iddio siu sempre in tua eu-

stodia: Dio ti tenga le mani in capo: abbia cura di te: ti protegga: abbia l'occhio che tu non erri.

FRUTT DA TGNIR. Frutta serbatoje, serbevoli, serbabili. Frutta da serbare pel verno.

GNIRES. D. p. Frenarsi, Rattenersi.

TGNIRES A LA LARGA. Tenere il largo, Farsi dalla lunga.

Tonibes ben. Sequitar la dirittura. Go-

vernarsi o regolarsi bene.

TGNIRES D' BON. Careggiarsi, Pavoneggiarsi, Vagheggiarsi ed anche Rallegrarsi, Consolarsi. Per esempio:

TGNIV D'BON CH'A GM'AVI UN BRAV PIOÈUL. Consolatevi che avete un figliuolo saggio.

TGNIRES PR'UNA GRAN COSA. Tenersi d'assai.

TGNIRES SU. Star contegnoso, Tener suo grado, Star sull'alto. Darsi importanza.

TGNIRES VON. Ritenersi con alcuno.

Mantenerselo amico.

Gnizz o Tgnuzz. add. m. Tegnente, Viscoso, Tenace, Colloso. = Tigliosa e tirante, agg. di carne non frolla. Grasso pinato, dicesi di animale che abbia grasso sodo come una pina, contrario di mencio, floscio.

DVINTAR TGNIZZ. Invincidire. (Fr.)

Dicesi di pane.

LEGN TGNIZZ. Legno riscontroso, salcigno.

PAN TGNizz. Pane vincido. Che resiste al dente.

GNODA. s. f. Tenuta. La capacità, il contenere.

l. pron. Tu. Caso retto. Te, caso obbliquo. An saver he d'ti ne d'hi. Non aver sapore ne tipore. Essere scipito.

CON Ti. Teco, Con te. Da. per ti. Di per te.

DAR DEL Ti. Dar del tu. Parlare ad alcuno in secouda persona del numero singolare e vale trattare con superiorità o considenza.

BRET Tì CH' T' EB Li? Eri tu che si stava costa? Giuoco di parole.

N'Ayèr ne d'ti ne d'mi. Non essere në carne pë pesce: Non essere në uti

Senza dir ne ti ne mi. Senza dir ne

motto, nè lotto. Senza dir a dio nè al diavolo.

Tia. s. f. Tiglio (V. d'u.) Lanestio. Le filamenta che cuoprono le piante tigliose come il lino la canapa ece. Tiglia diconsi quelle fila che sono le parti più dure del legname o simile. Tibe. s. m. Stoffa tibetana? Sorta di me-

rinos finissimo che trae il nome delle

lane del Tibet.

TIBIA. 8. f. T. d'Agr. La trita, La sterta. (Voci Tosc. e San.) Dicesi del covone di riso disposto col calcio in terra e colla spiga in alto, ed anche l'aja tutta coperta di covoni così ordinati. TIBIA. s. f. T. Chir. Tibia. Il più grosso delle due ossa della gamba posto internamente e dinanzi alla fibula con cui si articula.

TIBIATERGO. Cuvalluccio, Precetto, Citazione, Polizza, oppure Polizzotto. Cedolone, Monitorio, Cartello. Comandamento, ordine, o altro avviso ecc. per parte della giustizia. Voce originata dall'antica formola Tibi, a tergo scripto, mandatur ecc., posta in fronte alle citazioni od intimazioni ece.

Tibisloco. s. m. T. Furb. Teatro. Ticc'. s. m. V. Piac. Tetto. V. Tecc'.

Tich. s. m. T. Chir. Prosopalgia. Dolore alla faccia o tich doloroso di questa parte V. Tir T. Vet.

Ticch tocch; daj, piccia, e martèla. Dàgli, picchia, risuona e martella. Suol dirsi a chi reitera le stesse cose più volte per trarne buon partito.

Tich toch, tocch tocch, tich tich. Ticche tocche. Voci denotanti per imitazione il bàttito o la palpitazione del cuore: la pulsazione o battuta del polso: il moto d'un oriuolo da tasca: l'oscillazione o sia il moto oscillatorio del pendulo.

TICCIANT. add. m. T. di Vet. Ticchiante. Così chiamasi quel cavallo il quale avendo il vizio del tiro, o ticchio, consuma irregolarmente i suoi denti incisivi, per cui e impossibile valutare la giusta sua età.

TICCIAR. att. V. Piac. Far il tetto, Coprir col tetto. V. in Tècc.

TICHETTA. s. f. Cerimonia, Stile oppure Cartellino, V. Etichètta.

Tiem. s. m. T. de' Squer. Tiemo, Ca- | Tigal. add. m. Tigrato, Bibiototo, Inpanna. Quella specie di cappannuccia che è nelle coperte de' pavicelli ove riparano in tempo di pioggia i barca-

Tipo. s. m. T. Med. Tifo. Malattia acuta, sovente epidemica, che ha per carattere, istupidimento, e imbecilità,

creduta contaggiosa.

Tiro. s. m. T. di Vet. Peste bovina. . Malattia epizootica, contagiosa, la più micidiale e la più spaventosa, chiamata con moltissimi altri nomi. V. Malattia, Pulmonia ecc.

Tigna. a f. T. Chir. Tigna. Flogosi cronica della pelle del cranio, sotto forme di pustule, aventi varie fogge a seconda della specie. Si contano fra le principali, l'Amiantucea, la Favosa, la Furfuracea, la Granulata, e la Mucosa.

TIGNA. s. f. T. de' Cac. Tigna. Diffetto che si manifesta nella crosta del cacio stagionato e che somiglia alla tigua animale.

CHI HA LA TIGNA S' LA GRATA. Chi imbratta spazzi, Chi l'ha intrigata la striqhi.

CIAPAR LA TIONA. Intignare. Prender la tigna.

DYINTAR UNA TIGNA. Infavire. Fig. Geltarsi all'avaro.

TACAR LA TIONA. Intignosire.

TIGNADA. s. f. Spilorceria, Miseria, Agarizia. Gretteria.

TIGNAPE. S. m. T. di Mas. Tenipiedi? Il garzone del maniscalco che sostiene i piedi del cavallo durante la ferratura. Tienon. add. m. Tignoso. Infetto di ti-

TIGNON. Fig. Tignamico, Lappola, Pelanibbi, e dicesi di un avaraccio

Tignon, 8. in. T. Furb. Pollo dindo. TIGNON IN GROSS. T. Furb. Tacchino. Tigol. s. m. Fusto. Quella parte del gambo dell'aglio che esce dalla terra di mez-

zo alle foglie, e che talora tagliasi perchè il capo dell'aglio prosperi.

Tigra. s. f. T. di Zool. Tigre. Il Felis tigris di Lina. Tigro il maschio. Tigretto, Tigrino, Tigrotto. Il picciol tigro.

danajato. Macchiato e picchiettato a vari colori in guisa di tigre. - Tigrane. Dicesi de' colombi che per la varietà di loro penne somigliano al manto della tigre.

Tigal. add. in. T. di Vet. Tigrato. Aggiunto di un mantello degli animali, impropriamente così detto, quando esso offre delle macchie nere d'una certa dimensione che gli dà l'aspetto della pelle del leopardo, o della u-

TILL add. m. Attillato, Lindo. Aggiustato benassetto, composto. Messo cos lindura.

Tilburi. s. m. T. de' Carroz. Tilburi Bresc.) Sorta di carnozzino a dut luoghi e a due ruote, per lo più soperto, così detto con voce luglese Til-

Till 8. m. T. Bot. Tiglio, Tiglia. Albero noto, il cui legno è ottimo per gli intagli. La Titia europaea di Lina Tima. add. m. Coperto e con voce Ve-

nez. Tiemato. Coperto di tieme. V.

Timan. att. (dal Venez Tiernar) Comi re con tenda un carro villereccio a de ripararsi dal sole: ciò segnatmente si usa da noi fare al temp delle sagre e delle fiere, la qui tenda forse fu così detta dal voce Trmo che significa, quel cappanno de serve ne' burchi a tener coperta a mercanzia e le persone in tempo d pioggia.

Timbon. s. m. Tilburi (Bresc.). V. Tilburi.

Timid. add. m. Timido, Peritoso. Son-

Tinidezza. s. f. Timidezza. Timiditi. Timo. s. m. T. Bot. Timo. Pianta erbicea melto odorifera e a tutți nota de coltivasi talora ne giardini e farsest bordure. È il *Thymus vulgaris.* List TIMO SALVATEGH. Serpillo. V. Serpil

Timon. s. m. Timone, Stile. Quel legu del carro, o simili, al quale s'appicut le bestie che l'hanno a tirare. Son sue parti:

Bus del svell . . Buco del portett Togge.

dla caviccia. Buco della cavicchia. . Corpo. . Coda. ssi o iter . . . Inforcatura. s. m. Carrata Quanto fieno pao simile può portare in una volta ON DA BARCA. Timone, Governo, ernale. Grosso legno posto a popcol quale si governa la barca. Le parti sono: dla stanga . Mortese. . . . . Miccia. ip . . . Aguglio. ghett . . . Agghiaecio. a. . . . Testata. ion da carrozza. Timone. Parte della carrozza che si compone di 1. . . . . Coda. · . . . . Anelli di gombina. . . . Fusto. ied . . . Gomito. . Punta. DA. s. f. Colpo di limone. LA. S. f. Timonella (Tosc.). Carella. Sorta di calesso a quattro ie. V. Carozza e Balanza. En. s. m. Timoniere, Timonista. gli che nella nave guida il timoue. tell. s. f. Tiro del carro o Timo-Stanga a cui si appiccano i buoi er arare, o per andare inhanzi ad i due buni aggiogati già al timone n carre d'ffrarsi da quattro. itn. s. m! Piccolo timone. monzen. s. m. T. d. Ent. Vespa. E pecie più piccola del genere vesed è chiamata Vespa vulgaris da L. s. m. Timore. V. Paura. A. add. m. Timorato. Di buona conza, che teme Dio. bs add. m. Spericolato (Nelli). Ti-N. V. Timpen. NELL s. m. T. di Stamp. Timpao. Telajo di ferro coperto di carcora che si incastra nel timpano. rista. s. m. Timpanista. Suonatore impapo. alan. V. Timprarèn.

s. s. m. Timpano. Cavità dell'orec-

chio vicina alla cavità dell'osso temporale, che è principale strumento del-Timpen. s. m. T. Mus. Timpano. Strumento di suono strepitoso, risultante da percosse date ad una pelle secon fortemente tirata sopra all'orio d'un vaso di figura circolare concavo. Timpanetto diminut. Timpano, è anche un registro d'organo. Timpen. s. m. T. di Stamp. Timpano. Telajo di legno sul quale e stesa una cartapecora, unite da un lato alla cassa e dall'altra al timpanello, sopra il quale stanno appuntati i fogli da imprimersi. Componesi di-Galett . . . Gulletti. Parin. . . . Pannetto. Pèla . . . Gartapecora. Register . . . Registri. Squader . . . Ganozze. Zerneri . . Bartoloni. Timpealen. V. Timprarén. TIMPERLÉN'NA. S. f. T. d'Agr. Temperatojo? Ferro inginocchiato che si imperna nella volticella del carrette del-l'aratro e modera il movimento di quella. Timpesta. s. f. Grandine. V. Tempesta. Timpestan att. Grandinare. V. Tompe-Timpon. s. m. T. degl' Incis. Muzzo. Sorta di mazzo o viluppo di crine coperto di pelle, usato per dar la tinta alle lastre che si voglion provare a parte e siondarne i tagli. Timporal. s. m. Tempajuolo. Suine da latte. Porcellino, Porco tempajuolo. Timprador. s. m. T. d' Agr. Temperatoje. Cevicchio feggiato a martello di ferro che entra per un foro nella bure e che allunga o accorcia la catena dell'aratro composto, ed alza od abbassa il vomere. Timpradura. s. f. Temperatura. Tempera, tempra. TIMPRADURA. s. f. T. de' Gall. Temperatura, Acconciatura. Quel taglio che si fa nella penna per renderla atta allo scrivere.

Timpada att. Temperare. Temprare dar

Timpala. att. T. d'Agr. Temperare.

la tempera-

Alzare più o men il vomere per mezzo della temperatoja.

TIMPRAR. ati. T. de' Call. Temperare, Acconciare. Si dice dell'acconciar la penna all'uso di scrivere.

TIMPRARÉN. S. m. Temperino, Temperatojo. Strumento col quale si temperano per lo più le penne. Componesi di

Carcagn . . . Tallone.
Costa . . . Costola.
Cioldén . . . Perniettino.
Fil. . . . Filo.
Incassadura . . Piastrello.
Lama . . . Lama.
Manegh . . . Manico.

TIMPRARINADA. Temperinata. Colpo di temperino.

TINADA. s. f. Tino? Pieno un fino. Quanta roba cape in un tino.

Tinada. s. f. Scinatura. La cavata del mosto bollito nel tino volta per volta. Tinazz. s. m. Tinaccio. Gran tino.

Tinazzara. s. f. Tinaja. Luogo o stanza dove si tengono le tina.

TINAZZOÈUL. S. m. Tinella, Piccolo tinaccio. Tina.

Tincazz. s. m. T. Chir. Agno, Tincone.
Postema che viene nell'anguinaja cagionato da Lue Venerea.

Tincazza, s. f. Tincaccia (V. Fior.). Grossa tinca.

TINCHÈTTA. S. f. Tinchina, Tinchetta. TINCON, V. TINCÀZZ.

Tindén'na. s. f. Tenda, Tendina, Bandinella. Ampio panno lino, bambagino o serico, spesso diviso per lo lungo in due, appeso alle finestre dalla banda interna, per parare il sole, l'aria o la vita ecc. Le sue parti sono:

Mantyana . . . Balza.

Tacaj. . . . . Cappi.

TINDEN'NA DA ADOBB. Bandinella. la stesso che cortina, e specialmente delle finestre da chiesa in occasione di parati.

TINDÉN'NA. s. f. T. de' Mugn. Tende. Cortina di tela che chiude la boca

del farinajo de' mulini.

TINDEN'NA DEL LÈTT. Cortina. Tenda che fascia intorno intorno il letto, ed è per lo più parte del cortinaggio, il quale è l'insieme di ciò che fascia e chiude il letto a guisa di tenda. Letta cortinato, o non cortinato. (Lett cop il tinden'ni, o sènza).

TINDEN'NA DL'USS. Cortina, Portiers. Tenda che si mette alle porte delle

stanze.

TINDÉN'NA D'UN IMMAGINA. Mantelline. Velo con cui si cuoprono le imagini e sim.

Tindén'ni da carozza. Parasoli di sportello. Quelle bandinelle di seta che stanno arrotolate all'atto degli sportelli delle carrozze, e che si calano per impedire ai raggi del sole di penetrarvi.

TINDINÉN. S. M. Tendine da balconi. Ve ne sono delle semplici e delle complete le quali hanno le stesse pari della tenda (Tindén'na V.) più us peso dappiè per poterle calare.

TINDON. s. m Tendone. Tenda grande de

anche sipario.

Tindon. s. m. Portiera. Grosso trapunto a foggia di tangla, col quale si impedisce all'aria di penetrare per la porta delle chiese, sprovvedute d'usciale o di bussola.

Tinal. s. m. Tinello, Tina. Piccol tino. — Si dice anche del luogo dote mangiano i famigliari, servidori, è cortigiani.

TIME TONE. Voci esprimenti il Bombo delle armi da fuoco che il Pananti tradusse Bomh! Bumm!

Tinfere e tonfere. E bastona, E busse, E bastonate e simili. Con queste vod indichiamo famigliarmente il suon del le busse, ed anche l'atto di un lungo durare nel battere uno.

Tinlén. s. m. Piccola tina.

TINLEN. s. m. T. de' Tint. Vagellina

per lo più di rame che serve itori per tingere piccole quantità ati o di tessuti.

. s. f. T. di Farm. Tinozza. Sorvaso di rame per uso di prepacerte decozioni farmaceutiche. V. Tentar.

GA. 8. m. Cempenna, Tentennone, ne. Si dice d'uom lente, agiato, , che lella, che ninna, che non finisce mai.

s. m. Tintore. Che esercita l'arel tignere. Tintore d'arte magè quegli che tigne i panni con
dienti di caro prezzo e di colori
ivaci. Tintore di pezza è colui
inge con ingredienti inferiori di
o e di bellezza. Le operazioni gli
nenti e le cose ad esso attinenti

### OPERAZIONI-

#### DEL TINTORE.

insr . . . Altuminare.
nzer . . . Ritingere.
biar . . . Arrobbiare
r . . . . Accavigliare.
il prim bagn . Impiumare.
un lis . . . Dare uno o più
tuffi.
lir . . . . Fare il bianchi-

mento.
pun . . Appanare

r . . . Accintolare. . . . . Dar l'ultimo bagno. 1mar . . Impiumare.

iar . . . Rugguagliare a caviglia.

or . . . Ingallare.
rir . . . Incupire.
por . . . Alluminare.
trar . . . . Ammaestrare.
r el vassèll . Conciare il tino.

#### STRUMENTI

### DEL TINTORE.

Manganèli . . . Mazza da accavigliàre.

Sacchett. . . . Barello per lo saf-

frone.
Soèuj. . . . . Bigonei.
Ten'na . . . . Tino.

Tén'na a fredd . Vagello a freddo. Tèssra . . . . Tessera, Taglia.

Tornèll . . . . Torno. Vassèll . . . Vagello. Vassién . . . Vagellino.

## COSE ATTINENTI

## AL TINTORE.

Aliszar . . . . Arizzari.
Alùm. . . . Allume.
Bagn. . . . Bagno.

Bagn frust . . . Broda , Bagno stracco.

Buccia . . . Buccia.
Campèzen . . . Campeggio.
Composizion . . Azzurro liquido.

Grèmes . . . Chermisi. Èndegh . . . Indaco.

Fiorada . . . Crespo, Fiorata.

Fond . . . . . Impiumo.
Fornasèla . . . Fornello.
Frizer . . . Friggere.

Gala . . . . Galla , Vallonea.

Grèpa . . . . . Gromma. Guà . . . . . Glastro. Guà ordinari . . Guadone.

Guà ordinari . . . Lùm d' ròca. V.

Alùm.

Oriana . . Triana o Terra oriana.

Orisèll . . Oricello.

Polyra d' lum

d' ròca 🔒 . . Spolverecchio d'allume.

Prim fond . . . Piede. Potassa . . . Potassa.

Ross fén. . . Rosso Turco o Indiano.

Rubbia . . . Robbia.

S'ciùma . . . Fioritura d'allume. Tenta . . . Bagno, Concio, Tinta:

. Tintoria. Tintoria. . . Tintura . . . Tintura.

Ultem bagn . . Ultima mano. Verzén . . . . Fernambuco.

. . Zafferano.

Zafrån . . . . Zafferano. Tintora. s. f. Tintora. La moglie del tintore o la donna che n'esercita l'arte. TINTORIA. S. f. Tintoria, Tinta. L'officina e l'arte del tintore. V. Tintòr.

TINTURA. S. f. Tintura, Tinta.
TINTURA D' NA COSA Tintura. Superficiale cognizione d'una cosa.

Tinzon. s. m. Sudicione. Imbrattato, sporco.

TINZUDA. S. f. Tinta.

Tioga. s. f. Veste lunga. Si dice Toga l'abito lungo de' causidici, degli avvocati, degli ufficiali ne' tribunali, e de' chierici.

Tiògo. Voce Veneziana usata da noi nel significato di Squisito, Persetto, Eccellente.

Tiòn. s. m. T. de' Canap. Tiglio di pedale. La parte inferiore della canapa e sim. cresciuta più presso la radice. Tion. s. m. T. de' Legn. Schianti. V. Schèzzi.

Tiòrba. s. f. Ghironda. Sorta di strumento musicale che si suona col girare una ruota movendo alcuni tasti.

Tir. s. m. Tiro. Il tirare: l'atto del tirare ed anche il colpo, che, dalla direzione, dalla intensità, dalla cosa colla quale si fa, prende vari nomi come si vedrà sotto.

Tin. s. m. Gittata, Tratta. Quanto può gittar lontano la palla un fucile, una fionda e sim.

Tin. Figurat. Tiro, Giarda, Beffa. il

Offesa fatta altrui insidiosamente. Sfiondatura, bugia solenne cen raggire scagliata.

Tin. s. m. T. di Cacc. Caccia del barehino. Sorta di caccia che si fa agli uccelli acquatici con quel barchetto che dicesi Guscio o Sciatta famiglia. = ( barbôta ) Archibuso da focella, dicesì il moschettone con che si tira alle anatre salvatiche cacciando per acqua col barchetto.

Tir. s. m. T. Furb. Avviso, Tentative,

Domanda.

Tir. s. m. T. de' Mur. Falcone. Gross pezzo di legno riquadrato, ed armete di taglia, che si stabilisce nelle sommità de' subbricati o delle maccine per alzar pcsi.

Tir s. m. T. di Scherm. Stanciate. Colpo destro dato sotto mano nell'e

sercizio della scherma.

Tir. s. m. T. di Vet. Tiro o Tiechia Sorta di vizio de' cavalli caratterizzate essenzialmente da espulsione romansa di gaz per la bocca accompagnati per lo più dall'atto di afferrare o' denti i corpi circostanti, come la magiatoja e sim.

Tir. s. m. T. de' Vettur. Trapela Sorta di canapo con uncini che sere

per trainar pesi.

TIR A LIVELL. T. degli Artigl. Tin a livello o di punto in bianco. (Cal Fort.)

TIR ALT. Tiro elevato. TIR BASS. Tiro inclinato.

TIR DA QUATTER. Tiro o mula a qualtro. Si dice d'una carrozza tirata de quattro cavalli. E così, secondo i asi

Tiro a due, Tiro a sei.
Tiro d'ors. T. di Vet. Tiro d'ors. Chiamasi così quel movimento continuo dello testa del cavallo da destri a sinistra c viceversa, che per lo più si ha come indizio di cattiveria.

Tir D' POSTA. T. d'Artigl. Tiro # volata. Quello che va di prime sis-

cio a colpir nel segno.

TIR D' SBIESS. Tiro di ficco o ficcert TIR IN ABIA. T. di Vet. Tiro in aris, Rutti, Eruttare, Flatulenze. Sorta & tiro che non è accompagnato dall'ato di afferrare i corpi per mezzo dei denti; ma solo consiste nella emissione dei gaz.

TIN PARALELL. T. degli Artig. Tiro di striscio, Tiro di sbieco. Gli artiglieri hanno pure altri tiri che dalla direzione loro son detti Tiro cieco, co-stiero, di briccola, di riflesso, di rimbalzo, di striscio cec.

A TIR D'OCC. A vista di terra. Per quanto tira l'occhio a perdita di vista. Essa A TIR. Essere a tiro, cioè all'ordine, in pronto.

FALAR EL TIR. Errar la posta.

FAR UN TIR. Far un tiro. Tendere un laccio.

FAR UN TIR ALLA MACIA. Spiegare la coscienza in sul tappeto, ma sotto il tavolin dar le sassate, Gittare il sasso e nasconder la mano. Accalappiar con frodo.

GRIR A TIR. T. di Cacc, Volure o venire a gittata, cioè volare o passare a tale distanza dal cacciatore che possa il selvaggiume esser colto dal colpo di archibugio.

GRIRATIR Essere a tiro. Dicesi metaforicamente dell'essore vicino sila conclusione o al termine di checchessia, ed anche del presentarsi il caso desiderato.

MAL DEL TIR. Priapismo, Satiriasi. Sorta di melattia dell'uomo.

STAR FUEURA D'TIR. Villeggiare? Cacciere fuor della gittata della propria

Un tia d' PISTOLA, d' S'CHOPP, d' CANON. Una gittata o tiro di pisiola, di moschetto, di cannone, cioè tanta distanza quanta può percorrere un colpo di tali armi.

TIRA. S. f. T. de' Mur. Folcone V. Tir.

TIRA CHE TE TIRA. Tira e ritira.

Frase che accensa all'azione continuata e ostinata di tirare una cosa.

TIRA E BESTIRA, TIRA E MOLA. Tira e ritira, Tira e allenta, Tira tira, onde Far a tira tira, o a tira e allenta, vale al figurato il non convenire, perchè l'una parte e l'altra parte vorrebbe tutti i vantaggi.

Om ch' tira a se. Uom procacciante. (Amari.)

Bina. add. m. Tirato, Teso.

Tial. add. m. Tirato, Gretto, Meschino, Tenace. Che pende all'avarizia. Ritenuto nello spendere.

Tinà add. m. T. di Cuc. Stillato. V. Brod tirà.

TIRA A FULMIN. Bel cero, Bel fusto. Dicesi d'uomo che sta intero e sia ricercatamente lindo.

TIRA A LA VITTA Stretto alla vita. Dicesi di abito che sia attillato e aggiusti bene alla vita.

Tinh per La vitta. Tignàmica. Avaro che sa trarre il sottil del' sottile; che sa squartar lo zero: che ha il granchio alla scarsella: che ha le mani aggranchiate.

Traball. s. m. T. Chir. Tirapalle. Strumento che serve ad estrarre le palle rimaste nelle ferite. È detto anche Alfosino e Tripulione.

TIRABALI. s. m. T. Mil. Cavastracci. Strumento per ritirar dalla canna di un arme da fuoco la carica che vi si è messa dentro.

Tirabo. s. m. T. Bot. Trifoylino. Pianta erbacca della famiglia delle leguminose, che cresce nelle colline e fa fiori bianco-rossicci a mazzetti. È il Doryenium erbaceum Vall. Chiamano taluni con tal nome anche il Moscino, specie di suffrutice che cresce nei luoghi sterili, che è il Doryenium suffruticosum del Vill.

Tirabras. s. m. T. de' Forn. Tirabrace. Strumento di ferro lungo e ritorto, con manico di legno, con cui i fornai tirano in un canto del forno la brace rimastavi sparsa dopo bruciate le legne.

Tinabras. s. m. T. de' Fornae. Rescio. Sorta di marra per uso di cavar la brace dalla fornace.

Tinabusson. s. m. Cavatoppi, (Carena)
Cavaturaccioli. Specie di succhiello
fatto a spire che serve per trarre dal
collo delle bottiglie i tappi o turaccioli di sughero. Tirabussone e Tirabuscione sono franzesismi da schifarsi.
Componesi di

Gamba . . . Fusto.

Manegh . . . . Gruccia o Manico. Vèrem . . . Chiocciola.

Tirabusson a macchina. Cavatappi

composto. Cavaturaccioli girevole in un tubo cilindrico, con due ordini inversi di spire, che dopo aver girata la chiocciola nel tappo, si leva dalla bottiglia girando la gruccia in senso

inverso di prima.

Tirabusson a robine. Cavatappi a cannella. Cavaturaccioli il cui fusto ha un foro lungo il suo asse, che inferiormente riesce presso la punta della chiocciola, e comunica coll'interno della bottiglia; superiormente riesce ad una cannella munita di chiavetta la quale girata lascia spillare la birra od altri liquori gasosi.

TIRACA. s. f. Struccale, Tirante Cinglia o passamano con fibbie, o senza, con

cui si sostengono le brache.

Tirica s f. Membrana, e dottr. Aponeurosi. Quel nervo o tendine per lo più di bue, che le fanciulic sogliono mangiare, per l'opinione invalsa che faccia loro crescere i capelli.

TIBACA. Per similit. Carne tirante o

tigliosa.

Tiraciold. s. m. T. de' Rum. Stampo.

Tassellino cilindrico, con una cavità
nella sua faccia superiore per ficcare
in essa le capocchie delle bullette che
si sconficcano.

Tiracnen. s m. T. de' Bast. Cavaborra, Cavapelo. Ferro lungo, acuto, uncinato in cima, col quale si cava la borra dalle robe imbottite per rifarle.

TIRACOL. S. In. Tiruculo. Abito fatto a

miseria. Saltamindosso.

Tinada. s. f. Tirata. Il tirare, ed anche la continuazione o lunghezza continuata di checchessia. Tiratina dimin. Tratta, Stratta, Colpo, dicesi di stratta di campanello ecc.

Tirada o Boridón. Tiro, Galappio. Trappola, sorpresa, ed anche Coper-

chiella, Mantello, Scusa.

TIRADA. S. f. T. d'Agr. Filure di trulci, Palmiti. Più rami di vite, lunghi e uniti, tirati da pianta a pianta, o raccomandati ad un palo.

TIRADA S. f. T. di Gualch. Tratto di garzo. La parte di panno che scorre

il garzatojo ad ogni tratta.

Tirada. s. f. T. de' Passam. Gugliata, Orditor Il tratto di filo che forma

l'ordito del passameno ad ogni trats di spola.

Tirada. s. f. T. de' Tromb. Sgorgen. Quella quantità d'acqua che attre lo stantufo della tromba ad ogni im-

pulso del movente.

Tinadon. s. m. T. di Cacc. Imberciatore.

Chi tira giusto, e dicesi di cacciatere e simile. È presa la Vice dall'imberciare che fanne i bravi bersaglieri la cannoniere.

TIRADOR. s. m. T. di Gualch. Tiratojajo. Colui che stende i panni nd tiratojo delle gualchiere. V. Cioldar. TIRADOR. s. m. T. de' Salin. Tiratori, Attignitori. Coloro che per mezzo della burbera e de' secchioni, cavasso

l'acqua salsa da' pozzi delle moje. Tiradòn d'schènna. Schermidore. (Fr.) Tiradòna. s. f. Tensione. Estensione di

pervi e sim-

TINADORA S. f. Tiratezza. Lo state di ciò che è teso o tirato con forza Tiratura l'azione del tirare, il tirare. Tinadora. S. f. T. di Ferr. Tiratura del ferro. La fabbricazione della hiera o lastra di ferro, di grossem uniforme, ottenuta col maglio e si laminatojo.

TIRADURA. S. f. T. de' Tip. Tirature, Impressione. Il tirare i fogli di stampa, e dicesi così dell'atto, come del

lavoro, e dei prezzo.

METTERS IN TIBADURA. Strebbierni, Forbirsi, Attillursi. Mettersi in gala. Tirafond. s. m. T. de' Bott. Bucafondi. Strumento ad uso di succhiello, ebe serve spezialmente per incastrere le

doghe ne' fondi.

Tirados. s. m. T. de' Fabb. di Gas. Ventilatore. Tubo pel quole passa il gas dalle storte, e vi si purga prima di passare nel serbatojo.

Tiractionus. s. m. T. Mil. (Franc.)

Fante perduto, Scuramucciante. Nome di que' soldati che escono i primi dalle file nella battaglia e vanno sbandati a incominciare la zusta tirando le prime archibugiate.

Tinalins. s. m. T. d'Arch. Tiraline.

Strumento d'acciajo con due punte
sottilissime, da strettirsi e allargarsi, cle
adattesi alle seste ad uso di tirar linee.

5 m. Tensione, Tiramento, a. Attrazione di nervi e sim. . V. Levamantes.

s. f. T. de' Barc. Isse. Corde le quali servono ad issare le elle navi e sim.

. Tiranno. E fig. Crudelaccio, . Fiero.

RAN. Intirannirsi Farsi tirauno. a. att. Tiranneggiare, Tiran-Usar tirannia. Tenere a crupatire la fame o il bisogno necessarie.

f. Tirannia Dominio usurlentemente o tenuto ingiusta-

. Fig. Sevizia, Crudellà. d. m. Tirante. Che tira.

s. m. T. de' Calzol. Tiranti. icetti di ferro, con manico a o a maglia, i quali introdotti tti dello stivale, servono a tirando.

s. m. T. de' Calzol. Laccetti. zi di pelle o di passamano rii foggia di cappio, e forteiciti in ciascuna parte interna superiore del gambale o tromstivali e servono a calzarli coll'indice di ciascuna mano ranti. V. sopra. s m. T. Furb. Calze o Chia-

ferro. Ceppi e sim.

s. m. T. de' Sell. Tirante io. Quella striscia di cuojo o ie, attaccata al cocchio ed ai tira il cocchio o carrozza , quel canapo con uncini che. attaccare un cavallo davanti i per tirar carrettoni.

s. m. T. degli Org. Tirante, ), Registro de' tasti. Muccaell'organo che fa mutare una lle tastature od anche tutte. DLA GRIA. T. de' Calzeit. Tierro che serve di leva al modella gabbia del telajo da

f. T. Furb. Corda, Fune. m. Sottocarnefice. Ajutatore elice quando impicca.

s m. T. de' Calzol. Pedule, . Striscia di cuojo con cui i !! calzolai tengon fermo sulle ginocchia il loro lavoro.

TIRAPÈ. T. Furb. Usurojo.
TIRAR. att. Tirare. Condurre o trarre a

se con forza. Trarre, Traggere.
Tiràn. att. Indurre, Alletture. Sedurre con belle parole.

TIRAR. att. Attirare, Attrarre, Tirare. Dicesi della calamità.

TIBAR. att. Imbeversi, Inzupparsi. Dicesi del riso che inzuppa tutto il brodo, o dei mattoni che sorbono l'a-

TIRAR. att. Stiracchiare, Tirare. E dicesi de' prezzi che si dibattono tra compratore e venditore.

TIBAR. att. T. degli Occh. Dar vista, Tirare Dicesi di cannocebiale.

Tinàn att. T. de' Stader. Gettare, Dire, Tirare. Dicesi della qualità di peso che può accennare una stadera o bilancia.

TIBAR. att. T. di Stamp. Tirure, Stampare imprimere.

Tiran, in senso meno onesto. Rizzare.

TIRAR A LA CA. Sedurre. E in altro signif. Dursi del dito nell' occhio. Dar la caccia a proprii colombi.

TIBAR A LA FEDA. Allucciare. Innamorare una fanciulla. Adescare, tirare una alle sue voglie con lusinghe ed inganni.

TIRAB A LA NÔSA. Fare a truccino. Gettato uno de' giuocatori un nocciolo l'altro tira il proprio contro quello, e se lo coglie lo vince, se no l'altro raccoglie I proprio e tira, a quello dell'avversario collo stesso intento e colla stessa vicenda.

TIRAR A L'ARIA. T. Mil. Tirar di volata. Tirar coll'arme da fuoco senza prender di mira alcun bersaglio.

TIRAR A Liss. T. de' Smalt. Lastrare. Spianare i lavori smaltati, prima di metterli al fuoco, il che sassi con pietra detta frassinella e con acqua fre-SCB.

TIRÀR AL ROSS AL VERD ecc. Pendere al rosso al verde ecc.

TIRAR AL SALVATEGH ecc. Imberciate a cervi ecc. (B. L.).

TIRAR A LUCID. Verniciare, Lustrare,

Lucidare. Tirare a polimento, a spec-

Tirin a martéll. Battere a massetta. V. Batter a massetta.

TIRAR A'N IMPIÈGH. Aspirare ad un impiego.

TIRAR A SCARTOCC. T. degli Oref. Battere a chiocciolu. Battere una lastra con mazzetta a bocca tonda al fine di accartocciarla.

TIRAR A Sign. Cogliere, Dar nel punto. Imberciare.

TIRAR A TOTT. Fig. Bere d'ogni acqua, Ber torbido. Tirare a ogni guadagno giusto o ingiusto. Tirar l'ajuolo. Non si lasciar uscir di mano alcun occasione di guadagno.

Tinàn a zèna. T. de' Leg. Lustrare a

cera. Sugherare con cera.
Tiràn da la sova. Tirar altrui dal

proprio canto. Interessarlo nella propria causa.

TIRAR DE SPADA. propr. Duellare. Fig. Frecciare.

TIRAR D'FIANCE T. Mil. Tirar costiero. Sorta di tiro obbliquo.

Tinàn di calz o calzàn. Tirar calci. Dicesi di un animale cavallino o bovino, quando offende, o tenta d'offendere per mezzo di uno degli arti posteriori. Se li adopera amendue dicesi Scalcheggiare.

TIRAR DI LAMP. Balenare, Lampeggiare. Tirar baleni o lampi.

Tiràr dil sagén'ni. Bestemmiare, Lanciare, proferir bestemmie.

TIRAR DIL SARTTI. Folgorare. Cadere, venir folgori.

TIRAR DI SOLD. Riscuolere danari. Esigere, toccare.

TIRAR DL'ARIA. Sventolare una brez za. = Ventare (Dante).

TIBÀR D'L'ARIÈTTA. Rezzare. Spirare un ventolino dolce.

TIRAR D'LONGH. Andar difilato o a

di lungo. TIRAR D'POSTA. T. Mil Tirar di fer-

mo. Fare un tiro di grande effetto.

Tiran pritt, senza fermars. Andare
a dilungo (Fran.).

Tirar D' saisss. T. Mil. Tirar di ficco. Tirar colpi di sbieco in una mura o trincea. Tiran de sponda. T. del Giuce. del Billardo. For mattonella, Dur di ripicco, o di briccola, cioè dare il colpo obliquo in vece di diritto sulla mattonella del biliardo.

TIRAR DE'STRACANTON. V. Far bricola, TIRAB BL PIA. Alitare.

TIRAR BL. FOND. T. de' Terr. Disperre il battuto. Appianare sul fondo de' pavimenti il primo strato di calcostruzzo, per poi spianarvi sopra il baituto.

TIRAR EL TERREMOT. Scoppiare il tremuoto. Scuolersi la terra.

Tinàn al s'ciopp: Searicare lo schippo.

TIRAR EL TRÔN: Tonare, Rumoregiare. Strepitare il tuono.

TIRAR FORUBA. Estrarre, Capare. Tirar fuori.

TINAR PORURA D'IN BUSA. T. de' Cao; Spossare. Cavare i cuoi già conci dila fossa.

TIAM I CAVI. T. de' Parr. Raggegliare i capetti. Avviarli, digrassiri. TIAM IL DVELI. T. de' Bott. Addgare. Foggiare le doghe sul piallacce o con il coltello a due manichi.

TINÀR IL PROÈUVI. T. de' Calc. Simpare. Imprimere le incisioni in rest sulla carta.

TIRAR IL STRÈNGHI. Essere al lumidno. Cioè all'estremo della vita.

TIRAR IL TINDÉN'NI. Abbuttere le cotine. Abbassarle per coprire o scoprir alcuna cosa.

TIRAR IL VIDI. Tendere le viti. Tirre le da un albero all'altro: se si k ghino a pali diressi Palare le viti.

TIRAR I WANES O MANTES. Alzare of Tirare i mantici. Dar fiato ai mantici alzandoli ed abbassandoli onde possono attrarre e tramandar l'aria.

TIRAR I MANES. T. di Veter. Esse bolso. V. Bols.

Tinan inanz. T. de' Calzett. Trus sotto Condurre col movimente della sbarra degli aghi il lavoro sui lav becchi onde lavorare il punto seguente.

TIBAR INDRÈ L'CUL. Tirare alla infa, Tirarsene indietro. Acconsentire inal volentieri alle altrui domande, resistendo o rifiutandosi di fare.

TIRÀN IN LONGH. Procrastinare, Prolungare, Menar per lungo o in lunga. TIRÀN IN T'LA FORMA. T. de' Capp. Spianure il cappello. Foggiarlo sulla forma colla paletta, il ferro e la brusca.

TIMAR IN T'LA RÈI, TIRMR SÒTTA, TIRMR A COGOLL. Condurre alla trappola. Accalappiare, incalappiare. Pren-

dere al laccio.

Tiala Ll. Protravre, Dilungare, Differire. Prolungar l'operare, procrastinare, indugiare. Tirare alla lunga. Campucchiare. Vivere il meglio che si può.

TIRAR LA CÔLA. Appetire. Aver gran

voglia di una cosa.

TIRAR L'ANZARA. T. di Nav. Alare, Caszare. Tirare una corda, o meglio tirare con una corda un bastimento per un fiume o canale a forza d'uomini o cavalli.

TIRLE LA PAGA. Tirer la paga, il

sulario, lo stipendio ecc.

Tiala L'unio. Succiare, Inalare. Attrarre l'unidità sparsa per l'aria come fanno le foglie per mezzo de' pori

Tinàn na néi, na cònda, na tèla, e simili. Tendere, Distendere. Tirare.

TIRLE NA SASSADA. Lanciare un colpo di pietra.

Tinàn sorr. T. degli Squer. Inarcare, Dar l'arcatura. Foggiare ad arco quella parte del fasciame che deve servire pel rivestimento di una barca.

Tiala sorta. Dar pasto, Adescare, Allettare. Dicesi quand'uno, che sa giocar hene finge di saper poco, e si lascia vincere da principio.

Tinha so. Estrarre, Trarre a sorte, Sortire. Eleggere o determinare checchessia per mezzo di polizze.

Tinha so. T. de' Salin. Passar net gabbeo. Levar il sale delle caldaje e conlo cul gabbeo perchà scoli

porlo sul gabbeo perchè scoli.

Tiràn su dal calzinar. T. de' Cuoj.

Dur l'alzatura. Levare, dopo alcuni giorni, le pelli dal calcinajo, e riporvele in ordine inverso.

TIRAR SÚ DI FIOÉU. Allevare. Educare e nudrire la figliuolanza.

TIRAR SU I CALZON. Calzare le brache.

Tiran so in T'i prezzi. Far il collo. Si dice dell'avania che si faccia altrui nel contrattare.

Tiràn sò in tla Forma. T. de' Calzol. Montare una scarpa. Metterla sulla forma inchiodando il tomajo con bullette da montare.

Tiràn 80 1 PR D'OCA. T. di Cacc. Appannare. Il tirar su il panno della ragna e farne sacchi nelle maglie dell'armadura.

TIBLE SO I SOTTAMEN. Alsare i panni, che in senso meno onesto vuol dire Far copia di se.

Tible St LA CARA. T. degli Arm. Incassure la canna. Collocarla nella rispettiva infossatura della cassa.

Tirla sò la mèlga o el melgòn. Rincalzare il granturco. Ammontare la terra attorno al suo pedale perchè si abbarbichi meglio e non sia allettato dal vento.

Tiràr sử la Pasta. T. de' Caciaj. Pescare il cacio. Levarlo dal caccavo quando è cotto per riporlo nella forma.

Tinàn số L'ARLOÈUJ, EL MENARRÔST. Caricar l'oriuolo, il girarrosto. Rimetterlo su girando le ruote, sicchè abbiano o corda o catena o peso sufficiente da restituir loro il movimento.

TIRAR SO LA TÈLA. T. de' Pitt. Intetojare la tela. Fermarla con bullette ben tesa al telajo.

Tinàn sử L' nti. T. de' Pesc. Salpare le reti. Tirarle fuori dell'acqua colla pescagione.

Tirka so na frapa, é simili. Increspare, o Far i cannoncini alle gale, mediante un punto lungo o altro lavorio.

TIRAR SO UN CAPÈLL. Risaldare, Informare un cappello. Finirlo.

Tiran so un cont. Levare un conto. Riconoscere le partite, farne il sommeto.

Tiran sò un pizz. Insaldare, Raccomodare un merletto, una trina. Rifare coll'ago i fiori rotti di un merletto, o farne di nuovi.

TIRAR VERS LOR. Altrarre, Altirare. TIRAR VIA. Levare.

TIRÀR VIA IL TAJOÈULI. Sbiettare. Levar le biette.

Tinàn zò. Tirar giù, Abbattere, Calare, cioè abbassare.

Tinàn zo. T. de' Birr. Spillare il mosto della birra. Cavarne il mosto per porlo ne' botticelli a purgarsi

TIRAR ZO. T. de' Pitt. Ritrattare. Fare il ritratto di una persona.

TIRAR ZO AN TANT EL BRAZZ. Darla a mosca cieca. Favellare senza riguardo.

Tirar zo a rèv doppi. Sonare un doppio. Moltiplicare le percosse: bastonare a colpi replicati. Sonare a catasta: a martello.

TIRAR ZO, CURBENTI CALAMO. Scrivere come la penna gella. Scrivere senza riflessione.

Tiràr zò d'forma. T. de' Fond. di Caratt. Sboccuse la forma. Levar la lettera fusa dalla bocca della forma.

Tirar zò di carchèr. Sgangherare.

Cavar de' gangheri.

TIRAR ZO D'MAN. Tragiogare. Dicesi de' buoi che si contrarian nel giogo, l'uno tirando in quà l'altro in là, perchè non sono stati aggiogati alla parte a cui furono accostumati.

Tirab zó el foèugh. T. de' Forn. Ca-

var la brace dal forno.

TIBAR ZO IL VIDI. Spulare le vili. Levarle dai pali o tronconi dopo la vendemia.

Tirar zo i sant. Grassiar i piedi al*le dipinture*. Affettar santità e divozione altrim Attaccarla a Dio e ai Santi, bestemare.

Tiràr zò la nélga o nelgòn. Zappare un campo di granturco, onde porre ad ugual distanza tra loro le pianticelle si che più facile e rigogliosa ne riesca la vegetazione.

FARS TIRAR PR'EL VESTI. Farsi tirar pel ferrujuolo. Tardare i pagamenti.

Fars tiràr pr'i pagn'. Farsi stracciure i panni. Farsi pregar troppo.

FARS TIRAR I QUART. Fig. Far copia di se.

SENZA TIRAR. Senza stiracchiare il prezzo. Senza disputare sul prezzo.

TIRARGH PIAN. Tirare, Tirar poco. Modi bassi in senso di Vedere o Veder po-

Tirangla. Şlillarla, Far vila stretta. Vivere di parsimonia.

TIRÀBGLA CON I DENT. Addattacchian. TIBÀBJA SO PR'I PÈ. Giocare alle cark. E dicesi Succhiellare le ourte il tirale su a poco a poco.

TIRARIGHI. S. 1. Tiralinee. V. Tiralinii, TIRARS. D. p. Protendersi, Distender & cuoja. Lo allungar le membra, che talora fa alcuno svegliandosi, o cheè stato a seder con disagio.

Tinàns adoss. Recriminare. Rispondere alle accuse con altre accuse nd dibattersi per difendere la propra causa.

Tirans adrė. Aceavalciare. Protram di uno o più mesi a pagare uno sipendio od altro debito periodico.

Tiràrs adrè i stràzz. Scanicart i cenci. Tirarseli dietro in andando. Tirles adrè L'uss. Tirare a se le

Tiràns adrè 'na cosa. *Strascinare*. TIRARS DE SPADA. Duellare.

Tirans d' prèzi. Stiraechiare, Tiran il prezzo.

TIRARS INDRE. Indietreggiare, Arm. trarsi. Dar indictro. Tirare alla suf fa. Pentirsi, cambiarsi.

Tirans pri cavi. Accapigliarsi, Fan a capegli, Far capellia.

Tinàns st. Succingersi, Allacciarsi Legar sotto la cintura i vestimenti per tenerli alti da terra. Sbracciarsi, rim boccar le maniche. Denudarsi il braccio dal mezzo in giù verso la mano.

TIRASPOLÈTTI. S. m. T. degli Artigl. Tira spolette. Strumento composto, d'um tanaglia, di una maglicita e di un telajo con due cerchietti i quali stringono la bomba mentre la tenaglia le strappa la spoletta.

TIBASUSTI. S. m. Tiramolli. Strumento d'acciajo, con cui per forza di vite si stringe, distende od allunga una molla

TIBATOTT. S. m. T. degli Org. Tirattutt. Meccanismo dell'organo posto a diritta della pedaliera il quale con certo mevimento del destro piede apre tutti i registri di ripieno e li chiude con sitro contrario movimento dello stesso piede.

Tirella. s. f. T. de' Sell. Tirella. Func o striscia di cuojo con che si tirano carrozze o simili.

£ 3 12.2 Ŧ

LI

二生

4

303

DA PLACHE. T. degli Otton.

Sorta di laminatojo per tirarie fogge le lamine di orpello.

s. f. Tiritera. Stravagante lundi ragionamento. Filarata,
ta. Riotta, Filattera. Sequenza

Tirale li. Giuoco scherz. di pa-

m. Forte tiro ed anche Strap-

s. m. T. de' Carr. Chiavi.
specie di masticiti che tengono
l letto del carro rusticane allo
lo (scss) e al contrascannello
la).

DA CARATÈLA. Argonetti. Perri con viti che servono a tenere la un carrozzino.

DA CAROZZA. Guardia. Grosso i ferro, che entra con un ganun anello della bilancia della , e coll'occhio dall'altro capo: to nella testata della sala per con un piano dove posa un cocchiere nel montare in cas-

DIL VIDI. Rincontro. Palo su irano le viti.

DLA PORTA. Contrafforte Bracli ferro reccomendato al muro ve per tener più fortemente le porte.

DLA FORCHETTA. T. de' Carroz. l forchetto. Sorta di gancio che sesto il forchetto delle car-

a viaggio.

DL'ALGRAZZ. T. de' Bast. Tiragancie delle steeche del collaarrettone al quale si infila uno nelli della catena del tiro.

DLA FORCADÈLA. Tiranti. Speatens o contrafforte che unipure alla cassa dell'aratro.

TIRON. Stirare, Scuotere con Dare uno strappo.

f. T. Furb. Corozza.

f. T. Med. Ptisana. Acqua con quantità di sostanza medicache si prescrive per lo più a i come medicina. Dicesi Tisa-Bitta una bevanda d'orzo cotqua. TISANA, per similit. Acquerello. Vino debole.

Tisegn. add. m. Tisico, Etico. Preso da, tisia, infetto di tisichezza.

Tisege. Fig. Afuto, Scriato. Malazzato, consunto.

DVINTAR TISEGE Intisichire, Divenir tisico. Incominciare a intisichire.

Tisén, Tisolén. Teresina. Nome proprio vezzeggiativo di Teresa. = Così abbiam pure gli accrescit. Tison, Tisonon e il peggiorat. Tisonazza. = Teresona, Teresuccia?
Tisgania. s. f. Tisichezza. V. Tisia.

Tisgaria. s. f. Tisichezza. V. Tisia.
Tisgaria. add. m. Scriatello, Decimo.
Fanciullo gracile e poco vegnente.

TISGERTT. add. m. Tisicuzzo, Tisicuccio. TISGON. add. m. Tisicaccio, Impolminato. Accreseitivo di tisico.

Tisia. s. f. Tisichezza, Tisi, Mal del tisico, Mal sottile. Infermità di polmoni ulcerati, che cagiona tosse e fa sputar marcia. Tisicume, tisico.

Titol s. m. Titolo. Nome di grado o dignità.

Titol. s. in *Titolo*, *Iscrizione*. Le parole che si pongono sul frontispizio di un libro per farne conoscere la materia.

TITOL. s. m. T. Leg. Titolo, per Ragione, Diritto.

Titol s. in. T. degli Oref. Bontà, Corpo. Il grado di finezza che ha l'oro o l'argento monetato. V. Bontà.

DAR DI TITOI O DI TITOL. Titoleggiare. (Nelli, Serva al forno.)

Titolà, add. m. Titolato. Personaggio che ha titolo di signoria o dignità.

TITOLAR. s. m. Patrono. Santo a cui è dedicata una chiesa. Titolare vale lo stesso, ma non è da usarsi che in istile d'uso.

Tituaint. add. m. Ambiguo, Irresoluto. Titubante.

STAR TITUBART. Tempellare. (Franc)
TIVAR. s. m. Terra prima. Terreno consistente di argilla fine, mista a sabbia minutissima, il quale riesce uno
strato cretoso, duro e resistente alla
corrosione delle acque. È di più specio
e colori. V. anche Trén cocch.

Tizzadora, s. f. T. di Masc. Attizzatojo, Bacchetta di ferro appuntata in una

| - | η | r |
|---|---|---|
|   | ı | t |

| delle sue estremità, terminata in bottone dall'altra che serve a regolare il fuoco della fucina.  Tizzi. Tizio. Nome usato nelle frasi: Ora tizzi ora Simproni. Ora l'uno ora l'altro. Ch' a sia mo Tizzi o Semproni. Sia l'uno sia l'altro ecc.  Tiàm. s. m. Teleria. Quantità di tele. V. Tlaria. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TLAR. s. m. Telojo, Telero. In gene-                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rale, congegno di legno o ferro che                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| costituisce l'armadura principale di                                                                                                                                                                                                                                                                |
| una macchina o di un mobile. Tra i no-                                                                                                                                                                                                                                                              |
| tissimi ricorderò i più importanti.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TLAR. s. m. T. degli Oriv. Telajo.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Le parti superiori ed inferiori fatte                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ad v della piattaforma attraversate nel                                                                                                                                                                                                                                                             |
| centro dall'albero.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TLAR DA CALZTAR. Telajo da calse,<br>Mestiere. (V. d'u.) Quel complesso                                                                                                                                                                                                                             |
| Mestiere. (V. d'u.) Quel complesso                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| di ferri variamente congegnati sopra                                                                                                                                                                                                                                                                |
| un fusto di legno, col quale il calset-                                                                                                                                                                                                                                                             |
| tajo sa le calze. Le sue parti comples-                                                                                                                                                                                                                                                             |
| sive sono: Armèr Susta.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Armor Susta. Assa Panchetta dell'ope-                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bacchetti Gancetti del bilan-                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ciere.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Balanzén Traversa di legno.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bara a cavalett . Sbarra a cavalletto.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bara a gocci Sbarra degli aghi.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bora a man Sbarra.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bara fonduda Sbarra fusa.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Barètta di molinei. Sbarra del moli-                                                                                                                                                                                                                                                                |
| nello.<br>Bassacùla Basculo, Verguccia                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bassacula Basculo, Verguccia                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| della griglia.<br>Battan Battenti.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bollòn Nodo della cerniera. Bolzòn Viti della griglia.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Brazz dia pressa . Braccia della pres-                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 84.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bròss Verguccia delle on-                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| de.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Capuzz dla bara                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| a stagn Cappuccio della<br>sbarra delle la-                                                                                                                                                                                                                                                         |
| minelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cavalett                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Colòn'ni Colonne.<br>Contrapòlez Contrapollici.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Contrapolez Contrapolites.                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Cordiètta Funicella d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| chetto.<br>Corèzza Coreggia del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · ta del sos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Corp dla gria Anima del n<br>Ferr del contrapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| dla pressa Tronco del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| · Deau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ferr del portagria. Bocca di la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ferr del rocchètt. Sommiere d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ferr del tlar Sbarre.<br>Ferr di balanzen. Bilanciere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ferr dla marcia . Piccolo mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ferr dla pressa . Gran manie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fontura dil pla-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gabbia Gabbia . M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gocci Aghi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gran pezz Battente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Grand arsor Grun susta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Grupo Griglia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Guardia platén'na. Piccole col:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lega dia gria Legno della                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lighi Pezzi di co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| fontnra dil platén'ni Coda di roi Gabbia Gabbia . M. Gocci Aghi. Gran pezz Battente. Grand arsòr Grun susta Gria Griglia. Grupp Cerniere. Guardia platén'na. Piccolo col; Lega dla gria Legno della Lighi Pezzi di ca Marcia da cuir . Calcole dello o tambas                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Marcia dla pressa. Uncino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Marcia dla pressa. Uncino.<br>Marcia per pressar. Calcolino de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Marcia dla pressa. Uncino.  Marcia per pressar. Calcolino de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Marcia dla pressa. Uncino.  Marcia per pressar. Calcolino de su.  Martell dla pressa. Martello del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Marcia dla pressa. Uncino.  Marcia per pressar. Calcolino de su.  Martell dla pressa. Martello del su.  Molinell Mulinello.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Marcia dla pressa. Uncino.  Marcia per pressar. Calcolino de su.  Martell dla pressa. Martello del su.  Molinell Mulinello.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Marcia dla pressa. Uncino.  Marcia per pressar. Calcolino de su.  Martell dla pressa. Martello del su.  Molinèll Mulinello. Ondi Onde. Paramàn. V. Ba-                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Marcia dla pressa. Uncino.  Marcia per pressar. Calcolino de su.  Martell dla pressa. Martello del su.  Molinèll Mulinello. Ondi Onde. Paramàn. V. Ba- ramàn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Marcia dla pressa. Uncino.  Marcia per pressar. Calcolino de su.  Martell dla pressa. Martello del su.  Molinèll Mulinello. Ondi Onde. Paramàn. V. Ba- ramàn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Marcia dla pressa. Uncino.  Marcia per pressar. Calcolino de su.  Martell dla pressa. Martello dei su.  Molinèll Mulinello. Ondi Onde. Paramàn. V. Baramàn. Pe dla gabbia. Fusto del ti Pèss dla pressa . Contrappest Pezz da crocetagg. Corpi delle                                                                                                                                                                                                          |
| Marcia dla pressa. Uncino.  Marcia per pressar. Calcolino de su.  Martell dla pressa. Martello dei su.  Molinèll Mulinello. Ondi Onde. Paramàn. V. Baramàn. Pe dla gabbia. Fusto del ti Pèss dla pressa . Contrappest Pezz da crocetagg. Corpi delle                                                                                                                                                                                                          |
| Marcia dla pressa. Uncino.  Marcia per pressar. Calcolino de su.  Martell dla pressa. Martello del su.  Molinèll Mulinello. Ondi Onde. Paramàn. V. Baramàn. Pe dla gabbia. Fusto del te Pèss dla pressa. Contrappest Pezz da crocetagg. Corpi delle Pièss Rami. Petecù Gancio sott                                                                                                                                                                            |
| Marcia dla pressa. Uncino.  Marcia per pressar. Calcolino de su.  Martell dla pressa. Martello del su.  Molinello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Marcia dla pressa. Uncino.  Marcia per pressar. Calcolino de su.  Martell dla pressa. Martello del su.  Molinello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Marcia dla pressa. Uncino.  Marcia per pressar. Calcolino de su.  Martell dla pressa. Martello del su.  Molinell Mulinello. Ondi Onde.  Paramàn. V. Baramàn. Pe dla gabbia. Fusto del te Pèss dla pressa. Contrappest Pezz da crocetagg. Corpi delle Pièss Rami. Petecù Gancio sott tenti.  Platén'ni Placche o i Platén'na a ondi. Piastra o Fi                                                                                                              |
| Marcia dla pressa. Uncino.  Marcia per pressar. Calcolino de su.  Martell dla pressa. Martello del su.  Molinell Mulinello. Ondi Onde.  Paramàn. V. Baramàn. Pe dla gabbia. Fusto del te Pèss dla pressa. Contrappest Pezz da crocetagg. Corpi delle Pièss Rami. Petecù Gancio sott tenti.  Platén'ni Placche o i Platén'na a ondi. Piastra o Fi                                                                                                              |
| Marcia dla pressa. Uncino.  Marcia per pressar. Calcolino de su.  Martell dla pressa. Martello del su.  Molinell Mulinello. Ondi Onde.  Paramàn. V. Baramàn. Pe dla gabbia. Fusto del te Pèss dla pressa. Contrappest Pezz da crocetagg. Corpi delle Pièss Rami. Petecù Gancio sott tenti.  Platén'ni Placche o i Platén'na a ondi. Piastra o Fi                                                                                                              |
| Marcia dla pressa. Uncino.  Marcia per pressar. Calcolino de su.  Martell dla pressa. Martello del su.  Molinell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Marcia dla pressa. Uncino.  Marcia per pressar. Calcolino de su.  Martell dla pressa. Martello del su.  Molinèll Mulinello. Ondi Onde.  Paramàn. V. Baramàn. Pe dla gabbia. Fusto del t. Pèss dla pressa . Contrappes Pezz da crocetagg. Corpi delle Pièss Rami. Petecù Gancio sott tenti. Platén'ni Placche o i Platén'na a ondi. Piastra o Fi onde. Pòles Pollice. Porta bara Porta sbari Porta gria Portagrigli melli del ra fusa.                         |
| Marcia dla pressa. Uncino.  Marcia per pressar. Calcolino de su.  Martell dla pressa. Martello del su.  Molinèll Mulinello. Ondi Onde.  Paramàn. V. Baramàn. Pe dla gabbia. Fusto del t. Pèss dla pressa . Contrappes Pezz da crocetagg. Corpi delle Pièss Rami. Petecù Gancio sott tenti. Platén'ni Placche o i Platén'na a ondi. Piastra o Fi onde. Pòles Pollice. Porta bara Porta sbari Porta gria Portagrigli melli del ra fusa. Portamarcia. Quadruccio |
| Marcia dla pressa. Uncino.  Marcia per pressar. Calcolino de su.  Martell dla pressa. Martello del su.  Molinèll Mulinello. Ondi Onde.  Paramàn. V. Baramàn. Pe dla gabbia. Fusto del t. Pèss dla pressa . Contrappes Pezz da crocetagg. Corpi delle Pièss Rami. Petecù Gancio sott tenti. Platén'ni Placche o i Platén'na a ondi. Piastra o Fi onde. Pòles Pollice. Porta bara Porta sbari Porta gria Portagrigli melli del ra fusa.                         |

| Rocchello.                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| t dla pressa Rocchetto.                                                            |
| na del mo-                                                                         |
|                                                                                    |
|                                                                                    |
| maggiora                                                                           |
| cuir . Ruota.                                                                      |
| ii                                                                                 |
| sbarra fusa.<br>Subbiello.                                                         |
|                                                                                    |
|                                                                                    |
| Stagni o Piombi.<br>on la goccia Piombi da ayhi.                                   |
| on la goccia Piombi da ayhi.                                                       |
| mort Piombi.                                                                       |
| lel grand                                                                          |
| Gran molla.                                                                        |
| el rolluår . Orditura.                                                             |
| dla gria . Tirante.<br>5 dardè Traversa del con-                                   |
| s darde. Traversa del con-                                                         |
| truppeso.                                                                          |
| s dil bari . Traversa leggiera.                                                    |
| DA PANN. Telajo da panno. V.                                                       |
| a téla.                                                                            |
| a tela.                                                                            |
| DA PARRUCCHER. Telajo. Macchi-<br>composta di due ritti imperniati                 |
| omposta di die ritti imperimati                                                    |
| isse per uso di tessere i capegli. DA BICAM. Telajo da ricamo.                     |
| DA RICAM. Telajo da ricamo.                                                        |
| parti sono; ni Subbielli. ett Cuvigliuoli. i Staggi. DA SEDA. Telojo da arazziere, |
| ni Subbielli.                                                                      |
| ėtt . · . , Cavigliuoli.                                                           |
| i Staggi.                                                                          |
| DA SEDA. Telajo da arazziere,                                                      |
| alla Jaquard. Sono in esso                                                         |
| la la la comuna de colo                                                            |
| Staffe.                                                                            |
| . Poolalieci.                                                                      |
| 'ne Onera                                                                          |
| Campale                                                                            |
| Cantoni                                                                            |
| l telajo comune da tela                                                            |
| (l Grimatactite                                                                    |
| en'ni Licci.                                                                       |
| Maestretta.                                                                        |
| DE TELEPHE TOTAL MARKET                                                            |
| i. V. sotto.                                                                       |
| DA TELA. Telajo da tela. Arnese                                                    |
| angolare, in gran parte di le-                                                     |
| con eni si fanno tessuti di ogni                                                   |
| Componesi delle seguenti parti:                                                    |
| Panchetta.                                                                         |
| Panchetta.  Licciaruolo.  la Bacchetta del sub-                                    |
| lt Licciaruolo.                                                                    |
| biello.                                                                            |
| . V. Saradòr.                                                                      |
| i del subbi. Bacchetta.                                                            |
|                                                                                    |

```
. . . Calcolino.
Carcarón
Carcri . . . . Calcole.
Cassa. .
         . . . Cassa.
Colon'ni . . . Brancali, Panconi.
Corriera. . . Assicina.
Culata . .
            . . Guscio
            . . Pernio delle calcole.
Frètta .
Gatej. .
            . . Spallette.
                . Ditole , Palmerelle.
Lami. .
Leva . .
               . Manico.
Lizz . .
                . Licci.
Lizzaroèu . . Licciuole.
Màji . . . . Staffe.
               . Peiline.
Pètten .
Portacarcri . . . Calcoliere.
Portacassa . . . Portacassa.
Portalizz. . . . Maestrella.
Portapè . . . Predellino.
Portasesta . . . Cassetta.
Resghètta . . . Stella.
Saradòr . . . . Cane.
Stazoèvj. . . Staggi.
Stazon d' fond . Traverse.
Stazon d' zima . Stamajuole.
Stela . . . . Stella.
       . . . Subbio.
Subbi
Subbi s'ciapà . . Sbarra.
Subbiètt da panza. Subbiello.
Tapèla . . . Portagirelle.
Zughlen. . . Girelline o Carru-
                    colini.
 TLAR DEDSORA. Coperchio dell'arga-
no. La parte superiore dell'armadura
dell' argano.
 TLAR DEDSOTTA. Zoccolo dell'argano.
La parte dell'armadura dell'argano
che ne forma la base.
 TLAR DEL FIANDRÉM. Incastrino. Il Le-
lajetto entro cui scorre la piastra del-
lo sfiatatojo delle stufe.
 TLAR DLA MENSA. Munico. L'armadura
di tre pezzi calettati a squadra, o
```

quella formata di un semicerchio che costituisce il corpo della menarola.

TLAR D' NA FRÈSTRA, D'UN USS CCC. Telajo, Telaro. Quattro pezzi di legname connessi in quadro per le impannate, invetriate, porte e sim.
TLAR D'NA RÈSGA. Telajo della sega.

Per le parti V. Rèsga.

TLAR PER LA SWENTA. T. de' Bigatt. Guardasemente? Tela tesa sopra un telajo sul quale si pongono le farfalle perchè vi depongan l'ova per poi sovr'essa serbarle.

TLAR D'UN TORC' DA STAMPA. Telnjo. V. Torc' da stampa.

Tlanén'na s. f. Ragna, Ragnatella. La

tela che fabbrica il ragno. Tlanen'na. s. f. T. Chir. Pannume, e dottr. Pterigio. Piccola membrana che si genera nell'occhio ed impedisce la vista.

TLAREN'NA DEL LATT ecc. Panno, Pellicola. Certa superficie che si forma nel latte, nel vino o in altri liquori.

TLABÉN'NA D' FOSS. T. Bot. Carta naturale, Lino acquatico. Pianta filamentosa microscopica che intrica i suoi ramicelli alla superficie dell'acqua e si feltra in modo che riseccata sembra carta sugante ordinaria. È la Conferva vivularis Linn.

TLARÉN'NA DLA LUMAGA. Opercolo. Quella sostanza quasi membranosa colla quale la chiocciola chiude nel verno l'apertura del suo guscio.

Avèr il tlabén'ni a j'occ'. Aver le traveggole, Travedere. Vedere una cosa per un'altra.

FAR LA TLARÉN'NA. Velare. Cominciare ad agghiacciarsi la superficie di alcun liquore.

Tlarett, Tlaren. s. m. Telojetto, Teluretto. Piccolo telajo.

TLABÈTT. 8. m. Telajno. Il complesso delle spranghette di ferro che formano il corpo della gratella.

TLARÈTT. T. de' Metall. Castelletto. Strumento di ferro in forma di strettojo col quale si dà l'onda alle cornici di metallo, o a cui si adatta la filiera per tirar filo tondo.

TLABETT DA NOTA. Ventola, Appannatore. Telai mobili che hanno vetri rossi o turchini, e servono, alzati contro i lumini (rampa) della scena, a produrre l'effetto di una luce pallida od infuocata quando si fingon notti o tramonti di sole in teatro.

TLARÈTT DL'ARBÈBBIA. Fusto. La parte dello scacciapensieri che tiene in mezzo la linguetta.

TLARIA. S. f. Teleria. Quantità di tele. TLARON. s. m. Telajo grande.

dura. Le spranghe e battitoje di una porta o di una finestra.

TLARON. S. m. T. de' Polv. Catelli. L'armadura che tiene in sesto i pestelli della polveriera.

TLÀZZA. s. f. Tela grossa, Cattiva tela. TLETTA, TLEN'NA. S. f. Teletta. Tela soltile, leggiere.

TLON. s. m. Tenda. Tela distesa per riparo del sole, dell'acqua e dell'aria. Tendone.

TLON DA PROSSISSION. Velario. (V. L.) TLON, per SIPARI. Sipario. Tendone, tenda.

TLON'NA. 8 f. Telona. Grande tela.

Tmara. s. f. Tomajo La parte di sopri della scarpa. Bocchetta, Quella parte del tomaio che cuopre il collo del piede.

Tnàra dla pianèla. Guiggia.

Tuls. Tommaso. n. p.

Esser chè san Thas, cioè Non prestar fede al santo se non si vede il miracolo.

To. pron. Tuo e talvolta anche Tua. = Per esempio:

To pader, to madra. Tuo padre, Tua madre.

To. Prendi, Tieni. Modo imp.

To! Di questi avrai. Insulto che si dirige altrui accompagnando la parok col far le corna, o battendo le natiche colla destra e facendo altro segui osceno.

To To. Voce infant. Busse.

To To. Tette. Voce con la quale si chiama il cane.

FAR TO TO. Sonare, Buttere. Dat delle busse.

I to, oppure i tov. I tuoi. Modo femigliare per dire *i tuoi parenti*.

CH' EL DE FAGA TO TO. Rincarirni il fitto. Modo basso col quale si mostra incacarsene di uno.

Tobizz. add. m. Cotticcio. Alquanto avvinazzato.

Toca. s. m. (o larga): Tôcea. Specie de velo tessuto di seta e d'oro, o diseta e d'argento. Teletta. Specie di drappo tessuto per lo più d'oro e d'argento largo.

Tocazz. s. m. Pezzaccio. Pezzo grosso. TLARON. S. M. T. de' Legu. Arma- | Tocca. S. f. T. degli Oref. Provino. Arnese composto di più stecchine di rame, infilate all'un de' capi ad una campanella e libere dall'altra, che porta una laminetta d'oro ciascuna di un determinato titolo. Serve per conoscere il titolo ignoto dell'oro non bollato.

Tocca, Bai, Piccia, Martèla. Dagli, picchia, risuona e martella. Dicesi da chi ha adoperata ogni diligenza, e reiterati gli sforzi per far una cosa perfettamente.

Tocca sv. Sollecita, Affretta.

A CHI TÔCCA TÔCCA. A chi Dio la da, san Pier la benedica, A chi tocca tocchi. E dicesi di cosa non buena che si dia con frode.

CHI TÔCCA LÈVA, oppure LÈVA CHI TÔC-CA. Zara a chi tocca; Zara all' avanzo. Chi è in punto si ponga all'opera. CHI T'TÔCCA? Chi ti nuoce? E dicesi a chi non provocato brontòla.

Tocca. add. m. Toccato, Tocco.

TOCCABIL B PALPABIL. Evidente, Palmare.

Toccada. s. f. Toccata. Toccamento.

Toccaden na. s. f. Toccatina. Leggier toccamento.

Toccadén'na d' pè Pigiamento dei piedi. Avviso, imbeccata, intesa.

Toccalmatt. (DA) Mattaccio, Squajatello.

Toccan. att. Toccare. Essere a contatto od anche por la mano momentaneamente su checchessia. Palpare, e un toccare più lungo colla mano Tastare è un toccare per conoscere o trovare al tasto Brancicare è un palpare osceno.

Toccan, att. T. Pitt. Toccare, Ritoccare. Ridipingere alcune parti di un dipinto.

Toccan. att. Accennare. Parlare brevemente di una cosa. V. Toccar un tast.

Toccha. v. n. Ottenere, Conseguire e dicesi delle cose ehe si hanno a sorte. Toccha. v. n. Toccare per Appartenere, aspettarsi di fare.

Toccar con el fiorett. Dar di bottone. Toccare colla punta del fioretto schermendo.

Toccar con Man. Toccare con mano. Certificarsi.

Toccar dova Doeula. Toccare il tasto buono: Grattar dove pizzica: Grattar il corpo alla cicala. Dar dove duole, dar nel vivo.

Toccar el coèur. Toccare il cuore, Compungere, Convertire.

Toccan el pols. Tastare il polso. V. Pols.

Toccar el pols al cadnazz. Tastare il polso ai chiavistelli. Tentar di notte le porte come fanno i ladri.

Toccar el pont prinzipal. Toccare il punto principale, e sam. Il tasto grosso. Toccar el tamborr. Suonare il tamburo.

Toccar in Tutt 1 sit. Combaciare. E dicesi di due superficie che soprapposte combacino.

Toccan il campani. Suonare alla sordina Percuotere le campane coi nodelli delle dita per trarne un leggierissimo suono armonico.

Toccar LA MAN. Toccare la mano. Salutare uno affettuosamente. Dicesi Promettere a quel congiugnere le destre in fine di contratto tra le parti in segno di ultimo accordo, e come segno d'onore di mantener la parola.

Toccar Pianén. Sottoccare.

Toccar so il Besti. Punzecchiarle, Percuoterle, Stimolare.

Toccar so von. Battere. Percuotere uno.

Toccar un tast, per met. Toccare un tasto. Entrare in qualche proposito con brevità e destrezza. Toccare il tasto buono, entrare nel punto principale, o nella materia che più aggrada. Ritoccare una corda, rammentare una cosa che altri non vorrebbe. Entrare nè criminali, toccare un punto pericoloso.

Toccar un uss, na enestra ecc. T. de' Faleg. Toccar col pialletto. Piallettor via una parte di legno agli usci e finestre che per umido preso più non incastrino a luogo.

An TOCCAR GNANCA UN DENT. Non toccar l'ugola. Dicesi di quelle cose delle quali si è mangiato scarsamente e non a sazietà. Toccass. n. p. Toccarsi, Combaciarsi. Si dice anche di cose materiali ben congiunte, come pietra con pietra, leguo con leguo ecc.

Toccasana. s. m. Un tocca e sana, Una man del cieto. Una cosa utile che fa prò al caso. Uno specifico. Un rimedio ottimo. V. Tocchesana.

Toccu. s. m. Tatto, Tasto. Il senso del

Tôccu. s. m. Tocco, Colpo.

Toccu. s. m. Saggio, Assaggio. La prova che si fa dell'oro e sim.

Tocch. add. m. Toccato, Tocco. Manuesso, o in qualche maniera usato.

Tocch o Magagnà. Bacatq. Malaticcio, tisicuccio. — Parlando di frutto Guasto, Magagnato, Indozzato.

Tôcce n'apoplessa. Gocciola, Accidente di gocciola. Colpo d'apoplessia. Tôcce in t'el calisson. Etico. Se parlasi d'uomo. Bolso, se di cavallo e in ambi i casi si dice scherz. Ito a Bolsena.

Tocch is t'el monine patris: Pazzerello. Che non ha tutti i suoi mesi: che ha il cervello sopra la berretta: che ha una vepa di pazzo: che è fupri del secolo ecc.

Tôcch Tôcch. V. Tach tach e tich, tach. Dan un Tocch. Dare un tocco: Dare un tecno: toccare un tasto. lu altro signif. V. Cascar la gòzza.

Tocchines La Man. Tanjo ne va dal tuo al mio, quanto ne va dal mio al tuo. Siamo pari.

Tocchessana. s. f. T. Bot. Erba fragolina. Erba comune ne' pascoli di collina e di monte detta da Linn. Sanicula europaga.

Tocs. s. m. Tocco, Pezzo. Frusto, gherone, pezzuolo, frammento, hrano. Strambello.

TOCH D'BIRBON O D'CANAIA. Peszo di ribaldo: Capo d'assiuolo. Mascalzone, fusiante.

Тосн р' саппа. Tocco di carne. V. Taj.

Toch o' rèuns. Schiattana, Donnona. Feminina bella e corpulenta.

Тоси р' говим. Тоссо di cacio. Se è di forma irregolare Spicchio se è fatto a conio.

Toch D'anon. Coramvobis, Bella tacca d'uomo.

Toen d'pan. Tozzo. Pezzo di pane. Toen d'quadrill. Tritolo, Minuszolo di mattone. Pezzo di mattone che non arriva alla metà.

TOCH D' SONIJ. Pezzo d'asino; Capo di bue: Capo di castrone: Peçarone: Alloccaecio. Ignorante.

Toen n'yeargogna! Gran vergogna! Vergognaccia! Modo di rimproverare ad uno un'azione vituperosa.

Toch toat. T. de' Squer, Cappuccino. Nome che si da generalmente a
tutti i pezzi curvi che servon a collegare insieme le varie parti della nave.
Andar in toch. Andar in fassio, Andar alla consuma, in malora, in conquasso. Andar in rovina: impoverire.
A toch e beon. A frusto a frusto. A

hoccone a boccone, a pezzo a pezzo.

A UN TANT EL TOCH. Alla grossa, A
un tanto la canna, A occhio e croc.

CASCAR I TOCH. Non se ne tener brano, Cascar brani. Essere o aver la

veste lacera e logora.
Essea in toch. Essere alla macina, Essere per le fratte. Essere rovinato, povero.

ESSER REZZ IN TOCH. Stare sulle cigne.
RIDOR A TOCH E PCON. Particellare,
Far in briciole.

TAMA A TOCH A TOCH. Tugliare a peszi. Tagliare in parti: far più parti q pezzi di una cosa. E si dice anche per uccidere. — Dicesi poi Appezzare il tagliare a pezzi alcuna cosa di cui non si può far uso se non è in più parti divisa.

UN TOCH DE STRADA. Un pezzo di strada, Un buon tratto.

ZERCAR EL TOCH. Tozzolare, Andar all'accatolica. Accattar tozzi, pitoccare, tapinare, andar pezzendo, andar mendicando la vita a frusto a frusto.

Tochell o tochlen. Pezzuolo, Pezzelto, Bocconcino, Pezzeltino, Rimbrenciolo. Piccolo pezzo o boccone: tozzetto, brandello, brandellino, piccolo tozzo, o brano.

Tocon. s. m. Pezzaccio, Grosso tòccu a pezzo.

Topèsca. Tedesco, Alemanno. Ma il primo indica più precisamente l'austriaco, il secondo i germani della confederazione.

Parlia topisci. Favello io greco? Parlo tedesco? (Dati). Modo di garrire chi finge di non intenderci.

Todescada. s. f. Melonoggine, Buossaggine. Castroneria e in senso più forte Ladroneccio, Violenza, Brutalità e quant'sitro di simile può esercitarsi da tedeschi in odio agli italiani a cui sono e saranno eternamente in abborrimento.

Todeschia. s. f. Tedescheria. Moltitudine di tedeschi.

Toto. Castra questa? Rendimi l'avanso! Bèctala su! Modo ingiuriativo che si accompagna col mettere la mano sinistra sulla snodatura del braccio destro; il che si dice Dare un manichetto. V. Pèver.

Todu-todu-todu. Taratantara, Tu tu. Voci imitanti il clangor delle trombe.

Totula dolla el me riotul. Adagio, Biagio. — Piano ch'ei non si levi polvere. Modi co' quali si vuol richiamare alla quiete.

Toeumla e Damla. Ripicco (Tosc). Dentro e fuori. Dicesi di chi nel dare una cosa usa infinite reticenze e non la finisce mai.

FAR A TORUMEL DAMEL. Fare a funciulti: Fare a' bantbini. Si dice di chi guasta per ogni poco il convenuto.

Tokun. att. Togliere, Torre per Prendere, rubare, levar via ecc.

Toèun. all. Comperore, Acquistare per denato.

Toeun. Fig. Stimare. Reputare.

Totte Acoua. T. de' Forn. Prender l' ora. Accordarsi col fornajo dell'ora che si ha ad impastare il pane.

Toèva a goden. Pigliarsi giuoco, o festa di alcuno. Pigliar a gabbo.

Torus coll. Dare it tracollo. Si dice delle cose che escono di equilibrio.

Toèus coll. Domare. Si dice in genere del mettere freno, abbassare, addimesticare, ammansare, rintuzzare, unniliare un insolente.

Toèun coll Sultare la granata. Si !!

dice de' giovani che si sottraggono dalla soggezione paterna.

Tobun con il Bon'ni. Piacevoleggiare. Andar colle buone.

Touer DAL MOND. Torte al mondo, Tor di terra. Privar di vita.

Todus DEL PE. T. di Vel. Pareggiare l'ugna. V. Parzàr l'ongia.

Tobus d'in socca. Diboccare. Cavar di bocca. = Furare o Rubar le mosse: Rompere l'uovo in bocca. Prevenir altri in pensare o dir checchessis.

Toeba d'inconten. Comprare a balsello. Cioè per occasione straordinaria che si offra opportunamente.

Toèun d' nèzz. Levar di mezzo. Levar via.

Toeus d' miss. Pigliar di mira. Fig. Persequitare.

Toèur el du, colea d'catón, la mola. Battersela, Rastiar via, Scantonarsela. Andarc.

Toduk El Fil. Levar l'alito, Soffogare.

Toèus el Pan D'in Man. Levare la palla di mano. Torre altrui il comodo d'alcuna cosa, l'autorità, σ che d'altro, e arrogerio a sè.

Totus El Post. T. del Giuoco dell'Oca. Trucciare. Cavar-uno della sua casa e porvisi in sua vece.

Torus robusa. Scoprire. Capir uno penetrandone le intenzioni.

Toeun foeuna. T. Furb. Conoscere

Torta in Fall, Torus in cambic. Correre in iscambio, o in cambio. Crudere che uno sia un altro.

Toèun in mèzz. Mettere in mezzo alcuno. Mettersi d'accordo con alcuno per ingannare un terzo: e vale anche Mariolare, Ingannare. — Collusione T. Leg. Inganno fatto tra varie persone litiganti che se l'intendono insieme.

Tokun in spali. Dare in fallo. Prendere abbaglio.

Todor in T'i coren von. Prendere in uggia: Prendere animo addosso. Co-gliere in odio: prender odio contro uno.

Torus in t'il spali, Torus in t'la oropa. Pigliare a respiro; a creden-

za; pe' tempi: con dilazione al paga-

Toèur L' acqua a un canal ecc. Seccare un rivo (Alam.).

Toeur La Man. Vincere o Guadagnar la mano. Si dice del cavallo che più non cura il freno. == Torre della mano o del tratto. Vale esser prima d'un altro a checchessia. Furar le mosse.

Toèur la moldèra. T. de' Mugn. Sbozzolare. Pigliar col bozzolo la mu-

Toèus medsén'na. Ingollare, Ingojare una medicina.

Toèun Mojèna. Accasarsi, Ammogliarsi. Tor moglic.

Toeur ombra. Aombrarsi.

Tobus pr'un matt. Credere, Reputare pazzo.

Toèus sora d' Lor. Prender sopra di sè, cioè condurre essi un negozio, una bottega, o altro che di commercio.

Toèur sotta. T. de' Barb. Servire di Barba o di Pettine.

Torun su. Prender seco.

Toèur su. T. de' Stracc. Avviare una stracciata. Applicare allo straccione la parte di sinighella che si straccia ogni volta.

Toèur su, a ballàr. Levare al ballo. Togliere su a ballare.

Toeur su, capir el natural d'von Sapere di barca menare. Intendere, capire, secondare, il naturale d'alcuno: cattivarselo.

Toèun su dil Boti. Toccar delle busse. Essere percosso, bastonato, bat-

Toeur su il busi T. de' Selc. Russettar le rotture. Riparare alle parti rotte del selciato.

Toeur su il bassi. T. de' Selc. Torre gli avvallamenti. Risare il selviato ove è avvallato.

Toèur su in barca, in caròzza ecc. Levare con naviglio ccc. (Fr.)

Toèur su I sold. Pelare alcuno. Vincergli i danari giocando.

Toèur su la Roba. T. d'Agr. Ricogliere, Mietere, Segure, ed anche in genere, Pigliare, Prendere.

Toeur su o zennin. Scegliere. Prendere fre più cose quella che aggrada. Il Toeurla che la ven. Pigliare il mondo

Todus su un forester. Levar un viogquatore. Condurlo con calesse da luogo a luogo.

Toeus su von. Catturare, Imprigionare, Arrestare. Metter prigione.

Toeur un dritt. Pigliare una dirittura. Andare a dritto, a dirittura.

Tobur un gatt da plan. Torre a peltinare un riccio. Prendersi cura di ciò in che non si può ben riuscire.

Toeur via. Rimuovere. Fig. Conoscere. Toeur via il testi. T. de' Legu. Ragquaqliare i madieri, Recidere al pari. Levar loro colla sega quella parte che sorpassa le traverse di un telajo.

Toèur zo. V. Copiàr.

Toèur zo. Levar dal suoco. E dicesi di pentole e sim. Pigliare, prendere dal piatto.

Toèun zo Staccare dal muro.

Toèur zo el modèll. Ricavare il modello.

Toeur zo la pianta. Levare la pianta.

A n'egh n'è, nè da dàr, nè da toète. Ella è a dovere. Le cose stan bene come sono.

CHI DÀ E TOÈUS EL DIAVEL EL COÈUS. Chi dà e ritoglie, il diavol to ricoglie. Modo fanciullesco con che si rimprovera chi regala e rivuole.

CHI S'IN VOÈUL TOÈUR S'IN TOÈDGA. Chi vien dietro serri l'uscio. Chi vuol aver s'abbia.

CHI TOEUS EL POCH TOEUS AN L'ASSA. A gatto che lecca spiedo, non gli fidure arrosto. Cioè, a chi toglie il poco e cattivo, non gli fidare l'assai e il buono.

Essr el prim a toèur su. Aver le prese.

Fars toeur in t'i mincion Farsi avere in cupola. Farsi mal volere.

FARS TOÈUR VIA. Fursi scorgere, Farsi burlare. Talora però lo diciamo semplicemente per Darsi a conoscere, Farsi riconoscere.

LASSARS TOÈUR CÔLL. Lasciarsi schiacciur le noci in capo, e parlandosi d'uomo che tutto faccia a modo della moglie. Lasciursi cavalcare dalla moglie.

com'ei viene. Non darsi cura gran fatto del mal andamento delle cose.

Toeurla dolza. Pigliar la lepre col carro: Dar la man dolce. Andar colle buone, con bello e gentile modo, dolcemente

Toèurla pr'el so vers. Pigliare il panno pel verso. Prendere le cose nel suo verso vero.

Toeurs Adre. Pigliar seco. Prendersi dietro.

Toèurs dla Gabanèla. Darsi tempone. Godersela, darsi bel tempo.

Toèussen. Aggrevarsi, Angustiarsi. Darsi travaglio, affanno. Menar duolo, penarsi.

Toeursen Poch. Prendersela a un quattrin la calata. Proceder lentamente, freddamente, da pigro, colla maggiore indifferenza.

Toeursen per Poch. Darsi gli impacci del Rosso. (Franc.)

Toeursta Impettirsi, Accoccarsela.

TOEURSLA CONDA. Prendersela consolata.
TOEURSLA IN CORP. Calar le brache,
Dursi per vinto, Cedere.

TOEUT FORURA DI PR! Toglimiti dinnanzi! Escimi d'attorno! Interj.

TOFF TOFF. V. Tach tach.

Toffetta. V. Stoffetta.

TOFFETE. Tuffete. Voce presa dal colpo dell'archibuso, e denota una cosa subita. Tuffe.

Toffon, Bogigion add. m. Tungoccio, Tonfucchiotto. Assai grasso.

Toga. s. f. Toga Quell'abito lungo che si usa da' professori nelle università e dagli uffiziali ne' tribunali.

Togo. s. m. T. Furb. Buono, Squisito. Togn. Voce Cont. Antonio.

Togna. Voce Cont. Antonia.

Tognén, Tognén'na. Antonietto, Antonietta. Nomi propri diminutivi o vezzeggiativi di Antonio ed Antonia.

Tognen! Sonaj! Di tognen! Corbezzoli, Cappita, Affogaggine! Modi esclamativi.

Tognett. s. m. Scherz. Tedesco, per Min-

Tognonber, Tognon. Minchione.

GNIR I TOGNON. Venir la mussa, o Salir la mostarda al naso: Entrar in valigia. Andar in collera.

Tognonada. s. f. Burla, Baja, Bajaccia. Dileggiamento.

Tognonador. s. m. Dileggiotore. Derisore. Tognonadorell. s. m. Dileggino. Che dileggia, che si piglia gusto di fare l'innamorato e non è.

Tognonar att. Dileggiare, Beffure, Deridere. Pigliarsi giuoco di alcuno. Schernirlo, minchionarlo, corbellarlo. — Menare a spasso una fanciulla, si dice del prometterle di farla sua senza mai venire ad una conclusione. Gubbare, Frappare, Giuntare, ingannare, rigirare o abbindolare alcuno.

Tognonaria. s. f. Minchioneria, Corbelleria. Mancamento, fallo, sbaglio: oppure begatella, cosa da nulla.

Tola V. Venez. e Furb. Tuvola. V. Battroèuola e Lata.

Tolèr. s. m. T. de' Cac. di Mont. Madia.

Arnese della cascina, o cassa senza coperchio, entro cui si manipolano certe sorte di cacio montanaro.

Tolera, add. m. Tollerato. Sopportato. Tolerabile. add. m. Tollerabile. Comportabile.

Tolerant. add. m. Tollerante, per Paziente, Indulgente.

TOLERANZA. s. f. Tolleranza. V. Paziénza. TOLERAR. att. Tollerare, Soffrire. Ma si tollera ciò che si potrebbe impedire e non s'impedisce; si soffre ciò che non si può del tutto impedire.

TOLÈTTA. s. f. Specchio. Sinèdoche colla quale prendendo la parte pel tutto si può indicare con voce Italiana la francese Toiètte, cioè tutto quanto è necessario ad una donna ed anche follemente ad un uomo per abbellirsi ed acconciarsi. Pettiniera, cassettina con cassetto pei pettini e con sopra uno specchio retto da due piuoli ritti che serve alla povera gente come la Toelette francese a' signori.

TOLETTA. Acconciatura. La foggia elegante o ricercata che si dà alla pettinatura.

FAR TOLÈTTA. Acconciarsi allo specchio. Azzimarsi con ogni cura, far grande apparecchio della persona.

GABINETT DLA TOLETTA. Abbigliatojo. Stanzino signorile ove si sta allo specchio per abbigliarsi.

In GRAN TOLETTA. Con gran sfarzo, In gala. Acconciato nella foggia la più ricca, ricercata, appariscente.

TO

Tolt. Tolto. Part pass. da Togliere. Tolt via Fuorele, Eccetto che.

Ton. s. m. Tomo, Volume. Ma volume è più riferibile alla massa, e tomo al la divisione dell' opera o delle materie sue: per economia si fanno legare più tomi in un solo volume.

Un non tom. Ironicamente Una buona lana, Una lana fina. Dicesi di persona scaltra e maliziosa, d'un malbigatto o di una mala lanuzza.

TORACA O TORATA. S. S. Pomodoro, Pomidoro. Pianta nota, così detta dalla forma e dal bel colore ranciato del suo frutto. È il Solanum lycopersicum di Liun. La voce Tomata ha avuto origine dal Peruano Tomate, che significa il nostro Pomidoro.

Tomica NANA DA SALAR. Pomòdoro a grappoli. Quella specie di Solanum, igeopersicum che fa il frutto piccino e a peretta.

Tonazz. s. m. Tomone. (Targ.) Grosso volume o tomo.

TOBBA. s. f. Fogna, Bottino. Luogo sotterraneo murato per ricevere le immondizie dei privati e simili. Tomba vale sepoltura.

Tomba. s. f. T. Furb. Stalla.

TOMBACCH. S. m. T. degli Otton. Tombacco. V. Similor.

Tonbla. v. n. T. de' Cac. Segnar vano. Dicesi di quelle forme di cacio che percosse mandano suono crocchio, indizio di porosità della pasta interna.

Tonben. s. f. Fognuolo. Ricetto d'acque piovane e d'altre sozzurre. Chiavichetta, Fogna, smaltitojo dell'acqua che dalle strade scola ne' bottini.

FAR I TOMBÉN Far le fogne. Fare i condotti ad una strada e simili.

TOMBINADORA. s. f. Rimondatura. Spurgo de' bottini.

TOMBOLA. s. f. Lottino, Tombola. Sorta di giucco noto che si fa con trenta cartelle di quindici numeri ciascuna e con le solite novanta pallottole, nel quale vince il possessore della cartella i cui quindici numeri sortono prima degli altri.

Tonnolon. (A) Tomboloni, Voltoloni.
Tonety. s. m. Volumetto.

Tonitt. Fig. Buona luncila o la mella.

Ton. s. 10. Fumo. Fava, chiella, fasto, superbia.

Tox de professon Magistralità (Dati Lep. 100) Ostentazione frivola di sipere.

ANDAR 20 9' TON. Fig. Useir di tuom.
Stonare: non rispondere a proposito.
Ross Ton Russ outly Mode

Bon ton, Buon gusto, Moda.

Dans del ton. Stare in sul grave:
Stare in sulle mille, Sputar tondo.

Dimostrare aria soda. Ostentare burbanza, sostenutezza. Pompeggiarsi.

EL GRAN TON. La gran maniera, ESSER IN TON, Avin DON'NA CENA. Essere in carne; Rilucere il pelo. Essere in lena.

L'à EL Tèn CR' PA LA MUSICA. Il fur de' cavalli non istà nella groppiera. Il fondamento delle cose non consiste nelle apparenze.

Ton. s. m. T. d'Ittiol. Tonno. Pesce di mare assai noto, detto da Lian. Scomber thynnus. Tonnaroui chiamansi i marinai impiegati alla pesci del tonno.

Ton in oil. Tonno sott' olio. — Si dee Tonnino il tonno tagliato a pezzi e riposto ne' barili con sale.

CARNA NIGRA DEL TON. Bozzimaglis-Carne sanguinosa che si leva fra la pancia e la schiena del tonno.

Panza del ton. Sorra, e dicesi Terantella quand'è posta in salamoja. Spinello, carne del tonno che è m mezzo alla schiena.

PASCOL DEL TON. Pasciona. Seno di mare ove i tonni corrono a cibars di certi frutti di mare.

Ten. s. m. T. Mus. Tuono, Modo. Uno de' gradi per cui passano le voci e i suoni musicali.

DAR EL TON T. Mus. Dar la voc. Accennare il tuono.

Mezz ton. T. Mus. Semituono. Modificazione di un suono mediante un accidente.

Pain ton. T. Mus. Tunica o Nota tonica. Nota principale o fondamentale d'un tuono.

SECORDA D'TON. T. Mus. Sopratonica. La seconda voce di ciaschedun tuono. Fig. Ritornello o nuova scappata.

Sesta d' ron. T. Mus. Sottodominante. La quinta in giù della torrica. Tonlla. s. f. Tanaglia. Strumento noto di ferro per uso di strignere, di sconficcare, o di trarre checchessia con violenza. — Tanaglietta diminut, Tanaglione accrescit. Ha:

Bocca . . . Bocca della morsa.

Ciold. . . . Pernio. Ganassi . . . Morsa.

Gambi . . . Cosce, Branche.

Gambarètt . . . Gronchietto.

Occ' . . . . Camere.

Tonaja. s. f. T. degli Otton. Mano. Tanaglia di ferro che serve a tirare il filo attraverso i fori della filiera.

Tonala a bochell. Arzigna. V. To-

nàja da volta.

Tondia a curt. T. degli Oref. Tanaglie a taglio. Specie di forbice per tagliare le lamine.

TONAJA A GOLA. Tanaglie tonde. Ta-

naglie da chiodajuolo.

Tondia a susta. Tunaglie a molle.
Tondia ch' branca ben. Tunaglia
mordace.

TONAJA DA CALZOLAR. Tanaglione.

( Mol. )

Tonda da castrala. T. di Vet. Tanuglia da castrazione. Istrumento consistente in una sorta di grossa e lunga tanaglia adoperata specialmente pei bovini.

TONMA DA FORUGH. T. degli Arg. Imbracciatoja. Tanaglia col becco lungo e torto colla quale gli orefici tengono

il crogiuolo sul funco.

TONIJA DA FRAR. T. di Masc. Tanaglia incisiva. Chiamasi così la tanaglia comune o Romana che serve all'applicazione del ferro al piede degli animali.

TONAJA DA FUSEN'NA. T. di Masc. Tanaglia grossa. Quella che esclusivamente serve a mettere e levare il codoletto o il ferro da cavallo nel fuoco della fucina.

Tonaja da incusan. T. di Masc. Tanaglia piccola. Quella che serve s tenere il ferre intanto che si fabbrica.

Tonasa da infilla. T. de' Ram. Tunaglia serraglina. Tanaglia che he una campanella all'estremità di una delle sue branche ed una scaletta nella corrispondente, ne' cui denti scorrendo la campanella tienia chiusa senza ajuto della mano.

Tonhia da Mis. Presa. Lunga verga di ferro con un occhio o presa da una parte, e che si infuoca fortemente dall'altra per attaccarla a masselli di ferriera per trascinarli sul tasso del maglio.

Tonlia da Fezz Tanaglia a staffa. Tanaglia le cui branche tengonsi fer-

me con una staffa.

TORMA DA SALDAR. T. de Pettin. Saldatoja. Specie di tanaglia a bocca larga e convessa tralle cui morse infuocate si saldano le lamine di corno

screpolate o difettose.

TONAJA DA VOLTA. Arzigna. Tanaglia con doccia nelle bocche per prendere e tener saldi ferri tondi nel lavorarli al fuoco. Grappino T. de' Bomb. Tanaglia per prendere palle arroventate, e introdurle nel pezzo.

Tonata quadra. T. di Ferr. Tanaglia a massello. Tanaglia a bocche alquanto lunghe ripiegate l'una contro l'al-

tra ad angolo quasi retto.

Tonaja torta. Imbracatoje. V. Tonaja da foèugh.

Tonajada. s. f. Tanagliata. Colpo di ta-

Tonalan. att. Attanagliare, Tunagliare, Lavorare, o tormentar con tanaglie. Tonagèn. s. m. Tunaglietta. Piccola ta-

naglia. V. Tonaja.
Tonajan. s. m. T. di Pirotes. Strozzatojo. Sorta di tanaglia che serve si

tirare i capi di accia coi quali si le-

gano le teste de' razzi.
Tonajén da cononén. Pin:

Tonajén da cononén. Pinzetta, Tanaglietta. Piccola tanaglia a bocca diritta e colle morse arrotondate e appuntate.

Tonatén da Tajan. T. degli Orisol-Smentatojo. Tanaglia colla bocca tagliente che serve per tagliare le estremità in modo da poterle ribadire.

Tonajén del ponti. T. degli Oriuol. Sbaditojo. Sorta di cesoja colle bran-

che taglienti colle quali si tagliano le ribaditure de' perniuzzi dell'oriuolo.

Tonasi. s. f. pl. T. de' Battil. Ferri. Strettojno armato di ferro per istriugere le scacciate.

STRÉNZER IL TONAJI. Abboccar le lanaclie.

Tonajón. s. m. Tanaglione. Grossa tana-

Tonajón da mil. Corvo. Sorta di grossa tanaglia per maneggiare le grosse incudini del maglio.

Tond. s. m. Tondo, Tondino. Vaso quasi piano su cui ciascheduno de' commensali pone la propria porzione di vivanda. Piattello, pare sia da dirsi più propr. un piccolo piatto. V. Piattén.

Tondo. s. m. T. di Ferr. Tondo. Verga di ferro più grossa del tondino e più piccola del palo.

Tond add. m. Tondo, Rotondo. Di figura circolare. Si noti però che tondo e tutto ciò che ha forma circolare, e che rotondo vale matematicamente tondo. Una mela è tonda e un circolo di compasso è rotondo. Globoso, Sferico. Rotondo a guisa di sfera o palla.

Tond ch' sòn'na. Tondo che crocchia. Che è screpolo.

TOND CHÉ LA LON'NA D'AGOST, CHÈ NA BOCCA DA ZUGAR. Tondo come l'O di Giotto: Tondo di pelo. Goffo, semplice, insipido, minchione in chermisi.

Tond che 'na Bala d' Buttèb. Pieno, Ritondo, Lucciante, Grasso bracuto. Assai grasso.

Tond D' ROBA. Un Tondino pieno. Tonta vivanda quenta ne sta in un tondo.

Tond for. T. de' Birr. Fondo a trafori. Disco metallico pertugiato che si pone a mezzo l'interno del tino per che l'orzo postovi sopra a macerare non vada al fondo.

TOND GRAND. Piattello.

CONT TOND. Conto tondo, cioè senza rotti.

EL TOND DEL SOL, DLA LON'NA. Il disco solare, lunare.

Mèzz TOND. Bistondo, Semiritondo, Ritondastro. Tendente al tondo.

Sit tono. Sferiristerio. Spazio di terreno di forma circolare per uso di giuocare alla palla e sim.

TIREN IN TOND O AL TOND. Tondeg-

TONDA add. m. Rotonda.

FARLA TÔNDA. Fare il numero tonda. Tonda. add. m. T. di Vet. Scodaso o corto di coda. Dicesi quel cavallo a cui fu tagliata una discreta porzione di coda e furongli recisi i crini a livello del moncone. Altrim. Rotondam.

TONDADA. S. S. Tondata. (Voce di reg.)

Piattelluta. Colpo di tondo o tondino.

Tondada. s. f. Rotondamento. L'atte
di ritondare. Ritondata, add. di coss
ridotta a ritondità.

Tondan att. Tondare, Ritondare, Attendare, Tondare. Far tondo, tosare, tagliare, potare.

Tondan. att. T. de' Libr. Tonden. Tagliare a' libri l'estremità delle carte per recarle tutte a un pari.

Tondan, Drovan von. Fig. Bertegiare, Beffare, Motteggiare, Burlare. Dar la berta ad alcuno, canzonarlo.
Tondan il canti. T. de' Tarec. Raffilare le carte. Torre alle carte da giuoco le sbavature de' canti, risul-

tanti dalla rimboccatura.

Tondar 'na Lénta. T. degli Occh.

Foggiarla col grisatojo. Ridurre col
grisatojo alla voluta rotondità un

lente.

TONDAR UN CAPÈLL. Ritondare la falla. Così dicono i cappellai il raffilare is tondo la falda di un cappello.

Tonden. s m. Tondino; piccolo tondo.

Piattino piccolo piatto, ma si usano spesso in ugual significato di piccolo tondo.

Tonden. s. m. T. d'Arch. Tondino, Bottaccino, Bastoneino, Astragelo. Membretto di architettura negli ornementi, che è un cilindro di piecol diametro.

TONDEN. s. m. T. Chir. Sfaldatore. Strumento chirurgico simile ad um sgorbia spasa.

Tonden s. m. T. de' F. Ferr. Lime tonda o da Straforo.

Tondén. s. m. T. di Ferr. Tondino, Verga grossa. V. Tondinèla. en da caffè. Piattino, Piattello, to. Piccolo tondo che serve di alle chicchere, ai bicchieri o zze.

én da vas. Sottovaso. (V. Tosc.) sorta di piattello che serve li sottocoppa a' vasi di porcelsimili.

EN D'OR D'OÈUVA. Principii. Que' ini di varie coserelle che s'imcono colle minestre.

EN PR'IL FNESTRI. T. di Ferr. Ton-Specie di ferrareccia, da infer-

ÉN PR'IL PULI O I SOLD. Piatliccolo tondo nel quale, a un o da giuoco, si mettono i dai segni.

A. s. f. Scodella. V. Piattlén'na.
A. s. f. T. di Ferr. Verga. Fera della quale sonne di tre groscioè:

grossa, ordinaria, sottile. ossia

INÈLA DRITTA. Verga grossa, Tonla maggior specie di ordinario iera.

nėla da Goldon. Verga sottile nazzi. Il più piccolo ordinario

nèla pigada. Capivoltino. Verga

TONDO, BACILE SENZA FONDO, TONDO CHI L'INDVÉN'NA L'È UN GRAN RE. Dello popolare che è l'Anello. s. m. T. di Ferr. Palo, Verga. Sorta di ferro in grosse verghe o di pali da mulino e sim.

5. m. T. Furb. Mondo.
58 DEL CIARO. T. Furb. Bigoneio.
58 DLA LÉNZA. T. Furb. Pozzo.
8. f. T. Furb. Pentola.

s. m. T. de' Cest. Fescina.

. s. f. Crepitacolo, Tabella. Lat., . Simandro. Strumento che si nella settimana santa invece campane. Tempella. Tavola di nel cui mezzo sono fiitti due i di ferro mobili i quali scossi i frati dal sonno.

in'na grazia. Specie di galante il

melato e sciocco che nelle commedie parla il dialetto veneziano; e dicesi da noi a que' giovani che si paoneggino in significato di Muffețto, Profumino, Fumosello, Vanerello.

Tonen'na. s. f. Tarantella. Ventresca del tonno messa in salamoja. V. Panzètta. Tonen'na. s. f. T. d'Ittiol. Bonite rigata. Sorta di tonno detta Scomber pelamys da Linn. V. Pedemia.

FAR TONÉN'NA DLA ROBA. Fare sciupinio d'alcuna cosa. Sciuparla, sciupinarla, usarne senza riguardo.

FAR TONÉN'NA D'VON. Fare strazio d'alcuno, e Fig. Farne delle risate. Tone. s. m. Tonfo. Il suono cupo e profondo di cosa che cada.

Tone, Tonerte Tuffette. Voce press dal colpo di archibusata, e dinota una co-sa subita.

FAR TONE. Tonfolare, Far gran tonfo, Dur un tonfo terribile. Rendere il suono d'una caduta.

TONFAR. att. Zombare, Picchiare, Tumbussare. Dar busse, battere, percuotere

TONFETE, PATATON, PATATONFETE. Taffe, Tuffete, Tappete, Tuppete. Voci dinotanti suoni, rumori, atti presti e forti, le quali al bisogno si raddoppiano.

Tonga s. f. Tonaca, Tonica. Veste lunga che usano i religiosi claustrali. Lat. Tunica

TONLADA. s. f. T. de' Squer. Tonnellata.
Sorta di misura della capacità delle
navi che corrisponde a venti quintali.
Tonnère e f. Tonneella. Delmatica

Tonsela. s. f. Tonacella, Dalinatica.

Paramento del suddiscono e del discono. Sale le cinque traverse, due davanti e tre di dictro della tonacella.

Tonsilli. s. f. Tonsille, Amigdale. Quelle due glandule che sono in fondo al palato verso le fauci e che hanno la figura di mandorle. Senici, enfiato nelle parti glandulose della gola. Gangola, malattia delle glandule che stanno sotto le mascelle.

Inflamazion d' tonsilli. Amigdalite o Cinanche tonsillare.

Tonsura. s. f. T. Eccles. Tonsura, Chierica. Ma la prima indica meglio l'atto preparatorio alla prima tonsura in eui il prelato tonde la prima volta i capelli a chi intende divenir chierico. Chierica il luogo della testa dal quale si tondarono i capelli.

DAR LA TONSURA Tonsurure.

Tora. s. f. T. di Zool. Tulpa. Animal sotterranco simile al topo, il quale vive di vermi. La Tulpa Europea di L. Tora. s. m. Tulpista. Colui che va a caccia delle talpe.

Topazz. s. m. T. de' Gioj. Topazio.
Pietra preziosa color d'oro, ossia di
un giallo più o meno cupo.

TOPAZZ BRON. T. de' Gioj Spinello. Rubino di colore poco acceso che somiglia il topazio abbruciato del Brasile. Topazz Foga. T. de' Gioj. Bostrichite. Nome del topazio del Brasile, rossiccio o color di rosa.

Tore. s. m. (V. Franc.) Crestone. Adornamento di capelli posticci tratti all'insu dalla fronte all'indietro. Ciuffetto se è di capelli veri Le voci Tuppe e Toppe sono trad. del Franc. Toupet.

Topti. s. m. T. de' Carrozz. Guancialetti. Que' due cepperelli che sono all'estremità della sbarra della martinicca i quali stringono le ruote e ne soffrono l'attrito.

Topèla. s. f. T. d'Agr. Bietta del chiovolo, Toppa. Leguo sbiettato stretto fralle due estrennità del chiovolo (giòngol), e sul quale fa forza la cavicchia del timone.

Toren. s. m. T. di Zool Arvicola campagnuolo. Sorta di topo che vive ne' prati e ne' giardini entro a' cunicoli, e vive di bulbi, di semi e di radici. E l'Arvicola arvalia Lacep.

Topén. s. m. Muscherizzo? Gonfiezza circoscritta avvenuta in qualche punto del corpo e circoscritta, attribuita al morso di un topo.

Topen'na. s. f. Piccola talpa.

Topetr. s. m. Dado. Quadruccio di legno di forma piramidale tronca che si mura ne' fianchi delle finestre per vitarvi le aste delle borchie delle tendine.

Topett. s. m. Sotto leva, e Grec. Ipomoctio. Ciò che si pone sotto la leva per agevolare il moto che si vuol dare al corpo che vuolsi porre in movimento.

Toperr. s. m. T. de' Mur. C Fessolino che si lascia in cert di cinta per dar scolo alle acq gli acquitrini

TOPINAR. S. m. T. Idr. Topinasi drone o cunicolo che faccia ui

attraverso un argine.

TOPPA. s. f. Sedile. Quel sostegn il quale si posano le botti. TOPPA D' COTT. Sedile murate

PE DLA TÓPPA Piumacciuolo. Tón. s. m. T. di Vet. Toro. Il intero delle bestie vaccine d

alla riproduzione.
Ton. Fig. Bastracone. Uomo

e forzuto.

TOR DA BONAR. Toro brado.
TOR DLA BASA. T. di Arch.
Bustone, Tondino. Membro e
tettura rotondo che ponesi nel
Tor salvategh. T. di Zool.
o meglio Bove salvatico. Sorti
falo sconosciuto nell'Italia e s
per essersi veduto in varie
di animali vivi. Credo sia il 1
tus ferus Linn.

MNÀR AL TOR. Condurre alla V. Monta.

TAIAR LA TESTA AL TOR. Dare collo, o il tratto alla bilane: cagione ad alcuna risoluzione cessare ogni dubbio o incertezza

Vosa da ton Vocione. Gran Tonna. s. f. Torba. Sostanza co bile, che si trova mista con u luoghi che furono un tempo laghi: è mista spesso di co e si usa come il carbon fossil arti.

TORBDA. s. f. T. d'Agr. Colmatura la parte di limaccio portato da con altri corpi estranei ne' ba le colmate.

Tonno. s. m. Torbido. Stato di lenza, principi di rivoluzione o mossa.

Torbo, Torlog, Torlage, di liquore non limpido.
Essergh del torbido. Esserci i bo. Manifestarsi dei sintomi di to o di altra simile commozio Pescar in 7' el torbid. Stana po coll' altrui zampa. Giovar

re o di altre consimili calaconseguire l'utile proprio. 1. Torchio, Strettojo, Torcoolare. Macchina di legno che per forza di vite. Ve n'ha di ge e per vari usi cioè: a Leilindro, a Eccentrico, a Cu-Vite Idraulica, a Martinetto criverò le più in uso tra noi. LA STANOPP. Torchio a con-. Torchio da stampa di revenzione, fatto interamente di , che si distingue dal torchio ), per avere la mazza a gon isnodatura che fa sollevare rappeso, il quale nel ricadere la mazza in dietro ecc. VAPOB. Torchio meccanico.

da stampa di recente invenlosso dal vapore, e fatto con ndo artifizio, che un foglio ntrodotto nella macchina, ne appato in bianca e volta in un l'inora in Parma si conosce lome e si è alla vigilia di ad-

a mancania. Soppressa. Strucomposto di que assi tralle pongono le cose che si vocompositatione de la construcción de pressare, caricandole con un stringendole con due viti.

DA CICOLATA. Strettojo da cierta di strettojo simile al precon più una grata circolare, entro la quale si pongono i per ispremerne lo strutto, e e una focaccia di essi detta cciolata.

panzzaa. T. de' Pettin. Cepie di strettojo con mattonelle ad uso di addirizzare le lace de' pettini. Componesi di

. . . Testa.

. . . Mattonelle,

. . Piedi. . Vite.

A FOLL. T. di Cart. Soppressa. ordinario con cui si stringe per rasciugarne i fogli. Comelle seguenti parti:

, . . . Dischi della grillanda. Campana . . . Chiocciola. Coèussi . . . Cosciali, Forchetta . , . Forchetto. . . Piuoli. Fusèli . Gabbia . . . Grillanda. Gargàm . . Guide. Marilén'na . . Bracciuolo. Muria . . . Banco. Piastrén. . . . Pancacciuolo. Pondaròn . . . Punitora. Vida . . . . . Vite.

Torc' DA LITOGRAF. Torchio litografico. Torchio che serve a stampare i disegni fatti sulla pietra litografica. Componesi di

Alz o Pdal . . Leva.

Garr. . . , . Carro. Gassa. . . . Cassa.

Goutrapés . . . Contrappeso.

Lett . . . . Leuo. Pèla . . . . Pelle. . Pianello? Rastlètt. . Pressore? Portarastlėtt Preda . . . Pietra. , . Giratojo. Roèuda . . Timpen,, , . Timpano, Tiar . . . . . Telajo.

Torc' pa parkil. Strettojo. Quel torchio del fattojo nel quale si apreme l'olio dalle sostanze oleose. Consta delle stesse parti di quello di cartiera

più
Gampana . . . Forma.
Fossetta . . . Lucerna.
Rodion . . . Alzatoje.
Spinlen . . . Goretto.
Stanga . . . Retta , Leva.

Torc' DA PANN. Strettojo da stringere le pezze di panno. E simile benchè più grosso di quello da stirare. V. Torc' da biancaria.

Tonc' DA PASTA. Strettojo da paste.
Torchio poco dissimile da quello della cartiera avente di più
Banch . . . , Panegecio,

. . . Punti, Regis

| <b>518 TO</b>                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bozilan Gercine.                                                                                            |
| Campana Campana.                                                                                            |
| Cortell Coltellaccio.                                                                                       |
| Forma Stampa.                                                                                               |
| Cortell Coltellaccio. Forma Stampa. Pistell Toppo.                                                          |
| Torc' DA RAM. Torcolo da rame o                                                                             |
| caleografico. Torchio che serve ad im-                                                                      |
| primere nella carta le incisioni fatte                                                                      |
| in rame. Le sue parti sono:                                                                                 |
| Cussinett Cuscinetti.                                                                                       |
| Catài Israella                                                                                              |
| Lett Tavola.                                                                                                |
| Lett                                                                                                        |
| Piantòn Cosce.                                                                                              |
| Roèuda Stella.                                                                                              |
| Zilinder Rulli . Cilindri.                                                                                  |
| Torc' da squadrar la carta. Siretto-                                                                        |
| jo, Torchio. Quello in che si pongo-                                                                        |
| no i libri per poterli tondare. Ha:                                                                         |
| Cassa                                                                                                       |
| Cassa Cavalletto. Caviccia Bastone.                                                                         |
| Regolator Guide.                                                                                            |
| Sguanzi Cosciali.                                                                                           |
| Vidi Viti.                                                                                                  |
| Regolator Guide. Sguanzi Cosciali. Vidi Viti. Tonc' DA STAFI. T. degli Otton. Pres-                         |
| sa. Sorta di strettojo nel quale si la-                                                                     |
| sciano le staffe finche sieno ben ra-                                                                       |
| sciutte.                                                                                                    |
| Tonc' DA STAMPA. Torchio. Macchina                                                                          |
| notisssima per uso di stampare le ope-                                                                      |
| re scientifiche e letterarie. Le sue par-                                                                   |
| ti sono:                                                                                                    |
| Armión Carrusole                                                                                            |
| Candeli Ritti                                                                                               |
| Cantonai Sauadra.                                                                                           |
| Carrett                                                                                                     |
| Contrapés Contrappeso.                                                                                      |
| Crosèra Coda.                                                                                               |
| Fraschètta Fraschetta.                                                                                      |
| Candeli Ritti. Cantonaj Squadra. Carrètt Carro. Contrapés Contrappeso. Crosèra Coda. Fraschètta Fraschetta. |

Galètt . . . . Galletti. Lett . . . . Culla. Linguètta . . . Cricca.

Lumazza o Da . Dado.

Mazza . . . Mazza.

Pann. . . . Feltri.
Pe. . . . Piedi, Zoccoli.

Pe del lett. . . Capretta.

Pe dia crosèra. . Penna.

Pianell . . . . Piano.

Piastra . . . Piastra.

Piròn. . . . Pirrone, Perno.

Madravida . . . Chiocciola, Madre-

vile.

Spadi . . . Spade. Tambor . . . Rocchellone. Timpanèll . . . Timpanello. Timpen . . . Timpano. Tlar . . . . Telojo. Travers dil spadi. Guide. Trèsch . . . . Cappello. Trèsch d' fond . Mozzi. Vidon . . . Vite. Volta. . . . Manubrio. Zernèri . . . Bartoloni. Torc' da stampar. T. de' Pettin chio e meglio Banco. È un cie di morsa per tenere stretta stra del pettine mentre si lavoi Tonc' DA UVA. Strettojo dell' uve chio del vino. Quello con che s mono le uve per trarne quant vino si può. Ha le stesse parti strettojo da ciccioli. V. Torc' di Torc' D'GHISA. Torchio di feri TORC' PR'IL CARTI DA ZOÈUGE. setto, Torchio per spianar le ca Torc' pr'il monedi. Torchio lante. Antica foggia di torchio niare monete. Ha: Bali . . . . Masse, Palle Balansièr . . . Spranga. Coll dla vida . . Fusoto. Cùni. V. Ponzon. Guidi. . . . Sbarre. Madravida . . . Chiocciola. Pian del torc' . . Banco. Quader . . . Cassa. Spali . . . . Ritti.
Vida . . . Vite.
METTER IN TORC'. T. de' Tip. I jare. Trasportar le forme o le dal vantaggio o dalle assi sul te onde, disposte per ordine di n e intelajate, si possano stampar PROEUVA IN TORC'. T. di Tip. L. za del torchio. Quella che si dà reggere al correttore.

. m. Torchietto, Strettoino. rchio o strettojo.

. s. m. T. de' Gett. di Caratt.
o. Sorta di strettojo con conetallici che serve a raffilare
i da stampa. Componesi di

. . . Cassa.

. . Gemetli.

striccar. Vite del corpo. pression. Vite della fregatura.

. s. m. T. de' Libr. Torco-Castlètt da squadrar.

s. m. T. degli Otton. Stretccolo strettojo da stuffe.

: DA CUSIR. T. de' Legat. Te-. Castlett.

DA PETNAR. Ceppo. V. Torc'

DLA CÔLA. T. di Cart. Sopstrettojo che serve a spremernicci bolliti le ultime parti

PR'IL CORNISI. Ceppo. V. Al-

d. m. Torchiato. Stretto in Fig. Pigiato, Accalcato e diassa stipata di gente. — Toradd. di vino che si trae dalle ermentate spremute al torchio. i. f. Strettojata.

RCIADA. Una pilata. La quanlive o simili che si spreme

no in una volta.

s. m. Torcoliere. Quegli che col torcolo le uve o altro. = jo, Quegli che in una gualnette e strigne le pezze di panstrettojo.

tt. Premere, Stringere, Sprealcar sotto il torchio o lo strettrarre il sugo delle sostanze quando sien tali da darne.

R. att. Fig. Martoriare. Tor-alcuno.

s. m. Torchiaccio. Cattivo tor-

s. m. T. di Vet. Torcinaso.

m. Canna a chiocciola. V. Cana.
. m. T. di Stamp. Torcoliere,
e. Quegli il cui ufficio è di
mazza del torchio da stampa.

Tordo. s m. Tordo. Uccello noto, del quale fassi ottima vivanda, e ve n'ha di più spezie.

Tordo comune, detto ancora mezzuno o nostrale. Il Turdus musicus

di Lini

Tord da ciam. T. di Cacc. Zirlo, Schiamazzo. Tordo che si tiene nell'uccellare in gabbia e si fa gridare mostrandogli la civetta acciochè i tordi che son nell'aria si calino a quella voce.

Tond marén. T. d'Ornit Gruccionc. Sorta di tordo o di merlo che vive di vespe e di api, e perciò detto da Linn. Merops apiaster.

TORD ZNEVREN O SPINAROÈUL. T. d'Orn. Tordo sassello. Tordo minore, più astuto del bottaccio, che scappa ad ogni piccol rumore e si scuopre la notte col frugnuolo. È il Turdus iliacus di Linn. Grass che un tord. Grassoccio.

Un par d' tord Un muzzo di tordi. Tra noi è di quattro, e in Toscana di sci.

VERS DEL TORD. Zirlo, Zirletto. Il canto o fischio del tordo.

TORDARA. s. f. Tordajo. Serbatojo de' tordi.

Tordell. s. m. Bocconotto. Composto di bietole, uova, parmigiano grattato, ricotta, droghe e sale, distribuito in tanti pezzetti che si rivolgono in pasta, si cuocono e si mangiano o nell'acqua o conditi in tegame suolo per suolo con butirro e cacio a dovizia. Tortello, vivanda della stessa materia della torta ma in pezzetti più piccoli. Zugo, sorta di frittella di pasta cotta con olio nella padella.

con olio nella padella.

Torden'na. s. f. T. d'Ornit. Pispola.

Uccelletto comune ne' prati e ne' campi umidi e che ama seguire i bestiami pascolanti come le strisciajuole. E l'Alauda pratensis di Linn.

TORDLADA. 8. f. Scorpaciata, Satolla di tortelletti o bocconotti.

Tordlar. s. m. Tortellajo. Quegli che fa o vende tortelli.

TORDLETT. s. m. Tortelleuo. Piccolo tortello, od anche una specie di tortelli, il cui ripieno è di spinacci o di legu-

mi, mostarda e altro, e si mangiano ; fritti.

Tonondon. s. m. Grosso tortello. E Fig. Bacellone, Lasagnone. Como di grossa pasta.

Tonn. o Tonol. s. m. Torno, Tornio.
Ordigno per diversi lavori di figura rotonda, o che tendono a quella, si di legno, si di sesso, si di metallo.
Non solamente i tornitori, ma ancora gli erivolaj, ottonaj ed altri artefici fanno uso del tornio. Ve n'ha di varie sorta, ma il più completo è quello che segue.

Tônzi. A CASSETTA. Tornio a coppaja. Sorta di tornio ora il più comune nelle officine, in cui al rocchetto, è sostituita fra due toppi vicini, la coppaja, e su questa sono fermati que' pezzi da tornire che non potrebbero volgerai tra due punte. Le sue parti principali cono:

cipeli sono:

Albero. . . . Albero. Banch . . . . Banco.

Contrapònta . . . Contrappunta.

Corda . . . . Corda ejerna.

Da . . . . . Bussola.

Fus . . . . Roechetto.

Mandrén . . . Guancialetto.

Omén . . . Toppi.

Register. . . . Registri.
Rocchètt. , . . Girelletto.
Roèuda . , . Ruota.
Scalètta . , . . Scaletta.

Taj . . . . . Feritoja.

Tônel a man. T. degli Oriv. Albero a fermo. Sorta di tornietto per tornire a mano le cartelle da oriuolo.

Tôrel DA GROSS O DA PONTI. Tornio comune. Sorta di tornio ora quasi disusato che si moveva con pedale e archetto in vece di ruota.

Tôrel d'oruy. Tuorlo, Torlo. Parte gialla dell'uovo in mezzo l'albume, che si dice anche Rosso d'uovo.

Tontll o Tontr. s. m. T. di Vet. Torello. Il maschio del bue intero prima dei tre anni.

Tonen. s. m., Torno, e meglio Giro, Volta.

Ricorrimento dell'alternativa in qualche ufficio.

Tonso di maglie che si fa ad ogivolta prendendosi della costura e i quella termende.

quella ternando.

Tónix sua sanastra. T. de' Magnani.

Mandata. Quello spezio che la chiave fa trascorrere alla stanghetta nell'aprire o nel serrare.

Pen tones. Per cerchio. Resigned la via.

Toning a m. Torrente. V. Fium.

Tonitr. s. m. Torello, Toretto. Piccili.

Toagnia. att. T. de' Conc. Torniere, in severare. Dicesi di quell' avvolgimento a cui sottopongonsi le pelli vitellina nel tino per farle compenetrare dil'estratto del tanino.

Tonini... s. m. T. Eccl. Turibolo, Toribulo, Incensiere. Strumento nel quik si arde l'incenso nelle sagre fussissi. Ha:

Pe . . . . . Piede.

Dicesi Turiferario, colui che nelli funzioni ecclesiastiche porta il turibola Toalitola. s. m. Tornitore, Tornisio, Torniere. Che lavora al torno. Le oprazioni, e gl'istrumenti del tornitori

sono:

### OPERAZIONI.

Dar l'asprèla . . Lisciare.
Finir . . . . Finire.
Metter su . . . Armare il pesso.
Sgrossor . . . Digrossore.
Torlir . . . . Tornire.
Vernisar . . . Verniciare.

# STRUMENTI.

Bolén . . . . . Punta , Bulino.
Compass dritt . . Compasso , Sesis.
Compass tort . . . Compasso di grasezza.

nastard . Foglie.
nezz tond . Becchetti.
piùn . . . Spadetta.
bula . . Cavetto.
. . . . Pettine.
in . . . Foglia a gola.

II. . . Ferro piano.
a . . . Sgorbia.

Scarpello torto.

. . . . Tornio.

1 . . . Trapano.

12 . . . Tugliuolo.

gli altri strumenti che non son cordati, e così pure per le cose ati al torniajo che sono le stesse gnajuolo, V. Maringòn.

raire. L'operazione

att. Tornire, Torniare. Lavorare no. Torneggiare (Biring.)

in v. a. T. de' Stovigl. Dar la. Foggiare la terra o argilla sul e, dandogli la forma del vaso propone di fare.

in. att. Fig. Tornire le fusa. V.

in. att. T. Furb. Morfire. V. in castell.

. f. Torma Moltitudine di gente. n'na. s. f. T. de' Gioj. Tormalina. di pietra preziosa di vari coiù dura dell'anfibola, e meno del

. s. m. Tormento, Affizione, e. Ma il tormento è dolore forte essere fisico siccome morale, zione è dolore che abbatte più no che il corpo.

tent. s. m. Fig. Seccaggine, Imtità, Assedio, Ricadia, Mosca Dicesi di persona o di cosa

a che rechi fastidio o disturbo.

16xt. s. m. T. di Cart. PiumaQue' mozzi ne' quali è incala bronzina che regge i punello stile che fa muovere i mazzi
cartiere.

ient. s. m. T. de' Mugn. Bal-I due saldi legni orizzontali con avità bistonda entro cui sono ute e girano le caviglie dello Tornent. s. m. Solino da collo. Quella specie di goletta di panuolino inamidato che si pone al collo, detto forse Tormento dal somigliare al collare della gogna. (berlén'na)

Torment d'un pont. Trave maestra

di un ponte.

ESSER UN TORMENT. Fig. Essere un tormento, una morte, uno sfinimento. Tormenta. s. f. Bufera. Turbine con aggiramento di venti e con neve.

TORMENTA. add. m. Tormentato.

TORMENTAR. v. n. Tormentarc. Soffrir tormento ed anche fig. far mal governo delle persone o cose.

TORMENTAR. att. T. Pitt. Rifriggerc. Togliere o aggiugnere o ritoccar molto

una pittura.

TORMENTÀRS DA St. Liligar sè medesimo.
(Bart.) Martoriarsi.

Tonnentoso. add. m. Tormentoso.

TORNACONT. s. m. Tornaconto. (u. t.)
Conto proprio.

Essergh el tornacont. Esserci il suo conto o utile o vantaggio.

TORNADA. S. f. T. d'Agr. Campo, Tratta. Lo spazio di un campo chiuso da capezzagini o da callaje.

TORNADORA. s. f. Tornatura. Nuova misura superficiale decimale che novera

10,000 metri quadrati

TORNAFIL. s. m. T. de' Pettin. Tornafilo.

Specie di acciajuolo col quale il pettinagnolo raddrizza il filo de' suoi
strumenti da taglio.

TORNANT. s. m. Vasajo, Vasellajo. Colni che con argilla fabbrica vasi di ogni

genere. V. Boccalàr.

TORNANT. S. m. Viuzze. Sentieri incerti fra boscaglie e sim. o Strada tortuosa di monte.

TORNART. S. m. T. Furb. Guarda-ciurma.

Tornàr. att. Tornare, Ritornare, Rivenire. La considerevole quantità di operazioni ripetute come: Tornàr a zappàr, Rizappare, Tornàr a pinsàr, Ripensare e simili, che col Re, Ri, italiano, e talora col Ar del dialetto si possono esprimere. Le più ho registrate sotto i suoi sostantivi verbali, ponendo qui solo le frasi che non poterono ragionevolmente stare altrove.

TORNAR. att. T. di Cace. Ripulire. Richiamare i bracchi per far loro cercar di nuovo se tutti gli uccelli sieno stati levati da un luogo.

TORNÀR A IMBALÀR. Pifare una balla. Rimetterla in istato dopo averla guasta per scemarla o visitarla.

TORNAR AL PROPOSIT. Tornare in chia-

Tonnin al soliti. Dar nelle scartate. Ricadere nelle stesse pecche.

Tonnan a totun moisna. Riammogliarsi e Scherz. Rinnovar ciccia e quattrini. Pigliar un altra moglie.

Tornar cue prina. Tornare alle medesime.

TORNAR DA CAP. Ricomineiare. Parsi da capo.

TORNAR DENTER. Rientrere. Tornar indre. Retrocedere.

Tornan in st. Tornare alla mente o

a se. Tornàr l'anna in corp. Tornar l'a nima in corpo e scherz. Pisciar lu

Tonnan so. Risalire.

Tornar via. Ripartire. Tornar 20. Rissendere. Scender di

Essa adre a tornan. Essere in via di ritorno (Band.).

TORNARIA. S. f. T. de' Stov. Stovigliaja. Luogo dove si fabbricano le stoviglie.

TORNAVIDA s. f. Chiave. Strumento, per lo più di ferro, ad uso d'invitare e svitare. Cacciavite.

Tonnega no! Rincuppavi un pô! Sorta di minaccia.

TORRELL s in. Arganello. Strumento di legno per uso di muovere, tirare in alto, calare abbasso materie di eccedente peso. Arganetto, argagnolo diminut. V. Argh'nett.

TORNÈLL. s. in. T. d'Arch. Anima a fuso dell' argano. Quel pezzo di legno tondo che, girando, avvolge la fune dell'argano.

TORNELL. s. m. T. de' Cer. Cerchiello. Quel disco di legno con bottoni di ferro intorno intorno a cul. si appicano i lucignoli delle candele.

Tornell. s. m. T. de' Chiod. Bilico. Legno cilindrico imperniato & ritti del mantice, nel cui mezzo è fermato il menatojo che serve di punto di leva.

Tonnell. s. m T. di Gualch. Verricello. Cilindro orizzontale di legno. girevole sul suo asse, fermato parallelamente al muro, sul quale il garatore fa scorrere il panno garzandolo Rastrello, specie di pettine intelsale pel quale passano le mezzelle prima che nel subbio.

Tonnèll s. m. T. de' Mur. Asps. Istrumento posto a piacere sopra du trespoli o piedi di legno, con due kve, colle quali si gira per avvolgeni grossi canapi, co' quali si sollevani pietre ed altro per servizio degli edifizii.

Tonnèll. s. m. T. de' Tint. Torne. Quel legno lungo e rotondo, il quak nello avvolgervi e svolgene i pansi gira.

Tonnell DA POZZ. Attignitojo, Burbera, Girella. Cilindro di legno infitto ne' due stipiti d'un pozzo per agevolare il modo d'attigner acqua. V. asche Molinèll.

Tornell DA SENI. Verricello. Sorta di arganello per levar in alto le scene od altro sim.

Tonnèll d'un tonc'. Arganello. Glindro, con cui i pastai e vermicellai, girandolo, vengon stringnendo le poste nelle loro forme.

Toanerr. s. m. T. d'Equit. Caracollo. Volta in tondo o mezzo tondo che si fa fare al cavallo nel voltar di mano.

Torniche. s. m. T. Chir. Compressore e alla franciosa Tornachetto. Strumento chirurgico usato per sospendere il corso del sangue tralle arterie di alcune membra comprimendole tra i due cuscinetti del compressore.

Torol. s. m. Tornio. V. Torel.

TOROTOTELA. S. III. Improvvisatore da piazza. Sorta di ciarlatano o di ciarmadore che suonando il nojoso monocordo improvvisa melensagini o impertinenze contro coloro in cui si incontra terminando le sue filastrocche col solito intercalare. Torototela, Torototà. V. Bordòn.

Torra. s. f. Torre. Edifizio eminente per lo più quadrangolare, assai più alto che largo, fatto comunemente per propugnacolo e per fortezza delle terre. Campanile. Torre dove si tengon le campane sospese. Nodi, ornamenti esterni de' campanili corrispondenti alle impalcature di esse. Acrobatico. Specie di torre in cui i romani si collocavano in campo per veder più da lungi e che portavano a diverse altezze. Per simil quel ponte mobile a torre che s'alza ed abbassa per uso de' pittori ecc.

Torra. s. f. T. di Giuoc. Rocco. La torre del giuoco degli scacchi.

TORRA D' BABILONIA. Fig. Torre di Babele, Babele, Confusione.

DA TORRA. Torrajuolo.

TORRÉN'NA. B. f. Torrellina.

TORRETTA. s. f. Torretta, Torricciuola, Torricella, Campaniluzzo. Piccola torre, o piccolo campanile Campanile a vela, è un arcuccio innalzato sul muro di una chiesuola, dove si bilica una o due campanelle.

Torratta. s. f. T. di Cace. Bertesca.

Quella pianta, chè è in sulle cantonate degli uccellari acconcia a foggia
di torre.

Tonastri. s. f. T. d'Arch. Alcorani. Torrette alte e sottili con due o tre ringhiere, ornamento delle moschee persiane come i minareti lo son delle turche.

Torretti. s. m. T. de' Past. Piramiducce? Quelle accomodature di pasta che si pongono in mostra foggiate a piramidi.

Torri. (Il do) L'Ospedale de' pazzi. Pién d' torri. Turrito, Torrito.

Torriloz, Torrione s. m. Torrione. Torre grande. Torracchione, torrione antico e che minaccia ruina Torraccio, Torrazzo, Torraccia, torre vecchia e adruscita.

TORRIBIL. V. Toribil.

Torrionzell. s. m. Torrioneino, Torrioncello.

Torrone, Mandorlato.

Confezione di mandorle, mele ed albume d'uova ridotta a candidezza e sodissima consistenza.

Torron d' crenon'na. Torrone di Cremona. Mandorlato fino.

Tors. s. m. Torso. Statua a cui manchino braccia testa e collo.

TO

Torsan Torrojuolo. Agg. di Colombo che sta per le torri.

Tort. s. m. Torto per Ingiuria, Ingiustizia, Avania

Torr. s. m. Torto. Contrario di rar gione. Far il torto, dar il torto, ave-il torto.

Tort add. m. Torto. Ciò che devia dalla linea retta. Storto, vale torto assai. Bistorto, significa torto in più luoghi. Attorto, dicesi ciò che tortuosamente si attorce sopra una cosa.

Tort, inarcà, fatt à vida. Attratto, Rattrappito. Che non può distender le membra per ritiramento de' nervi, e dicesi di persona Curvo, Obliquo, Traverso dicesi un corpo od una superficie che esca dal piano o dal retto. Tort in t'il gambi, Sablòn. Sbilenco, Bilenco. Storto, torto come un S

majuscola.

Andar tort. Schencire. Andarc a schiancio (Sp.).

Aven tont. Avere il torto.

CH' AL NEM PAGA TORT. Non mi cambii (Cellini). Dicesi da' venditori a' compratori per chiamarli a bottega.

FAR TORT A MSON. Non torcere un pelo ud alcuno. Non fare torto ad alcuno.

L'HA TORT DE DLA DA TUTT' I TORT. Ha il torto marcio.

Torra. s. f. Torcitura. L'atto del tor-

TORTA S. f. T. de' Fun. Campana. Pezzo di corda lungo alcune braccia, legato all'un de' lati ad una manovella col quale si dà la torta alla corda, quando nol si faccia col trasto mobile.

TORTA. s. f. Focaccia. (Tosc.) Schiacciata. Pane schiacciato, che si mette a cuocere nel forno.

TORTA. s. f. T. de' Vetr. Fornello. Il piano della fornace da vetri sopra il quale stanno le bofferie (padèli).

TORTA D'AMANDLI. Mandorlato. Cibo composto per la maggior parte di mandorle.

Torta d'erbi. Erbolato. Torta fatta con crbe, o con sugo d'erbe. Erbanione.

Tôrta d' frutta ecc. Torta. Vivanda composta di varie cose battute e mescolate insieme, che si cuoce in tegghia, o in tegame.

Torta d' Latt. Latteruolo.

Tôrta DOLZA: Focaccia dolce. Quella del capo d'anno o befania.

Torta fritta. Crescentina. Maniera di pasta ridotta in falde, che messa a

cuocere in padella si gonfia. Galletti.
Torta Greca. T. de' Conf. Torta comoda. Dolciume di infima qualità che si fa componendo torte con gli avanzi e frantumi di paste rotte o invietite.

TORTA IN PADÈLA. Tondone. Cibo di pasta cotto in padella con olio, burro, e lardo, così detto dalla sua figura tonda e stjacciata.

Tôrta o chizzoèula di sam. Favo, Fialo, Fiadone. Quella parte di cera dove sono le cellette delle pecchie e dov'elle ripongono il mele.

TORTA SOTT 1 BRAS. Covaccino, Pane soccenericcio. Piccola schiacciata di pasta cotta sotto la cenere. V. Bozott.

Tôrta unida fa un bell'occ'. Molti pochi fanno un assai. E dicesi di un patrimonio limitato nelle sue parti che tenuto unito basta a' hisogni della famiglia e la serba in decoro.

A PEZZ D'TORTA. Romboidale, Romboide. Così chiama il nostro popolo minuto tutte quelle figure o cose che offrono un parallelogrammo non equilatero nè rettangolo.

GUASTAR LA TORTA. Guasiar la festa, o la porrata, o le uova nel paniere. Guastare rompere gli altrui disegni.

MNAR LA TORTA. Fig. Menar la danza, Far le carte. Maneggiare, guidare un affare.

So MI COL CH'A DIGH QUAND A DIGH torta. So quel che dico quando dico torta, So quel che dico quando dico zuppa. La soy tutta, sono informatissimo, oppure io la prevedeval: non poteva la cosa andare altrimenti.

Spantin la tônta. Fig. Dividere il bottino.

Un pezz d'tôrta. Uno spicchio di

torta se fatto a conio, un quartuccio se n'è la quarta parte.

Tortazza. s. f. Stiacciatone. Grande turta. Chiamasi Miglioccio quella specie di torta che si fa col sangue del porco o d'altro animale.

TORTCOLL. add. m. Torcicollo, Collowrto. V. Stortcoll.

Tortén'na o Tortètta. s. f Focucciuola, Schiacciatina. Tortella, tortelletta, tortina.

Tobtén'na. s. f. Panellino. Sorta di pasta velenosa che fa morire il care o altro animale che la mangia.

Tortén'na. s. f. T. de' Sart. Quodrelletto. (Fior.) Quadrello piccolo e più stretto che serve a spianare piccole e brevi costure.

Tortén'ni. s. f. Cacchiatelle, Tortellelle. Sorta di pane di forma piccolissima che si sa a picce.

TORTERA S. f. Tortiera. Tegghia entro la quale cuoconsi torte e migliacci.

Tortia. add. m. Avvolticchiato. Attorto come i gambi de' vilucchi agli sterpi, e come i caulicoli (caveriocu) delle viti a' rami degli alberi.

TORTIADA. S. f. Attortigliatura, Torcitura, Ritorcitura. Lo attortigliare. Fig. Pacchiata, Mangiata.

Tortian att. Attortigliare. Arroncigliare, ritorcere. Fig. Mangiare.

TORTIÀR IN T' NA CARTA e simili. Rinvolgere. Mettere checchessia in invoglio fasciandolo con esso.

Tortiàr la còva. Arroneigliare. Ritorcere la coda, come fa il porco e altri animali che l'hanno lunga.

Tortiars, arizzares su Raggrupparsi, Rannicchiarsi. Ripiegarsi in sè stesso. Torcersi.

TORTIÀRS EL FIL. Aggrovigliarsi. Dicesi propriamente del filo che si ravvolge in sè stesso quand'è troppo torto. V. Intortiàrs.

TORTIÈTT. S. m. T. d'Entom. Piralite. Larva di un insetto che agroviglia le foglie di vite e le divora. La Piralis vinosa di Linn.

TORTIÈTT DA SALES. T. d'Entom. Piralite clorana. Insetto il cui bruco vive sul vetrice bianco di cui accartoecia le foglic colla sua seta.

m. Grovigliuolo. Ritorcimento n sè il filo quand'è troppo icesi Tortiglione la parte toralberi e simili.

N. s. f. T. de' Facch. Tortojo. i mazza o stanga con cui si o le legature delle balle.

T Furb. Polenta.

s. f. T. de' Navic. Tortizza. attaccata all'albero maestro, ssai grossa, ed è l'ultima della

s. m. T. d'Ornit. Tortolino,
Il maschio della tortorella.
NA. s f. T. d'Ornit. Tortora,
Tortorella. Uccello noto,
simile al colombo, ma assai
colo. La Columba turtur di

att. Tubare. Gemere, sussumodo della tortora.

3. f. T. Furb. Margherita, Tor-Colla o Corda.

f. Tortorella. V. Tortorén'na. DLA TORTRA. Gemere.

s. f. Tortura. Tormento di pecie che si dava altrui un per far confessare i misfatti.

add. m. Torturato. Tormenn torture. Fig. Crucciato, An-

. att. Torturare. Dar la torig. Angariare, Crucciare.

f. Torcia, Torchio. Candela. Doppiere, Quadrone, quattro unite insieme.

ANVIADA. Torcia arsiccia o maa, cioè stata accesa più volte. A DA VÉRT. Torcia a vento. Torcia e per lo più fatta di resina e ecio che serve per far lume la ed è così detta perchè resiste to.

i d' PRIMA MOCADURA. Torcia nuodè non ancora stata accesa.

'NA CANDÉLA PR'AVÈR 'NA TÒRZA.
un ago per aver un pal di
Buttare una scàrdova per piun luccio, Barattar galla a
io. Dar poco per avere assai.

. s. f. Torchiaccia Cattiva torcia. att. Torcere. Piegare checchessia ua dirittezza, opposto di dirizzare. . Tonzen. att. Torcere. Dicesi anche dello spremere l'umidità e il sudore dai panui lini o checchessia di consumile.

Torzea. att. T. de' Torc. Addoppiare. Si dice del filo quando si mettono più fili insieme: quindi Addoppiatojo l'aruese da addoppiare le fila. Addoppiatore chi addoppia, e Addoppiatura l'atto dell'addoppiare. Il torcere è lo avvolgere le fila addoppiate, da cui viene Torcitojo, strumento o ordigno col quale si torce; Torcitura atto o modo di torcere. Torcitore quegli che torce.

TORZER EL CO T. Furb. Vendere a scapito, con perdita, da fallito. Vendere alla disperata, a ruba.

Torzer La SEDA. Torcerla. Torcere la seta, fare l'orsojo.

Torzera. s. f. Torciere. Candeliere su cui si adatta la torcia.

Tonzens. n. p. Torcersi, Attorcersi.

Torzers el fil, far dil capioèuli.
Aggrovigliarsi.

Torzetta. s. f. Torchietto, Torcetto. Piccola torchia. Quella che si usa nel battezzare gl'infanti dicesi ne' Bandi Leon Cera da figliocci

Leop. Cero da figliocci.
Torzidor. s. m. Torcilore. Quegli che

lorce

Torzinor. s. m. T. di Gualch. Cagna. Strumento da torcere su di sè la pezza del pannolano di fresco purgata. Ha:

Ferr . . . . Chiavarda.
Piantòn . . . Ceppi.
Rampòn . . . Gancio.
Roèuda . . . Stella.

Torzidera. s. f. T. de Filat. Torta. Il torcere che si sa delle bave di seta all'atto di trarle dalla caldaja e ciò per renderle lisce, lucenti, consistenti. Addoppiatura, l'azione di unire insieme due fila semplici di seta per formarne un solo.

Torzon. s. m. Strofinaccio, Strofinacciolo. Cencio da ripulire o fregare le mobilie, rigovernar le stoviglie ecc. Tortoro, paglia o fieno ritorto insieme con cui si stropiccia un cavallo quand' è sudato.

Tôsa. s. f. V. Ven. Giovinetta, Citta, Pulzella, ragazza. Tosa. add. m. Tosato, Tonduto, Toso, e se in modo eccessivo Zucconato. Se parlasi di moneta, dicasi Stronzata.

Tosancra. s. f. T. de' Barb. Tosatura, Tonditura. Il tosare e la materia tosata.

Tosadora. s. f. T. di Gualch. Cimatura, Borra, Borraccia. Quel certo peluzzo che si toglia al panno in cimandolo.

Tosadòra a la brutòs. Zucconatura. Tosadòra a la nazzarena. Tonditura a zazzera.

Tosadera da fra. Tonditura. V. Tosae. Tosadera del pann. Cimata. L'operazione di cimare i panni lam colla forbice.

Tosadera d' monedi. Stronzatura. La parte di metallo che si toglie alle monete.

Tosadera d'ongia. Spuntatura dell'unghie.

Tosan. att. T. de' Parr. Tosare, Tondere. Ma le donne che vestono abito monacale si tosano tagliandosi tutti i capelli: i frati si tondono alla loro foggia. Dicesi tosare anche il tagliar la lana alle pecore.

lana alle pecore.
Tosha. Per metaf. Giuntare. Gab-bare, frodare.

Tosar IL J'ALI. Tarpare l'ali. Tagliar le punte delle maggiori penne dell'ali.

Tosàn il monedi. Tosare o Stronzar le monete. Tagliarle sull'estremita in giro.

Tosar il sesi. Raffilarle. Tosarle o tonderle con forbicioni.

Tosan La Fornala. Tondare la forma. Levare la parte di pasta che soverchia alla forma del cacio recente.

Tosa's zen. s. m. Squartapiccioli. Scorticapidocchi, tarsia, lesina, avaraccio.

Toscu, add. m. Toscano. Così dicesi da nostri popolani tutto ciò che è di provenienza toscana.

Toscaneggian, att. Toscaneggiare, Toscanizzare. Affettare toscanità.

Tosèll', add. m. T. d'Agr Tosello, Tosetto, Calvello, Zucco, Grano gentile. Frumento senza ariste o reste, del quale sonne due specie, cioè bianco e rosso. Tosetta s. f. T. di Gualch. Lana roppresa. Sorta di lona in bioccoli assai accirrati che mal si può stracciare.

Tosga add. m Avvelenito. Cosparso di veleno, atto ad avvelenare. Attoscato che ha preso il tossico.

Tonia Tosca. Fig. Dar l'ingoffo. Gittare altrui un boccone per farlo tacere.

Tosgàn att. Avvelenire. Rendere velenoso checchessia per servirsene ad avvelenare altrui.

Tosgan. att. Attoscare, Attossicare, Tossicare. Dare il tosco o tossico.

Tossos. add. m. Tossicoso, Alloscante, Velenoso.

El Tosgós. T. Furb. Lo Scorpione.
Tosón. s. m. Buzzone. Agnello fatto,
clie ha lasciato la poppa e cominciato
a pascolare.

Toson. s. m. T. de' Cac. Tondaturs o Raffilatura del cacio. Quella parte di pasta di cacio che si toglie in gimalia forma fresca nell'arrotondaris.

Toson. add. m. Tosone Chi è tosato o ha tonduto i capelli. Zuccone.

BEL TOSON. Bel tosone, cioè giovinotto, garzoncello.

Tosquigno. Modo Scherz. per dir Toscano.

Tossa. s. f. Tosse. Respirazione veemente, sonora ed interrotta cagionata da irritazione fatta ne' nervi de' polmosi.
Tossa cagnén'na. Tosse cavallina e

ferina. Tosse violenta.

Tossa cattiva. T. di Vet. Tosse coltiva. Intendesi per quella tosse che è dipendente da qualche affezione pulmonale considerata inguaribile, e che si sospetta sempre nei bovini essere la peripneumonia contagiosa.

Tossa convulsa o convulsiva. Mal del castrone, Tosse ferina, Pertoss. Tosse convulsiva.

Tossa d'ferdor. Coccolina, Tesse coccolina. V. Cocluss.

Tossa secca. Tusse secca o elica. Colp d' tossa. Nodo di tosse.

L'AMOR E LA TOSSA, VON E L'ALICE PRÈST AS CONOSSA. Amor ne tosse musi può celare.

UNA TOSSA DA CAN. Un tossicone. Una gran tosse.

Tossegh. s. m. Tosco, Tossico. V. Vlén. Tossegh. s. m. T. Bot. Erba ballerina. Il Solanum nigrum di Linn. Nasce ne' luoghi incolti ed ha cattivo odore di muschio.

Amar cui el tosseon. Amaro più che l'assenzio.

Tobus el tossege per mensén'na. Fig. Inghiottir la pillola. Soffrire tacitamente alcuna cosa che ci dia molta noja.

Tossen. att. Tossire Mandar fuori con vecinenza l'aria dal petto per cacciarne ciò che impedisce la respirazione.

Tosserta. s. f. Tosserella, Tossolina.

Tost. add. m. Tosto, Presto.

Tost. add. in Abbrostito. E dicesi di casse e sim-

Tostàda. s. f. Abbrostitura, Tostatura.
Tostàn. att. Abbrustolare. Abbrustolire, abbronzare, cd anche Tostare. " La caffettiera è un vaso in cui si sa bollire il caffè tostato e polverizzato per farne bevanda. " (Pan.). Torresare è T. Chim.

Tostén. s. m. Tamburo. Cilindro chiuso di lamierino entro il quale si pone al fuoco il casse a tostare.

Total. s. m. Getto. La cifra a cui ascende la spesa di una cosa. " Prima si debbe fare il getto di tale spesa, e di poi fare la distribuzione " (B. L.) Total. add. m. Totale, Intero.

IN TOTAL. In tutto, In pieno.
Totalità s. f. Totalità. L'integrità di
una cosa.

Totalizzan. att. Recare in uno, Unificare.

Τοτό V. Το'to'.

Tova Tua. Pron. fem.

Tozlàzz. s. m. Bubone. Sorta di enfiatura che si sviluppa sulla cute delle bestie bovine a cagione della depravazione del sangue, e che talora è anche cagionata dall'insetto Oestrus bovis, che si addentra nella pelle e vi produce quel malore.

Tozion. s. in. Cocciuola, Cocciola. Piccolissima enfiatura, cagionata per lo più da morsicatura di zanzare o cosesim.

Tozz. add. m. Tozzo, Bottacciuolo. Cosa che abbia grossezza o larghezza soverchia rispetto alla sua altezza. TOZZ, TOZZETT D' CANVA. Capecchio. V. Stopazz.

Tozzett D' seon. Stoppa di filaticcio, Borra di seta. V. Séda e Strazza d' séda.

TRA. prep. Tra, Fra, Infra, Intra.

TRA D' LOR. Secu loro.

TRA D' LU. Seco medesimo.

TRA D' Mì. Meco medesimo.

TRA NUATER. Tra noi.

ESSER TRÀ UNA FESTA E L'ALTRA Dimezzarsi tra una Domenica e l'altra.

TRABALLAR att. Traballare, Balenare, Barcollare, Ondeggiare.

TRABAN O TRABANT. 8. III. Trabante. Soldato che fa guardia al principe, vestito a livrea = Fra noi dall'arma che portavano, son detti Alabardieri. TRABASCANT. S. III. T. Furb. Servo, Cameriere.

TRABASCANT IN SCAPÉN. Baro. Truffa-

tore nel giuoco.

Thabatdora. add. T. degli Uccell. Buona cantajuota. Dicesi di una quaglia quando stride in modo da sembrare che strida insieme ad altra ad un tempo.

TRABEAZION. S. f. T. d' Arch. Trabeazione. L'intavolatura che consiste in tre principali membri, o divisioni cioè, l'architrave, il fregio e la cornice.

Taabocch dl'abatan. T degli Arazz. Caditoja. Meccanismo che fa parte del maestrino del telajo alla Jacquard pel movimento del quale sono liberati gli aghetti da' cartoni dell'opera.

TRABUCCANTA. Truboccante. Add. di moneta che eccede il peso legale.

TRABUCCAR. att., DAR DÉNTER IN T' NA COSA.

Inciampare, Intoppare, ed anche Cadere. V. Strabuccàr.

TRABUCCH. 8. m. Stravolgimento.

TRABUCCH O STADERA DA TRABUCCH. Bi-

TRABUCCHÈLL. s. m. Trabocchello, Trabuchetto. Luogo fabbricato con insidie, dentro il quale si precipita a inganno. Si dice anche figurat. per Gherminella, Insidia.

TRABUCCHÈLL DA CIAPÀR J'OSLÉN. Cubotto, Cubattolo, Cubattola. Strumento con cui si prendono uccelli al tempo delle nevi, ed è fatto di poche verghe, dentro coneavo, e nella parte di fuori acuto, avente un uscinolo il quale giace in terra, coperto di paglia, che si leva con un vimine.

Trabucchèll da palch sènich. Grillo. Ponte mobile che scendendo per un incanalatura del castello del sottopalco, fa sparire un attore od una cosa dalla scena.

Trabucchèll dla sorgaroèula. Cateratta. Apertura della trappola da prender topi, che si apre e si serra con un assicella incanalata.

FAR UN TRABUCCHÈLL. Tendere un insidia.

TRACAGNÉN. S. m. Trapolino, Arlecchino. TRACAGNOTT. add. m. Tozzotto, Inquartato, Tomboletto, Tarchiato, Tarchiatello. Di grosse membra. Fatticcio.

TRACANADA. S. f. Bevula, Tirata. Tracannata, cioncata.

TRACANAR. att. Tracannare. Bere oltre misura, avidamente, a cannella, coll'otre alzato, a canna aperta, senza

Tracanon. s. m. Tracannatore. V. Bagon. TRACH TRACH. Tricche trucche. Voce imitativa di quel rumore che fa chi cammina in zocceli o con calzari di grosso cuojo risecco e simili.

TRACHEA. S. f. T. Med. Trachea, Asperarteria. La canna de' polmoni o del

TRACHETE. Tracche. Voce imitante il suono di un paletto da serratura a

colpo che scatti o sim.

TRACOLA. S. f. T. Mil Tracolla. Striscia per lo più di cuojo che girando di sulla spalla sott'all'opposto braccio, serve comunemente per uso di sostener la spada o la sciabola. Per similit. dicesi Tracolla anche ad un nastro, passamano o simile, che si porti al collo o attraverso al petto. Porta tamburo, sorta di tracolla o collana alla quale si appende il tamburo nel suonario.

Tracolar, att. Ricavarne un boccone. Dicesi più ch'altro de' cavalli venduti a vil prezzo. V. Stracolar

TRACOLL. Tracollo. V. Stracoll.

Toeur el tracoll. Dilibrarsi. (Fr.) TRACUL. s. m. T. de' Mac. Culaccio,

Mela, Groppa o Tuglio di culuccio. La parte deretana delle bestie che si macellano separata dai tagli della costa. Arista, schiena del porco che per lo più si cuoce arrosto. Lombo o Lombata, parlandosi di vitello.

Tradi. add. m. Tradito.

TRADINENT. S. M. Tradimento, Tradigione, Fellonia, Perfidia. V. Traditor. A TRADINÈRT. A o Per tradiniento, Per tradizione, Proditoriamente.

TRADIR. att. Tradire, Ingannare. Usar frode contro colui che si fida. Fattar

la fede.

TRADITOR S. m. Traditore, Fellone, Perfido, Proditore. Ma fellone è chi tradisce la patria, la bandiera, il governo, il monarca, quando uno speciale giuramento lo stringe a diferderio: traditore è chi abusa della fede ch'altri ha in lui: perfido è chi violi la fede data con fina ribelderia, o che ostentata amicizia verso chi ha gii tradito: proditore è più che traditore. e vale traditore in sommo grado. DA TRADITOR. Alla traditora. Tradi-

torescamente.

TRADITORA S. f. Traditrice, Traditora. TRADITORA. T. Furb. Bocca. V. Pgno-

TRADITORON. S. m. Traditoraccio.

TRADOTT. 8dd. in. Tradotto, Volgariszato. E in altro signif. Trasferito. TRADER att. Tradurre, Traslature, Vol-

garizzare.

TRADUR. att. Trasferire. Portar & un luogo in un altro.

TRADUTTOR S. m. Traduttore, Trasle-

TRADUZION. S. f. Traduzione, Versione TRAFGHÉN. 8 In. Procaccino, Buon procaccino. Uomo industrioso e che s'ingegna di guadagnare.

TRAFIA. s. f. T. de' Bast. Brara. V. Braga. TRAFICAR. att. Trafficare. Negoziare, e sercitar la mercatura ed il traffico.

V. Negoziar.

TRAFICAR L'INZIGN. Armeggiar coll'in gequo, Beccarsi il cervello. Pensat al modo di profittare.

THAFICH. s. m. Traffico, Commercio. S dice Mercimonio di qualunque traffic illecito.

Tripila. s. f. Trafila, Filiera. Strumento d'acciajo bucato con fori di diverse grandezze ad uso di passarvi l'oro, l'argento, il piombo e simili per ridurli in fili o in sottili striscie. Nota però o lettore che nella filiera si riducono i metalli in filo c che nella trufila si riducono i fili o le lamine più sottili.

TRAPILA. S. f. Fig. Gerarchia, Scala. Ordine de' diversi gradi di qualsivoglia stato o condizione. Gerarchia militure. = Filiera, discussione, dili-

gente esame, considerazione.

TRAPILA. S. f. T. de' Cerai. Filatojo. Quell' ordigno da torcer la bambagia per sur lo stoppino ed anche filiera per tirare i cerini.

TRAFILA. S f. T. de' Gett. di Caratt. Trafila, Cilindratojo. Strumento che scrve per tirare a perfezione le linee ed interlinee da stampa. Ha:

Ferr. . . . Ferro.

Manegh . . . Menatojo.

Morsètt . . . Morsetto.

Resghètta . . . Tirante. Rocchètt. . . Rocchetto.

Vida d' pression . Vite di fermo. Vida d' register . Registro.

TRAFILA DEL PIONB. T. degli Otton. Laminotojo. Sorta di trafila per filare i piombi da finestre.

TRAFILA QUADRA. T. degli Oref. Trafila. Sorta di trafila da tirare piccole

striscie o lamine d'oro.

TRAFILA TONDA. T. degli Oref. Filiera.

V. Trafila 1.º signif.

Passar per la trafila. Trafilare. Passare i metalli per la trafila, argaparli = Lambiccare, esaminare accuratamente alcuna cosa, prenderla benc. Passare o Andare per gerarchia, seguire l'ordine gerarchico.

CRAFILAR. att. Trafilare. Laminare, pas-

sare colla trafila.

TRAFILAR. att. T. degli Oref. Arga-

nare. Tralilare l'oro.

CRAFOR. S. m. T. de' Tarocc. Stampo. Pezzo di carta traforata in diversa foggia che serve per colorare le figure delle carte da giuoco. Stampino. V. Spòlver e Trasforàr.

TRAFORAR. att. T. de' Pettin. Traforare.

Lavorar di trasforo le costole de' pettini da testa.

TRAGATAR. all. Trambustare. Rimuovere le cose confondendole e disordinandole. Rimuginare, cercare con accuratezza. TRAGATAR. att. Trafficare. Far traffico, industriarsi.

TRAGATEN. S. m. Trofficante, Trufficatore. Uomo industrioso, solerte.

Tragedia, e fig. Caso lagrimevole, miserando.

TRAGICH. s. m. Tragedo. Compositore di tragedie.

TRAGICH. add. m. Tragico. Dicesi di fatto lagrimevole o di checchessia appartenente alla tragedia.

TRAGN'. Terragno. Aggiunto che si da ai mulini su terra per distinguerli dai natanti.

TRAGN'. ( V. Mont. ) Orcio. V. Trign'. TRAGUARD. s. m. Traguardo. V. Trasguàrd.

TRAJ. s. m. Terrapieno, Terrato. Quello spazzo che segue il giro delle mura della città nostra internamente, che serve per invigilare alla guardia della stessa e serve ad un tempo di a-

meno passeggio ai cittadini. Trajen s. m. T. d'Agr. Trainello. Veicolo a foggia di slitta che serve a trasportar rube ne' campi de' monti e che consta di un telajo con appendici smussate che fanno le veci di ruota. V. Viò.

Tràjer. s. m. (dal Ted. Dreier.) Moneta di tre quattrini, da noi usata per indicare quella moneta di lega che rappresentava la metà della vecchia lira Borbonica di Parma. Credo che detta nostra moncta da Dieci soldi fosse così detta più popr. perchè valeva circa tre soldi antichi milanesi. V. Begaròn nel Suppl.

TRAJER. S. D. T. Furb. Contadino Trajón. s. m. Traino. Specie di trebbiatojo pel riso, pochissimo usato fra noi.

TRALALÀ. Gettala. M. imp. del verbo trarre.

TRALASSA. add. m. Tralasciato. Ommesso. pretermesso.

TRALASSAR. att. Tralasciare, Intralasciare, Pretermettere. Lasciare.

TRANA. s f. T. de' Tessit. Trama. Il filo che serve a fare il ripieno della tela, che dicesi più propriamente Orsojo se è di seta.

TRAMA. s. f. Fig. Maneggio occulto, Trancllo, Insidia. Disegno ostile.

TRANAJ. s. m. Tramaglio, Traversaria.
Sorta di rete da poscare e da uccellare composta di tre teli.

TRANAJ DA CAN. Randello. Bastone che si pone in collo ai cani e altre bestie per impedir loro di correre troppo.

TRAMAJ O TRAMAJORUL PR'IL CIAVI.

Matterozzolo. Legno rotondo ehe si
lega con le chiavi per non le perdere.

Tramajada. s. f. Bacchiata. Colpo di
bacchio o batacchio.

TRAMAJAR. att. Bacchiare. Battere con batacchio.

TRAMAJAR IL NÓSI ecc. Abbacchiare, Scuotere. (Franc.) Bacchiar le noci. TRAMANDAR. att. Tramandare, per Tra-

pelare l'umido o rendere odore.

TRANAR. att. Tramare. Concertare un negozio, una congiura, un tradimento.

TRAMBUCCAMENT. S. m. Fracassio. Rumor confuso e continuato.

TRAMBUCCAR. att. Picchiare. Far fracasso rumore.

TRAMBUCCH. S. m. Scroscio. Rumore, fracasso.

TRAMÈZA. s. f. Tramezza o Tramezzo. Ciò che tra l'una cosa e l'altra è posto di mezzo per dividere, scompartire, o distinguere.

TRAMÈZA D'ASSI Assito. Tramezzo d'asse commesso insieme.

TRAMEZA DEL NAS. Setto. La cartilagine che sta tra l'una e l'altra narice. Trameza d'un nolen. Tramoggia. V. Sgorba.

Tranèzi s. f. T. di Cart. Cavallieri. Que' ritti che tengono in guida la stanga del magliuolo da cartiera.

Tramèzi dla stua. Tramezze. Le piastre di ferraccio che separano il focolare dal caldano.

TRAMONT. S. m. Tramonto. Il tramontare del sole.

IN T'EL TRAMONT. Bassante il sole. V. in Sira, Vers sira.

TRAMONTANA. s. f. Tramontana, Borea,

Ventarolo. Fig. Scorta, Guida. V. Settenteriòn.

FAR PÈRDER LA TRAMONTÀNA. Cocore o trarre dal seminato. Far uscir di tema, o del soggetto che si ha tramano.

PERDER LA TRAMONTÀNA. Smarrire la bussolu, Restar come una musca sesza capo. Dicesi di chi nelle sue azioni opera come chi non sa quel che a faccia.

TRAN TRAN. V. Trantran.

Tancia. s. f. T. de' Stagn. Trancia. Tssetto a forma di scure sul quale si formano gli orli piani della latta. V. Tran'socusa.

TRANELL. s. m. Tranello. V. Imbroj e Trama.

TRANIA. S. f. T. d'Equit. Traino, Ander di Anchetta o Spalletta. Camminare del cavallo che è un di mezzo fra il trotto e il galoppo.

TRANQUILL. add. m. Tranquillo.

TRANQUILIZZAR. att. Tranquillare, (m. non tranquillizzare che è Franz.)

TRANSAZION. S. f. T. Leg. Trunsazione.
Componimento tra due parti discordi.
TRANSEAT. Voce lat. che vale Si perdoni,
Si condoni, Non se ne parti.

TRANSIGER. 8tt. T. For. Transigere, Transature. Aggiustarsi, venire a patti.

Transit. s. in Pussaggio. Luogo donde si passa Non v'ha esempio di Transito se non nel senso dell'atto di per sare.

TRANSIT. s. m. T. di Dog. Passo. I gabellare di quelle merci che non si fermano in paese ov'è la dogana, me passano avanti; e s'usa dire Per pass. TRANSITÀR. att. T. Merc. Transitare. Per sare per qualche luogo

TRANSITORI. add. m. Transitorio. Che passa, che ha fine col tempo.

Tann sonusa s. f. (Franc.) T. de' F. Ferranaglia da troncare. Tanaglia combocche corte curve e taglienti.

TRAN'SONT. s. m. Transunto. Sunto, il sustanziale d'uno scritto.

FAR EL TRANSONT. Transuntare. Fat il transunto d'un contratto, d'un te stamento, d'una scrittura qualunque. Trantran s m. Tranamento. Il transu, camminare o muoversi adagio.

TRANTRAM. Andare, Andazzo. Corso ordinario delle cose.

EL SOLIT TRANTRÀN. Mettere i chiodi ne buchi vecchi. Procedere come al solito.

Semper col tran tran. Sempre in quell'andare, cioè in quello stesso modo. Trapan. V. Tràpen.

TRAPANA. add. m. Trapanato. Forato col trapano. Compenetrato, penetrato dentro, e dicesi de' corpi che s' imbevono di sostanze liquide.

TRAPANADOR. s. m. T. de' Giojel. Cannella. Strumento di rame o di ferro di più grandezze con cui, coll'ajuto dello smeriglio, del trapano e del castelletto si bucano le pietre dure.

TRAPANAMENT. S. m. Trapelamento, Gemitio. Trassudamento.

TRAPANIR. att. Trapanare. Forere col trapano.

TRAPANAR L'ACQUA ecc. Trapelare. Scappar il liquore dal vaso che lo contiene uscendo per sottilissima fessura. Gemicare.

TRAPANÈTT. S. m. Trapanetto. Piccolo trapano.

Trapanètt. s. m. T. de' Form. Saetta. Trapano col quale i formaj buchino le forme per infunarle ed appenderle.

TRAPEN. s. m. Trapano, Trapanatojo.
Strumento con punta d'acciajo, col
quale si fora il ferro, la pietra e simili. Sono sue parti:

Bachètta. . . . Fusto. Bus dia corzoèula. Occhio.

Bus dla sajètta . Ingorbiatura.

Corzoculi . . . Briglie o Sugatti.

Mànegh . . . . Munico. Rodèla . . . Patta. Sajètta . . . Saetta.

Taipen. s. m. T. Chir. Trappano a sega. Trapano in forma di sega rotonda per forare un osso, e specialniente quello del cranio. Ha:

TRAPEN. S. m. T. de' Scult. Archetto. Specie di trapano usato dagli scultori e scarpellini. V. Violén.

TRAPEN A CORDA. Trapano a corda. Così dicesi il trapano descritto in primo luogo.

TRAPEN A MACCHINA. Tropanatojo. Sorta di menarola (mensa) tutta di ferro collocata tra una grossa stanga, che aggravata, la preme contro il corpo che dee forare.

TRAPEN A PETT. Trapuno a petto. Specie di menarola che si tien calcatagol petto nel farla girare.

TRAPEN A TERIÁNGOL. Trapano a nespola. Quello fatto a zeta tagliente col quale si fanno grossi fori.

TRAPEN A TOREN. Trapano a torno. Sorta di saettuzza che il tornitore usa siccome di un trapano.

Traperi. s. m. Diavolo, Diascolo. Il demonio.

TRAPÈRI. S. m. Fig. Facimale, Demonietto, Furfanicchiuzzo. Fanciullo insolente, rovajo, baccanone.

ESSERGHN UN TRAPÈRI. Esservene un subisso, a josa, cioè Moltissimo.

FAR UN TRAPÈRI. Far il diavolo, o Fare il diavolo a quattro. Imperversare, sare ogni ssorzo o gran rumorc. Trapiantar. att. Trasporre. (Dav.). Trapiantare.

TRAPICCH. S. m. Tracollo, Accollo. V.

TRAPLA. s. f. Trappola. Qualunque arnese atto a prendere insidiosamente topi od altri animali. Il Calappio, la Decipula, la Ritrosa, il Trabocchello, la Tagliuola ecc. sono diverse specie di trappole. V. Arbòcch, Làzz, Tajoèul e Traplòn.

TRAPLA. s. f. T. di Cacc. Cubatto, Cubattolo. Strumento per prendere uccelli al tempo delle nevi prendendoli nell'atto che beccan l'esca. Scarpetto, specie di trappola di ferro fatta con due archi dentati tra i quali ponendo il cibo si tenta di pigliarvi pel collo le bestie che vanno a mangiarlo.

TRAPLA. S. f. Fig. Tranello, Trappola, Tranelleria. Inganno malignamente e astutamente fabbricato. Trappoleria.

Andar in trapla da lor. Infilzarsi du sê.

CASCAR IN TRAPLA. Dar nel calappio.

CONDUR IN TRAPLA. Fig. Condurre uno nelle forbici.

DAR ZO LA TRÀPLA. Scorrere la trap-

RESTAR IN T'LA TRAPLA. Rimanere alla schiaccia. Cogliere o incappar nelle insidie.

TIBAR IN T'LA TRAPLA. Trappolate. Accalappiare, acchiappare. Ingannare con alcuna apparenza o dimostrazion

TRAPLADOR. S. m. Trappolatore. Giuntatore, ingannature

TRAPLON. s. m. Schiaccia. Arnese di varie fogge, ma più comunemente di legno per uso di uccidere i grossi topi nelle case. Le sue parti sono:

Assa . . . Stiaccia. Brazzėtt. . Braccio.

Cordsoèula. . Laccio. . . Fascia. Fassa. . .

Fond. . . . . Fondo. . . Guide. Gargám .

Stècca . . Stecca. . . Traversa. Travèrs . .

V. Tràpia.

TRAPOLAR. att. Trappolare. Pigliare colla

trappola, c fig. Ingannare.

Trappolen. s. m. Trampellino. (Fior.) Asse posta a foggia di piano inclinato, su cui i ballerini di corda prendono la rincorsa per islanciarsi e fare i salti mortali.

TRAPOLÉN DI ZUGADOR DA BALLON. Tello, Tettino. Piano inclinato simile al precedente.

TRAPONT. S. m. Trapunto. Lavoro fatto con punta d'ago: spezie di ricamo.

TRAPONTA. S. f. Strapunta, Coltrone. Coperta da letto ripiena di bambagia e trapuntata.

TRAPONTA. S. f. T. dei Calzol. Trapunto. Sorta di punto elegante del guardione della scarpa. Così dicesi anche il Guardione del tacco.

TRAPONTA. add. m. Trapunto. Lavorato a trapunto.

TRAPONTÀR. att. Trapuntare. Lavorar di trapunto V. anche Pontàr.

TRAR. att. Trarre. V. Tirar.

TBAR. Fig. Tirar su. Dar ad intendere cose men vere per trarne utile. TRAR. att. T. d'Equit. Scalciare', Il Tirar calci. E dicesi Sparacalci un cavallo che scalcia. (ch' trà)

Taxa. att. T. Merc. Trarre. E dicesi di cambiali o lettere di cambio. Tala. att. T. Mil. Sparare. Scarican armi da fuoco.

Taàn att. T. de' Mur. Screpolare, Far pelo. Crepolare, fendersi, aprirsi. cominciar a crepare. Incrinare.

Tain. att. T. de' Tessit. Tessere. Riempiere la tela, riempier l'ordite col filo che perciò chiamasi Ripieno.

TRAR ADRÈ DIL MALEDIZION. Imprecare. TRAR ADRÈ LA ROBA. Gillar via. Vender la roba per assai men che non vale.

Tala A TERA. Atterrare. Abbattere, gettare a terra, e fig. Rovinare. Mandare in precipizio, in esterminio, impoverire. Altrim. Deprimere, Svilire.

TRAR DA CAVALL. Sventare una proposta.

TRAR DEL CUL. Sqonellare. Quel dimenar le vesti che si eccita ad arte coi fianchi da alcune donne camuinando. Culeggiare, Scutrettolare, (Spadaf.) Dimenar il culo camminando con fasto come certe donnette.

TRAR FOÈURA. Buttare, Mandar fuora. Dicesi di muro che butti nitro od u-

TRAR IN CASTELL Fig. Alzare il fianco, Fur fianco, Dar il portante ai denti. Mangiare.

TRAR IN MONEDA. Risolvere o buttare

in spiccioli. Fig. Spiegare
TRAR IN OCC'. Rinfacciare, Rafacciare. Buttar in faccia o in occhio.

TRAR IN T'EL VERD, ROSS ecc. Pizzicar di verde, rosso ecc. Siumare p. c. in verde o in rosso. Tendere al verde ecc.

TRÀR LA SÉDA. Trarre la seta, (B. L.) Filarla, cioè cavarla da' bozzoli. TRAR LA SPERANZA. T. di Nav. Afforcare. Gettare una seconda ancora dopo la prima in maniera che venga con questa a fare una forca, talchè l'una sceini la forza dell'altra. Dicesi anche Ormeggiare a due o a barba di gatto.

TRAR LA TESTA. Girare il capo. Far segno di essere poco soddisfatto.

TRAR LA ZERA. Tirare o filare il garzuolo. Il far scorrere la cera liquefatta sull'arcolajo aggirantesi nell'acqua per averne garzuoli.

TRAR Li. Distendere, Ammazzare. Than locch. Shalordire, Stupefare. Tran sora. Sopraspargere.

TRAB SOTTSOBA. Rovistare. Rivoltare, risrustare, trambustare. Stravolgere, sconvolgere, perturbare, stomacare. Razzolare, frugare, svolgere ogni cosa disordinatamente. Scombussolare, disperdere, disordinare.

TRAR SU. Bullire il bucato. Versare sul bucato la cenerata calda.

TRAR SU. T. de' Calzett. Stendere il filo. Passare dal rocchello sugli aghi la gugliata che deve formare un giro di maglie.

TRAR SU EL CO. Fare una maglia. Formare col solo indice la ripiegatura o staffa, e tirando il filo fermarla con un solo ferro.

TRAR UN BOTTON. Shottoneggiare. Dare o gittar un bottone, o Dare un tocco, un cenno: toccare un tasto.

Than un crist. Sonare a fesso. Si dice del suono che rendono i vasi rotti.

TBAR UN ZIGH. Mandare o gettare un grido.

Than via. Gittare. Gittar via, buttare. TRAR VIA, CONSUMAR. Dissipare. Consumare, distruggere. Scialacquare.

TRAR VIA, TRAR INDRÈ. Recere. Mandar fuori per bocca il cibo o gli umori che sono nello stomaco. Far getto, vomitare.

TRAR VIA EL FIA. Gridare o parlare a vuolo.

TRAR VIA LA TESTA. Scaparsi. V. Tosta. TRAR VOLTA. T. de' Nav. Abbittare Dar volta altra gomena sopra le bitte quando si è dato fondo all'aucora.

TRAR zo. Abbattere, Smantellare, Diroccure.

TRAR zo. Fig. Gabbare uno.

TRAR ZO. T. di Giuoc. Tirare alla sorte o al tocco. Gettare a caso ciascun giuocatore quel numero di dita che vogliono, per poi sommati insieme vedere a chi tocchi in sorte il giuocar primo o la cosa giuocata.

TRAR ZO DA CAVALL. Mellere a terra

uno da cavallo. Scavalcarlo, Fig. Dare il gambetto. Levar uno di posto.

TR

Averguen da trar via. Averne a josa , A barelle.

El n'ha da trar. Ei e'è da ugnere. C'è da sare, da sospirare, e si dice per far intendere a qualcuno che innanzi di appagare il suo desiderio. avrà a durar fatica.

TRANES ZO. Essere tra il letto e il lettuccio. Essere ammalaticcio, e parlandosi di bestie, Indozzare, Intristire. Parlandosi di animo Avvilirsi, Abbiosciarsi.

TRARS, parlando di colori. Tirare a un colore. Approssimarsi a quello. V. Ar-

TRARS ALL' ACQUA. Venir alle buone. Umiliarsi, piegarsi.

Trans poèura. Uscir del manico. Dirizzarsi, snighittirsi, farsi viso. Sfoderare, fare o dir cosa da distinguersi. TRABS LA. Sdrajursi, Gittarsi.

TRARS VIA Farsi pregare. Far il ritroso, lo schizzinoso. Cansarsi.

Trans via. Metaf. Strabiliare.

Trascorrer. att. Correre, Scorrere, Scattare. Lo scappar che fanno le cose da quelle che le ritengono. Trascorrere vale scorrere avanti, velocemente scorrere: e si dice anche dell'andar oltre i termini convenevoli, del legger libri o simili superficialmente e presto: del trapassare ecc.

TRASCURA. add. m. Negligente. Neghittoso, infingardo, trascurato.

TRASCURADON. add. Trascurataccio. Trascuratissimo.

TRASCURAGINA. s. f. Negghienza. Negligenza, trascuraggine, infingardia.

TRASCURAR. att. Trascurare, e alla Lat. Negligere.

Trasecolare. Oltre modo maravigliarsi. V. Strasecolàr.

TRASFÈRTA. S. f. T. Leg. ecc. Accesso. Il visitare un lungo indicato per riconoscervi alcun fatto o alcuna cosa.

TRASFOR. s. m. Traforo, Straforo. Specie di merletto o altro lavoro detto volgarmente a giorno.

Traspora. add. m. Traforato. Forato da banda a banda. A giorno, lavoro fatto di traforo.

Tausronison s. m. T. de' Falega. Gaituccino. Specie di mezza sego manicata per segare le tavole nel mezzo

TRASFORIA All Traforure, Straforure. Lavorar di straforo. = Lama levoruta di straforo: Droppo traforato. TRASFORMA. add. m. Trasformato. Can-

giate in altra forme.

TRASFORMER. All. Trasformere. For mutar forme o figura.

Traspornires. n. p. Tresformersi. Muler forme.

TRASFORMAZION. SOSL. MASC. Transformazione. Cambiamento istantaneo di una in altra forma e figura di fuoco artificiale detta meglio Passaggio.

TRASCEARD. S. m. T. degli Ing. Traguardo, Livella. Strumento cul quale si riscontra se le cose sono allo stesso piano. Lo stesso che Strasguard V. Transloca add. m. Translato. Cambiato

di posto.

TRASLOCAMENT. S. M. Mulamento, Mulazione, Tramulamento. Cambiamento di luogo. (Traslocamento, Traslocazione, son voci d'uso.)

TRASLOCAR all Tramulare, Trasmulare, Traslatare. Portare altrove.

Trasparente? Carte disegnate e translucide che si usano col lume dietro, in occasione delle luminarie.

TRASPARENT. add. m. Trasparente, Translucido , Diafa**no**.

TRASPARIR. intr. Trasparire, Trasparere TRASPIRAR. att. Traspirare, parlandosi de' corpi degli animali, vale Mandar fuora per evaporazione, sottilissime particelle. Traspirare si dice anche di cosa occulta che cominci a farsi manifesta.

TRASPIRAZION. S. f. Traspirazione. Evaporazione di sottilissime particelle che escono dai corpi degli animali.

ESSE IN TRASPIBAZION. Trassudare. TRASPORT. S. III. Trasporto, Trusportamento, Trasportazione. Fig. Agita-

zione, Commozione d'animo. Trasport. s. m. T. Censuario. Vol-

tura. V. Voltura.

TRASPORT. 8. In. T. degli Org. Maestrina? Assicella che fa per una canna solo quanto la maestra per molte. TRASPORT D' COLDRA. Impeto di sele-

o, d'ire. Straportamento di c TRASPORT D'ES LEES CONTREND Montice di calesse o simili per il davanti della carrocza. " Co mantice masticisate con sue / e contrefertini. " (B. L.) MEZZ D' TRASPORT. T. Mil. Salmerie. Tutto che occorre p

sportar le bagaglie di un esen TRASPORTA PR' ENA COSA. Inclinato coor. Dicesi dello avervi prope amore, zele.

TRASPORTAR. All. Tresportere, rire. Ma trasportare si usa si tratti di far cangiar luogo pe e tresserire laddove pon abbi la material portatura. Si tras grano, si trasferisce un merc sportare, trasportare in altro derrate o le mercanzie del pa TRASPORTAB. att. T. Mus. Trus Copiare od eseguire un pezzo sica in tutt'altro tuono che in in cui cra scriuo dapprima.

TRASPORTAR att. T. de' Tip sportare, Rimaneggiare le Portare parole o righe da um

tra pagina.

TRASPORTAR A SCHÉN'NA D' MEL giare. (Botta)

LASSARES TRASPORTAR. Lasciat cere agl'impeti dell'ira.

Trassagnott. add. m. Tozzotto. ' cagnòil.

Trasvägn, s. m. T. d'Agr. *Tra* Sorta di fossatello o solco che versa i campi.

Trasversal, add. m. Trasversa. va pel traverso.

Travestito, Travestito, fato, imbecuccato.

Trasvestinent 8. m. Travestimeni vestimento.

Trasvestire all. Travestire. Ves cuno degli altrui panni. Can incapperucciare uno perchè i conosciuto. Travisare, diffori viso senza coprirselo.

Trasvestires. n. p. Travestirsi. degli altrui panni per non ess nosciuto. Travisarsi, difform viso. Camuffarsi, imbacuccarsi, perucciarsi.

TRATA. s. f. Tratta, Estensione, Distanza.

Quella lunghezza di spazio per la
quale passa la cosa tirata. Dicesi anche del tirare a sorte; ed è anche
termine mercantile.

TRATA. s. f. Tracollo? L'estensione o lunghezza di una cosa che trasportandola minacci tracollare per poco che accolli o penda.

FRATAMÈNT, TRATAR, TRATAT, TRATATIVA V. Trattamènt, Trattar, Trattat, Trattativa.

TRATENIA. att. Trattenere, Rattenere, Ritenere Tener presso di sè. Intrattenere, tenere a bada. Sostenere, T. Leg., sospendere per qualche tempo che un reo prevenuto si parta dalla corte.

TRATCRIB EL COLP. Arrestare il colpo.

FRATGRIBES. D. D. Contenersi, Ritenersi,
Ristarsi. Infrenar l'impeto, la collera
e simili. Si dice anche per Fermarsi,
Dimorare.

TRATT. S. m. Tratto, Procedere, Ma-

TRATT. s. m. Stratta, Strappata.

TRATT. s. m. Tratto, Volta, Fiata.
TRATT. s. m. T. d'Agr. Androne.
Quello spazio che percorre la falce
fienaja strisciando in terra e tagliando
fieno, paglia e sim.

TRATT. 8 in. T. degl' Incis. Tratti. Piccoli freghi di bulino sulla lastra che si incide.

TRATT D' PENNA. Svolazzi. Que' caratteri artifiziati che si formano con gran tratti di penna maestrevolmente condotti ed ombreggiati.

TRATT D' STRADA Spazio, Distanza.
TRATT D' TEMP Intervallo.

DIMM CON CHI T' TRATT, CH'AT DIRO CHI T'È. Dianni chi tu pratichi, e ti dirò chi sei. Prov. che accenna alla influenza che hanno i buoni o i cattivi compagni, e vale quanto gli altri proverbi. Chi tocca la pece s' imbratta, Ogni simile opetisce il suo simile. ecc.

TUTT IN T'UN TRATT. A un tratto, In un tratto, Di punto in bianco.

Von CH' HA UN BEL TRATT. Manieroso, Gentile, Civile. Di buone maniere. TRATTÀ. add. m. Trattato da Trattare. Ma lo usiamo più spesso in signif. di Accolto, Nudrito, Ospitato, Convitato ecc.

A SARÌ BÉN VIST E MAL TRATTÀ. La vivanda vera, è l'animo e la cera. Modo con che si scusa chi invita seco alcuno a pranzo.

TRATTABIL. add. m. Truttabile, Benigno.
TRATTAMENT. S. m. Truttamento. Maniera
di trattare.

TRATTAMENT. S. m. Banchetto, Convito. Pranzo, cena, rinfresco o altro pasto di qualche lautezza. Imbandigion lauta. Trattar. S. in. Tratto, Procedere.

TRATTAR. all. Trattare, Tenere pratica, Maneggiare. Adoptrarsi per conchiudere qualche negozio.

TRATTAR. att. Banchettare, Conviture. Der gran banchetto. Trattore, (Tosc.) Offrire cordialmente una piccola refezione.

TRATTAR BÉN. Trattar bene. Contenersi onestamente con uno. Far vezzi, careggiare amorevolmente una persona. Far buone spese, dicesi dell'oste che vi tratta da amieo.

Trattar DA BALOSS. Malprocedere. Tratto villano.

TRATTAR DA CAN. Trattar male, Caneggiare. Trattar villanamente e con crudeltà.

TRATTAR DA GALANTÓME. Andare aperto. Procedere colla lance dell'orafo. Operare da savio-

TRATTAR PREDDAMENT. Trattar uno a denti levati. Far fredda accoglienza.

TRATTAR IN CONFIDENZA. Trailare con dimestichezza, Fare a fidanza.

TRATTAR MAL. Bistratiore, Maltratiore. TRATTAR MAL LA ROBA. Fargli il collo, Strapazzaria. Usaria a dispetto.

TRATTAR N'ACCOMODAMENT. Venire a composizione. Comporre una lite, un dissenso.

TRATTAR TUTTI A 'NA MANERA, Mundar ognuno del pari.

TRATTAR VONA. Corteggiare, Amoreg-

TORNAR A TRATTAR Ripigliar il trat-

TRATTÀRI. S. m. T. di Comm. Trattario. (Tosc.) Colui sopra 'il quale' è tratta una cambiale dal traente. TRATTARS A LA GRANDA. Tenere gran vila. Trattarsi con magnificenza.

TRATTAT. s. m. Tiratieto. Libro o scritto che tratta di una dota materia.

TRATTAT O TRATTATIVA S. f. Tratlato, Trattanento, Negosiato. Pratiche che si fanno per conchindere affara.

Essa 15 TRATTITIVA. Essere sul toro-

TRATTEGG. 5 m Trateggio, Trateggiatura. Lince tirate attraverso ad altre lince. TRATTEGGIAR. ALL. Tratteggiare. E in T. di Disegno, Contrattagliare. Tirar li-

nee diagonali sopra altre linee. Taatrés'>a. s. f. Tratuzzo. Piccolo tratto di penna.

TRATTÉN BA. S. f. T. de' Tip. Fregolino. (Spadaf.) La lineetta che si pome in fine di riga quando le parole sono tronche e terminano a capo della riga seguente.

TRATTINDRÉ. s. m. T. de' Strece. Capecehio di filaticcio. Quelle bucce o grossi filamenti della sinighella che non si posson stracciar bene collo straccione.

TRATTOÉTRA. S. m. (dal Franc. Traiteur)

Trattore (V. d'u.). Quegli che fa
ogni sorta di vivanda per vendere.

TRATTORA. S. f. T d'Agr. Propaggine, Mergo Ramo della pianta, piegato, coricato, e coperto di terra acciocchè anch' egli per se stesso divenga pianta TRATTORA A LAZZOECL. Propaggine a

laceiolo. Sorta di propaggina delle viti. TRATTORIR: att. T. d' Agr. Propagginare. Far propaggini.

TRATTORIA. s. f. Trattoria. (V. d'u. Tosc.)
La casa del trattore.

TRATTZAR. att. T. de' Pitt. Tratteggiare. V. Tratteggiar.

TRAV. s. m. Trave. Legno grosso e lungo che s'adatta negli edifizi per reggere i palchi e i tetti.

Taxv. s. m. T. de' Squer. Accordi. I due gran pezzi di legno che servono a sostenicre un navicello quando si fabbrica.

TRAV ARNA O MÉSTER Asticciuola, Tirante, Prma corda, Trave maestra, Arcale Quel legno de' cavalletti delle tettoje che sta in fondo per piano. V. Armadura.

TRAV DA COLNIGNA. Comignolo. Quella !!

trave che sta nei comignolo del tetto, alla quaie si appagginno i correnti.

Teat D ES PAST ALVANIA. Suff, Bolsoni. Li due travicelli che dalli parte esterna sono uniti con catez al tavolato, e internamente sono uni al bilico e al verricello.

TRAV SQUARIA. Trave acconciute.

'NA SUSCA L'ACH PARA UN TRAV. Opi bruscolo gli pure una trave. Dicis a chi stima per grandi le piccole con.
TRAVADURA. S. f. Travetura, Tracen.
Unione di molte trava per reggere pi-

Travancue. s. f. T. Mil. Blinde. Le travature de' coperti che si fanno pri sostenere i terrapieni fatti a botta di bosche.

chi e similı.

Taavàs. s. m. Lavoro. Opera fatta, che si fa, o da farsi. Travaglio è francsismo, e in senso di lavoro vale prop. Fatica durissima vicina al dolore.

Travia. s. m T. degli Arot. Castello. Forte telajo che regge la ruota e gli arnesi principali usata dall'arrotino per arrotare i ferri da taglio. Componesi di

Assa del riper. . Calotta. Cadén'na . . . Catena.

Corda . . . Corda continus.

Fus . . . . . Perno.
Grillètt . . . Grilletto.
Manètta . . . Manivella.

Moèula . . . . Pietra da arrelan. Rochètt . . . . Rocchetto.

TRAVAJ DA RESTI. Travaglio. Ordigno ove si mettono le bestie fastidiose è intrattabili per ferrarle o medicarie.

TRAVAJ DA RAGAZZ. Carruccio. Arnese di legno con quattro girelle, ove si mettono i bambini perchè imparino ad audare.

TRAVAJAR. att. Travagliare. Lavorse, affaticarsi a tutta forza.

TRAVAJAR. att. T. d'Agr. Ondeggiare. Il muoversi delle biade che sono ne campi per cagione di vento che kagiti.

TRAVAJAR EL TEMP. Rabbruscarsi o Turbarsi il tempo. I marinai dicono Il mare travaglia quando è grandemente agitato.

TRAVIS. 8. m. Stravasamento. V. Stra-

TRAVASA. S. f. Tinozza. Vaso grande di legno ad uso di porre sotto le tina. TRAVASAMENT. S. m. Tramuta, Travasa-

mento. Il travasare.

Thavasar. att. Travasare. Far passare il liquore o altra cosa di vaso in vaso.
Thavasan att. T. Chim. Linguettare.
Far passare da un vaso all'altro i liquori colla linguetta. Decantare. V. Decantar.

TRAVEDER. v. a. Travedere, Divedere, Scorgere, Trapelare.

FAR TRAVEDER. Dar a divedere.

TRAVÈRGA. s. f. T. di Equit. Traino. Andatura difettosa, che consiste in un missuglio di movimenti di trotto e di galoppo, in cui mentre gli arti anteriori trottano, i posteriori galoppano.

Andan de Travènga. Trainare, Andar d'anchetta o spalletta. Dicesi de' cavalli, allorchè galoppando colle gambe anteriori, trottano con quelle di dice

TRAVERS. S. m. Traversa. Quel legno qualunque che traversi un lavoro di tavole o simili. Traversone accrescit. Dicesi Spranga quel pezzo d'asse che va attraverso d'una porta o finestra o uscio, e s'unisce a' battitoi.

Travèrs. s. m. T. Cont. Tragetto, Traversa. Strada scorciatoja che abbrevia il cammino.

Traverse che tengono in sesto il crivello dell'organo.

Travèrs. s. m. T. degli Oriv. Braccio. Quel regoletto invitato da piede nel telajo della piattaforma che ha da capo l'alidada.

TRAVÈRS DARDÈ. T. de' Calzett. Traversa del contrappeso. Sbarra che tiene in sesto la gabbia del telajo da calze nella sua parte posteriore.

TRAVÈRS DEL CANON. T. de' Mac. Traversa di cannella o di coscia. Taglio di carne che si leva dalla coscia trasversalmente.

TRAVERS DEL CAPELTON. T. de' Sell. Portabraca. V. Portabraga.

TRAVERS DEL COFFER. T. de' Carrozz. Piunta della culatta. Traversa che forma la base posteriore del fondo delle casse delle carrozze.

TRAVÈTS DEL PORTAPÈ. T. de' Carrozz. Zoccoli. Due grossi pezzi di legno che posano sullo scannello e la sala, e su de' quali è fermata con vite l'asse di dietro de' servitori.

TRAVERS DEL SCHINAL. T. de' Corrozz. Bracciuolo, Costola. Sharra o traversa del dosso delle casse da carrozza.

TRAVÈRS DEL SÉDER. T. de' Carrozz. Chiave de' luoghi. Regolo che forma la base e la saldezza del sederino delle carrozze.

TRAVÈRS DIL BARI. T. de' Calzett. Traversa leggiera. Spranghetta che regge inferiormente le teste della sharra degli aghi nel telajo da calze.

Travèrs dil portèri. T. de' Carrozz. Regolone da piedi, o di sopra degli sportelli.

Travères DIL SPADI. T. de' Stapip. Guide. I due travicelli di legno sodo paralleli e orizzontali, retti dalla capretta, nei quali sono incastrate le spade del torchio.

TRAVÈRS DLA CIOLDARA. T. di Gualch. Reste. Le traverse del tiratojo che servono per attaccare il panno.

TRAVERS DLA CULATA. T. de' Macell. Scannello. Quel taglio del culaccio che è più vicino alla coscia.

Travers DLA LESSA. Catenelli. Que' travicelli che tengono insieme i scivoli e le spallette della treggia e formano l'armadura del letto.

TRAVERS DL'ANCOR. T. de' Nav. Ceppo. Legno che si pone sotto la cicala (anell) dell'ancora perchè affondi le marre in modo opportuno.

TRAVÈRS D'TESTA. T. de' Carr. Archi. Pezzi di legno che son posti per la lunghezza del cielo delle carrozze.

TRAVERS D'UN CAVALL DA RESGRÉN. Canteo. Piana o travetta con cui si tengono strette o ellargate le piètiche. Andar d' Travers. Attraversarsi per l'ugola. Dicesi di cibo o bevanda che si arresti in gola e ne faccia tossire.

E figurat. Scottare, Non andar a sangue. Essere cosa che rechi nocumento o dispiacere ecessivo.

D' TBAVERS, PER TRAVÈRS, IN TRAVÈRS. M. avv. Di traverso, Per traverso, A traverso, Da traverso. Trasversalmente.

GUARDAR DE TRAVÈRS. Guardare in lato. E fig. Guardare biecamente o in caquesco.

TRAVERSA. s. f. T. de' Pesc. Traversaria. Specie di rete da pescare posta a traverso de' fiumi, detta anche Trama*glio e Razza.* L'unione di più traversarie forma il così detto Tremito.

TRAVÈRSA. s. f. T. de' Ram. Martellina da scaccare. Sorta di martello a due bocche bislunghe per uso di

tirare a scacchi il rame.

TRAVÈRSA DEL TLAR. T. de' Tip. Sbarra. Spranga di ferro amovibile, che incastrando colle sue estremità a coda di rondine in due corrispondenti tacche, tiene in sesto il telajo del torchio.

TRAVERSA. add. m. Tarchiato, Membruto, Corputo, Informato. Dicesi di persona corpulenta, corpacciuta, di grosse membra.

TRAVERSAGN O TRASVAGN. add. m. T. d'Agr. Acquojo. Quel solco a traverso del campo che riceve l'acqua degli altri solchi.

TRAVERSANT. S. m. T. Idr. Argine di traversa. Pennello, palizzata o altro riparo di traverso. Pescaja, Stecconaja fatta ne' fiumi e sim. per volgere altrove il corso delle acque.

Traversar. att. Allraversare. Traversare, passare a traverso.

TRAVERSAR DI MONT. Scollingre.

TRAVERSAR, METTER D' TRAVÈRS. Intraversare. Porre a traverso, traversare, opporsi, mettere ostacoli.

TRAVERSAR, ARAR D' TRAVÈRS. T. d'Agr. Intraversare. Arare i campi a traverse del lavoro già fattovi. Contratagliare. TRAVERSAR CON LA PIOLA. Intruversare. Piallare il legno per traverso prima di venire all'ultima ripulitura.

TRAVERSÉN. S. M. T. Idr. Catenello. Pezzo di legno minore delle catene, che unito a queste, lega le teste delle varie file di pali tra loro.

Traversén, s. m. Capezzale. V. Cavzàl.

Traversi. s. f. Traversini. Que' travicelli riquadrati sui quali fermansi k guide e i guancialini delle strade fer-

TRAVÈRSI DLA CIOLDARA. T. de' Gualch Reste. Le traverse del tiratojo che servono per attaccare il panno.

Traversièr. s. m. Traversa. Strument da fiato. Flauto d'Alemagna Storta Traverson, s. m. Bilico. La trave de fa forza sulla estremità interna delk staffe per dar leva al tavolato di m

ponte levatojo.

TRAVERSON DEL SCHINAL. T. de' Carrozz. Traversone. Grosso pezzo di le gno che regge le stanghe delle carrozze per traverso.

Travertén. s. m. T. de' Scarp. Travertino, Tiburtino. Sorta di pietra calcaria notissima.

Travesti, Travestin ecc. V. Trancsti, Trasvestir ecc.

Travètt. s. m. Travicello, Travella. Piccola trave.

TRAVÈTT. S. m. Piana. Travicello riquadrato che si adopera partichimente ne' palchi delle stanze. V. Can-

TRAVÈTT. 8. CO. Banchina. Il travicello del cavalletto retto dai ritti e piedi.

TRAVÈTT. s. m. T. di Gualch. Asson. Nome che si dà a quelle assi grossisime dello strettoio che mettonsi sult pezze di panno per istringerle.

TRAVÈTT. S. m. T. de' Mur. Catenelle. Que' pezzi di legno minori delle cr tene, che, uniti a queste, legano k varie file di pali tra loro e sui qual si fabbrica.

TRAVÈTT DI PONT. Sergossone. Que travicello che infitto da un capo i una buca fatta in muro, e sporgendo l'altra in fuori, serve a reggere su che faccian ponte. Dicesi Travers quando posa la parte esterna sopri l'ascialone che è quel legno a for gia di mensola, che si conficca negli stili accomodati alle fabbriche, a fat di posarvi sopra le traverse per ir palchi e altro.

TRAVÈTE O BESCOTT IN PETTI. V. Cont. Cantucci. Biscotto a fette, di fior di farina con zucchero e chiara d'uovo e mandorle. V. Stracadént.

CAMPADA D' TRAVÈTT. Passinata, Ordine di correnti. I correnti da una trave all'altra o dalla trave al muro. CONTAR I TRAVÈTT. Noverare i correnti del palco. Starsene ozioso nel

METTER SU I TRAVÈTT. Incorrentare. ( Mol. )

TRAVON. s. m. Travone. Grossa trave. TRAYSA. s. f. T. d'Agr. Penzana. Ramo o tralcio di vite che dall'albero si conduce a guisa di festone e si attacca ad altro ramo o palone, o sostegno morto.

TRAZZA. s. f. Terraccia. Pegg. di terra. TREBBIA. S. f. T. Furb. Vinello. Acquerello, vino leggiero.

TREBBIA MAGIÈRA. T. Furb. Acquavite. Liquore spiritoso.

TRÈCLA, BERDLÈCCA. S. f. Cicaliera. Ciarliera, ciaramella, pettegola.

Tagoss. Tredici. Nome numerale.

COL DI TREDES. Il tredicesimo, Il deeimoterzo.

EL TRÈDES D' TAROCH. La Morte. TREGUA. 8. f. Tregua, Triegua. Intermissione di travagli.

TREGUA. 8. f. T. Mil. Tregua, Armistizio. Ma armistizio è sospensione momentanca delle ostilità. Tregua è sospensione più lunga, anche di più anni.

FAR TRÈGUA. Inamistarsi.

TREE COSI. T. di Giuoc. Cricca. Tre carte di conto ossia tre trionfini al giuoco del tresette. Verzicola dicesi di tre pallottole che vadano presso al lecco. TREMEND. add. m. Tremendo. Che è ter-

TREELON. S. m. Scossone. V. Termion. Tazno. s. m. (dal Franc. Trémeau). Specchio da camminetto. Sorta di specchio elegante che si pone sopra il piano del camminetto, che dicesi anche con Voce d'uso Camminiera. V. Caminèra.

Then. s. m. Terreno. V. Tèra. TRÉN A CASTAGNI. Terreno castagnato. TREN A OLIVI. Terreno ulivato.

Trén a zardén. Terreno aggiardinato. TREN BRUSA. Terreno arrabiaticcio. Terra lavorata in ore di caldo cocente sul<del>la</del> quale sia subito caduta acqua spruzzola non atta ad inzupparla.

TRÉN COCCH. T. d'Agr. Mattajone, Biancana. Terreno asciutto e sterile per lo più di collina, composto di argilla e di nicchi marini quasi calcinati. Pancone, chiamasi la terra soda e resistente alla corrente delle acque. V. Tivàr.

Trén da coltura. Terreno lacorativo o coltivo.

TREN FORT. Terreno grosso, Terra forte. Sorta di terra tenacissima composta di argilla con poca terra vegetale e sabbia, e tale che non lascia penetrare in sè l'acquá.

TRÉN FREDD. Terra frigida o freddosa.

Thén Presch. Terra fresoa. Terra

che è sempre leggermente umidose. Tren pond. T. d'Agr. Terreno fondato. Che ha molta terra buona.

Trén giards Terra ghiajosa, Renaccio, Renischio.

Trén grass, Trén morbi. Terreno polputo, grasso. Terra ricca, fertile, atto a produrre, a render bene.

TRÉN LADÉN. Terreno soluto, risoluto, dolce, morbido, od anche Terra culda. Terreno focaiuolo.

Tren magher. Terreno sottile, magro, Suolo leggieroso, Terrenello. Terreno smidollato.

TRÉN SASSÔS. Calestro. Sorta di terreno sottile e selcioso ottimo per le viti. TRÉN SECCH Terreno arido.

Tren suoss. Terreno posticcio, smos-

Tren son. T. de' Mur. Pancone. Quel terreno sodo sul quale si posano i fondamenti.

TREN SORTUBOS. Terreno acquitrinoso. TREN STRACCH. Terreno sfruttato.

Trén vergin. Sodaglia, Terra novella, Terreno sodo.

Scoprin tren. Fig. Scoprir paese. Indagare, investigare.

TROVAR EL TRÈN DUR. Fig. Trovar & terreno che non sia pustaccio. Trovare più disticoltà che non si credeva.

TROVAR EL TRÉN LADEN. Fig. Trovare il terren dolce o morvido. Trovare facilità in alcuno, trovare arrendevolezza.

TRENAR. S. m. T. Mil. Saccardo, Bagaglione. Soldato che guida il treno e trasporta le salmerie.

TRENCA. Voce usata nella frase:

Noèuv de trênca. Nuovo di zecca, cioè nuovo nuovo.

TRÉN'NA. S. L. T. Farm. Terrina. V. Copport

Treno. s. m. Treno, Seguito. Equipaggio de' gran signori.

Taèno. s. m. T. Mil. Treno. Il carriaggio delle munizioni da guerra. Dicesi Provianda il carriaggio delle munizioni da bocca, e Salmeria alla moltitudine di bestie da soma cariche di bagaglio. ;

TRENO DL'ARTIGLIERIA. Fornimenti delle

artiglierie. (Bott.)

Taenta. Trenta. Nome numerale usato nella frase:

Za ch' j' èma patt trénta, pèma anca TRENTON. Dove va la nave può andare anche il brigantino, Tanto s' imbratta la madia a far dieci pani, quanto per venti e per cento. Fatto il più si faccia anche il meno.

TRENTEDO. Trentadue. Nome numerale usato nelle frasi:

Al TRENTEDO D'AGOST. V. Agost. FAR TRENTEDO. Essere spallato, Fare spallo, Avere lo spallo. Dicesi propr. del giuoco della bazzica quando si piglian tante carte che col loro contare passano d'un punto, il trentuno. Al fig. vale Fiascheggiare, Cadere in rovina, Ridursi al verde.

Trentén. s. m. Segantino. V. Resghén. TRENTÉN. T. Furb. Mese.

TRENTÉN'NA. S. S. Trentina.

TRENTON. Trentuno. Nome numerevole e agg. del giuoco della bazzica breve. Todus el trenton. Pigliar puleggio, Nettar il pagliuolo, Alzar i mazzi. Partirsi, andarsene.

ZUGAR AL TRENTON. Fare il trentuno.

V. Zugar a bazziga.

Trèsca. s. f. Tresca. Compagnia di piacere, ma usata da noi per significare una Pratica lasciva, ed anche assol. per Ganza o per Contesa.

TRESCH. s. m. T. de' Stamp. Traversa orizzontale superiore ne in sesto i cosciali del te stampa.

TRESCH D' FOND. T. de' Stam Le traverse che uniscono infe le cosce o spallicciuole del t

stampa.

TREZZA. S. f. Treccia. Si dice quello che è intrecciato insi specialmente a' capelli di don ciuola diminutivo. Dicesi ani cia, a quel tessuto di paglia di nastro col quale si fanno di paglia.

Takzza. s. f. T. de' Parru nella. Tessuto di cappelli a ti tesserne parrucche. Treccies

mento per le trecce.

TREZZA D'AJ, ecc. Resta. [ quantità d'agli, cipolle, o grumi intrecciati insieme co e per similitudine si dice d altre frutte infilzate per sect

TRÈZZA D' PAVERA DA QI SCRANI. Treccia di sala. Sa ciata. Susta, dicesi alla cori semplicemente attorta sopra DESFAR IL TREZZI Scomporre

Strecciare.

FAR IL THEZZI. Trecciare, In Ridurre a treccia, attreccian TIRAR SU IL TREZZI. Rialzar Tri. Nome numerale mascoling TRI ASS. T. di Giuoc. Cricci Tre assi al giuoco del tresse TRI DE SPADA. T. de' Squer incinta. Corso di tavole divi corsi esteriori che formano inferiori dell'opera morta de' TRI DU T. di Giuoc. Crice Tre due al giuoco del tresse

TRI TRI. Cri, cri. Canto d TRIACANT. V. Teriacant.

Tre tre al tressette.

TRI TRI. T. di Giuoc. Crica

TRIANGOL S. m. T. de' Latt. Collei di coltello o lima che serve tori di latta per pulire le sa TRIANGOL DLA STMANA SANTA o Saetta. V. Fusara.

TRIBULA. add. m. Triboloso, 1

Pieno di tribulazioni. Tribolato, inquietato da' travagli.

TRIBULAR. v. a. Tribolare, Affliggere, Travagliare. Fig. Affulicarsi.

TRIBULAZION S. f., TRIBULERI S. m. Tribulazione, Travaglio. Avversità.

TRIBULERI O CALVARI. Conca fessa. Persona piena di magagne, che è come l'asino del Gonnella, il quale aveva cento guidaleschi sotto la coda.

TRIBULERI D'UN CAVALL. Rossa. Cat-

tivo cavallo.

TRIBULERI D'UN RAGAZZ. Demonietto.

V. Trapèri.

TRIBUNIL. S. m. Tribunale, Ragione.
Luogo dove riseggono i giudici. Con
voce d'uso, dicesi anche Tribunale
al consesso de' giudici ragunati a dar
ragione. Banco la tavola a cui si assidono i giudici.

TRIBUNAL D'APPELL. Tribunale d'appello, d'appellazione o appellatorio.

Corte suprema.

Taibusén. s. m. T. de' Past. Trebuchini? Sorta di pasta foggiata a triangolo con tre anellini o campanelline. Taicca. s. f. Picca. Gara, emulazione, contesa.

TRICCH E BERLICCH. Un zero cancellato. Niente.

TRICCH TRACCH. Tavola reale. (Tosc.) Sorta di giuoco. V. Zugar a Tricch Tracch

TRICCH TRACCH. Cri eri, Criech, Crieche. Voci imitanti il suono di cosa che stritoli, scoppietti o si fenda, ed anche il rugghio della chiave nel girare gl'ingegni nella toppa.

TRICCOLD. S. M. T. Furb. Forcone, Tridente.

Taiciold. s. m. T. Furb. Forcone, Tridente.
Taico. s. m. Camiciuola. Farsetto di pannolano o bambagino per difendersi
dal freddo, fatto per lo più a maglia.

Tricobli. s. m. Cazzatello, Caramogio, Scricciolo. Uomo piccino e di poca vegnenza.

TRICOLÓR. add. m. Tricolore. La bandiera nazionale Italiana a tre colori, bianco, rosso e verde.

Taio. s. m. T. d'Agr. Bullaccio. La loppa più minuta del grano battuto.

TRID. add. m. Trito. Spezzato in minute parti. Sbrandellato, dicesi un abito ridotto in brandelli.

TRID CHR LA BOLA, TRIDON. Tritone Uoin povero in canna, sommamente povero. Biotto, pelapiedi, meschino.

TRIDADA. s. f. Tritata, Stritolata. L'atto del tritare o stritolare.

TRIDAR. att. Tritare, Tritlolare. Ridurre in minutissime particelle.

TRIDAR EL PLACON. T. de' Terrazz. Tritolare il cemento. Fare in tritoli il marmo o i mattoni pe' battuti.

TRIDAR L'ORZ. T. de' Birr. Ammaccare l'orzo. Romperne la buccia per farne il malto.

TRIDAR VON. Fraccassarc. Battere for-temente uno.

TRIDARS CMÈ LA CAGIADA. Spappolarsi. Non tenersi insieme.

Tribell. s. m. T. de' Past. Tritello, Cruschello. La parte della buccia del grano più grossa della codetta (romsocul) e più sottile della semola (ròunel).

TRIDÈLL s. m. T. de' Tess. Licciatorio. Sorta di stanga per ordire.

Tribov. s. m. Triduo. Devozione che si fa tre giorni di fila.

Taidon o Taidion. s. m. Tritume. Aggregato di cose trite: difetto nelle opere di scultura e pittura. Minuzzame (Botta.)

TRIDURA. s. f. Panata. Battuto d'uova, pane e parmigieno grattato.

Taiglia. s. f. T. d'Ittiol. Triglia. Pesce di mare notissimo per la sua bonta e pel suo ricco manto d'oro e di porpora che lo adornano. È il Multus barbatus di Linn.

TRIGLIFF. s. m. T. d' Arch. Triglifo. Pietra quadrata, che ha sopra un piccol capitello, sfondata ad angolo retto. mediante tre solchi, che si dicono Glift o Canaletti; Mètope diconsi gli spazi che sono tra l'uno e l'altro triglifo.

Taiga'. s. m. Orcio. Vaso di terra cotta. Orciuolo, orcioletto, orciolino, dimin. Coppo, dicesi meglio all'orcio ove si tiene l'olio.

TRIGN'. s. m. Fig. Pancione, Trippone, Buzzone. Uomo di pancia grossa. TRIÈNI. s. m. Triennio. Corso di tre anni. TRIENAL. add. m. Triennale. Che dura tre anni.

TRIPOLA. s. f. T. di Micol. Tartufo nero

o porcino. Specie di tubero assai noto detto da Linn. Lycoperdon tuber.

TRIFOLA BIARCA. T. di Micol. Tartufo bianco di Piemonte. Sorta di tartufo a polpa grigia che è molto stimato pel suo sapore. È il Tuber griseum Pers.

TRIFOLA. add. m. Attartufolato.

TRIFOLADA. S. f. Scorpaciata di tartufi.
TRIFOLAR. att. Attartufolare. Apparecchiare una vivanda a modo di tartufi.
TRIFOLARA S. f. Tartufeta. Tartuficia.

TRIFOLARA S. f. Tartufeto, Tartufoja, Tartufiera. Luogo ove nascono i tartufi.

TRIFOLEN. S. m. Venditor di tartufi. TRILIA. S. f. Triglia. V. Triglia

TRILL. s. m. T. Mus. Trillo II Diz. musicale distingue Trillo giusto, sforzato, lento legato, variato, crescente o mancante, cromatico, doppio, semitrillo. Il trillo cavallino e caprino, denotano i trilli diffettosi.

TRILL GRANI. T. Mus. Gorge, Trillo granito. Accenti o passaggi brevi fatti con vibrazione e prouti tremori di voce.

TRILLAR. att. T. Music. Trillare, Buttere trilli.

TRILLETT. s. m. T. Mus. Trillettino. Piccolo trillo.

Trimestre. s. m. Trimestre. Propr. lo spazio di tre mesi, ma si dice anche al prezzo che si paga per la pigione della casa.

TRINCADA. s. f. Tirata. Buona bevuta di

TRINCADÉN'NA. 8 f. Bevulina.

TRINCADOR. S. m. Trincatore. Beone, che beve assai.

TRINCAR. att. Trincare, Cioncare. Bere assai.

TRINCARÈLL. s. m. T. di Cart. Trincarello.

Piccola doccia o cassetta di legno che
conduce l'acqua negli opifici idraulici
della cartiera.

TRINCHETT. s. m. T. de' Navic. Trinchetta, Vela latina. La vela de' navicelli. Ha:

Fètt . . . . Ferzo.
Fortèzza . . . Binda.
Marafòn . . . Matoffioni.
Sersna . . . Bigorello.

Sersnén. . . . Cappietti di borina.

Spigol . . . . Buglia.
Zima. . . . Antennale.

TRINCON. s. m. Cioncatore, Trincon, Succiabeone. Solenne bevitore.

Trinten. V. Trentén.

TRINZA. add. m. Trincio. Trinciato.
TRINZADA. s. f. Trinciatura, Scalcatum.

Il trinciare dello scalco.

TRINZADOR. s. m. Scalco, Trinciante. Me per essere buon scalco è d'uopo es nosecre un po' di gastronomia e d'anatomia, per un trinciante basta he pratica. Scalcheria, dicesi l'arte e l'afficio dello scalco.

TRINZART. S. m. Trinciante. Grosso cotello col quale si scalcano le vivande. TRINZAR. att. Trinciare. Tagliar le carsi

cotte che sono in tavola.

Tainzena. s. f. T. Mil. Trincera, Trince.
Alzamento di terreno condotto a modo di bastione nel recinto del quie dimorano i soldati per difendersi dalle artiglierie e dalle sorprese del nemio. Approccio, ramo di trincea per accestarsi copertamente alle fortificazioni del nemico. Bastia, Bastita, riprofatto di terra e di legni all'improviso per difendersi dalle artiglierie. Carrino, Carriaggio, trincea o riparo di carri.

FAR DIL TRINZÈRI. Trincerare, Triscerarsi.

TRIOCH. S. ID. Forse dal Franc. Troch.)

Accordo, Negozio. V. Trùcch.

TRIOLP MAGGIÓR. T. Furb. Mojale.

TRIOLFA. S. f. T. Furb. Carne.

TRIONF S. m. Trionfo. Pompa, fests, vittoria.

TRIONE. S. m. T. di Giuoc. Triosfini, Trionfetti. Nome delle principali carte di tarocchi come sono i quatto re, il ventuno, l'uno di tarocchi, ed il matto. V. Onòr.

TRIONFANT. add. m. Trionfante. Ch. 1 trionfa. V. Carr.

TRIONFAR. att. Trionfare. Avere il trionfe Fig. Godere.

Tripe da caden. Lavamani. Arnese contre piedi per posarvi sopra la catische per lavarsi le mani. V. Portahasidi. Tripe o Tripelle da sonan. Triangele, Sistro. Strumento da suonare in firma di treppiede.

Taipell. s. m. Treppie, Treppiede. Strumento triangolare di ferro con tre piedi, per uso, per lo più, di cucina. Tripode.

TRIPETTA. sost. m. Tonfacchiotto. Dicesi di fanciullo piccolo e grasso che sia

alquanto adiposo.

TRIPLEN. s. m. Treppieduccio. Piccolo treppiede.

TRIPLEN DA PORTAR AL J'ORÈCCI. Orecchini a triangolo.

TRIPLICA. add. m Triplicato, Rinter zato. TRIPLICAR. att. Triplicare, Rinterzare.

TRIPOL. s. m. Tripolo. Sorta di terra friabile atta a nettare gli ottoni, i cristelli ecc. E l'Argilla tripolitana di

TRIPOL. add. m. Triplo. Tre cotanti. DAR EL TRIPOL. Ripulire col tripolo. TRIPOLA S. f. T. Mus. Tripola, Tripla.

Nome di tempo musicale.

Thipola. Fig. Lisciatura, Adulazione DAR DE TRIPOLA. Lisciare. Approvarc con servilità tutte le opinioni di una persona per piacergli, e forse tal frase è tolta dall'uso che si fa del tripolo per dar polimento a' metalli ecc. Berteggiare, adulare con ironia e per secondo fine.

TRIPPA. S. f. Trippa, Ventresca, Busecchia, ed anche per Pancia, Ven-

TRIPPARA. s. f. Trippona, Pecciona. Don-

na di grossa pancia.

TRIPPAROÈUL. s. m. Gattaio. Nome che si dà in Firenze a chi porta attorno carne od altro per darne a' gatti.

TRIPPON. s. m. Buzzone, Tonfacchione. Uomo di grosso ventre.

Taippos. s. m. T. Furb. Formento.

Taisnegist. s. m. T. di Tip. Trismegisto. Carattere da stampa che sta tra il cannone ed il cannoncino.

Taissett. Tressetti, Tressette. Nome d'un giuoco di carte. V. Zugar a

Trissètt in tavla. Tresselle in tavola. Trissètt in quatter. Tresselle in quadriglia.

Trissètt a raspar. Tresselle a due. TRIST. add. m. Tristo, Gramo, Mesto. Malinconico, malcontento, tapino, sparuto, e più propr. Magro, Smunto.

Trist disnar. Magro desinare. Trist Plaser, trist gust. Scarsa consolazione.

GNIR TRIST. Scadere, Venir sparuto. Dimagrire.

TRISTA RISORSA. Tenue mezzo.

TRISTAZZ, TRISTÉN. add. m. Tristerello, Tristanzuolo, Tristellino, Tristuzzo. TRISTÈZZA. 8. f. Macilenza, Estenuazione. Magrezza, Tristezza, vale maninconia, dolore ecc.

TRIVIAL. add. m. Triviale. Basso, ordinario.

TRIVOLTÉN. S. m. Terzini, Bachi trevoltini. (Tosc.) Sorta di bachi da seta più piccoli due quinti dei comuni, ma che fanno seta più bella e più fine. e che allevansi più volte nch'anno.

TROCAR. S. m. T. Chir. Trequarti. Trocarre. Strumento chirurgico fatto di una cannuccia attraversata da una punta per fare incisioni interne.

TROÈUJA. s. f. Troja, Scrofa, Porca. La femmina del porco. V. Nimala e

Taoèus. s. d'ogni gen. Porco, Majalaccio. Epiteto ingiurioso ad ogni persona e sommamente per una donna. TROEUVAROBA. s. m. Arnesario. Colui che ha cura di provvedere quegli oggetti che talora mancano per decorare le scene nelle rappresentazioni teatrali.

Trojada, Trojaria. s. f. Porcheria. V. Porcàda.

Trojàzza, Trojòzza s. f., Trojôn s. m. Trojaccia, Porcaccio, Porcone. Voci plubee d'improperio. Majalaccio, voce ineno indecente, ma tuttavia plebea. Sudicione, voce più dimessa di tutte per dare epiteto ingiurioso ad una persona. Sciupata, Lupa, dicesi una donna vôlta ad ogni lascivia.

TROJÈTTA. S. f. Porcella, Porcelletta. TROLÈTT. S. M. T. de' Birr. Rastrello.

Sorta di rastro col quale si rimove

l'orzo che si fa tallire.

TROLETT. s. m. T. de' Stovigl. Borda. Lastrone di ferro che serve a raccogliere il velo d'ossido che si sviluppa nel calcinare il piombo.

TROLL. s. m. T. de' Forn. Tirabrace diritto, Riavolo. V. Tirabras. TROLL. add. m. Fig. D' un pesso. Lo diciamo a persona lenta per pinguedine, che non si può piegare.

TROMB. s. m. T. di Vet. Trombo. È un tumore più o meno voluminoso che viene in qualche punto del decorso delle vene giugulari in conseguenza del salasso.

TROMBA. s. m. Trombetta, Trombetto.
Suonator di tromba.

TROMBA. S. f. Tromba. Strumento da fiato, proprio della milizia, fatto d'argento o d'ottone.

TROMBA. 8. f. T. de' Chiod. Canna del mantice. Quella che dal mantice porta l'aria per l'ugello nel focolare della fucina.

TROMBA. s. f. T. degli Org. Tromba. Uno de' registri d'organo.

TROMBA. S. f. T. de Pettin. Boccaglia. La parte più grossa delle corna, tolta la punta.

TROMBA ACUSTICA. V. Trombètta.

TROMBA DAL CIAVI. Tromba a chiavi, Tromba a chiavelle.

TROMBA DEL FRIL. T. d'Agr. Abbattifieno. Quel buco pel quale dal fienile sovrapposto gittasi il fieno nella stalla.

sovrapposto gittasi il fieno nella stalla.
TROMBA D' MAR. Sione, Scione. Turbine o vortice d'aria che termina sul mare, donde essa tromba tira in alto l'acqua con violenza.

TROMBA MARÉN'NA. Tromba parlante. Quella che ingrandisce tanto la voce che le parole possono udirsi distintamente in gran distanza.

TRONBA MARÉN'NA. Trombu marina, Conca di tritone. Bella conchiglia, non rara nelle collezioni, benchè abiti i mari dell'India. È il Tritum varie-yatum di Linn.

TROMBA MARÉN'NA. T. Bot. Tromba di Medusa. Pianta bulbosa coltivata nei giardini, che dalla forma de' suoi fiori somiglianti alla tromba, fu così detta. È il Narcissus bulbocodium L.

Sonament d'tromba. Trombala, Strombettala.

SONAR LA TROMBA. Trombettare, Strombetture, Sonar la tromba. Fig. Far la spia. Véndr a són d' tromba. Vendere alla tromba, Mettere sotto l' asta. Vendere a suon di tromba per liberare al maggior offerente.

Taoman, per Correggiare, Spetazzare.
Trombettare, trar corregge, far del culo trombetta.

TRONBÉN. S. m. T. de' Bast. Tromba delle tirelle. Rivestitura cilindrica di cuojo che riveste le tirelle ne' punti di attrito colle stanghe.

TROBBÉN. S. m. T. de' Calzol. Rivolta. Quella fascia di cuojo di color gialliccio che si arrovescia dalla bocca sino a un terzo della gamba dello stivale.

TRONBÉN. S. m. T. de' Setaj. Trombino Bastone in un estremità del quale è piantata la campana, e nell'altra estremità e fermata la campanetta del telajo da trattore.

TROMBÉN DEL CLARINÈTT. Campana. La parte dello strumento che è opposta all'imboccatura.

TROMBÉN'NA S. f. T. degli Arm. Ghiera.

Ornamento metallico posto intorno alla
bocca del fodero della spada per fortezza.

TROMBETTA. S f. Trombetta. Piccola tromba. Chiarina, Chiarino, strumento da fiato, il cui tubo è più stretto, e il tuono più acuto che quello della trombetta ordinaria.

TROMBETTA Trombetta, Trombettio, Trombettiere, Trombettino. Sonator di trombetta.

TROMBÈTTA. S. f. T. Bot. Ipomea. Pianta annua che si avvolta e sele e che produce nella state molti fiori gialli sussì a figura di tromba. È l'Ipomaca coccinea L.

TROMBÈTTA. s. f. T. Chir. Acometro. Strumento inventato da Itare per misurare l'estensione del senso dell'udito ed i gradi di sordità incompiuta.

TROMBÈTTA DIL J'ASTI. Banditore.
TROMBÈTTA DIA COMUNITÀ. Trombettiere, Bunditore, Gridatore. Colui che pubblica i bandi, ossia le leggi, i decreti, le ordinazioni ecc. Dicesi anche metaf. di un cicalone che va trombettando ossia ridicendo i fatti altrui, e fig. vale anche Spia.

TROMBI. (FAR IL) T. de Pettin. Segar le boccaglie. Separare dal corno la parte di csso che è più adatta a ser lastre da pettini. V. Tromba.

TROMBON. s. m. Trombone. Grossa tromba ed anche Sonatore di trombone. È pure nome di un registro d'organo.

TROMBON. S. m. Trombone, Spuzzacampagne. Spezie di archibuso corto e di bocca larga, che si carica con più palle, e serve a' minatori nella guerra, per difesa de' corridoi e de' passi stretti.

TROMBON SCAVIZZ. Pestone scavezzo. V. Pistòn.

TRONBONADA. s. f. Trombonata? V. di reg. Sparo o colpo distrombone.

TRON. s. m. Tuono. Quel rumore che si sente nell'aria quando folgora.

TRON. s. m. T. di Teat. Tuono? Cassone? Cassa che si sa scarrucolore sopra un piano pieno di regoli per imitare il rombo del tuono.

TRON IMPROVIS. Schianto, Subito ed

improvviso scoppio di tuono.

FORT CHÈ L' TRON. Fig. Robustissimo, Assai forte, Ben gagliardo, Vigoroso di molto.

PAURA DEL TRON. Brontofobia. Disposizione naturale per cui alcuno paventa il fragore del tuono. Brontefobo, colui che paventa il fragore del tuono. Secret cue l' tron. Segreto come un dudo. Cicalone, svesciatore, che non sa tenere il segreto.

TRONADA. s. f. Tonamento. Il tonare. TRONAMENT. S. M. Tuonamento. Tuonare

continuato.

TRONAR. att. Tonare. Lo strepitar che fanno le nugole.

TRONG. add. m. Tronco. V. Tronch.

TRONCAR. att. Troncare. Tagliar di netto dal tronco. Mozzare:

TRONCLE D' PÉS. Rompere di tronco, cioè d'un sol colpo, di netto.

TRONCÀR EL DESCÔRS. Mozzare il di-

TRONCAR I RAM. Scoscendere. Tagliare i remi degli elberi e simili.

TRONCAR 'NA CANDELA. Smozzicarla. (Bart.) Fare una candela in più pezzi. TRONCABLA. Troncarla. Finire, cessare, o far cessare.

TRONCH. S. m. Tronco. Pedale dell' albero. Toppo, pedal grosso di qualunque albero. Troncone, pezzo o scheggia di cosa spezzata.

Tronce. add. m. Tronco, Troncato. TRONCH D' COLON'NA. T. d' Agr. Cippo. Mczza colonna senza capitello per solito con iscrizione per servir di con-

TRONCH DE STRADA. Tratto di strada. TRONCH D'INGUILLA. Rocchio d'anquitla. Il busto senza capo dell'anguilla marinata ridotto in parti.

AVER TRONCH IL GAMBI. Aver tronche le gambe. Essere stanco, affaticato, e figurat. aver grande paura o sbigottimento.

TRONCHÈTT. s. m. Tronconcello. Piccolo tronco.

TRONCHÈTT. S. m. T. de' Calzol. Searperotto. V. Scarpon.

TRONCHÈTT D'INGUILLA. Piceulo rocchio d'anguilla. Rocchiuzzo, rocchiolino.

TRONÈTT. S. m. T. Eccl. Trono. Quello su cui si posa l'ostensorio nell'esposizione del Ss. Sacramento.

TRONO. s. m. Trono, Seggio reale. TROPICE. s. m. T. d'Astr: Tropico. Ciascuno de' due cerchi minori della sfera che segnano i solstizi borcale ed

TROPP. add. m. Troppo. Soverchio, più del dovere

D' TROPP. D' avanso. M. avv.

PUR TROPP! Pur troppo, Così non fosse. Interjez. esclam. di accoramento per sciagura inevitabilmente avvenuta.

TUTT I TROPP J'EN TROPP, TUTT I tropp i stán per noèuser. Ogni troppo è troppo, Ogni troppo si versa, Ogni soperchio rompe il coperchio. Tutti gli estremi sono viziosi.

VRÈREN SAVÈR TROPP. Entrare troppo in la. Inoltrarsi troppo nei fatti altrui. TROR. s. m. Salmastro. Difetto del vino

che ha del salso.

TROTT. s. m. T. di Equit. Trotto. Chiamasi così quell'andatura seguente nel cavallo, rara nel bue, e comunissima nel cane, in cui il corpo è sostenuto da due membri alla volta disposti in diagonale, e mentre i due piedi di un bipede così disposto si muovono con perfetto accordo, fanno udire una sola battuta per bipede, e per conseguenza due battute nell'andatura completa.

Taore o'ases. T. d'Equit. Trotto d'asino. Trotto che dura poco.

Taotr inclés. To d'Equit. Ambio. Andatura a passi corti e veloci mossi a contrattempo.

TROTT SARA Trotto chiuso, cioè più

presto dell'ordinario.

Taott slazza. T. d'Equit. Trotto loneiato. Quello in cui il cavallo distende i suoi arti al maggior segno.

Taotr slici. T. d'Equit. Trotto dure. Trotto che non è fatte con regolarità nè cou scioltezza di modi dal coraiero.

MEZZ TROTT. T. d'Equit. Trotto pic-

TROTTADA. S. f. Trottata. Fig. Gita a cavallo o in carrozza. o Corsa a piedi, Camminata.

TROTADÉN'NA. S. S. Trottatina. Trottata o trotto breve. Fig. Gita, Camminata. TROTTADOR. add. m. Trottatore. Che trotta, e dicesi di cavallo che si è addestrato al trotto.

TROTTAR. att. Trottare. Andar di trotto. Fig. Sgambettare. Menar le seste, camminare velocemente.

TROITAR ALL'INGLÈSA. Ambiare, Andar di traino, Andar di portante. (Fr.) V. Trott inglès.

TROTTÉR, O MEZZ TROTT. Piccolo trotto.

TROTTLA. S f. Trottola. Strumento di legno, di figura conica, con un ferruzzo in cima piramidale, col quale i fanciulli giuocano collo sfilare una cordicella avvoltagli attorno. Paleo, Fattore, arnese di forma conica bucato di dentro con pertugio e pieduccio col quale giuocano i fanciulli facendolo girare con una sferza. Dicesi Roteare, il suo moversi in giro. Dormire, il girare che fa si rapido sopra sè stesso sopra un medesimo punto da sembrare immobile. Barberare, dicesi il suo roteare a salti, e Far cappelloccio, quando percotendo

in terra di fianco non gira.
Trovare, Ritrovare.

TROVAR A COGOLL. Trovar a covo. TROVAR AJUT. Ottener soccorso.

TROVAR DA DIR. Coglier cagione di rissa.

Thorax be the mist. Trover but recepite.

32

Taovan EL CO BLA FILZA. Trocere il bandolo della matessa, e fig. Trocer il nodo. Superar le difficoltà in far checchessia.

TROVAR EL TRÉS BORRI. Andere e vanga il terreno. Fig. trovar facilità in checchessia.

TROVAR EL VERS. Trovar la stice, Trovar le congiunture. Trovar il mode di far checchessia.

Thovan in noto. Corre, Cogliere, o Sorprendere in frodo. Trovar une in errore.

TROVAR LA ROBA PERSA. Rimoenire, Rimoergare. — Vale Ritrovare dopo aver molto cercato.

Taovan La spada. T. de' Schern. Trovar la spada. Tentare con desire mosse di trovare la spada dell'avversario per condurla ad una mossa che favorisca un colpo.

TROVAR PAR PAR SO DÉRT. Trovar forma da sue scarpe. (Franc.) Trovars a fronte di un degno avversario o competitore.

TROVAR TART D' CADRAZZ. Trover l'uscio imprunato. E dicesi quando alcuno tenta entrare in un luogo e non gli riesce.

TROVAR VOR. Rintracciare. Trovar uno col seguirne la traccia.

A N'EL TROVARE GNANCA EL DIAVIL E' non lo troverebbe la carta da mevigare. Dicesi dell'impossibilità di trovare una persona.

ANDAR A TROVAR VOR. Andare a vinitare o a vedere alcuno.

AN TROVAR GRENT CR'AGE COMDA. Not trovar cappa che gli cappi, Nos trovar brache che gli entrino. Essere incontentabile.

TROVAT. s. m. Trovato. Ritrovato, invenzione.

Tauccada. s. f. Cozzo, Urto, Cozzale.
Tauccada. s. m. T. de' Pett. Lume.
Ferro lanceolato, tagliente dalle del parti, e manicato, col quale si tolgono dal pettine le tracce della pianetta.
Tauccan. att. Cozzare, Urtare.

TRUCCIR. att. T. de' Pettin. Raspare. Ruschier via colle leune le tracce delle pianetta. Sfundare, vale dare al taglio che separa i denti del pettine la voluta profondità.

Taucchas. n. p. Cozzare insieme, Urtare, Fare a' cozzi. Essere in dissensione.

Tracca. s. m. Trucco. Sorta di giuoco che facevasi con otto piccole palle d'avorio ed un pallino o lecco sopra una tavola, come ora al biliardo. V. Biliard. Ora dicesi più propr. Trucco o Pallamaglio, ad una sorta di giuoco che si fa sulla piana terra con grosse palle di legno. Appello chiamasi quel cerchio di ferro sopra il quale si pone la palla avanti di darla. Maglio il martello per lo più di legno coa, asta assai lunga per uso di battere la palla al maglio. Appellare, vale porre la palla sopra l'appello.

Tauccu. s. m. Fig. Contrabbando, Giro, Intrigo, Raggiro. Pratica segreta amorosa. Amorazzo, Pozzanghera, amicizia disonesta ed equivoca. Impiastro, Piastriccio, patto o negozio concluso con intrigo. Viluppo, Baratteria, frode, inganno ecc.

FAR UN BON TRUCCH. Fare un buon trucco o un buon colpo.

UN BEL TRUCCH. Un bel lazzo, e più spesso Un bel raggiro.

TRUCCHEN. S. M. Cozzalina. Legger cozzala, qual fanno gli agnellini, i micini e altre bestiuole dimestiche.

Tatecia. s. d'ogni gen. Porco. Dicesi altrui per disprezzo.

FAR TRUCCHÉN. Cozzolare. Lievemente cozzare.

TRUFALDEN. Truffaldino. V. Arlichen.

TRUFFA. s. f. Truffa, Trufferia, Giunteria. Inganno, furberia.

TRUFFADOR. S. m. Truffatore. Che truffa. TRUFFAR. att. Truffare, Giuntare. Rubare sotto la fede.

Tauno. V. Tremò.

Tauppa. s. f. Truppa. Moltitudine di gente, ma per lo più dicesi de' soldati: dirassi meglio Esercito se di un completo corpo di soldati si ragioni. Corp d' Tauppa. Schiera. Numero di soldati in ordinanza.

TRUPPI SCIELTI. Arme cappate.

Tats. s. m. Ceppo, Pedale. La base o piede dell'arbore. Tronco, il fusto

degli alberi ramosi e legnosi. Fusto, la parte verticale e principale di tutte le piante. V. Gamba.

Tauscoru. s. m. T. d'Equit. Sacchetto della coda. Arnese di pelle coa cui si avviluppa la coda di un cavallo che salta.

TRUSSA. S. f. Accatto.

Batter La Trossa. Andare alla birba, Baronare, Birboneggiare. Accaure, mendicare.

Tausso. s. m. Voce del Cont. Borgh. Gioje. Corredo di gioje che porta seco la donna maritandosi.

Tauta. s. f. T. d'Ittiol. Trota. Pesce squisito de' fiumi, e de' laghi. Il Salmo trutta Lacep.

Taura. add. m. T. di Vet. Trotino. Dicesi mantello trotino quello le cui piccole macchie invece di essere nere, sono di un color rosso, nome dato per somiglianza di queste macchie con quelle disseminate sul corpo della trota.

Compar a us truta. Trotare. Cucinare alcun pesce alla maniera che si cucinano più comunemente le trote.

TRUTERA. s. f. Pesciajuola da trote. Vaso in cui si cucinano le trote.

Tauzzana. s. f. T. d'Agr. Terricciato.
Concio macero, mescolato con terra.
Tabra a m. Territora Calcalaivala.

TSADER. S. m. Tessitore, Calcolojuolo, Tesserandolo. Colui che tesse. Le operazioni, gli strumenti e le cose principali ad esso attinenti sono:

## OPERAZIONI.

Armar el lavor . Armare il telajo. Batter . . . Colpeggiare. Buttar la spoèula. Mandare la spola. Dar la bosina. . Imbozzimare. Destrigar l'ordi . Maneggiar l'ordito. Fallar . . . Incruciare. Far i canon . . Incannare. Far il spoèuli . . Fare i cannelli. Gruppar. . . . Accomandolare. Imbosmar . . . Bozzimare. Incorsare. . . . Incorsare. . Numerar le pajuole. Lèzer . . . . Ordire. Ordir. . . . Rezdura. . . Accavalcatura. Scorsadura . . . Discorso, Scorsato. Stèsser . . . . Stessere.
Strabatdura . . . Chiarella.
Tèsser . . . Tessere.
Tirar su in t'el
tlar . . . Intelajare.
Trar la spoèula . Trarre la spola.

TS

## STRUMENTI.

Alzadór . . . Scaluccia. Bosmaroèula . . Pennella da imbozzimare. Burattén . . Ditole, Palmerelle. Canòn . . . Cannello. Cassa da ordir . Cannajo. Compistor . . . Bacchetta. Corriera. . . Assicina. . . Bozzimiera. Cozzėlia... . . Tendella. Ferr . . . Guindol . . . Arcolojo. Lizz . . . . Licci. Lizzaroèu . . . Licciuole. Molinėli.... Incunnatojo. Navsėla . . . Spuola, Spola. Ordidor . . . Orditojo.
Ordirocul . . Ricciarola. Spoèula . . . Spoletto. Spolador . . . Incannatojo. Stanga da pigar . Rustrello. Te . . . . . . Ti. \* Tlår . . . . Telajo.. Tridell . . . Licciatorio. Zuglén . . . Carrucolini.

## COSE ATTINENTI.

Ardinzadura . . Canapetta.

Bosma . . . Bozzima.

Cola . . . . Apparecchio. Fall . . . . Mulafatta, Scacchino. Fil da lunpir . . Ripieno. Frant. . . . Tovaglia alla gramignola. . . . Filo di trama. Gocciada Gruppètt . . . Cerro. In quart. . . Parete. Ordi. . . . Ordito. Ordidura . . Orditura. Piadura . . . Inarsatura. Piana. . . . Penerata. Piani. . . . Comandoli, Rian-

nodi.

Tsiona da stoa. Arazziere. Di questa nobilissima classe di artigiani avemuo un tempo in Parma abilissimi cittadini fatti istruire in casa dal Du-Tillot. Ora che scrivo, 1859, appena è chi serbi le apparenze di arazziere. V. sopra Tsàder.

Tsada. s. f. Tessitrice. Donna che tese. Calcolajuola.

Tsôn. V. Tesôr.
Tsonin. V. Tesôr.
ecc.

Tu. Tu, pron.

A TO A TO. A tu per tu.

ESSR A TU A TU. Essere in colloquio.

METTR A TU A TU. Abboccare, Perce a confronto

Tun. s. m. Tubo. Cosa fatta in forma di cilindro, ed aperta per la lunghezza dell'asse.

Tub D' comme DLA POMPA. Canna. Tubo pel quale dalla vasca della tromba esce l'acqua per spingerla sul fuoco cc.

esce l'acqua per spingerla sul fuoco cc.
Tub p' distribuzion. T. de' Fabb. di
Gas. Tubo d' uscita. Quello che porti
il gas dal tubo conduttore ai secondarii.

TUB DEL GASOMETRO. T. de' Fab. di Gas. Tubo d'entrata. Quello che dal serbatojo porta il gas nella campan del gasometro.

TOB DEL ZAMBOTT DLA POMPA. Bronzina. Quel grosso tubo entro il quak scorre lo stantufo della tromba

TUB DLA STUA. Cannone. Quello on-

Tob D' SANZION. T. de' Fab. di Gas. Tubo ascendente. Così dicesi ciascuno di que' tubi che ricevono il gas dalle storte e lo portano nel purgatojo.

Tub d' Sicurezza. T. de' Fab. di Gas. Tubo di sicurezza. Tubo sussidiario della storta in cui sviluppasi il gas. Tub estren. T. de' Pab. di Gas.

TUB ESTEREN. T. de' Fab. di Gas-Tubo distributore. Quello che dal ubo principale porta il gas entro il misuratore. TUB MÉSTER. T. de' Fab. di Gas. Tubo condutture. Quello che porta il gas dal serbatojo della fabbrica ai tubi secondarii.

Tubati. (E) E tu batti! E tu la batti!

E non la rifinisci mai! Modo ammirativo indicante noja, fastidio, del sentir ripetere da altri lo stesso rimprovero, la stessa minaccia, lo stesso lagno più volte; o la stessa interrogazione a cui non si voglia rispondere. (Pezz.)

Tubenos. s. m. T. Bot. Tuberosa, Tuberoso delle Indie. Pianta tubercolosa che si coltiva ne' giardini pel suo bellissimo fiore odoroso che pone in gran pericolo chi lo tiene di notte nella stanza. Da essa pianta cavasi un olio essenziale molto adoperato da' profumieri. È il Polyanthes tuberosa di Linn.

Tor. s. m. T. d'Agr. Tufo. Sorta di terreno composto di rena di varia

grana un poco impietrita.

Tor. s m. T. d'Arch. Colatura d'acqua. Quella gruma generata da certe acque crude e grosse congelata in forma di radici o di biondoli di diverse figure, delle quali servonsi gli architetti per ornar grotte, fontane ecc.

Tor. s. m. T. de' Mur. Tambellone.

Tor. s. m. T. de' Mur. Tambellone. Sorta di mattone grande che serve principalmente per uso di ammattonare i forni.

Tor. s. m. T. de' Scarp. Tufo. Materia vulcanica di consistenza solida che si taglia in pezzi acconci agli usi di costrutture.

TOFF. s. m. (dallo Spagn. Tufo.) Sito, Tanfo. Odore piuttosto nauseoso. TOFF s. m. Fiuto, Usta. Odore che lasciano le fiere dove passano, il quale incita il cane a seguirle.

TOFF. s. m. T. Furb. Pistola.

TOFF DEL VÉN. Fumo. Quel vapore che esce da' vasi contenenti vino generoso. Forzore, (Dav.) il fumo del mosto che bolle nel tino.

CANRA CE' HA DEL TOFF. Stanza tufata.
CIAPAR EL TOFF. Intanfare. Prender
tanfo.

Tuffert, s. m. Siterello. Legger sito o taufo.

Tuga s. m. V. Cont. Ceppo. V. Zocch. Tugoni. s. m. Tugurio. Casa povera, disagiata e per lo più contadinesca.

Toll. s. m. Gettone? Così chiamasi quella monetaccia che i fanciulli battono sul muro giuocando alla spannetta.

Tulia. att. Giuocare o Fare a spannella, o a Meglio al muro.

Tulipan. s. m. T. Bot. Tulipano, Tulipu. Fiore notissimo, e sonne di molte specie.

TULIPAN. s. m. T. Mil. Cintura della corona. L'ingrossamento esteriore della bocca del cannone.

TULIPAN A LANZA. T. Bot. Tulipano d' Olanda. Sorta di tulipano venutoci dalle Indie ed ora comune fra noi. È la Tulipa gesneriana L.

TULIPAN A TROMBA. T. Bot. Tulipano a trombone. Grazioso fiore così detto dalla forma del suo fiore che è la

Tulipa oculus solis Amans.

TULIPAN MOSTRUOS. T. Bot Tulipano doppio. Varietà bellissima di tulipano che è la delizia de' giardini in primavera. È la Tulipa gesneriana flore pleno L.

TULIPAN SALVATEGH. T. Bot. Lancetta gialla. Sorta di tulipano che cresce tra noi naturalmente, detto Tulipa sulvetti da Lina.

*sylvestris* da Linn. 'Mar e m. *Vel*o V

Toll. s. m. Velo, Veletto, Velo di capo.
Benda di velo lungo e pendente che
portasi dalle donne in testa che chiamasi anche volgarmente Tulle e Mesero.

TULL A BOBE. Tulle operato. (Tosc.)
TULL CRESP. Tulle buffante. (Tosc.)
TULL DA FUST. T. delle Crest. Veletto da fusti. Garza.

letto da fusti, Garza.
Toll come T. delle Crest. Tulle o
Veletto gummato.

TULL SOLI. Tulle liscio. (Tosc.)

Tulla. s. f. T. Bot. Albero della vita. Albero che si coltiva ne' giardini per la bellezza delle sue foglie verdeggianti. È la Thuja occidentalis di L. Tunora. s. m. T. Chir. Tumore, Gonfure. Gonfiezza particolare circoscritta sporgente alla superficie del corpo. Se è molle e sieroso dicesi Edemo, se acquoso e carnoso Idrosarca, se col sommo che fa saccaja. Alteroma.

o Testudine, se pien di sangue infiammato Flemmone, se marcioso; Ascesso o Abresso, se carnoso Sarcoma.

Tundet. s. m. Tumulto. V. Baccan e Rivoluzión.

Tunel. s. m. T. d' Arch. e Mil. ( dall'Ingl. Tunnel, Imbuto.) Galleria. Foro sotterranco sotto un monte od un fiume per uso di passare. Se è inclinata dicesi Pozzo.

Tunicch, s. m. Farsettina. Specie di abito da donna simigliante alla Tunique francese od al farsetto italiano.

Tura. s. f. T. de' Min. Zaffo. Quella quantità di terra o di polvere di mattone che si calca dopo la polvere nel corpo della mina.

Tunan. att. Turare. Chiudere o serrar l'apertura con turacciolo, saffo o si-

Tunàn il Bottigli. Zaffare. Turar collo zaffo.

TURBA. s. f. Turba. Moltitudine di popolazzo.

TURBA D' GENTA. Subbisso di gente. Turbant. s. m. Turbante. Arnese di più fasce di tela con cui si cuoprono il capo i turchi ed altri popoli Orientali, e per vezzo anche alcuna signora.

Tunckss. s. m. Turcasso, Faretra. Guaina dove si portano le frecce.

TURCH. S. m. Turco, Ottomano, Maomettano. Fig. Fiero, Inesorabile.

Turchino, Azzurro Colore simile al ciel sereno. V. Colòr d'aria.

Turchén d' Rossa. T. de' Scarp. Turchino di Rossa. Sorta di marmo turchiniccio che cavasi in un villaggio del territorio Bresciano.

Turchén scur. Azzuolo. Turchino

Turchén smort. Cappa di cielo. Color celestino sbiadato.

Turchese , Turchese , Turchina. Gemma di un color turchino o azzurrino detta anche Movi.

Turchètt. s. m. Trinciato forte. V. Tabacch del moro.

Terchinen. s. m. Turchiniccio, Azzuriccio, Azzurigno. Che pende al turchino.

TURCHINÈTT. s. m. T. de' Drapp. Cala-

brone. Colore di un drappo simile al calabrone.

TURCHINETT. s. m. T. di Pfit. Acqua di mare. Sorta di colore turchino assai chiaro.

Tonen. s. m. Turno. Ricorrimento dell'alternativa nell'esercizio di qualche incombenza.

PER TOREN. Per cerchio. Reciproca, la vice, per turno.

Tunibil. s. co. Turibolo. V. Toribil.

Tunlulo: Voce scherz. Tulluru, e vale Allocco, Baggeo, Stolido.

La canzón del turlulu. La favole dell' uccellino, La canzone dell' uccellino. Modo proverbiale che si usa quando nei discorsi non si viene mai alla conclusione.

Tunon. s. m. Turaccio, Turacciolo. Tulto ciò che introducesi nella bocca di un vaso per chiuderlo. V. Stopaj.

Tunquass. s. m. T. de' Drapp. Indianets. Specie di tela di cotone che si fabbrica in Turchia a simiglianza delle tela indiana.

Totela. s. f. Tutela, Tutoria. Protesione che ha il tutore del pupillo.

ANDAR POÈURA D' TUTÈLA. Uscir di pupillo, Venire di sua età, e schert. saltar la granata.

Esser sotta a tutèla. Essere mi

pupilli.

Toron. s. m. Tutore. Quegli che ha ia protezione e cura il pupillo. Dicesi Curatore, chi ha in protezione i miggiori, e chiamasi Tutore testamentario, se è designato dal testatore. Tulore legittimo, se dalla legge. Tutore detivo, se dal magistrato. (Bandi Leop.) METTER SOTTA A TUTOR. Mellere m pupilli.

SOTTA A TUTOR. Tutelato.

TUTRIZA. S. f. Tutrice.

Turr. Tutto. Nome add. riferito a quantità continua.

Tutt appart. Tullissimo, Tullo quan-

TUTT ALTER. Tutt' altro, All' opposie Tutt Pani. T. Bot. Zafferano basterdo. V. Fami.

TUTT I SANT. Ognissanti.

TUTT LU. Tutto lui, cioè somigliantissimo.

TUTT'ON. Tutt uno. Una cosa istessa.
TUTT'ORA. Tuttora, Tuttavia, ed esprime azione che dura, od esistenza
continua.

TUTT' PATRON. T. Bot. Zofferano italiano. V. Patron.

TUTT TUTT. Tututto, Tutissimo.

A GE' È EL SO DA FAR PER TUTT. Ogni casa ha cesso e fogna, Ogni casa ha cesso e acquojo. Per ognun c'è che dire: in ogni famiglia sono imperfezioni.

A TUTT ANDAR. A rotta. A tutta corsa. In altro signif. A dire assai, A fare assai. Al massimo.

DA PER TUTT. Ovunque, Dovunque. DEL TUTT. Affailo.

EL GBAN 70TT. Il gran tutto. Ogni e singola cosa insieme.

ESSER TUTT A VONA Essere tutti insieme, in concordia, di un parere.

IN TUTT E PER TUTT. Scherz. Tra ugioli e barugioli, propr. In tutto in tutto. In tutto e per tutto.

PRIMA D' TUTT. Înnanzi tratto, Primieramente.

VAGA TUTT. Vadane che vuole.
TUTTAVIA. Tuttafiata, Tuttavolta, Tuttavia, cioè Nondimeno.
TUZIA. S. f. T. Farm. Tuzia. Ossido di

zinco usato esternamente per certi mali a modo di unguento.

TVAJA. s. f. Tovaglia. Pannolino bianco, per lo più tessuto a opere, per uso d'apparecchiar la mensa.

TVAJA DA COMUNICARES. Dominicale. Paunolino che si tiene sotto il mento da chi riceve all'altare la Communione.

Tyaja da Quattan el pan. Telo da pane. Pezzo di tela con cui si cuopre il pane in pasta in sull'asse.

TVAJA ORDINARIA. Mantile. Tovaglia grossa, dozzinale.

TVAJAZZA. 8. f. Tovagliaccia.

TVAJÉN O TVAJOÈUL. S. m. Tovagliolo, Tovagliolino, Tovaglietta. Piccola tovagliuola che a mensa si tiene dinanzi per nettarsi le mani e la bocca.

TVAJĖTTA O TVAJĖN'NA. s. f. Tovagliuola. Piccola tovaglia.

TVAJOLEN. s. m. Tovagliolino. Salvietta da bambini.

TVAJOLÉN DA PRÈT. Asciugatojo.

TVAJON'NA. B. f. Tovaglione.

Tzr. Suono che si usa per chiamare le persone, e vale Amico, Cameruta, Galantuomo e simili nomi di confidenza, non usandosi tale suono per chiamar persone di riguardo.

U. U. La ventesima lettera dell'alfabeto [] italiano e la quinta delle vocali.

U! o Un! Su, Su via. Esclemezione che sogliamo usare co' fanciullini allorchè vogliamo avvertirli che stan per cadere. V. anche O! Oh!

Ua. V. Ue.

UBAN. s. m. T. Furb. Barbogio. Vecchio brutto e brontolone: detto di donna Stregaccia.

UBIDIENZA. s. f. Obbedienza. V. Obidien-

Upit. s. m. Udito. V. Orèccia.

UDIENZA. s. f. Udienza. L'udire, l'ascoltare, e così dicesi anche il luogo ove le persone publiche ascoltano.

An dar miga udienza. Non dar retta o bada. Non dare ascolto.

GIOREN D'UDIENZA DEL TRIBUNAL. Giorno giuridico. (B. L)

UDITOR. s. m. Uditore. Che ode.

Uditorio o Auditorio. Le persone adunate per ascoltare la predica o cosa simile.

UÈ UÈ. Vagito. Voce de' bambini Il Guadagnoli usa Uhè in questo signif. FAR ve. Vagire. Mandar vagiti.

UFF. (A) A ufo, a Macca. Senza propria spesa V. Auff.

UFA!, UFFA! Gnaffe! No! Mica! Interj di negazione.

UGOLA. S. f. Ugola, Uvola. Appendice molle e pendente dal margine inferiore del velo del palato.

ANDAR ZO L'UGOLA. Assocare. = Imontosi. Malattia dell'ugola quando si al-

lunga più del naturale.

UGUAL. add. Equale, Uguale. Dicesi di cose che paragonate tra loro non abbiano differenza di natura, di qualità, o di quantità.

UGUAL. S. m. T. di Tip. Uquale, Il segno matematico di uguaglianza 💳 . Ugualiare, Pareggiare. Rendere pari, uguale. I falegnami dicono Ragellare, e altre arti, e specialmente gli oriuolai, Equatire, e, parlando della molla dell'oriuolo, Calibrare.

UGUALMENT. avv. Ugualmente, Equalmenle.

Un! Hui! Pu! Fi! Interjezione ripro-

ULAN. s. m. Ulano. Cavalleggero armato di lancia.

A L'ULANA. A mo' d'ulano.

ULES. s. m. T. Bot. Ebbio. V. Nebi. ULTEN O ULTIN E ULTON. Ultimo, Estremo.

ULTIM DEL LOTT. T di Giuoc. Giorno della ferma o della chiusa. Il giorno nel quale si estraggono i numeri del lotto. ARDURS A L'ULTEM. Ridursi all'olio santo, e scherz. Ridursi alta sgocciolatura. Indugiar tanto a fare una cosa che manchi quasi il tempo per farla. L'ULTIN A COMPARIR FU GAMBASTORTA L'ultimo a comparir fu Gambacorts. Modo di accennare l'arrivo dell'ultimo della comitiva.

TIRAR L'ULTIM. Spirare.

ULTIMAMENT. avv. Ultimamente, Non ha guari, Di corto, Di fresco.

ULTIMAR. att. Ultimare, Finire, Terminare.

Ultha passada. T. di Gualch. Mollettatura. L'ultima riveditura del panna ULTMA POSTA. T. di Giuoc. Dama. L'ultima partita al giuoco del pallone. ULTRA, NON PLUS ULTRA. Frase lat. usata in varie frasi.

ARRIVAR AL NON PLUS ULTRA. Arrivare dove i topi rodono il ferro. All'estremo possibile.

ESSR EL NON PLUS ULTRA. Esser cosa sopraumana. Essere la migliore fra le cose maravigliose.

Ulz s. m. Penzolo, Pendolo. Mazzo di tralci d'uva con molti grappoli attaccati, che si fa in tempo della vendemmia per appiccarli al palco e conscrvarli. E si dice anche d'altri frutti. Ulzer s. m., Ulzar s. f. Ulcera, Ulcero, Ulcere. Piaga cagionata da umor acre

e maligno.

ULZER VECC. Ulcere chironio. Dicesi delle ulceri maligne, invecchiate. Fagedena, ulcere maligno e corrosivo.

Pién d'ulzeb. Ulceroso.

TACAR N'ULZER. Ulcerare. Cagionar ulceri.

Ulzrett. s. m. *Ulceretta*. Piccola ulcere. *Afia*, *Afie*, ulceretta rotonda e superficiale che nasce nella bocca.

ULZRI DA ZIMOR. T. di Vet. Cancri mocciusi Così chiamansi le ulceri cancrenose che si osservano nella malattia detta Muccio o Cimurro.

Unan. add. in Umano, Mite, Mansueto. Benigno, soccorrevole. V. Umanità.

Uman add. m Maneggevole, Morbido. Dicesi di cosa e specialmente di tessuti, di pelli ecc.

UMANISTA. s. m. T. delle Scuole. Umanista. Colui che nelle scuole studia l'umanità.

Dimanità. s. f. Umanità. Natura e condizione umana; ma vale anche benignità, cortesia, bontà, compassione degli altrui mali

UMANITÀ. s. f. T. di Scuola Umanità. Quella classe di un ginnasio ove .si

insegnano le umane lettere.

Unido. add. m. Umido, Umidoso. Che ha umidità. Umidiccio, alquanto umido. Umido. s. m. T. di Cuc. Umido, Guaz zetto. Termine generico di vivanda di carne, cotta lungamente nel suo proprio sugo, aggiuntovi grasso o lardo, od altri ingredienti.

UMID D'ERBI. T. di Cuc. Zimino. Sorta di umido composto di erbe e di cipolle con altri minori ingredienti.

Umid d' pèss. Tocchetto. Guazzetto

di pesce.

UNIDITÀ. S. f. Umidesza. (Dav.) V. Umid.
UNIL. add. Umile, Sommesso, Dimesso.
Ma umile è chi sta contegnoso e reverente: sommesso chi sta reverente
ed è obbediente: dimesso è chi non

solo è umile negli atti, ma anche semplice nel vestire e nel portamento. Umilià. add. m. Umiliato, Mortificato, Mansuefatto e sim.

Unilian. att. Umiliare, Raumiliare, ed

anche Sottomettere.

UMILIARS. n. p. Umiliarsi, Abbassarsi.
Ma il primo è meno. I poveri si umiliano per chiedere un pane, e i ricchi si abbassano per avere una carica.
UMILIAZION. s. f. Umiliazione, Sommessione.

Uniltà. s. f. Umillà, Umilità.

Umon. s. m. Umore. Materia umida, liquida o anche qualunque fluido che scorre per i canali del corpo animale.

Unoa. s. m. Umore. Disposizione naturale del temperamento e dello spirito.
Umoa dil Pianti. Succhio. Umor proprio delle piante, le quali per virtu di quello, cominciano a muovere generando le foglie ed i fiori.

Unon DLA TERA. Uligine. Umore che

ammollisce la terra.

Unon FREDD. Tumori freddi. Scrofole, strume.

Andar in unor. Andare o Essere in succhio. Dicesi quando l'umore viene alla corteccia dello piante e la rende agevole ad essere staccata dall'alburno. E si dice per similitudine di chi si consuma per amore.

Bell'unon. Bell'umore. Uomo faceto. Umorista, persona fantastica, inco-

stante, inquieta.

Bon unon. Giovialità, Ilarità.

Conosser l'unon de Bestia. Fig. Comprendere l'umor della bestia. Conoscere l'indole di una persona.

Esser semper d'un unon. Esser co-

FAR EL BELL'UMOR. Fare il bravaccio. Tobur su l'umor d' von. Accomodarsi all'umor d'uno.

Unorazza. s. m. *Umoraccio*, *Umorazzo*. Umor depravato.

UNANIM. add. Unanime, Concorde.

Unanimità. s. f. Unanimità. Concordanza generale di volontà o di opinione.

UNDECIMA. S. f. T. Mus. Undecima. Intervallo di undici gradi, ovvero una quarta distante di un ottava del suo suono fondamentale.

Unguést. s. m. *Unguento*. V. Inguéot. Usi. add. m. *Unito , Congiunto.* Unica. add. f. *Unica.* 

L'unica l'e. La meglio è ...

UNICH. add. m. Unico, Singolure, Solo, e detto di giovane, vale Nubile, Scapolo ed anche Unigenito

Uniforem. s. m. T. Mil. Assisa, Divisa, Abito militare. — Uniforme è add. che vale Conforme, di una forma simile, ed esprime la forma della divisa, non l'assisa del soldato.

BASS UNIFOREM. T. Mil. Mezza divisa. GRAN UNIFOREM. T. Mil. Gran divisa. Assisa di parata.

. Univozna. add. m. Rassegnato.

Uniformarsi. D. p. Uniformarsi, Conformarsi. Sottomettersi all'altrui volere.
Union. s. f. Unione. Accostamento d'una cosa all'altra perchè stieno congiunte insieme. Figurat. vale Concordia.

Unión. Aggregazione. Associazione ad un corpo morale.

UNION. s. f. T. d'Arch. Concatenatura. Luogo ove si congiunge la parte di una casa coll'altra.

Unión d'Amigh. Ritrovo, Congrega. Conversazione di più persone che si riducano per sollazzo in un medesimo luogo. Conventicola o Conventicolo, radunamento segreto.

Unión d' Gènta. Ragunata, Radunanza. Ragunamento, adunanza.

Union Di RAM. T. Idr. Confluente. Quel luogo dove due fiumi o altre acque correnti si congiungono insieme. Unin. att. Unire, Congiungere. V. Metter insèma.

Unin. att. Adunare, Assembrare, Radunare.

Unin LA PASTA. T. de' Caciej. Raccogliere la pasta o il cacio. Ridurre in uno la pasta del cacio per riporta nella forma.

Unia un cavallo, T. d'Equit. Raccorciare un cavallo, o tenerto insieme. Accorciarlo nella sua andatura o nel suo portamento per metterlo sulle cosce. Unias. n. p. Unirsi, Congiugnersi, Adu-

narsi, Raunarsi, Congregarsi. Far capo in alcun luogo.

Unirs. n. p. T. Mil. Accozzarsa Con-

giugnersi un corpo di truppe tri. Collegorsi, far lega con Univers s. m. Universo.

Università. s. f. Università, A nasio. Luogo di studio publi si insegnano tutte le scienze luogo dove si insegnano solo scienze.

URAN s. m. T. d'Astr. Urano.
pianeti più lontani dal sole.
UREL. s. m. Urlo, Ululo, Urle
URLAMENT. s. m. Urlamento.
forte e continuato.

URLAR. att. Urlare, Mandar fu ed è proprio del lupo.

URLAR. att. Crosciare. Dices more che sa l'acqua cadendo a URRA. s. s. s. Urna. Vaso da raccivoti, da cavar le sorti; et mente per uso di riporvi l de' morti. Bigo, cassoncino a polcro internato in muro, o muricciuolo, aperto, con ch con lastrone davanti.

URT. s. m. Urto. Spinta, pinta.
Todus in ust o in usta.
prendere in urto, Corre animus ad uno. Perseguitare, contra
Ustados. s. m. T. Furb. Calcanello, ladro di calca, borsaju
Ustas. att. Urtare. Spingere con violenza o con impeto.

URTAR. att. Urtare. Fig. val guitare, Contrariare.

Toèurs a urtar Prendersi Star punta punta.

URTO. S. m. T. Furb. Pane.
URTON. S. m. Urtone. Spinta for
URZ. S. m. Pénzolo. V. Ulz.
US. S. m. Uso, Usanza. V. Usi
US. S. m. T. Leg. Uso. Fa
adoperare checchessia.

A L'us. Al solito. Risposta dà a chi chiede conto della delle faccende nostre.

A US. A modo, A guisa.
ANDAR ZO UN US. Cadere us

Esser in us. Usare, Costum Gnir in us. Levarsi un use dursi un uso o consetudine. N'esser pu in us. Disusare in disuso. Ush. add. m. Usato. Vale anche adoperato, contrario di nuovo.

USANZA. S. f. Usanza, Uso, Costume, Abitudine. Frequente ripetizione dell'atto medesimo; ma Usanza è ciò che si pratica da' molti, ciò, che i più fanno è d'uso; ciò che si fa da molto tempo è costume; abiludine è l'effetto di questa ripetizione sull'animo e sul corpo.

USANZA. s. f. Consuetudine. Quella lunga e frequente ripetizione di atti ai quali è generalmente costumata una popolazione.

Adattars a l'usanza. Adagiarsi con l'uso de' tempi.

Brutt' usanza. Usanzaccia. Usanza cattiva.

CIAPAR L'USANZA. Prendere in usanza . Assuefarsi.

GNIR SU UN USANZA. Levarsi una consuctudine

Tant paès, tant usanzi. Tanti paesi, tante usanze. Maniera esprimente che ciascun paese ha le sue usanze particolari.

USAR. Usare, Essere in uso, Adoperare ecc. Fig. Accoppiarsi.

USAR DI RIGUARD. Far cortesia, buona grazia, gentilezza ad alcuno.

Uss. s. m. Uscio. Apertura che si fa nelle stanze per uso d'entrare e uscire E si dice anche delle imposte colle quali l'uscio si serra. V. Porta. Uss A FIL D' MUR. Uscio a muro, Uscio a comparire, Uscio segreto.

USS DA VUNA O DA DOV PARTIDI. Uscio d'una o di due imposte.

Uss dla scala. Uscio da caposcala. ANDAR SOTTA L'USS. Andar sotto. Non essere messo in conto: non se ne parlare.

ARBATTER L'USS. Rabbatter le imposte. A uss a uss. A uscio a uscio. (Gelli) ESSER TRA L'USS E L'ASSA, TRA L'USS E L'MUR. Essere tra l'ancudine e il martello: Esser tra Scilla e Cariddi: Trovarsi strello tra l'uscio e il muro. Aver pericoli da tutte le bande. = Star sulla gruccia, vale star coll'animo sospeso.

FORAR UN USS. Aprire un uscio, cioè farne il vano.

METTER SU L'USS. Aggangherar la porta. (Fr.)

MNAR L'USS INANZ E INDRÉ. Far pilastro, Far pergola, Menarsi l'agresto. Non avere da far nulla.

SARAR FOÈURA DL'USS. Serrar l'uscio addosso ad alcuno.

SARAR L'USS IN FAZIA. Serrar l'uscio in sugli occhi.

TIRARS ADRÈ L'USS. Tirare a se l'uscio, cioè chiuderlo.

TIRAR ZO L'USS. Cavar la porta dai gangheri.

UN USS DAGLI ASS LISS. Un uscio con fodera liscia. Giocolino di parole per farne un bisticcio.

Ussal. s. m. Usciale, Paravento. Ma l'usciale è quella specie d'uscio, d'ordinario guarnito di vetri, che si pone a capo delle scale, od anche all'entrata delle stanze; paravento è d'ordinario agli usci delle stanze, ed è senza vetri a uno solo battente, ed incassato in un telajo a sola difesa dell'aria.

Ussen. s. m. T. Mil. Ussaro. Soldato a cavallo e per lo più si dice di quelli dell' Ungheria.

Ussèr. s. m. Usciere, Custode e guardia dell' uscio.

Ussen s. m. T. For. Cursore, Messo, Intimatore. Quell' impiegato che ha per ufficio di citare le parti in giustizia, e d'intimar gli atti. Usciere è voce dell' uso.

Usser d' tribunal. Donzello, Famigliare. Servente de' magistrati che seggono al banco per ciò che concerne l'esercizio della giustizia.

Ussett. s. m. Uscetto, Usciuolo. Piccol uscio. Usciolino, uscioletto, diminut. Usserr. s m. T. de' Bott. Sportello. Chiusino che si addatta nel fondo davanti delle botti di grande capacità per uso di entrarvi dentro a lavarle,

ha per parti: Contrafort . . . Fortezza. Gallett . . . Galletto. Gattej . . . Spallette.

Stanghètta . . . Chiave.

USSÈTT D' BOTTEGA. Sportello. Entrata nelle botteghe tra l'un murricciuolo e l'altro.

Ussida. s. f. Uscita, Escita.

Aver L'ussida. Riuscire. Avervi l'esito, rispondervi.

Bon ussida. Soprammereato, Soprappiù, Soprassomu, per Giunts, Vantaggio.

Ussa (ALL'). All' ùssara. Alla foggia degli ùssari.

Usuale, Comune, Ordinario. Usuale Mune, Solitamente, Solitamente, Per uso.

Usupratt. s. m. Usufrutto, Usofrutto. Usuprattolni. s. m. Usufruttuario Colui che ha l'usufrutto.

Usura. s. f. Usura, Trabalzo. Guadagno illecito. V. in Stocch: Far un Stocch e Barocch.

USUNAMI. s. m. Usurajo, Usurario. Che dà e presta ad usura. Dicesi Prestatore, colui che presta danari senza usura, ma con tali vincoli e cavilli, da sembrare esoso. Feneratore, chi riceve e riscuote il frutto del frutto. Ecatôntoco, agg. degli usurai che danno il danaro al cento per cento.

FAR L'USCRARI. Usureggiare.

Usuapa. add. m. Usurpato.

USURPAR. att. Usurpare. Occupare ingiustamente.

USURPATOR. S. m. Usurpatore. Che usurpa. Usurpazione. S. f. Usurpazione. L'atto di usurpare.

UT POTA? latinismo, Supponiamo, Diamo per supposto, Pogniam figura, Pogniam caso.

Uten s. m. Utero, Matrice. Viscere della feminina degli animali mammiferi nel quale portano il feto.

INFIAMAZION D'UTER. Metrite.

MAL D'UTER. Metrodinia. Doglia dell'utero.

Util. 8. m. Utile, Utilità. V. Utilità. Util. add. Utile, Giovevole. Profittesole.

UTILITÀ. s. f. Utilità, Utile. Pro, giovamento. Comodo che si trae da checchessia.

UTILIZZAR. att. Utilizzare, Utilare. Trarre

Uva. s. s. T. d'Agr. Uva. Frutto della vite. (Vitis vinifera L.) del quale si fa il vino. Le principali varietà conosciute tra noi sono le seguenti:

UVA BIANCA. Uva bianca.

UVA CIARA DE GRAN. Uva spargola.
UVA DA MAGNAR. Uva mangereccia.
UVA DA STADERA. Uva venale.

UVA DA TGNIR. Uva serbevole, da riporre. (B. L.)

UVA DA VÉN *Uva da far vino*. Più di cento specie di uva si coltivano nel nostro Ducato di questo genere

UVA D' BORGOGNA. Borgogna nero. UVA D' CANDIA. Maraviglia, UM d'Egitto. Il frutto della Vitis lacinissi Linn.

UVA DEL LOV. T. Bot. Uva tamina, Cerasiola. Sorta di pianta serpeggiante sulle siepi a mo' di vitigno i cui frutti sono nel verno caro pasto a' tordi. Il Tamus communis di Linu.

UVA D' DU COLÓR. Uva bizzaria, Varietà singolare nota solo a' botanofili UVA D'ORA Belletto biunco. Frutto del vitigno raro tra noi, detto dal Gallesio Vitis vinifera niceaensis.

UVA D' PROMISSION. Uva paradisa. UVA FISSA D' GRÀN. Uva serrata o filta.

UVA JATGA. Uva Lugliola o Agostina. Uva la più precoce delle altre, che nasce dalla Vitis vinifera praecox di Linn.

UVA MOLINARA. Morone, Farinaccio. Sorta di uva così detta dall'avere i suoi acini quando son maturi coperti di una densa polvere bianca.

UVA MONTANARA. Uva affricognola. Sota di uva acidetta simile alla labrusa ma più piccola. V Agragussa.

Uva passa Uva passa o pássola. Usa abbrostita leggermente nel forno.

UVA PIZZON'NA. Uva galletta (Fr.) o testicolare. Uva che ha gli acini oblunghi e grossi somiglianti ad un granello di gallo.

UVA ROSSA. Uva rossa

UVA SAN COLOMBAN. Uva colombana. Sorta di uva che nasce dal vitigno detto da Linn. Vitis vinifera columbana.

Uva salvatga. Ruverusto. Varietà del· la Vitis lubrusca Linn.

UVA SANSÉGLA. Uva selvatica. Frutto detta Vitis labrusca sylvestris.

UVA SCHIZZOTADA. Uva pigiata. (fr.) UVA SPĖN'NA. T. Bot. Grossularia,

Uva crispa, Uva de frati. Frutice i cui frutti bucati sono solitarii, di color giallo e soavissimi di odore e di sapore quando sono bene maturi. È detto da Linn Ribes uva crispa. Oltre le accennate specie di uva conosciamo anche le seguenti varietà. Agragùssa . . Affricognola. Aliètegh. . . Aleatico. . . Barbarossa. Barbarossa . Barbèra. . . . Uva barbera. Bazzolén'na. . . Uva balzellona. Berzmén . . . Marzimina. Besgàu . . . Morgiano. Brugnara . . . Morone sbracato. Crova . . . Corbina. Crovén . . . Corbina piccola. Fortana. . . . Abrostine novembrina o serotina. Frontignan. . . Malvasia di Candia. Grech . . . Greco. Lacrima christi . Lacrima di Napoli. Lambrusca . . . Abrostolo. Lambrusca bianca. Abrostolo bianco. Lambruscon . . Abrostine forte. Malaga . . . . Malaga. Malaga rossa . . Malaga rossa. Malvasia. . . Malvasia. Moscàt . . . Moscato. Moscàt ross. . . Moscado nero. Moscatell . . . Moscadella. Moscatèli d'Spagna Uva salamanna. Moscatell ross. . Moscadella rossa. Moscation . . . Moscadello reale. Nebbioèul . . . Uva nebbiolo o corbina. Nigherzoèul. . . Colorino , Uva colore. Nigrara . . . Morone nero, Mostaja. Occ' d' pernisa . Occhio di pernice. Pgnoèul. . . . Pignuolo, Uva mammola. Piccanèla . Uva parmigiana. Plizzòn'na . . Uva moro. . Mammola rossa. Postizza . . Ribes . . . Ribes. Rossara . . Rossone. . Trebbiana. Terbian. Terbian d' Modna. Trebbiana di Modena. Termarén'na . . Passerina.

Uvetta . . . . Uva di Corinto.

Verdon'na . . . Verdea, Verdolina. Vernatza . . Vernaccia. Zibèbi . . . . Zibibbo.

ANDAR A ROBAR L'UVA. Andar a vignone. Andar alle vigne all'oggetto di rubar l'uva.

COLL CH' FA GNIR EL VEN IN T' L'UVA. Quegli che dà l'orma ei topi, o ai terremoti. Fig. Quegli, senza del quale non si può far nessuna cosa.

GNIR ROSS L'UVA, MADURIR. Imbrunare, Invajare, Saracinare. Lo annerire e maturar che sa l'uva rossa. E si dicono Sarccini gli acini quando cominciano a divenir vai.

GRAPP D' UVA. Penzolo, Ciocoa d' uva. Più grappoli d'uva uniti insieme e

pendenti da qualche luogo.

MALATTIA DE UVA. T. Bot. Alrofia. Deperimento a cui si riduce il grappolo dell' uva per l'azione di un fungo microscopico detto Oidio, e da' bottanici Oidium Tuckerii, da Tucker inglese che primo lo osservò ne' tepidari inglesi. Pare però che sarebbe più giusto il chiamarlo con G. Targioni Tozzetti Ros farinaceus, siccoine egli fece in una sua memoria del 1766 intitolata Alimurgia in cui si parla dello stesso fungo che ora attacca la vite, le foglie di essa, ed i ramicelli. Componesi l'Oidio di una rete di filamenti che involgono la buccia dell'acino come un ragnatelo, i quali filamenti sono chiamati Micelii o Frondi vegetanti retiformi, di Astomi o Stomi che son l'apertura dello Sporangio e come la radice del Micelio, che però non aderisce all'epidermide dell'uva. Dicesi Necrosi, la macchietta che assume la buccia ne' punti ove lo sporangio aderisce all'acino. Filamenti sporiferi del Micelio, i filamenti verticali alla cui sommità crescono gli otrelli o le spore a guisa di fiale che ogni legger vento sa cadere. Granuli, i granelli contenuti negli otrelli che possano considerarsi come i seminuli o sporidii dell'oidio. Noto infine che la presente malattia dell'uva era conosciuta da Teofrasto e da Plinio sotto il nome di Mal del ragno.

destro come un cassapanco, Muoversi come una gatta di pionibo. Essere pesante, lento, tardo, grave.

SGRANAR L'UVA. Spicciolare l'uva. UVERTUR. S. f. T. Mus. (dal Franc. Ouverture.) Apertura. Sinfonia con cui si dà principio al dramma.

PARÈR UN PÎT CE' SALTA L'UVA. Essere | UVETTA. S. S. T. Bot. Uva passerina, o di Corinto. Frutto noto del vitigno venutoci dall'Oriente, detto da Linn. Vilis vinifera Corinthiaca. V. anche Uva spén'na.

Uvoza s. f., che alcuni dicono anche Uva stroza. Uva acerba, non con-

dotta a maturità.

V

V. La ventunesima lettera beto italiano e la decima sesta asonanti. Come cifra numerale resso i romani Cinque, con la lineetta cinquemila.

p. del verbo avere. Va, usaseguenti frasi:

di Giuoc. Vada del resto.

Trana trana. Voce per solaltrui a camminare.

, LA. Passi. (Tosc.) Modo di

ROO, O GII. M Cont. Anda. r incitare i buoi a camminare. VAROBUL. M. Cont. Finiscila. ti di qui. Modo basso di liceno, di mandarlo pe' fatti suoi. A modo, Pel verso. Ammorr benino.

THE TE VA. E vai e vai. Frase tota un andare lungo e ripe-

va La va. S' ella coglie coglie, patire. Dicesi da chi tenta resa all'avventata.

. Vacca, Buessa. La femmina iame bovino quando ha figliato. Vitella finchè è da latte. Giofinchè non è madre. Mucca da' latte, o è destinata a darca gentile quella che si alleva iare. Vacca cordesca, se da e da figliare. Bufala, la vacca

s. f. Fig. Vacca, Squaldrinacnna da conio, e detto d'uomo, accio, bighellonaccio, spudo-

s. f. T. d'Agr. Stufa. Quel etto che si accende esterior-; riscalda l'ambiente della stufa caldine de' contadini. VA

VACA. s. f. T. de' Mec. Vaccina. La carne della vacca macellata.

VACA DA LATT. Vacca lattaja, Mucca. VACA FATTORA. Vacca figliaticcia.

VACA INCORDADA. T. di Vet. Vacca incordata. Così dicesi quella che è siata assoggettata all'incordatura per essere soggetta al prolasso della vagina o dell'utero.

VACA MATA. T. di Vet. Meretrice. Così chiamasi quella vacca che riceve il maschio anche durante la pregnazione. VACA PIÉN'NA. Vacca fermata, cioè

pregna.

VACA SVIZZRA O MORA. T. di Vet. Vacca Svizzera, Mucca. Razze diverse della Svizzera, pregiate per la grande quantità di latte che danno. V. Vachi.

COMPRAR EL VITEL E LA VACA Comperar la vacca e il vitello. Sposare una zitella incinta per altri.

ESSER GRASS CME 'NA VACA, PARÈR 'NA BELA VACA. M. basso. Parer un carneoule. Essere un basoffione, grasso e grosso.

FAR DA BO E DA VACA. Arare coll'asino e col bue. Adattarsi a tutto.

FAR LA VACA. Meretricare. Far copia di sè. Far la mandra. B detto d'uomo, Far la vita del Michelaccio. Stare ozioso.

MORT LA VACA GUASTÀ LA SOZDA, Morta la vacca disfatta la socita.

N'ESSER NÈ BO NÈ VACA. Non essere nè carne nè pesce, Non essere nè uti nè puti. Non essere buono ad una cosa qualunque.

VACABOLARI. V. Vocabolari.

VACADA. 8. f. Sudiceria grande, Laidezza, Oscenità.

VACANT. add. m. Vacante. Senza possessore. ESSER VACANT. Vacare. Dicesi di benefizio o carica ecclesiastica rimasta senza possessore.

VACANZA. s. f. Vacanza. Tempo in cui cessano gli studi delle scuole, de' collegi, delle università ecc.

Dì d' VACANZA. Giornatella. Così dicono i fanciulli la giornata consumata in trastulli.

FAR VACANZA. Feriare.

VACANZI D' TRIBUNAL ecc. Ferie. (B. L.) VACAR. S. M. Vuccaro. Guardiano delle vacche. Boaro, si dice al guardiano de' buoi. Armentiere, al custode degli armenti.

VAGARA. S. f. Vaccara. Guardiana delle vacche.

VACARIA. S. S. Mandra di vacche, Vac-

cheria. V. Bergamén'na.

Vacazion. s. f. T. Leg. Vacazione. L'indennità che viene concessa dalla legge a' giudici patrocinatori, a' periti c sim., pel tempo da essi impiegato nelle rispettive incumbenze. Ogni tre ore contasi una vacazione.

VACAZZA. s. f. Brutta e sudicia vacca. Fig. Squaldrinaccia. Modo plebeo.

Vacen'na. s. f. T. Chir. Vaceina. Specie di miasma che si estrae da certe pustule morbose che vengono specialmente alle mammelle delle vacche e di cui ci serviamo per la vaccinazione.

Vacnen. add. m. Sbilenco. Che ha le gambe storte.

Vacuén. add. m. T. di Vet. Vaccino, Serrato di garetti. Così dicesi quel cavallo che ha le punte dei garetti tanto avvicinate da toccarsi.

Vacuètta. 8. f. Vaccuccia, Vaccherella, Vacchetta. Piccola vacca. Fig. Berghinella.

VACBÈTTA. s. f. Vacchetta, Giornaletto. Libro su cui scrivere a di per di le spese minute.

VACHÈTTA. S. f. T. de' Cuoj. Vacchetta ed anche Vacca. Cuojo del bestiame vaccino, di cui altro è bianco, ed altro è rosso. V. sotto.

VACHETTA BIANCA. Sommoceo. Cuojo vaccino concio con foglia di sommacco. Vachetta d' moscovia. T. de' Cuoj. Bulghero. Sorta di cuojo per lo più

rosso di cui si fanno scarpe ordinarie, grosse valigie, e simili lavori.

Vachi. s. f. Vacche, Incotti. V. Brasoduli.
Andar adre al vachi. Guardare o
Condurre le vacche al pascolo.

PER SANTA CATARÉN'NA A S' MÈTTA IL VACHI ALLA CASSÉN'NA. Per santa Catterina manicotto e cassettina Proverbio che denota come da quel di cominci l'aria ad irrigidire.

VACINA. add. m. Vaccinato. Che è stato

inestato del vaccino.

VACINADÓR S. m. Vaccinatore. Chi inesta il vaccino.

Vacinàr att. Vaccinare. V. Mettr i varoèu. Vacinazion. s. f. Vaccinazione. Inserzione del pus vajuoloso.

VACON S. m. (detto d'uomo. Fig.) Basoffione, Grasso bracato.

VACON'NA. s. f. Grunde e grossa vacce.

VADA. s. in. T. de' Giuoc. Vada. lo stesso che Posta, Invito, Cacciata. Cò che si paga non tenendo l'invito.

Così diciamo anche i Punti di vincua o perdita al giuoco del giulò e sim.

VADA, GIOVEDI. Fig. Ribobolo, Coperchiella, Mantello, Scusa. Frode, mozogna o altra cosa simile, coperta per

ingannare altrui.

Foeura d' vada. Assurdo, Sperticato. Fuor di squadra, e dicesi fig. di cost che non regga, che sia fuori di regione.

VAGA. Sconta. Uscita del verbo andare

usata nelle frasi seguenti:

VAGA. Corra per buono. (Bart.) Modo di approvare o menar per buona una proposta.

VAGA! Scommettiamo o Giuochiumo. E vale anche per la risposta. = Accetto la disfida.

VAGA EL REST. T. di Giuoc. Sconla pel rimanente. Facciamo del resto.

VAGA PER QUAND. Sconta. Per es. c. tanto tempo che non ci siam visti. Sconta per quando ci stavam tuttadue sempre insieme. »

VAGA PER QUANT A GH' N'HO. Sconla

per quanto n'ho.

Chi voèul vaga e chi n' voèul manda. Non è più hel messo che sè stesso. Chi fa per sè fa per tre, Chi pit man d'ultri s'imbocca, tardi si satolla. Chi non vuol mandi, e chi vuol

E CLA VAGA! E facciam bella festa. Esclamazione colla quale si allude a chi spende smoderatamente il suo in giuochi, feste o mode, o seiupi le cose di pregio senza riguardo.

VAGABOND. s. m. Vagabondo, Baroncio,

Birbone. (B. L.)

FAR EL VACABOND. Birbonare. (B. L.) Vagabondare. Viver la vita del vagabondo. Far il bello in piazza, vale starsene ozioso senza voler far niente.

VAGABONDAGG. 8. m. Vagabondaggio. Lo

andar vagabondo.

VAGANT. add. m. Vagante, Errante, Ramingo; ma si erra uscendo dalla via vera, della diritta, e si vaga andando quà e là; ramingo esprime non un grande vagare, nè un vero errare, ma solamente il non aver luogo fer mo ove posarsi, nè via certa da battere. (Tomm.)

VAGH. add. m. Vago, Leggiadro, Grazivso. Ma è più spesso adoperato nel senso di Strano, Stravagante e simili. A m' LA VAGB. T. di Giuoc. Passo. Dicesi quando si va più lontano dalla posta, al giuoco delle castelline.

VAGHEGGIAR. att. Vagheggiare. Rimirar

con diletto checchessia.

VAGLIA. S. m. Vagliu, Valore, Valuta VAGLIA S. m. T. di Comm. Paghero, Scrittura Obbligo di danaro esigibile dal suo possessore.

Vagon s. m. Carrettone. (Baretti) Spccie di cocchione venuto in moda da poco, che serve pel trasporto delle

persone sulle strade ferrate.

Vajón o A vajón, ni avv. A zonzo, A girone, A sparabecco, In ronda, In tregenda, Ajoni, Gironi, Ajato, Randagine. In quà e in là senza determinato segno.

ANDAR A VAJON. Girellare, Gironzare, Girandolare, Anfanare, Frummiare. Andare a zonzo, a girone ecc. LASSAR A VAJON. Disseminare. Lasciar quà una cosa, là un altra in alcun

luogo.

VALA. 8. f. Valle, Vallata. Spazio di terreno chiuso tra monti. Forse direbbesi meglio Laguna, una valle di | Valeriana. s. f. T. Bot. Valeriana, Ce-

fondo basso, umido che riceve l'acqua di sopra senza aver discesa o china da farle uscire, come per es. le valli di Comacchio e sim.

AVANZARS IN T' LA VALA. Divellarsi.

Procedere verso in giù.

Fond DLA VALA. Vallura, Zana della valle. ( Targ. )

VALA! Che m'importa! ed anche in senso di Non serve, non monta. Noa importa.

VALADA. s. f. Vallata. Tutta l'estensione della valle. V. Vàla.

VALANGA 8. f. Valanga. Gran quantità di neve che si stacca e cade rovinosamente dalle montagne.

VALDEPIÈ. 6. m. (Franz ) Staffiere. Famigliare, servidore, cameriere.

VALDRAPA. s. f. Gualdrappa. Quel drappo attaccato alla sella che cuopre la groppa del cavallo. Fig. Abito di gala. Valt. s. m. T. de' Conc Varietto. (San.)

Raspa, Sbrescino. Ferro foggiato ad o schiacciato che serve a ragguagliare il cojame dopo la palmella (margaritta )

Valentén'na. s. f. Valentina. Roba di sela.

Valentisia. 8. f. Valentigia, Valentia, Prodezza. Valore, bravura, forza, vigore, coraggio.

VALER. att. Valere, Costare. Ma valere significa il prezzo intrinseco, costare il valor corrente: una cosa che val dicci, talora costa cento, o mille.

VALER LA PÉN'NA. Valere o mertare

l'incomodo.

VALÈR UN PERÙ. Valere un mondo. An VALER NIENT. Non valer le brache d'un impiccato. (Fr.)

A VAL PU UN PO' D' FORTON'NA CHE TUTT EL SAVER DEL MOND. E val più un oncia di fortuna, che una tibbra di sapere. Fortuna, e dormi. Proverbio di chiaro significato.

EN VALER 'NA PIPPA D' TABACCH. Non valere una man di noccioli Esser dapnoco: essere buono a niente.

Valeri, s. m. T. d'Ittiol. Varo. V. Varonzčli.

Valèri. s. m. T. di Malac. Molleca. V. Gamber lötegh.

ciarella, Gallinelle. Pianta perenne che nasce ne' boschi montuosi ed umidi. La Valeriana officinalis Linn.

VA

VALERIANA DAI FIOR BIANCE. Valeriana maggiore. Pianta de' giardini chiamata

Valeriana phu da Linn.

VALERIANA DAL FIOR ROSS. Valeriana rossa, Ocimoide. Pianta notissima de' giardini detta da Linn. Valeriana rubra. Valessi. s. f. Valescio. (Tosc.) Sorta di tela di cotone, non a spina, ed è una specie di frustagno.

VALETTA S. f. Botrello, Convalle, Bor-

rato. Piccola valle.

Valid. add. m. Valido, per Atto, Capace.

Valisa. s. f. Valigia. Specie di tasca per lo più di cuojo o di pelle per uso di trasportar robe in viaggio. Bolgia, sorta di valigia che si apre per lo lungo a guisa di cassa.

Valisa. Scherz. Gobba, Mappamondo. Valisa. s. f. T. de' Post. Bolgetta. (Tosc.) Il valigiotto delle lettere che

si mandano per la posta.

Valisa, s. f. T. de Sell. Burello di dietro. Quella parte archeggiata che rileva sul fusto della sella posteriormente.

METTER ZO LA VALÌSA. Fig Sgravarsi. Valisar. s. m. Valigiajo. Facitor di va-

ligie.

Valisén 8. m., Valisètta 8. f. Valigetta, Valigino, Valigiotto. Piccola valigia.

Valisén. s. m. Procaccio, Corrière. Quegli che porta le lettere dall'una all'altra posta. Bolgetta, dicesi la valigia delle lettere portata dal corrière. Valisén. s. m. T. di Cuc. Bracioline ripiene. V. Polpètti vojadi.

Valisen da sela. Portamantello. Specie di sacca per lo più di cuojo in che si rinvolta da coloro che cavalcano il mantello ed altri arnesi.

Valison. s. m. Voligione. Gran valigia. Valissoda. s. f. Valore. Valsente, valuta. Vall. s. m. T. de' Biad. Vassojo, Nettatojo. Specie di pala, ma senza manico, grande e quadrata, in cui i venditori di legumi mondano il riso, i legumi stessi e li ventolano e nettano d'ogni buccia o fuscello. Il nostro Vall vien forse dal Van de' Francesi.

VALL. s. m. T. di Ferr. Vaglio. Recipiente che contiene la metà di una gerla, o soma, di carbone da ferriera. VALONEA s. f. Vallonea. Ghiande di cerro che si portano in Italia dalle isole dell'Arcipelago per uso de' tintori e de' cuojai. È il frutto del Quercus gerestore.

aegylops.

Valor. s. m. Valore, Prezzo, Valuta, Valsente. Ma il merito delle cose in sè costituisce il valore, la stima che se ne sa, fissa il prezzo, valuta è il valore calcolato in una determinata specie di moneta; valsente è il valore ridotto a moneta o cambiato con altro valore equivalente.

VALOR. S. m. Coraggio, Valore, Bravura, Intrepidezza; ma il coraggio intraprende, il valore opera, la bravura incontra il pericolo, e l'intrepidezza ne sostiene la presenza e la

forza.

Valonos. add. m. Valoroso, Valente.
Vals. s. m. Valza. (Tosc.) Sorta di
ballo. V'ha la valza liscia, la saltata,
e la tedesca, che dicesi Valzer.

VALSAR. alt. Ballare la valza.

Valstai. s. m. T. de' Scarp. Marmo di Cè. Marmo grigio di piombo e bisno che trovasi in Val Seriana nel Bergamasco.

Valsoda. V. Valissuda.

VALUTA. S. f. Moneta.

VALUTAR att. Valutare, Stimare. Dar la valuta. V. Valor.

Valvola. s. f. T. Anat. Valvula. Cosi si dice d'una membrana sottilissima si fattamente locata in alcuni meati del corpo, che agevolmente consente il passaggio a fluidi ivi concorrenti, ma non il ritorno, e così serve quasi di porticciuola.

VALVOLA. s. f. T. dell' Arti. Animella. Ordigno dentro a checchessia, il quale facilità od impedisce l'entrare o l'uscire dell'aria, del fumo o di qualche liquido.

VALVOLA. s. f. T. de' Fabb. di Gas-Disco. Quella parte del galleggiante che arresta il gas nel misuratore, quanto manca l'acqua che ajuta il movimento del tamburo. (volant). V.

VALVOLA D' PRESSION. T. de' Fabb.

di Gas. Valvola di pressione. Quella che resiste lungo il tubo del serbatojo alla forza espansiva del gas

VALVOLI DEL SOMER. T. degli Org. Ventilabrini. Animelle che aprono e chiudono i vani del somiere a seconda che l'aria le sposta o cessa di agir contr' esse.

LORETT DIL VALVOLI. T. de' Tromb. Biccicuco. Ingrossamento conico di alcune parti della canna della tromba idraulica, dove stanno allogate le animelle.

VALZ. 8. m. Valza. V. Vals.

VAMPA. s. f. Vumpa. Vapore e ardore che esce da gran fiamma. Vampaccia

VAMPA. s. f. Fig. Afa, Noja. Inquietudine provegnente da soverchio caldo che impedisce la respirazione.

VAMPA CIARA. Lieta, Fiammata.

VAMPA. (LA) T. Furb. La femmina di un impiegato delle carceri.

Gnir foèura la vampa. Suampare.

VAMPAB. att. Vampeggiare. Render vam-

VANAGLORIA. S. f. Vanagloria. Per vanità, boria, superbia.

Vanén. Giovannino. Nome proprio, vez-

zeggiativo di Giovanni.

VANGA. s. f. T. d'Agr. Vanga. Strumento di ferro, con manico di legno, simile alla pala, che serve per lavorar la terra. Ha:

Cana o Immanga-

dura . . . . Gorbia. . Manico. Mànegh. . . Nèrev . . . Nerbo. Orècci . . . . Ale. Piatt . . . . . Pala. . . . Punta. Ponta Stafa.

tafa. . . . . Vangile. Vanga. s. f. T. d'Ittiol. Razza monaca. Sorta di razza più grossa dell'ordinaria, ma di color bruno, che credo sia la Laeviraja oxyrhynchus Bonap. Man d' vanga. Puntata di vanga. Vangare a una o due puntate.

Vangada. s. f. Vangala. Terreno vangato: colpo di vanga: lavoro fatto colla vanga.

VANGADOR. S. M. T. d'Agr. Vangatore.

Colui che vanga, detto più comunemente da' contadini, Vangaroèul. V.

Vangadura. s. f. Vangatura. L'atto del vangare, e il tempo in cui si vanga.

VANGAR. att. T. d'Agr. Vangare. Lavorar la terra con vanga. Vari sono i modi di vangare come per es:

VANGAR A DO MAN. T. d'Agr. Scassare il terreno a due puntate. Rivangare il terreno in modo che lo strato inferiore sotto il primo strato divenga superiore. Scassare a tre puntate, è quella vangatura che si fa per piantar vigneti, alberi giovani e simili. Posticcio, terra divelta dove sieno piantate molte piante giovani.

VANGAR DA CANVAR. T. d'Agr. Vangare a punta innanzi. Premere col piede la vanga obbliquamente.

VANGAR DA MÈLGA T. d'Agr. Vangare a vanga patta. Cioè premere la vanga col piede perpendicolarmente.

VANGAR I PRA. Dissodare. Romperc colla vanga un terreno prativo sodo.

VANGAR SOTTA. T. d'Agr. Soccavare. Vangar la terra a fondo cavandola e rivoltandola.

Vangaroèul. s. m. T. d'Agr. Vangatore. Colui che vanga.

Vangèli. s. m. Evangelio, Evangelo, Vangelo. = Evangeliario, libro o codice contenente evangeli.

L' è un vangèli. E un evangelio, cioè una cosa verissima.

SPIEGAR EL VANGÈLI. Evangelizzare.

VANGHÈTT. s. m. T. de' Stov. Pala. Specie di badile che serve a rimestare l'argilla prima di sciabordarla.

VARGON. S. m. T. de' Tabacc. Vangone. Nome dato alla pianta del tabacco, le cui foglie son fatte a guisa di vanga.

VANGUARDIA. S. f T. Mil. Vanguardia, Antiguardia, Avanguardia. La parte anteriore dell'esercito.

Vanilia. s. f. Vainiglia. Bacelletto aromatico che nasce dalla pianta detta Vanilla aromatica da Linn.

Vanilia da giardén. T. Bot. Vainiglia, Eliotropio a flore odoroso. L'Heliotropium Peruvianum di Linn.

VANILIA D'INVEREN. T. Bot. Vainiglia da inverno. Pianta erbacea, perenne, che coltivasi ne' gisrdini sotto il falso nome di Elitropio da inverno. È la Nardonnia fragrans del Pass.

VANILIA SALVATGA. T. Bot. Verucaria. Così dicesi da' vari nostri contadini l'erba porraja, ossia l'Heliotropium europacum Linn.

VANITÀ. s. f. Vanità, Vanagloria. Ma vanità è una vana credenza del proprio merito: vanagloria è una specie di presunzione che crede aver persuaso tutto il mondo del proprio merito.

Vanitôs. add. Vanitoso, Borioso. Vanaglorioso.

VANT. S. m. Vanto, Vantamento, Vanteria. Milanteria, ostentazione. Vanto vale anche Lode, Pulma ecc.

VANT. s. m. T. Leg. Jattanza. Vanto di voler far checchessia in pregiudizio d'alcuno.

PORTAR EL VANT. Riportar la palma, cioè la vittoria, la gloria. Portar la corona, aver la precedenza o il primo vanto fra tutti.

VANTAGIAR. att. Vantaggiare. Superare, avanzare.

VANTAGIÓS. add. Vantaggioso.

VANTAR. att. Vantare. Esaltare, magnificare.

VANTAR PROTEZION. Vender fumo. Darsi aria di protettore.

AN FACH MIGA PER VANTAREM. Non fo per tenermene.

VANTÀRES. n. p. Tenersi, Vantarsi, Darsi vanto, Boriarsi. Dir parole di suo vantamento.

VANTAZ. s. m. T. di Stamp. Vantaggio.
Quell'assicella che ha una piccola
sponda da due lati uniti, sopra la
quale il compositore assetta le lince
dopo che le ha composte.

VANTAZ E VANTAGG. Vantaggio, Avvantuggio. V. Avantaz.

AVER DA VANTÀZ. Vantaggiare, cioè superare, avanzare, sopravanzare.

Toèures del vantàz Avvantaggiarsi, Avvantaggiare. Pigliar vantaggio.

VANZADA. S. f. Giunta, Campo, Vantaggio, Avvantaggio. Spazio di cammino che ci scosta da chi ci segue o insegue. Andar a la vanzada. Divanzare, Precorrere. VANZAJ. s. m. Avanzaticeio, Rimasuglio. La piccola e peggior parte di quel che avanza. Avanzo, il restante, il residuo in genere di qualche cosa.

VANZAJ D' COLOR T. de' Pitt. Buccia. L'avanzo de' colori disseccati nelle scodelle.

VANZAJ DEL BICCÈR. Culaccino. Quel po' di vino che resta in fondo al bicchiere dopo bevuto. Abbeveraticcio, l'avanzo della bevanda.

Vanzas dil Besti. Rosums. La paglia o il fieno che avanza dinanzi alle bestie che non han buona bocca. V. Rosgòn.

VANZAJ DI PÈR e simili. Torso, Torsolo. L'avanzo delle pere ecc. V. Rosgòn.

VANZAJ DLA PEZZA. Scampolo. L'a-vanzo d'una pezza intera.

VANZAJ DLA ROCCA. Sconocchiatura. L'avanzo del pennecchio.

VANZAJ D' TAVLA. Relievo. L'avanzo della mensa.

VANZAR. att. (z dolce) Vaneggiare, Delirare, Francticare.

VANZAR. att. (z aspra) Avanzare. Averne più del bisogno.

VANZAR. att. Rimanere, Restare. Per es. Poca vita mi avanza.

VANZAR DA VON. Restare avere, 0 Restare a avere, per essere o andar creditore verso alcuno.

VANZAR D' DIR, D' FAR ecc. Risparmiare, ed anche istessamente Avanzare. VANZAR FOÈURA Sporgere, Sportare. Venire in fuori.

VANZAR TANT DA FARS SEPLIR PER CARITÀ. Avanzare i piè fuor del leuo. Si dice di chi non ha messo nulla in avanzo. V. Avanz.

Vapon. s. m. Vapore. La parte sottile de' corpi umidi, che da essi sollevasi, renduta leggiere dal calore. E si prende anche per qualunque corpo sottilissimo che esali da checchessia.

VAPOR. s. m. T. de' Carr. Piedica, Paracadute. Sorta di piede o puntello a foggia di sesta rovescia, con in fondo una rotellina che gli serve di bese, il quale si usa per tenere in equilibrio un carrettone o sim. allorche n'è staccato il cavallo. Ha:

365

Cadén'na . . . Catenello. Cavicci . . . Caviglie. Coèussi . . . Cosciali. Pontàl . . . Puntello. Roděla . . . Rotella.

VAPOR. s. m. T. di Gualch. Apparecchiatura o Apparecchio. La preparazione cui sottomettonsi le tele già fabbricate, prima di metterle in commercio.

VAPOR. S. m. T. di Mar. Legno, Nave o Cocchio a vapore. V. Macchina a

VAPOR D' POTASSA. T. de' Vetr. Lagrime Vetrificazione che la potassa volatilizzandosi produce sulla volta della fornace a foggia di gocciole.

ANDAR A VAPOR. Andare per forzo di vapore. E fig Correre a tutta possa, A briglia sciolla.

ANDAR I VAPOR ALLA TESTA. Andare i vapori al capo, o alla testa. Inebbriarsi, insuperbirsi, adirarsi.

DAR EL VAPOR T di Gualch. Dare il lustro o l'apparecchio. V. sopra Vapòr.

I vapor. I vapori. Specie d'infermità il cui effetto è di render malinconico ed offuscare i sentimenti.

VARGOTT O VERGOTTA. Parole contadinesche. Qualche cosa

VARI. s. m. Vari. Diverse persone o diversi oggetti.

VARIA add. m Variato, Mutato.

VARIABIL. add. m. Variabile, Mutabile, Instabile.

VARIABIL. add. Fig Matterullo.

VARIANTA. S. f. T. Lett. Variante. Mutazione che fa l'autore stesso al proprio dettato.

VARIAR. att Variare. Non istar fermo in un proposito.

VARIAB. att. Varieggiare. Render vario.

VARIAR. att. T. Mus. Variare. Aggiungere ad un canto semplice degli ornamenti, dividendo le note, o cangiando qualche cosa nell'accento o pella forza. .

VARIAZION. s. f. T. Mus. Variazioni, Mutazioni Pezzo musicale consistente in varie repliche d'un dato tema, nelle quali è diversificata ogni volta li la melodia, ma il sentimento principale è sempre il medesimo.

Varicoso. add. m. Varicoso. Che ha vanici. V. Varisi.

VARIETA. s. f. Varietà. Titolo di quella parte de' giornali che comprende notizie di natura varia malamente riducibile a specialità di materia.

VARIETA. s. f. Varietà, per Differenza o Diversità. Come T. Pitt. vale quella piacevole discordanza che scopre l'armonia dell'insieme.

Varisi. s. f. T. Chir. Varici. Dilatazioni delle vene comuni ossia delle vene superficiali, specialmente delle gambe.

Vanla. s. m. T. de' Capp. Avaloire. (V. Franc.) Così chiamano i Florentini, secondo dice il Carena, quella gruccetta dentata che serve a far correre la base della fascia del cappello allorchè lo si va spianando. Riporto questo bastardo vocabolo a mai in cuore e se mi sosse lecito lo chiamerei più volentieri Becco di civetta dalla sua forma.

VARLÈ. S. m. T. de' Cuoj. Raspa, Varletto. (San.) V. Valè.

Varoèu. s. m. pl. Vajuoli. V. Varočul. VAROÈU DIL GALÉR'NI. Lupinello, Mal del lupino. Sorta di callo, che trae il suo nome dalla forma di lupino, e che suol venire ai polli negli occhi.

VAROÈU GAZZOÈU. Ravaglione. Vajuolo spurio o linfatico.

Col ch' metta i varoèu. Vaccinatore. METTER I VAROÈU. Vaccinare. Indestare il vajuolo.

VAROÈUL. Vajuolo, Vajuole. Infermità nota che produce pustule o bolle, le quali vengono alla pelle e, si riempiono d'un umore che diventa marcia. Confluente, agg. di vajuolo, allorchè le bolle son così sitte che quasi si congiungono insieme. Antivajuoloso. rimedio contro il vajuolo.

VAROÈUL DI GOZÉN. T. di Vet. Gragnuola, Ladreria? Malattia del porco domestico, simile alla lebbra dell'uomo e. consistente in tubercoli spessi

che coprongli il corpo.

VAROÈUL DI PIZZON. Vaiuolo. Sorta di malattia che viene a pippioni negli occhi simile, credo al lupinello.

VARORUL. add. m. T. di Vet. Vojulo. Così dicesi di quel mantello dei bovini che è rosso scuro.

MERZA DEL VAROÈUL. Miasma. La marcia della pustula. V. Vacén'na.

SIGN DEL VAROÈUL. Buttero, Margine del vajuolo, Alice. Macchia rossa che precede lo sviluppo delle pustule del vajuolo.

VAROLA. add. m. Butterato. Pieno di margini lasciate dal vajuolo. (Fr.)

VAROLAR. T. Furb. Grattare.

VARON. s. m. T. d'Ittiol. Cagnotta, Varo. Pesciatello noto che è il Biennius varus Bonap.

VARONZÈLA. s. f. T. d'Ittiol. Cagnotta anticolo. Pesciatello noto che credo il Hiennius anticolus Bonap. Questo pesciatello siccome il precedente è spesso preso col Ghiozzo, e se ne fa buona frittura. V. Bòtol.

Vas. s. m. Vaso. Nome generale di tutti gli arnesi atti a contenere specialmente

liquori.

VAS. s. m. T. Anst. Vaso. Le arterie le vene e que' vari canaletti per cui corre o in cui si contiene qualche fluido ne' corpi animali.

Vas da Alsia Colatojo. Vaso di terra cotta forato da basso pieno di cenere per cui passa l'acqua diventata ranno.

Per cui passa l'acqua diventata ranno. Vas da cesa. Pira. Nome di quelle urne o vasi da cui sembra che escan fiamme o altro, e che si mettono per ornamento sulle facciate delle chiese e simili.

VAS DA CONSERVI. Orciuolo. Vaso piccolo di terra o vetro, piuttosto corpacciuto in cui si ripongono conserve o simili.

Vas da riôn. Testa, Grasta, Testo. Vaso di terra cotta dove si pongono le piante, il quale ha:

Bocca. . . . . Bocca.
Bus . . . . Fogna.

Fond . . . Fondo.

Là. . . . . . Pareti.
Orcl . . . . Labbro, Orlo.

Panza. . . . Ventre.

Pe. . . . . Piede.

VAS DA LIMONADI. Bustone. Vaso di octro per uso di mettervi in fresco le bevande, come limonate e simili.

Vas da oli, da dolègh. Orcio. V. Trign.

VAS DA SEDIÈTTA. Càntero. Pitale. V. Cànter.

VAS DA SPEZIAR. Barattolo. Vaso di terra o cristallo nel quale conservansi unquenti o essenze medicamentose.

VAS D' CRISTALL. Fialette di cristallo. Guastadette che tengonsi sui cammini, o sulle tavole de' gabinetti e delle camere nobili per adornamento.

VAS DL'ELOM. Mela. Ornamento sícrico o tondeggiante nel quale si pone la gamba della criniera o cresta dell'elmo.

VAS DLA POLVRA. Ampolline. Que' due piccoli vasetti di vetro di cui è composto l'oriuolo a polvere.

VAS D' NA CAMRA, D' NA CESA ecc. Vaso, Vano, Ambiente, Ampiezza, Grandezza.

VAS FOND. Vaso cupo o cavo.

VAS SACHER. T. Eccl. Vasi sacri. Tali sono prepriamente i seguenti ussu nella celebrazione de' sacri riti della chiesa.

Vasctt di'oli sant . Orciuolo o Vascio dell'olio santo.

VAS SPIAT. Vaso spaso.

Vas da Trar su. Conca. Vaso di terra cotta di gran concavità e di larghissima bocca che serve a bollire il bu-

Vasar. s. m. Vasajo, Vasellajo, Vasellaro. Facitore di vasi; ed è proprio di quei di terra. V. Boccalàr.

VASARA. s. f. Stufa, Stanzone, Conserva.

Luogo in cui si custodiscono gli agrumi ed altre piante. Stufa per le
piante. Aranciera, la conserva degli
aranci.

VASCA. s. f. Vasca. Ricetto murato ove cade l'acqua delle fontane. Brachettoni, le pietre modinali che formano il contorno della vasca. Pila, Abbeve ratojo, vaso di pietra che tiene acqua ad uso per lo più di abbeverare le bestie. Conserva, spezie di pila nelle cartiere con una doccia che portala.

equa nelle cannelle. Vivajo, ricetto d'acqua murato per uso di conservar pesci-

VASCA. s. f. T. Idr. Serbutojo. Luogo in cui l'acqua si raccoglie e si conserva per farla poi scorrere ove si vuole per mezzo di docce o (rombe.

Vasca. s. f. T. de' Salin. Ruffana. Vaso un poco più alto della retecalda circa quattro pollici. Se ne contano quattro, cinque ed anche sei per ogni corpo di saline.

VASCA DA BUGADA. Conca. V. Vas c

Sočuj.

Vasca da scôl. T. de' Sel. Rete catda. Il vaso più alto di tutto il corpo delle saline in cui si travasa con buglioli a mano l'acqua che si tira su dal lagaccio.

VASCA DLA FUSÉR'NA. Vaschetta o Pozzetta. Quella che si tiene piena d'acqua presso la fucina per spruzzolare il carbone e per temperare o speguere il ferro rovente.

VASCA DLA POMPA. Conserva. Il vaso entro cui sta l'acqua della tromba idraulica.

VASCA PR'I BAGN. Bagnatoja. La tinozza cutro cui si fanno i bagni della nersona.

VASCHETTA. s. f. Vaschetta. (Targ.) Dim.

Vaschetta. T. de' Ceraj. Pozzetto. Vaso in cui si fa passare la cera strutta nella caldaja per farne garzuolo. Vaschetta. s. f. T. de' Salin. Ruffia-

Vaschetta. s. f. T. de' Salin. Ruffianella. Vaso minore della ruffiana. V.

sopra Vasca.

VASCHÈTTA. s. f. T. de' Tromb Tazza. Quel vaso rotondo di marmo, o di pietra, che serve per ricevere le acque delle fontane che salgono in alto e ricadono.

VASCHI. S. f. T. delle Sal. Aree. Tutte le piazze o recipienti in cui l'acqua si concuoce per la salinazione, e prendono diversi nomi come cottoie, ruffane ecc.

Vasco. s. m. T. Furb. Signore, oppure, Uno che studia a far del magno; che

ostenta magnificenza.

Vascon. s. m. T. de' Min. Druse, Tasche. Cavità più o meno considerabili che trovansi nei filoni delle miniere. Vascon. s. m. T. de' Sal Calduia. di preparazione. Quella caldaia in cui l'acqua si riduce al più prossimo grado di cristallizzazione.

VASCON PR'IL CALDERI. T. de' Salin. Inferni. Pozzi fondi da due braccia fatti vicino alle caldaje per tener l'acqua che si cava da' pozzi e poterla mettere in esse caldaje.

Vascon'na. Vascone. (Targ.)

VASETT. s. m. Vasetto, Vasetto. Piccolo vaso. Alberello, vaso piccolo di terra o di vetro. Quadrettino, sorta di piccolo vasetto di vetro quadrato.

VASETT DA L'OLI SANT. Cresimale.
Orciuolo o vasetto dell'olio santo.

Vasett pa i nettadent Portastecchi. Vasellino entro il quale pongonsi i steccadenti sulle mense.

VASETT S'CIAPPA PRI ZETT. Pentolino. (Bav.) Vasetto di banda stagnata col quale si cingon di terra que' ramicelli che si vogliano margottare.

VASSELL s. m. Bottscello. Piccola botte.

Per le parti V. Bòtta.

VASSELL. s. m. T. de' Squer. Vascello. Nave da guerra, che porta una batteria non minore di sessanta cannoni. VASSELL. s. m. T. de' Tint. Vagello.

Caldaia grande per uso dei tintori. Vasslam s. m. Bottume. Quantità di

Vassiam s. m. Bottume. Quantità di botti d'ogni maniera.

Vasslén. s. m. Botticino.

Vasslén s. m. T. de' Tint. Vugellino. Vaso tutto di rame molto più piccolo del vagello.

Vassien da L'asei. Botte acetata, Voglio. Vaso di legno a doghe, cerchiato, di forma ritonda per uso di tenervi entro vino, aceto e simili liquori.

Vast. add. m. Vasto, Ampio. Ma vasto riguarda l'estensione assoluta, ampio la capacità.

VASTITÀ. S. f. Vastità. Ampiezza.

VATTER. Vattene. Modo di licenziar uno in tono dispettoso, e talora insultante come più chiaramente appare dalle seguenti frasi.

VATT'L A CÀTA. Vattel cerca, Va cerca tu. VATT'L A TOÈUR. Va a farti buggerare. VCEN. s. m. Vecchietto. Vecchio vivaco e di piccola statura. V. Vecc. Vcan. Fig. Sennine. Discsi per vezzo ad un fanciullo che dimostra un prematuro ingegno.

Vol. add m. Inveschiato. Logoro per

vecchiaja.

VCIAIA. 8. f. Vecchiume. Persone vecchie. VCIARA. 8. f. Vecchiaja, Vecchiezza, Decrepitezza. Vecchiaja inoltrata.

Vciazz. s. m. Vecchiaccio. Cattivo vecchio, vecchiardo.

VCIAZZA. add. m. Accasciato. (Giord.)
Affranto degli anni.

Vciòn. s. m. Veechione. Vecchio rispettabile.

VCIOTT. s. m. Vecchiotto, Attempatotto, Vecchiericcio. Antico anzi che no. Che non è come l'uovo fresco, nè d'oggi, nè di jeri. Vecchiuccio, che ha del vecchio.

Vciozz. s. m. Vecchiuccio. Vecchio male all'ordine, cascatojo.

Ve. sust Un vi. Vedi V.

Va. Vi, A voi Pron.

Ve'. Ve'. Accorciato di vedi usato da noi, per far ferza al discorso. V. Vch!

GUARDA VE! Bada ve! Guarti ve! Se a ve psiss. Se vi dicessi....

Vecc. s. m. Vecchio, Decrepito, Barbugio. Ma vecchio dicesi chi è d'età oltre a matura; decrepito chi è in estr.:na vecchiezza; barbogio dicesi il vecchio immelensito.

VECC'. Fig. Amico.

VECC'. s. m. T d'Agr. Seccume. Tutto ciò che si ha di secco sulle piante e sugli alberi.

VECC'. add. m. Inveterato, Invec-

chiato. Antico.

Vecc' BALOTA, Vecc' PISSÓN. Vecchio barbogio, Frannonolo, Bavoso, Accasciato.

Vecc' Bergniff. Vecchio barullo, scaltrilo, maliziulo, cioè accivettato, scaltro.

VECC' DEL MESTÈR. Esperto, Pratico. Vecc' MALCONTÉNT. Vecchio stucco.

Vecc' RABBIOS. Vecchio arrapinato.

Vecc' sonal. Vecchio imbarbogito.

Vecc' tonizz o tonizz. Vecchio prospero, vegeto, rubizzo.

AVER DEL VECC'. Avere il vecchino. (Tosc.) Essere invecediuzaito.

DVINTAR NECC'. Invecchiare, Incele-

Esser vecc' cmè el can d' san Rocce. Aver più anni del dissitte, o di Noc. Essere molto indanzi negli anni.

FAR EL VECC'. Fig. Far il quatto.
I noster vecc'. I nostri antenati,

I nosten vecc'. I nostri antenati, I passati. I nostri maggiori.

In sa più i vecc' che i giòven. Il diavolo è scaltro perchè è vecchio.

I VECC' HAN DA STAR DA VECC'. Il vecchio che scherza colle giovani accerezza la morte

QUAND S'È VECC' AN S'IN POÈUL PIÙ, CHE LA GAMBA S'IMPASSISSA E EL CALZÈTT AN STA PU SU. Strofa passata in proverbio che equivale clla frase, Al cane che invecchia la volpe gli piscia adosso, cioè i vecchi quando sono impotanti son per lo più trascurati o derisi.

SAVER D' VECC'. Sentir di vecchiereccio, o di Vecchiecio.

VECCIA. s. f. Vecchia. V. Vecc'.

VECCIA. s. f. Squissasole, Solino, Barbaglio, Occhibagliolo. (Tosc.) Colombina Quel bagliore tremolo cui produce una spera messa contro i raggi del sole ed agitata. Brillio dell'aria, Solinata, il moto dell'aria infuocata nel tempo della canicola.

VECCIA CH' VEN SOTT AL CAMÉN. Befana. Quella vecchia chimerica che si dà intendere a' fanciulli scenda la notte per la gola del cammino e porti i regalucci a' savi ed ubbidienti od a chi pone il dente lattajolo sotto il cammino.

VECCIA DA BRUSAR. Fantoccio, ed anche Giorgio, poichè i toscani dicono Far il giorgio, per dir quel fantoccio che si usa ardere in segno di festa, a metà quaresima.

Veccia in squinci. Vecchia ricardata. Cioè azzimata, abbellita per comparir giovane.

Veccia passa. Vecchia grima.

VECCIA RAMPANA. Vecchia scagnarda, bavosa, brodolosa.

VECCIA STRIA. Befanaccia. Vecchia orrida, sudicia e brontolona.

Ballar LA VECCIA. Brillar l'aria, Mareggiar l'aria pel caldo. V. Veccia secondo signif. FAR LA VECCIA. Fare specchietto.

L'È COSA VECCIA, L'HA TANT D'BARBA. Sapevancelo, disson que' da Capraja tu non avrai le calze. È scritta pe' boccali, La sanno i pesciolini. E cosa già nota da tempo.

VECE. Vece. Persona o cosa che sia in

luogo d'altra.

IN VECE. In cambio, In luogo.

FAR IL VECI. Tener le vece o le veci altrui.

Vèdd (A). Veggo. Prima persona dell'indic. pres. del verbo Vedere usata nelle frasi.

A m' LA VEDD. Me la sento granire, Me l'aspetto, Me la figuro, Me la immagino, Me la prevedo.

An vedd L'ora. L'ora mi si fa un anno, o mille di. Non veggo l'ora. VEDEL? Ved'ella, cioè Capisce ella?

VEDEL LA, VITAL LA. Vello vello, cioè Vedilo vedilo, e sovente si dice per schernir colui a cui si accenna.

VEDER. Vedere, Scorgere, Discernere, ma vedere è comprender coll'occhio l'obbietto illuminato che ci si para davanti. Scorgere è vedere da lentano. e come accorgersi di una cosa perchè si ha in mano un filo che guida, discernere è vedere chiaramente, distin-

VEDER. V. D. Aver i mesi, i fiori, i ricorsi, i mestrui, le purghe.

VEDER D' MAL OCC'. Contravvedere.

Veder di mal occhio.

VEDER EL TIR, VEDERLA BELA. Vedere il bello, cioè la comodità, il destro, la congiuntura, il comodo, il tempo a proposito.

VEDER IL STELL. Veder le stelle, o le

lucciole. Sentir gran dolore.

VEDER L'ARIA. Veder la luce. Fig. Dileguarsi.

An Posser veder von. Abborrire, Detestare, Odiare. Abbominare alcuno.

AN VEDER PIÙ ARIA. Marcire in pri-

A veder a n' vèder. Alla cerbottana. Prender una cosa senza vederla pel minuto, senza esaminarla.

BISOGNA VEDER. Alla prova si scortica l'asino, cioè al Cimento si conosce l'uomo.

EL BEL VEDÉR FA BEL CRÈDER. L'opera loda il maestro. Mul crede chi non vede. Si dice per denotare che in certe cose è bene essere testimonio di veduta.

FAR BELL O BRUTT VEDER. Far bella o brutta vista, o veduta.

FAR FÉNTA DE'N' VEDER. Far gli occhi grossi. Far le viste di non vedere, per superbia e scherz. Far la gatta di Masino, che chiudeva gli occhi per non veder passare i sorci.

FAR VEDEB. Mostrare, Insegnare. Far

vedere.

FAR VEDER. Dar visto. Concedere che si vegga.

FAR VEDER BOLOGNA. Far penzolo. Stringere con ambo le palme la testa ad un fanciullo e alzarlo di peso da terra. Scherzo imprudente, che costò lagrime.

FAR VEDER PR'EL BUS DLA CIAVA. Mostrar per limbicco, cioè con gran dif-

FARGLA VEDER. Squrare alcuno, Furla vedere in candela. Rimanere al dissopra nella contesa.

LASSA VEDER. Mostra.

LASSET VEDER. Futti rivedere.

N'AVER MAI VIST TERA SCVERTA, N'A-VER MAI VIST CRIST A MESSA, NE LA MA-DONNA A VESPER, N'AVER MAI VIST UN BEN DI Dio. Non avere aucora rasciutti gli occhi, Aver ancora il guscio in capo Non avere ancor pratica delle cose del mondo.

NE GH VEDER DALLA FAM. Veder la fume in aria, Sentire sonar la lunga. Essere scannato dalla fame, aver grandissimo appetito.

Ne gh veder dal nas a la bocca. Non vedere un bufalo nella neve. Esser di vista cortissima.

NE GH VEDER 'NA GÖZZA. Non ci veder punto, cica, acca. Non ci veder affatto, niente, nulla.

NE GH VEDER PU Fig. Non veder lume. Essere sopraffatto da alcuna passione, e perder la vera cognizione delle cose.

STAR A VEDER. Stare alla finestra. STAR UN MÉS, DU O TRI D'EN VEDER. Far una, o due, o più passate. Si dice del non avere le femmine per quel tempo le loro purglie.

Véden s. in. Vetro. Materia trasparente composta a forza di fuoco, di rena bianca e di cenere di soda che si trac dalla Salsola soda Linn.

Vèden. s. m. Vetrame. Nome collettivo del complesso delle piccole manifatture di vetro.

Vèder. s. m. T. de' Vetr. Ampolline. Il vetro composto di due coni che contengono la polvere degli oriuoli da polvere.

VEDER APPANA. Vetri oppannati.

Vèder Bond. Vetri aovati. Quelli che si adattano ai fianchi delle carrozze.

Vèder da arloèus. Cristalli da oriuo-

VADER DA BOTTIGLI. T. de' Vetr. Piccadillo. Vetro divenuto quasi nero, giallo o verde per la combinazione e la vetrificazione di una porzione delle ceneri.

VIDER DA CHINCHE. Globo. Vaso di vetro o di cristallo a uso di difendere il lume dal vento.

Vèder dl'Armonica. Tasti. Lamine di vetro che si battono co' martelletti.

Vèder GIAZZÀ. Vetro increspato, Ghiacciato (Mol.).

Veder onda. Vetri ondati.

VEDER ROTT. Vetrioli. Pezzi di vetro.

BILÉN D' VÈDER. Vetrami.

COLL DI VEDER ROTT. Ferravecchi. V. Strazzar.

Colôr d' vèber. Vitreo.

DVINTAB D' VEDER. Vetrificarsi, Vetrificare.

Esser D'vèder. Essere fatto di fiato. Dicesi fig. di persona assai dilicata.

FARRAICA DI VEDER. Vetraja. Fabbrica di vetri. V. Vedraria.

FABBRICAZION DEL VEDER. Jalurgia, Jalotecnia. Arte di farc e lavorare il vetro.

I veder. I vetri, Vetrarie. Il complesso degli utensili di vetro che sono m una casa.

Méster da vèder. Gonflavetri, Gonfia, Soffiatore. Quegli che da fiato al-

la materia de' vetri per farne vasi, fiale ed altri lavori sim.

METTER SU 1 VÈDER. Armare i vetri alle finestre. Commetterli con piombo e sprangarli con bacchette di ferro.

Pon, o Gruppert in t'un veder. Vescica, Pùlica, Sonaglio. Quelle bollicelle che si veggono ne' vetri.

VEDERGH. T. Furb. Esserci danari.

VEDERGH BÉN. Aver occhio cerviero. VEDERGH EL FÉN. Dar il guasto, dar lo spiano a qualsiasi cosa, Far repulisti. Sciupare, consumar tutto.

VEDERGH IN T'UN SIT. Appariroi le anime trapassate. Ubbia di plebe, mantenuta viva dagli ipocriti e dalle nonne. VEDERGH LONTAN. Essere lurgo reggente. Aver senno, esperienza.

VEDERGH POCH A LA NOTA. Avere la serentina.

Vedergella. Averei utile, o guadagno. Conoscere quanto di prò si possa trarre da una cosa.

Vèdergiàzz. s. m. Sovvetro. Quella minuta pioggia che si raggela cadendo, o appena posata, e che credo sia auche chiamata da Toscani Vetrina, per la soniiglianza che ha col vetro nella lucentezza e colla vetrina che si dà a vasi. V. Vedréu'na e Vernisa.

Vederiala. S. f. Invetriata, Vetrata, Vetriera. Chiusura di vetri che si fa all'apertura delle finestre grandi. E si dice Contrinvetriata, quella vetriera che si pone davanti ad un'altra. Le sue parti sono:

Bacchetti . . . Bacchette. Croseri . . . Crociere.

Merletti . . . . Nottolini. Piomb . . . Piombo filaw.

Panadén. . . Teloj.

Tlaròn . . . Telojo maestro.

Scur. . . . Sportelli.

Vèder . . . Vetri.

VEDERJADA, 8. f. Scherz. Occhiali-VEDERJADA A COLÔR. Musaico di cetri colorati (Spad.).

VEDERJADA DIL LOZI CCC. Finestrato (Franc.). Grande vetriera da logge.

VEDERIAR. S. m. Vetrajo. Quegli che fa vasella di vetro. Bicchierajo, chi fa bicchieri. Le operazioni, gli strumenti e le cose al primo attinenti sono:

## OPERAZIONI.

Colorir . . . . Dare in partita. Far el cordon. . Porre il cordone. Far cl cul. . . Stozzare il fondo. Girar la cana. . Rotar la canna. Mettr in ara . . Crogiolure. Scaldar . . . Rinfocolare il vetro. Sossiar . . . Sossiare il vetro. Tajar el coll . . Tagliare il collo al torsello. Tonder la bocca. Ritondar l'orlo. Voltar el pezz. . Far la bocca a' vetrami.

## STRUMENTI.

Arbi . . . . Pilozza. Azzalén . . . Grisatojo? Cani o Ròcchi. . Canne. Ferr da fritta. . Riavolo. Foren . . . Matteo. Foren da fritta . Calcara. Forma . . . Forma. Fornasa. . . Fornace. Fràzza . . . Spazzo. Gavalon . . . Conca. Mèsc'. . . . Pappatojo. Mojetta . . . Foggiatojo? Padela da veder . Bofferia. Padela dla fritta . Cristallajo. Pala . . . . . Pala. Palanchén . . . Pettegolone. Palètta . . . Palaccio. Pontal . . . Fattore. Rampòn. . . Riavolo. Ras'c. . . . Rattavello.

## COSE ATTIMENTI.

Busca. . . . Lonpa. Calzén'na . . . Calce. Coladura . . . Colaticcio. Cristell . . . Cristallo. Fil . . . . . Corda. Fritta . . . . Fritta. Grèpa . . Arzume. Manganés . . . Manganese. Mini . . . . Minio. Mors. . . . Morso, Torselle. Mòzz. . . . Colletto. . . Bolliche.

Potassa . . . Potassa. Rottam d' veder . Cotticci di vetro. Sabbia . . . Silice. Sboci. . . . Puliche. Sclainadura. . Arzume. Soda . . . . Polverino, Rocchet-Torta. . . . Fondo. Vapor d' potassa. Lagrime. Veder . . . Velro e Velrame. Vèder rott . . . Vetrioli. Vedrén'ns . . . Cogolo , Tarso. Vederiàr. s. m. Gonfia. V. sopra Mé-VEDERIÀR. S. m. Vetraro. Colui che vende i vetri.

Vederiàr. s. m. Finestrajo. Che concia vetri per finestre o simili. V. Latar. VEDERIOÈUL. s. m. Vetriuolo, Vitriuolo. Nome che i vecchi chimici davano a

vari solfati ora così da noi principalmente detti.

VEDERIOÈUL AZORR. Vitriolo di rame, Copparosa di Cipri. Il solfato di rame de' Chimici moderni.

VEDERIOÈUL RIANCE. Vitriolo bianco, Copparosa bianca. Il solfato di zinco dei Chimici moderni detto anche Vitriolo di Goslar.

. VEDERIOÈUL VERD. Vetriolo verde o naturale, Copparosa verde, Il solfato di ferro o marziale, dei moderni Chimici.

VEDERSLA BELA. Vedere il bello. Cono-

scere la congiuntura propizia. Vèdersla Brutta. Veder il partito vinte. Non poter evitare ciò che si teme. Vedersi mal parato, conoscere di essere in termine pericoloso.

Vèdet? Vedi? Questo modo ha del giuratorio = Vedi? Io non sono tuo ne-

ORA TI VEDO E ORA NON TI VEDO. LO veggo e non lo veggo, Ha la bocca in sulla bara, cioè è in pericolo imminente di perdersi, di morire ecc.

Vèdov. s. m. Vedovo. Uomo a cui sia morta la moglic. = Vedovello dimi-

VEDRARIA. s. f. Vetraria. Luogo dove si fanno i vetri. V. Fornasa da veder e Vederiar.

379

VEDREGII. Vederci, per essere Oculato, Cauto, Ritenuto.

Vedregh denter Intravvedere.

Vedregh mal. Abbagliare, Veder P un due.

VEDREN DIL BELI. Vederne di tutte le tinte.

VIDRÉN'NA. s. f. Scarabattolu, Scarabattolo. Foggia di stipo trasparente da una o più parti, dove a guardia di cristalli si conservano cose minute, ma rare, preziose, o stimabili.

Vedren'n'A. s. f. T. de' Vetr. Tarso.

Marmo bianchissimo che in Toscana si
cava appiè della Verucola, a Serravezza, di cui i vetrai si servono per
far la fritta. Cogolo, pietra viva colla
quale si fa il vetro siccome col Tarso.
Vedren'na da orres. Buchecu. V.
Mostra.

VEDUTA. s. f. Veduta, Prospetto. Belvedere.

VEDVA. s. f. Vedova. Donna cui sia morto il marito.

VEDVA (LA). T. Furb. La Forca, I tre legni.

VEDVARZA. s. f. Vedovanza, Vedovità, Vedovezza, Vedovaggio, Vedovatico.

Lo stato vedovile. Vedovile, tuttociò che si dà alla vedova per suo mantenimento dall'eredità del marito.

Venvela. s. f. T. Bot. Scabiosa, Vedovina. Pianta medicinale che si coltiva ne' giardini, detta Scabiosa perchè creduta buona a guarire la scabia È la Scabiosa atropurpurea de' Bot. V. Mus'cén.

VEDVETTA. s. f. Vedovella, Vedovetta. Vedova giovine.

VEDVOTA. s. f. Vedovotta. Vedova giovane e di bella apparenza.

VEGGIA. s. f. Vegghia, Veglia. La prima parte della notte che in tempo di verno gli artigiani impiegano a lavorare. Frir La veggia. Svegliare.

Veu! Veh! Vedi. Interj dimostrativa che talora è anche assertiva in senso di Certo, Sicuramente e sim.

Vel. s. m. Velo. Tela finissima tessuta di seta cruda.

VEL. s. m. T. delle Crest. Cussia. V. Velètta.

VEL BROGA. Velo broccato.

VEL CIAR Velo rado, cioè tessuto a guisa di filandente. Dicesi Buratto, il velo più rado che circonda il burattello del frullone.

VEL CREP. Crespone, Velo crespo. Sorta di drappo di lana o di seta, alquanto crespo, come le tocche, ma più grosso.

VÈL DA CAPELL. Velo da lutto.

VEL DAMASCA. Velo damascato.

VEL DA TESTA. Veletto. Pezzo di vele che le donne portano sul capo perdente davanti il viso.

VEL FISS Velo fitto.

VEL FISS DEL BURATT. Velo. La parte di velo più fitto che circonda il berattello del frullone.

VEL DEL ZIBORI. Conopeo. Il velo del Ciborio.

VEL DIL SOÈURI, Saltèro. Quel velo acconciatura di veli che portano a capo le monache. Benda, Soggelo, il velo che le monache portano o sollo la gola, o intorno ad essa.

Aven un vel dnanz a 3 occ'. Aver h vista appannata. È detto di persona incollerita Aver la benda agli occhi

FABBRIGATOR DA VÈL. Velettajo. Le operazioni e gli strumenti del veldlajo sono analoghi a quelli del tessitore. V.

Vela. s. f. T. di Marinn. Vela. Quella tenda che, legata distesa all'albro della nave, riceve il vento. Velatura, il complesso delle vele di un basimento. Veleria, il luogo dove si fanno o si rassettano le vele. Treviere, dicesi colui che lavora attorno allevele. Incavo della vela e il suo seno, o la concavità in cui riceve il vento.

VÈLA S f. T. de' Mnr. Vela. Volta di una stanza che si riduee quasi rotonda.

VELA DA BARCON. Trinchetta. V. Trio-chètt.

VÈLA GRANDA. Artimone (Dante). La vela più grande di una nave.

VÈLA LATÉN'NA. Vela latina, Morbutto. Vela di figura triangolare o stre punte.

VELA PICCEN'NA. Terzeruolo. Vela di cui si fa uso allorche il vente divicos eccessivo. ALZAR LA VÈLA. Ghindare una velu. Tirarla in alto colle sarte per tutto lo spazio che può essere alzata.

Andar a vela. Veleggiare. Andare a

Arvir il veli. Sventar le vele, Sciogliere le vele al vento.

CALAR LA VÈLA. Calar le vele, Ammainarle. Navigare a vele calate.

Esser pronto a partire.

REGOLAR IL VÈLI. Orientar le vele. Disporle vantagiosamente per ricevere il vento.

VOLTAR VÈLA. Fig. Voltar bandiero, o cusacca, Voltar mantello. Passar da un partito ad un altro.

VELADA. s. f. V. Venez Spolverina. Sopravveste da viaggio per riparo della polvere.

Velèja. s. f. Velleja. Città de' Liguri vellejati che fu sepolta sotto le rovine di un monte nel 4.º secolo dell'era nostra. È celebre ne' fasti della storia questa città, esistente sul nostro Appennino, per le guerre che ebbe co' Romani e per la celebre Tavola Trajana trovata fralle sue rovine, che forma ora il principale ornamento del Parmense Museo.

Velén. s. m. Veleno. V. Vièn.

Velen'na. Velina. Aggiunto di carta finissima, liscia, e senza impronti di filati o trecciuole.

Velètta. s f. T. delle Crest. Balza, Cuffia. Quel velo che si porta dalle donne sopra il eappello o sim. V. Tull. Vèlia. s. f. Vigilia.

STAR TRA LA VÈLIA B L'SONN. Stare fra il dormiveglia.

TRA LA VÈLIA E L' SONN. Sonnacchioni. Dormivegliante.

Vellon. s. m. Veglia. Raunanza di gente per vegliare in ballando, o conversando per lo più ne' teatri.

VELION COMPI. Veglia formata. Velion GRATIS. Veglia bandita.

Velocifers, s. m. Velocifero. Sorta di cocchio capace di molte persone inventato in Francia nel 1803 ha Chabaune e da qualche tempo introdotto in Italia.

Van, s. m. Vino. Liquor notissimo che

prende l'aggiunto dal paese dove si fa o dalle qualità sue particolari o accidentali. L'aggiunto de' vini forestieri è per se dipendente dal paese e non ne do la serie; de' secondi ricorderò i principali.

VE

VEN ANABIL. Vino amabile. Abboc-

calo.

VEN AMAR. Vino amaro. Di sapor forte, e un po' africogno.

Vén AZERB. Vino asprigno. (Dav.) Fatto di uve non mature. Vino crudo.

VÉN BIANCE. Vino bianco. (B. L.) Vén Biance. Scherz. Vino celeste, cioè acqua.

VEN BIANCH CIAR. Vino bianco lim-

VÉN BIANCH NATURAL. Vino bianco mezzocolore.

VEN BIANCH ZIZOÈUL. Vino dorato o ciricgiuolo.

Vén BRULE. Ippocrasso. Vino bollito con zucchero, cannella ed altre droghe.

Vén BRUSCH. Vino brusco. Vino di sapor piccantissimo.

Vén ch'agh puma la mocilia. Vino squisilo.

VEN CH'AS VOLTA. Vino che dà la volta. (Fr.) Che rincerconisce.

VEN CH' BRILLA, CH' SALTA A J OCC'. Vino che smaglia.

VEN CH' DA A LA TESTA. Vino che mette la spranghetta.

VEN CH' DA BEL BEVER. Vino bevereccio. Gradevole a bere: appetitoso alla bevanda.

VÉN CH'È IN FOND. Vino che ha del basso, che è in fondo alla botte.

VÉN CH' FILA. Vin filoso o marcio. VÉN CH' HA DEL BOCCAT. Vino abboc-

VÉN CH' HA DEL CORP. Vino polpulo. VÉN CH' HA DEL FUM. Vino fumoso. VÉN CH' HA DEL RAZZÉNT. Vino ra-

spanie.

VÉN CH' HA DEL SECCH. Vino che sa di secco.

VÉN CH' HA EL TRÔR. Vino che ha il salmastro, duro, stitico; che ritiene della natura gessosa del terreno.

VÉN CH' HA LA GRANA. Vino che brilla, che rode la schiuma, brillante. Vén Ch' ha La Ponta. Vino che ha pigliato la punta, il fuoco. Ch'è inagrito, inforzato.

VÉN CH' HA MOLT COLÔR. Vino carico. Che ha assai colore.

Vén ch'ingana. Vino coperto. Quello che in apparenza par leggero, ma in sostanza è forte e facile a ubbriacare. Vén ch' para mèla. Vino meluto o

melacchino.

Ven ch' passa. Vino passante.

Vén CH' PATISSA. Vino risentito. (Dav.) Vén CH' PORTA DL'ACQUA Vino annacquaticcio. Vin grande.

VÉN GU' SA D' CAGNON, CH'HA CIAPA EL CAGNON, CH'HA EL CAGNON. Vino che sa di riscaldato.

Vén ch' sa d' nuffa. Vino che sa di botte, Che tien di mussa.

Ven CIAR. Vino chiaro, scarico.

Vén colori. Vino vermiglio, nero. Vén con i rior. Vino fiorito.

Vén con la conza. Vino fatturato, alterato. Vino acconciato.

Vén caud. Vino crudo, ruvido, non omabile.

Vén da bever a bonôra. Vino di prima beva.

VEN DA BRUSAR. Vino da stillare.

Vén DACQUA. Vino annacquato, inna-

VEN DA DURADA. Vino serbubile, ser-bevole.

Vén da famia. Vinello da famiglia, civê di poco pregio.

VEN DA LA CIAVETTA. Vin di sopra, Vin del migliore.

VEN DA MURADOR. Vin per l'opre, Vino leggero.

VEN DA TGNIR Vino serbevole.

Ven da pasteggiar. Vin bevercecio, pasteggiabile. Vino casalingo.

Vén da regal. Vino di sovallo. Vén d' colén'na. Vin di poggio.

VÉN DEL BON SE GII' N'È. Vin di sopra, Vin del migliore.

VÉN DI CONCHÉTT. Vino delle centuna botti

VEN DLA BASSA Vin di piano. VEN D' LUSS. Vino di lusso.

Ven Dolz. Vino dolce Abboccato.

Vén dolzien. Veno dolciastro.

Ven d' pon. Vino di mele, Sidro.

E così per similitudine dicesi vino

del liquore tratto da parecchie altre frutta.

VÉN DUB DA PASSAR. Vino oppilatico. VÉN D'UVA BIANCA E BOSSA, HISTA. Vino sciavero.

Vén d'uva passa. Il passo.

Ven d'uva sgranada. Raspato.

VER D' ZRÈSI. Ratafià. Specie di vino che si fabbrica colle ciliegie.

Vén pattunà. Vino smaccato. (Dav.) Vino al quale si è dato un colore od un sapore artificiale.

Ven pen. Vino fino.

VEN PIACCH. Vino leno, svigorito.

VEN FIORI. Vin fiorito, Vino appornato. Dicesi del vino che sia fiorito nella superficie.

Vén riss. Vino torbido, denso.

Vén fort. Vino acetoso, e se forte assai, inacetito.

VÉN GAJARD. Vin poderoso, potente, che smaglia, Vino che pela l'orso. Vino gagliardo.

Vén grass. Vino grasso.

Ven grass colori. Vino maccherone. Vino piuttosto denso e che somiglia nel colore all'inchiostro.

Vén gross. Vino amaro. Assai brusco. Vén guast, cu' s'è voltà. Vin ecreone, che ha data la volta.

VÉN INCAPLA. Vino rincappellato. Vén INSACLA. Vino colato o feltrale. Passato per calza o feltro.

Vén legitim. Vino puro, pretto. Vén liss. Vino filante, Che ha girato in torbo (Mol.)

VEN MARZ. T. de' Liq. Vin cercone, Vinello.

Vén NAVIGA. Vino navigato. Vino di estera provenienza venutoci per mare. Vén Noeuv. Vino recente o novello.

Vén nostrán. Vino nostrale o nostra-

VÉN PARTICOLAR. Vino casereccio? Vino compro da privati per opposizione a quello provveduto da vinattieri.

VEN PASSANT Vino passante. Che non e oppilativo. V. Ven dur.

VÉN PICCANT Vino piccante, frizzante. Vén PIÉN. Vino polputo, potente, generoso.

Vén Ross. Vino vermiglio (B. L.) o rosso.

VEN SANT. Vino santo. Vino di uva ! bianca appassita e colata.

Vén s'cètt. Vino schiello, prello,

Vén S'CIAPPÀ. Vino sterzato.

Vén sèccu. Vino asciutto. Vén sporzà Vino vergine.

Ven sgarba. Vino sgarbo. Che ha dell' aspro.

VEN SNERVA. Vino debole.

Vén spiritòs. Vino acceso, fervente.

Ven spumant. Vino che smaglia, che brilta, che schizza in aria.

Ven stonatich. Vino accostante, o stomachico.

Ven sutt. Vino asciutto. Quel vino ne amaro ne dolce che molto piace a bevoni.

VEN SUTTIL, ALZÈR. Vin di sollo, Vino leno, Vin piccolo.

Ven svani. Vino stantio, svanito, svalojato (Franc.).

Ven Talà. Vino sterzato, o tagliato. Vén torbid. Vino opacato, torbo.

Ven torcià. Vino di torchio o di stretta. Vino che si trae dalle uve già fermentate e spremute al torchio.

VÉN TROPP DOLZ. Vino melacchino. Vino dolciastro ma leno.

VÉN TUTT' ACQUA. Vino acquaticcio Amalt.), cerbonea, Vinunculo, Cerboneca (Sp.). Vén vècc'. Vino vecchio.

Vén zisoèul. Vino ciriegiuolo o dorato. Vino bianco che posto in botte avvinata di rosso, ne ha preso un pochettino il colore.

Avanzal d' vén. Abbeveraticeio (Fr.). Bever in vén, Sorbir. Mangiar la minestra nel vino, Avvinare una minestra. Quest'uso mi si accerta sia de' soli lombardi.

CAVAR EL VÉN. Svinare.

CHI VÈNDA EL VÉN. Vinajo, Vinattiere (Franc.).

Col ch' fa i vén. Svinatore. V. Cantinèr.

DAR LA CONZA EL VÉN Dare al vino il governo, Intrugliarlo.

EL TEMP DI VÉN. La svinatura.

EL VÉN E IL DONNI FAN PERDER LA TE-STA. Il vino e le femmine fanno immattire i savj.

EL ven l' è la tètta di vecc'. Il vino è la poppa de' vecchi.

LA GH' VA CMB EL VEN A! MURADOR. Cammina pe' suoi piedi, S'intende, Non occorre spiegarsi di vantaggio.

L' È GIUST CHÈ BEVER IN VEN. E come bere un uovo. È cosa agevolissima. LETT DEL VÉN Letto (Dav.). V. Ma-

METTER IN FRESCH EL VÉN. Mettere il vino a rinfrescare.

MUDAR EL VÉN. Mularlo, tramutarlo ( Dav. ).

Toeur el vén a boccaj. Imbottare al arpione.

Pién d' ven (parlando di persona). Vinolento.

TRATTAT SORA EL VEN. Enologia.

Un BEVER IN VEN. Un poco di minestro. Lo si dice per denotare che si vuol poco di minestra, giacche poca quantiti se ne suole mangiar nel vino.

Zo vén B SU BAZA. Vin dentro sendo fuori, Buon vino favola lunga. Frase di chiaro significato.

Véna. V. Vón'na.

VENA. add. m. Venato. Segnato di vene e dicesi di legno pietra e sim. Venoso, pieno di vene ed è più proprio del corpo animale.

Venà bianch d' Carrara. T. de' Scarp. Vara. Marmo venato fino della cava

di Vara nel Carrarese.

VENAL. add. m. Venale, Mercenario, Vendibile, Vendereccio, ma venale è ciò che è da vendere e detto di persona è titolo di dispregio e di biasimo, e venale si chiama chi vende l'ingegno, la giustizia, l'onore e simili-Vendibile, vendereccio e ciò che è possibile o agevole a vendersi. Mercenario, è chi serve altrui per mercede, cosa che non ha in se punto di spregevole.

VENARELA. S. f. T. Bot. Vetriuola, Parictaria. Erba che nasce per le pareti, e serve a pulire i vetri. La Parie-

taria officinalis Linn.

Vénda, m. imp. del verbo Vendere usato nelle frasi.

BÉN VÉNDA CHI BÉN SPÉNDA. Ben vende chi sa comprare.

CHI VÉRDA. Alienatore.

Un on ch'es vénda. Un nomo vendereccio. Uomo venele, che si muove per danaro o per mercede.

VENDENIA. s. f. Vendemmia. Il vendemiare e il tempo a ciò conveniente. Si dice pure per qualsivoglia raccolta che l'uom faccia. = Una buona vendemmia. Dicesi Racimolare, il raccogliere dalle viti i racimoli (s'cianch) dopo la vendemmia.

VENDEMIADOR. S. m. Vendemmiatore. Colui che vendemmia: c così Vendemmiatrice, la donna che vendemmia.

VENDEMIAR. att. Vendemmiare. Côr l'uva dalla vite per farne il vino E si dice fig. del raunar roba insieme, far roba, ma per lo più di male acquisto. V. Indumiar.

VÉNDER. att. Vendere, Alienare, ma si vende cedendo per prezzo la coso, si aliena non solo col vendere, ma col donare o col trasferire la propietà in altro qualunque sia modo.

VÉNDER A BON MERCÀ. Vendere a buon mercuto, cioè per poco prezzo. Far

buon mercato.

VÉNDER A BRAZZADURA O IN DETAJ. Vendere a ritaglio, cioè non a pezze intere, ma in pezzi da misurarsi e tagliarsi.

VENDER A CREDIT O A RESPIR. Vendere pe' tempi, contrario di Vendere pe' contanti. Dar credenza.

Vender a discret prezi. Far onesto mercato (Fir).

VÉNDER A LA MNUDA. Vendere a minulo, cioè a poco per volta.

Vender all'ASTA. Venderc sotto l'asta o alla tromba.

Vénder all'ingrossa. Vendere in digrosso, cioè far vendita di tutta la mercanzia insieme o di molta alla volta.

VÉNDER A OCC. Vendere a mano, coè senza pesare o misurare.

VENDER A PRIFISS. Vendere a prezzo fermo, cioè senza stiracchiare o tirare il prezzo.

Vénder A Proèuva, Far buona la vendita (Fr.).

VENDER A PRONTI. Vendere a denari. Vender a strazzmarca. Vendere vile. Vender ben. Supravvendere, Vender la cosa più che non vale. Vánden can. Vender caro, Star in sul tirato. Tenere in soverchio prezzo la mercanzia.

VÉNDER DIL BALI. Ficear carole. VÉNDER EL FIA. Far la solfa, Far le spione.

VÉNDER IN ERBA. Vendere in erba? Vénder i solfanèi. M. Basso e Furb. Far la spia.

VENDER LUZZI PER LANTERNI. Vender picchi per papagalli. V. Luzzi.

VENDER PR'UN TOCCH D' PAN. Vendent a offerta.

VENDER UN CREDIT. Tugliar la detta. Vénder von in Galera. Rivendere uno. Supraffarlo.

Avèrem da véndera. Aver tonto d'una cosa du venderne Vale averne in abbondanza, e si dice anche delle parole, delle ragioni ecc.

VÉRDERLA EMÈ LA S'È COMPRADA. Vendere la carota e l'ortolano. Ridire l'udite.
VENDÈTTA. S. f. Vendetta. Onta o danoo ehe si fa altrui in contraccambio d'una offesa ricevuta. Vendetta trascesale. Quella che non è fatta sulla persona offendente o per quella tal offesa.

FAR IL SO VENDÈTTI. Fig. Stripparo Caricar l'orza. Mangiare o bere in modo da rifarsi dello aver digiunato per lo addiettro.

FAR VENDÈTTA. Fig. Recar a contanti, Far danaro vendendo.

UN PO D' VENDÈTTA. Vendettuccia. VENDIBIL. add. m Vendibite. Vendereccio. VENDICAR. att. Vendicare.

TORNARS A VENDICAR. Rivendicarsi. VENDICARSES. n. p. Vendicarsi, Ricaltarsi. For vendella.

VENDICATIV. add. Vendicativo, Vendicke-

VENDITA. s. f. Vendita. Vendimento, vendizione.

VENDITA ALL'ASTA. Aggiudicazione.
In vendita. Vendevole, Vendereccio,
Venule.

VENDITÒR. S. m. T. Leg. Alienante. (B.L.)
Colui che cede ad altri il dominio di
un proprio fondo.

VENDU. add. m. Venduto, Alienato-VENDUDA. s. f. Vendimento.

CARNA VENDUDA. Fig. Schiavo.

577

VENERABIL. add. Venerabile. Degno di venerazione.

VENERAND. add. m. Venerando. VENERAR. att. Venerare, Riverire. VENERAZION. s. f. Venerazione. Rispetto

profondo.

VENERDI. s m. Venerdi, Venere.

Venerdi Gaass. Venerdi grasso. L'ultimo venerdi di carnevale che a Verona dicesi Venerdi quoccolare.

VENERDI SANT. Venerdi santo, Para-

CHI RIDDA IN VENERDÌ, PIANZA IN DO-MENICA. Ubbia volgare per la quale si crede il venerdì giorno nesasto, e vale che Le gioje di quaggiù si volgono le più volte in dolori.

I VENERDI D' MARZ. Le digiune di Marzo? cioè l'osservanza del digiuno

ne' venerdi di detto mese.

Venere. s. f. Venere. Nome di una delle divinità de' gentili, e di uno de' pianeti più vicini al sole dopo Mercurio. Parèn una venere. Essere un occhio

del sule, cioè una gran bella donna.

Venereo.

MAL VENERI. Malfranzese. Sifilide. VENETTA. S. f. Venetta, Venuzza. Piccola vena.

VENEZIAN. 8. m. Veneziano. Di Venezia. Venezian. 888. Mantello alla veneziana. Sorta di mantello di foggia notissima. V. Tabàr.

Veniale. Veniale. Add. di peccato. V. Pcà. Vén'na. s. f. Vena. Vaso o canale che riporta il sangue dalle parti al cuore. Arteria è sorta di vena che porta il sangue dal cuore alle parti. Moltissime sono le vene come le arterie e prendon nome dalla parte del corpo ove hanno la loro special sede.

Vén'na. s f. T. Bot. Vena, Avena. Sorta di biada di cui si ha la salvatica e la domestica. Quest'ultima è bianca e non pilosa, si semina quanto il grano e si dà a mangiare a' cavalli. È l'Avena sativa L.

Vén'na. s f. T. de' F. Ferr. Seno. Vizio che si riscontra nel ferro attraverso le lame o verghe e principalmente ne' canti vivi.

Vén'na. s. f. T. di Ferr. Miniera. Il minerale del ferro cavato dalla mi-

niera per trarne il metallo che contiene.

Vén'na d'acqua. Polla, Scaturiggine. Vena d'acqua che scaturisea.

Vén'na del latt. T. di Vet. Vena del lutte. La vena che dallo mammello scorre sottocutanea verso i lati del ventre per ciascuna parte.

Ván'na del Lègn' ecc. Venatura, Vena. Que' segni che vanno scrpendo nei legni e nelle pietre. Tiglio del legno, del ferro (e d'altre materie.) Le vene, fibre, ovvero fila che son le parti più dure.

Ven'na DEL SPRON. T. di Vet. Cinghioja, o vena dello sperone. Vena de' cavalli così detta per esser vicina al luogo dove si cinghiano.

Vén'na DLA COEUSSA. T. di Vet. Crurale, Vena crurale. V. Vén'ni.

Ven'na salvatica. T. Bot. Avena o Vena salvatica. Pianta annua che nasce ne' luoghi erbosi e ne' campi e che si sega in erba per pastura fresca de' cavalli. È l'avena fatua dei Bot. Così dicono alcuni tra noi anche l'Avena sterilis L.

Avènen 'na vén'na. Avere uno spruzzetto di pazzo, o di dolce. Sentire alquanto del pazzo, sciocco o scimunito. Esser di vena, vale esser pronto, disposto.

Molar la ven'na. Sventar la vena. Cavar sangue

Tutti gel'n' ban la so vén'na. Ognuno o poco o assai partecipa di tre M. di Medico, di Musico e di Matto.

Ven'ni. s. f. T. de' Vetr. Corde. Certi difetti del vetro a guisa di fila che somigliano le crepature. Corde, sono detti consimili difetti se rilevano sulla superficie del vetro.

Ven'nı varıcosı. Varici. Vene in qual-

che loro parte dilatate.

INFIAMAZION D' VÉN'NI. Flebitide. = Flebografia, vale descrizione delle vene. Flebologia, trattato sulle vene. Varice, dilatazione di vena.

Vent. s. m. Vento. Dibattimento d'aria.
Anemografia, dottrina o descrizione
de'venti. Anemometria, arte di misurare la forza e la qualità dei venti.
Anemometro, strumento che serve a

far conoscere le variazioni de' venti detto anche Anemoscópio. Dicesi grec. Barosanemo, (gravitavento) un istrumento che serve a far conoscere la gravità e forza del vento. Dalla direrezione che i venti hanno relativamente alla nostra Città prendono i seguenti nomi. V. anche Aria.

VENT 8. m. Sventolio. L'agitamento dell'aria che è prodotto dal moto rapido di un corpo.

Vent arsan. Šcilucco.

VENT CH' TAJA LA FAZIA. Vento che

Vent colornès o d'aetentriòn. Borea. Rovajo, Tramontana, Settentrione, Aauilone.

VENT CONTRARI. Traversia. VENT CREMONÈS. Maestrale.

VENT DA PIOÈUVER. Ventipiovolo. Vento che sa piovere.

VENT D' MAR Libeccio.

VENT D' MONTAGNA O D' MEZZ DÌ. Austro, Meridionale.

VENT DOMINANT. Vento regnante. Che soffia continuamente da un lato.

VENT D' SIRA. Ponente.

VENT POLLÈTT. Tornellino, (Fr.) Remolino.

VENT GIAZZA. Brezzolone, Brezzone. VENT GUASTALÈS. Grecale.

VENT PIASINTÉN. Maestro-Ponente.

VENT VARIABIL. Vento che stramba. T. Mar. Che non è fisso.

VENT. s. m. Venti. Si dicon le funi colle quali si legano le cime degli stili (antén'ni) o simili cose innalzate o tese, affinchè non pieghino verso alcuna parte, o non si allarghino oltre il convenevole. E venti si dicono pure i vuoti rimasti talora nelle cose fuse o gettate, a cagione della mala disposizione degli sliatatoi (arfiador).

VENT. s. m Ventosità. Aria morbosa raccolta nel corpo dell'animale Vento, il fiato che esce dalle parti deretane. VENT. s. m. T. Chir. Allentatura.

Ernia per lo più inguinale.

VENT. T. de' Carrozz. Ventole. Le staffe di cuojo che tengono in sesto la cassa della carrozza.

VENT. s. m. T. de' F. Ferr. Aria, Giuoco. Quel vano che si lascia tra un perno ed il suo foro, acciò non

riempiendolo si mova più agevolmente. VEST. s. m. T. de' Fun. Venti. Le due funi con cui è tesata ai due capi la traversa della croce, dalla parte opposta alle raggine (corrioèu). Tibatojo, dicesi la fune che tien ferma la croce ad un paletto oppostamente alla salda della ruota.

VENT. 8. m. T. di Vet. Ernia ombellicale, Sventramento ecc. Così dicesi. credo l'allentatura del cavallo.

VENT. add. m. Vinto.

ALVARS EL VENT. Solvere, o Sciorre il vento.

ANDAR CHÈ L' VENT. Andar di vols. Correre difilato, a briglia sciolta.

Andar con el vent. T. de' Barc. Andare alla deriva, cioè a seconda del vento.

An tira gnan un spir d' vent. Non tira bava di vento.

ARMOR DEL VENT. Fischiamento, Sibile del vento.

AVER EL VENT CONTBARI. Essere sollovento.

Aver el vent in favor. Aver il vento in poppa, o in fil di ruota.Aver il vento prospero, e fig. Essere in fortuna.

CAMBIARS EL VENT. Girare il venu. Il cambiarsi del vento che cominciò a soffiare da un altra parte.

CHE BON VENT V'HA PORTÀ CHI? Bes venga Muggio co' suoi fiori, Che vento v' ha quidato in queste bande? Che vento v' ha portuto o v' ha spinto in queste parti?

COLP D' VENT. Buffo, Refolo, Scionatu, Scione, Soffio, Nodo. Gruppo di venti, folata di venti.

FARS VENT. Darsi vento. (Fior.) Sventolarsi o farsi vento col ventaglio. TIRAR EL VENT. Ventare, Venteggiare. Tirar vento, far vento. Fiatare, Asolare il vento, respirare il vento leggermente Frullare il vento, dicesi del forte tirare del vento. Affrascare, dicesi il tirare il vento colla maggior forza.

VENTA. Vinta. Part. fem. di Vincere. DARLA D' VÉNTA. Darla vinta o per vinta. Concedere, menar buono.

VRÈRLA SEMPER D' VENTA. Volere che la sua stia sempre di sopra.

VRENLA VENTA. Scaponire. Vincere l'altrui ostinazione. Sgarare, Sgarire, rimanere al dissopra nella quistione.

VENTAROÈTIA. V. Vintaroèula.

VENTAZZ. Raffica. Soffio di vento impetuoso che cessa poco dopo.

Venter. s. m. Ventre. V. Panza.

VENTILÀ. add. m. Asolato

Ventillaber, s. in. T. de' Gett. Bordo.

La estremità od orlo della campana
dove percuote il battaglio.

VENTILABER S. m. T. degli Org. Eolico. Lo spazio vuoto della cassa che contiene il vento dell'organo.

VENTILAR att. Asolare. Dar aria o vento. VENTILAZION. s. f. Ventilazione. Il ventilare o asolare.

Ventôsa. s. f. T. Chir. Ventosa, Cornetto, Coppetta. Strumento di vetro o d'altra materia che s'appicca per la persona per tirare il sangue alla pelle. V. Coppètta.

VENTÔSA S. S. T. Furb. Finestra. METTER IL VENTÔSI. Ventosare.

Ventôsi da taj. Coppette a taglio, Quelle che dopo alzata la pelle si taglia da' chirurghi.

VENTOSI SECCHI. Coppette semplici. Quelle che dopo alzata la pelle non

si tagliano.

VENTOSITÀ. S. m. Ventosità. Raccolta d'aria cagionata da materia indigesta, che si genera nel corpo degli animali, ed altera talora la loro salute.

VENTRAI. 8. m. Interame. Tutte le inte-

riora degli animali.

VENTRICOL. s. m. Ventricolo. Viscere membranoso in forma di sacco o di cornamusa, situato obliquamente nell'ipocondrio sinistro sotto del diafragma tra il fegato e la milza.

Ventriloqui, s. in. Ventriloquo, Gastriloquo, Engastriloquo. Persona che

parla nel ventre.

VENTSÉN. 8. m. Venticello. Leggier vento. VENTURA. 8. f. Dote. Quel danaro o altro che si dà alle giovani da certe corporazioni per lo più religiosc.

Vénzen. att. T. di Giuoc. Vincere. Guadagnar la posta. Vénzer. att. T. Mil. Vincere, Superare, Debhellure, Soggiogare. Ma si dice vincere il guadagnare una o più battaglie; superare un ostacolo, una difficoltà nel cimento; debellare è uno scomporre l'armata nemica, un disperderla in modo da terminare una guerra: soggiogare è non solo vincere, ma tenersi sotto il nemico e sottoporlo a dure condizioni.

An possèrla në vénzer në impattar. Non në potere levar tratto: Non la poter vincere në pattare. Non restar superiore, në del pari, ma al di sotto.

An vénzer ne perder. Levarla del pari.

Vénzii. s. m. T. d'Agr. Borra, Cimature. V. Vinzii.

Vénzita. s. f. Vincita. Fare una gran vincita, rimanere in vincita. E dicesi per lo più in giuoco.

VÉNZITA CH'AS DA AI POSTÈR. Vantaggio. Soprappiù che i bottegai danno agli avventori costanti e migliori

Vén. s. m. Vero. Uniformità delle nostre idee col fatto.

Ven venissim. Vivo e vero. Evidente, palpabile.

El. vén Il vero, la verità.

VERA. S. f. Calza, Calzuolo, Gorbia. Piccolo ferro fatto a piramide, ma ritondo, nel quale si mette il piè del bastone come in una calza.

Véra. s. f. T. de' F. Ferr. Viera, Ghiera, Ghera, Raperella. Cerchio di ferro o altro che si mette intorno all'estremità o bocca d'alcuni strumenti, acciocchè non s'aprano o fendano.

Véra del strucc. Puntale. Rivestimento metallico che si pone alla punta del fodero della spada.

VÉRA DEL TIMPRARÉN. Collarino. Specie di ghiera che serve a tenere in sesto il codolo della lama del temperino e con esso le estremità delle piastrelle (incassadura).

Con La VERA. Ghierato. Armato di ghiera.

Vera s. f. Vero. Verità Per es.:

CMÈ VERA IDDIO. Come è vero Dio, Vero come la morte. Modo di giurare e di asseverare. ESSER LA VERA. Essere il meglio, Essere la migliore.

N' È VÉRA? N' è vero? Vale lo stesso che Non è vero?

PER VERA. Ed invero, Di fatti, In fatti, Per l'appunto, Veramente.

VERB. s. m. Verbo. Parola che dinota azione, a distinzione del nome che significa cosa.

VERBAL. s. m. T. Leg. Processo verbale. V. Procèss.

VERBAL. add. Verbale. Di verbo, Dipendente da verbo, o formato dal verbo.

Verbalizzar att. T. Leg. Stendere la reluzione, che nell'uso è detta processo verbale.

Verdalmènt. avv. A viva voce, A parole, A bocca.

Vénd. s. m. Verde. Sorta di colore clie è di varie sorta.

Vend azunn. T. de' Pitt. Verdazzurro, Verde azzurro. Sorta di verde composto di azzurrino di Alemagna e di giallorino usato per dipingere a tempera.

VÉRD BOTTIGLIA. Color verdone bottiglia. (Savi)

Vend BRONZ. Verde antico. Verde minerale ora poco usato da pittori.

VERD CAREGH. Verde bruno.

VERD CIAR. Verdechiaro, Verdegajo. VERD D' TERA. T. de' Pitt. Verde di terra Verde naturale e grosso usato per dipingere a fresco ed a tempera. VEND ENDA. T. de' Pitt. Verde acerbo. Così chiamasi un verde non pieno.

VÉRD ETÈREN. Verdeterno. Sorta di color verde assai vivo, così detto anticamente perchè non perdeva mai la sua vivezza: ora chiamasi così un verde composto che è il più fuggevole di tutti i colori.

Vérd Rè. Verde regio. Verde di color vivacissimo

VÉRD SCUR. Verdebruno. V. Verdon scur.

VERD VIDA. Verde vita. Sorta di verde eterno. V. Verd eterno.

VERD. S. m. Verdura. Piante o erbe verdeggianti. Verdume, la base verdeggiante delle piante. Finteria, quella verzura che si aggiunge ad un mazzo di fiori per farlo più vago e più tornito.

Vérd Antign. T. de' Scult. Verde antico. Sorta di marmo verde un poco più duro del paragone e si trova ora, nello scavare, ne' dintorni di Roma.

Vend che L'As. Fig. Ebbro di stizza, Tutto collera, Pieno di stizza.

VÉRD D' VARALL. T. de' Scarp Verde di Varallo. Marmo bellissimo che si cavo in Cilimo terra della provincia di Varallo in Valsesia.

DVINTAR VÉRD. Avoerdire, Inverdire. ESSER AL VÉRD. Essere al verde, alla macina, in fondo. Essere all'estremo o al fine di checchessia.

Essea verd cue L'Al. Essere più verde che una ruga, Essere tinto. Cambiato di colore per cagion d'ira.

GNIR VÉRD. Verzicare, e dicesi delle

METTER AL VERD I CAVAI. Aderbare. Pascere coll'erba. V. Derbar.

VERDASTER. add. m. Verdastro, Verdicchio. Che tende al verde.

Verdino. Aggiunto d'una specie di fichi.

VERDETT. s. m. Verdetto. Specie di colore.

VERDÈTT, VERDOLÉN. Add. m. Verdetto, verdognolo, verdiccio, verdastro. Alquento verde-

VERDETT DA TEMPRA. T. de' Pitt. Pomello. Colore verde giallo fatto di una cert'erba, ma che non serve se non per la tempra.

VERDI. Fresche. Agg. di Pelli non ancora state in concio.

Verdolén. s. m. Rosolio verde. Sorts di rosolio così detto dal suo colore.

Verdolén. s. m. Bracioline ripiene. V. Polpetti vojadi.

Verdon. s. m. Verdone. Color verde pieno. Verdon. s. m. T. d'Orn. Calenzuolo, Verdone. Uccelletto di dolce canto, così chiamato dal color delle sue penne. La Fringilla chloris Linn.

VERDON SCUR. Verdebruno. Verde pendente allo scuro.

Verdon'na. s. f. T. d'Agr. Verdea, Verdolina. Specie di vite o di uva bianca della quale fassi un vino desto pure Verdèa.

Verdosa. s. f. T. Furb. Campagna.

VERDOSA IN PICCOL. T. Furb. Insalata. VERDRAM. s. m. Verderame. Gruma verde che si genera nel rame per umidezza, che si fa anche artificialmente, jumergeudo lamine di rame nel vino.

VERDRAM MINERAL. T. de' Pitt. Ceneri azzurre native. L'azzurro di montagna polverulente che si trova in varie miniere di rame.

Vendsén. add. m. Verdigno, Verdognolo. Alquanto verde V. Verdètt.

Verdura. s. f. Camangiare, Ortaglia, Erbaggio. Nome collettivo di tutte le erbe che si coltivano per cibo umano. Dicesi Verdura, Verzura, una quantità di erbe, di piante verdeggianti ecc. Allorquando sono queste raccolte per uso di camangiare alla campagna diconsi meglio Erbaggi camperceci.

VERDURA. S. f. T. Bot. Finteria. Quella verzura che si aggiunge ad un mazzo di fiori per farlo più vago e più

fiorito.

Vèrem. s. m. T. d'Entom. Verme, Vermo. Insetto che si genera in quasi tutti i corpi e gli corrode e danneggia. V. Bégh.

VÈREM CH' ROSGA IL VIDI. Asuro, Taradore. Piccolo verme che rode le vi-

di V. Tortiett.

VÈREM DI RAGAZZ. Elminti. Specie di entozoari che si incontran più di frequente tra i vermi intestinali. Elmintiasi, dicesi lo stato morboso prodotto dai vermi intestinali.

VEREN DA LATT. Teriti. Vermi lunghi e rotondi che stanno nello stomaco e negli intestini. I detti vermi si generano per lo più solo nel corpo de bambini.

Vênem DEL CUL. Ascaridi. Vermi corti e rotondi che stanno nell'intestino velto. Gli Ascares lumbricoides Linn.

Vèrem pevor. T. d'Ent. Mante. Così chiamasi l'insetto detto impropriamente verme che è la Mantis religiosa degli Ent.

VÉREM DLA VIDA. Vermi. Così si dicon le spire o anelli della chiocciola o femmina della vite. = Pani, le spire o anelli del maschio della vite. Spanata, dicesi la vite che ha i pani consumati.

Veneza del Tinabussón. Chiocciolo. La punta spiralmente contorta del cavatappi.

VEREN SOLITARI. Tenia. Sorta d'animaletto che ha corpo tenue flessibile c fatto a guisa di nastro. Verme solitorio. La Taenia, hominis di Linn.

Vèren zuccaroèu. Vermi cucurbitini. Hanno la forma dei semi di zucca.

Bon pa'i vèrem. Vermifugo e dottr. Antelmintico.

MAL DEL VÈREM. T. di Vet. Vermo muro, Mal del verme. Malattia cutanca del cavallo prodotta da pustole più o meno grosse dure e aderenti al cuojo. Quando guariscono in un luogo per manifestarsi presto in un altro allora dicesi Verme volutio.

Nud cmè un vèrem. Tutto nudo, Nudo come Dio lo fece. Fig. Poverissimo.
Rimedi pr'i vèrem. Antelmintico, Vermifugo. Agg. di Rimedio contro i vermini.

Verer. att. M. Cont. Aprire. V. Arvir. Verga. s. f. Verga d'oro, d'argento, di ottone ecc. Pezzi di simili metalli ridotti a forma cilindrica.

Verga. s. f. T. d'Agr. Correggiato. V. Zèrcia.

Verga. s. f. T. degli Orcf. Amello. Cerchiello d'oro il più spesso per Fede. V. Anell da sposa.

VERGA DORA. T. Bot. Violacciocoo gialto. Pianta bienne, medicinale, che fa fiori gialli, e alle volte scuri di sotto ai petali, detta da Linn. per essere spesso doppia Cheiranthus Keiri flore pleno.

VÉRGADA. S. f. Vergheggiata. Battitura con verghe. Sorta di castigo militare barbarico.

DAR LA VERGADA. Passar per le ver-

Verguetta. s. f. Anellino, Anelletto. Piccolo anello e più spesso Fede. Anello nuziale.

Vergin. add. m, Vergine. Uomo che ha la sua verginità. Fig. Intero, Puro. Non manomesso.

Vengina. s. f. La Vergine. La madre di Gesù.

Vergina. s. f. Vergine. Femmina non mai venuta ad atto carnale.

Vengina. 8. f. T. d'Astr. Vergine. Uno de' dodici segni del zodiaco.

Venginità. s. f. Virginità, Verginità.

Vergogna. s. f. Vergogna. Questa voce ha tre distinti significati, cioè di verecondia virtuosa, di rossore procedente da umiliazione, meritata o no; di dispregio fatto o ricevuto. Ne ha pure altri ma per lo più al figurato.

Vergogna marza. Vergognaccia, Gran vergogna, vitupero.

AM STUPISS CH'A N'AVI MARZ IL VRR-GOGNI. Vergognaccia! Mi slupisco di

Aver vergogna. Peritarsi. Esser preso da vergogna.

BCON DLA VERGOGNA. Boccone della cerimonia. V. Boda ecc.

BRUSAR DA LA VERGOGNA. Far il viso rosso, Fsser pien di rossore.

FAR VERGOGNA. Svergognare. Portar vergogna.

IL VERGOGNI. Le Pudende, Le vergogne.

Mètter da 'na parta la vergògna. Tirar giù la buffa. Por da banda il rispetto.

MOSTRAR IL VERGOGNI. Mostrar le sue vergogne. Palesar il suo disonore e dicesi anche di chi è lacero e cencioso a segno di mostrar le carni o le pudende.

N'AVER VERGOGNA! Non ti peritare! Non aver peritanza! Modo di esortare uno timido.

Perder la vergogna. Spudorarsi. Perdere la vergogna.

QUATTAR IL VERGOGNI. Ricoprire le pudende.

Vergognares. n. p. Vergognarei, Vergognare. Prendere, aver vergogna. Peritarsi, Esser timido, Non aver ardire.

Vengognoso. add. m. Vergognoso. Tocco da vergogna.

Vergognos. add. m. Peritoso, Verecondo, Erubescente. Timido, senz'ardire.

FAR EL VERGOGNOS. Fare il ser modesto, Mostrarsi in allo vergognoso. VERGOTT. V. Cont. Qualche cosa. V. Vargott.

VERIFICA. s. f. Verificazione, Verificamento. Il verificare. Verifica, in questo signif. è modo da schifarsi.

Verifica d'assa. Riscontro di caus. VERIFICA DEL FATT. T. Leg. Riconoscimento legale del corpo del delitto. VERIFICA D' NA SCRITTURA. Perizia,

Confronto della scrittura. VERIFICA. add. m. Verificato. Ricono-

YE

sciuto vero, chiaro.

VERIFICAR. att. Verificare, Avcerare. Si noti però che si verifica la relazione di un fatto, e si avvera una predizione.

VERIFICAR 'NA COSA. Chiarirsi di una cosa.

Verificares. D. p. Alluarsi, Effettuarsi. VERIFICATOR. S. m. T. Dogan Veditore. Quegli impiegati che hanno cura di visitare le mercanzie nella dogana. V. Inspettor.

VERIFICATOR DI PÉS E MSURI. Grascino (Franc.). Grasciere (B. L).

VERIFICAZION. 8. f. Verificazione, Verificamento.

Verlo. s. m. T. degli Squer. Arco. La curvatura de' pezzi di legname di una

Vernición. 8. m. Canutiglia, Argento riccio. N. B. Vermiglione è la materia onde formasi il color vermiglio, e che entra specialmente nella cera lacca. Sattaleone è filo sottilissimo di ottone che serve per corde da mandolino e sim. Grillotti, diconsi que' rotolini di argento riccio che pendono dalle spalline degli uffiziali militari.

Verminoso. add. m. Verminoso. Pieno di vermi, usato propr. il più spesso come add. delle cose che producono vermi.

VERMINOSA. T. Med. Verminosa. Agg. di febbre o di malattia prodotta da ver-

VERHIZZOÈU. S. M. Vermicelli V. Vernizzoeu.

VERMUTT. s. m. T. de' Liq. Vermutte. Sorta di liquore che si beve innanzi pasto per muovere l'appetito. Rosolio d'assenzio.

VERNACOL. s. m. Vernacolo. V. Dialett. VERNAZZA. s. f. Vernaccia. Vino bianco che si fa con l'uva che si trae dal vitigno detto pure Vernaccia.

Vernengh. Vernino. V. Vernizz.

Veanigon. s. m. Vergheggiatura. Quelle

righe che restano sulla pelle di chi venga percosso con isferza o staffile. V. Silàcch.

VERNISA s. f. Vernice. Composto di gomme e ragie e d'altri ingredienti, che serve a dare il lustro e ad altri usi.

VERNISA. s. f. Doratura, Orpello. Dctto fig. vale Finzione, Apparenza e si-

mili.

Vernisa a oli. Vernice a olio. Sorta di vernice da pittori e verniciatori.

VERNISA A SPIRIT. Vernice a spirito. La vernice de' Legnajuoli.

VERNISA COPALA. Vernice con gomma copale.

VERNISA DA INDORADOR. Mecca (Mol.). V. Mėca.

Vernisa da Scudell, e simili. Vetrina, Invetriatura. Materia che si dà a' vasi od altro da cuocersi in fornace che li fa lustri. Dicesi Archifuglio, la Galena di piombo molto pesante, agevole a stritolare, e difficile a struggere, che serve per far vetrine per le majoliche orci e simili.

VERNISA D' SANDRACA. T. degl' Incis. Vernice di Sandracca. Sorta di vernice che gl'incisori applicano sulle lastre di rame che van lavorando, per impedire che il sudore della mano faccia ossidare il rame Vernice di Callot è detta altra sorta di vernice usata dagl' incisori per incidere all' acqua forte ed è fatta con Bitume giudaico,

trementina e cera.

DAR LA VERNISA. Inverniciare. Dar ls vernice, e fig. Dar colore.

DAR LA VERNISA AL SCUDELI. Invetrare, Invetriare. Dar la vetrina o invetriatura.

Vernisa. add. m. *Verniciato*. Coperto di

Vernisa, add m. T. de' Stov. Vetriato, Piombato. Dicesi de' vasi di terra coperti di vetrina, come piatti piattelli e sim.

VERNISADOR S. m. T. de' Stov. Verniciatore. Chi da la vetrina alle stovi-

VEBNISAR. att. Verniciare, Vernicare. Dar la vernice ai dipinti, Inverniciare. Invetriare, dar la vetrina alle stoviglie.

Vennisén. p. m. Verniciojo. Colui che fa, vend**e o dà vernici.** 

VERNISÈTTA. 8. f. T. degl'Incis. Vernicetta. Misto di vernice tenera e dura che si da in que' punti ove lavorando si è staccata la vernice vera dalle lastre incise.

VERNIZZ. add. m. T. d' Agr. Vernereccio, Vernino, Vernio. Dicesi di fava, lino o altro che si semmina innanzi al verno, o di cosa che al verno appurtenga.

VERNIZZOÈU. s. m. T. de' Past. Vermicelli, Serpolini. Fila di pasta satte a simiglianza di serpolini veri che si mangiano in minestra cotti nel brodo.

VERONICA. s. f. T. Bot. Veronica Maschio, The svizzero. Antico nome farmaccutico della Veronica officinalis di Linn. È molto usata in medicina per le sue virtù toniche e stimolanti.

Venonica (Siona). Signora Pentolona. Modo schernevole di chiamare una

donna.

Vèrr. s. m. Verro. Il porco non castrato, da razza.

Vens. s. m. Verso. Membro di scrittura poetica.

Vers. s. m. Verso, Modo, Via.

VERS. Verso per Lato, Banda.

Vers per snorfi. Smorfia, Smanceria. V. Smorfia.

Vers o zugatlamėnt. Baje, Trastulli, Inezie da fanciulli, ed anche Licenze, Libertà soverchie.

VERS. avv. Intorno, Verso, ed anche Vicino come per es

VERS SIRA. Vicino a sera. Sul fare

Vers da buffon. Lazzi. Girimei. Atti giocosi da Saltambanchi per muovere a riso.

Vers flacch. Verso smilzo, cioè languido.

VERS RIMA. Verso rimoto,

VERS SBALIA. Verso zoppo, o rolto. Che non ha giusta misura o giusta rima.

VERS SCIOLT. Verso sciolto. Non legato dalla sima.

VERS TRONCH. Verso tronco o sincapato e dicesi Verso comiziale. Quello che si termina colla metà di una parola di cui l'altra portasi al principio

del verso susseguente.

Vens o vôsa. Verso La voce dei dif-ferenti animali. E siccome nel nostro dialetto non abbiamo termini appositi. a spiegare ciascun verso, usando noi dire el vers o la vosa del loc, dla pegra, dia rana, di asen ecc. ecc. darò qui la parola toscana della maggior parte di essi.

Vens del 10. Mugghiare, Muggire,

Muggito.

VERS DEL CANELL. Blatterare.

Vers del can. Mugalamento, se è suono sommesso di gioja o di dolore. Guajolire, Guaire, Guajo. Il dolersi per aver tocca qualche percossa Ugiolare, la voce lamentevole quando è in catena e vorrebbe sciogliersi. Latrare, Il mandar fuori la voce forte quando è irritato. Ululare, il mandar fuora urli lamentevoli e prolungati. Bociare, Squittire, è la voce acuta e sottile de' bracchi quando levano e seguitano la tiera.

VERS DEL CAVALL. Nitrire, Fremilare, Nitrito.

VERS DEL CIO. Chiurlare, Chiurlo. VERS DEL CORNACCION. Gracchiare, Cornacchiare, Crocitare, Corbare.

Vers del cocch. Cuculiare.

VERS DEL FALCHÈTT. Chiocciare.

VERS DEL FRANGHEL. Sfringuellare, Spincionare.

Vers del galavròn. Ronzare.

VERS DEL GALL. Cuentrire, e se di furore Rignare.

VERS DEL GATT. Gnaulare, Miagolare, Tornire.

Vers del Gozén. Grugnire, Grufolare, Grugnilo.

VERS DEL GRILL. Stridere, Grillare, Far cri cri.

VERS DEL LEON. Ruggire, rugghiare, rugghio, ruggito.

VERS DEL LESGNOÈUL. Cantare.

VERS DEL LIOPARD. Rittare.

VERS DEL LOCCH. Bubbolare.

VERS DEL LOY. Urlare, ululare, ulu-

Vers del mèrol. Tinnitare.

VERS DEL MONTON. Miccire.

Vers del nader. Anatrare, Tetrina-

re, e con voce moderna tratta forse de Tritone, Trittinire.

VERS DEL PAPAGALL. Cinquellare.

VERS DEL PARPASTRÈLL. Stridere.

VERS BEL PAYON. Pululare.

VERS DEL PICCE BURADOR. Zillire.

Vens del prr. Gurgugliare

VERS DEL PIZZOS. Tubare, Tronfiere.

VERS DEL POLSEN. Pipilare, Piqulio.

VERS DEL BONDANÉN. Pispissare.

VERS BEL SORBER. Stridere.

Vens DEL SERPÉST. Fischiare, sibilere, sibilo, zufol**a**re.

VERS DEL STOREL. Pusitare.

VERS DEL TOR. Mugghiare.

VERS DEL TOAD. Zirlare, trutilen, zirlo.

Vers del zenzoss. Zufolare, Ronse

VERS DEL ZEREV. Gridare, grido. VERS DEL ZINGIAL. Rugghiare, rug-

gire, rugghio, ruggita-

Vens di cagnolés. Gagnolare, Ga quolio. Voce de cagnolini quando si dolgono ed hanno bisogno della pop-

VERS DIL GALEN'RI. Chiocciare, crocciare, schiamazzare.

VERS DIL RONDANÉN'NI. Pispissant, Zinzilulare.

Vers di moscon, di senzoss e simili. Ronzare . zufolare.

Vers dil vrespi. Ronzare, romben, ronzo, ronzio.

Vers dla bënla. *Drindire*.

VERS DLA CORNACCIA Frigolare.

Vers dla galen'na. Chiocciare, se fa la chioccia. Schiamazzare, il rumore che fa dopo aver deposto l'uovo.

VERS DLA GAZA. Cinquettare.

Vers dla gruvla. Gruare.

VERS DLA LEVRA. Vagire.

Vers dla pantèra. Courire.

VERS DLA PASSRA. Pipilare, Pigolare, Cianciare.

Vers dla pegra e simili. Belare, specorare, belo.

VERS DLA PERNISA. Stridere, stridore.

VERS DIA POJANA. Butire.

VERS DL'AQUILA. Trombellare.

VERS DLA RANA. Gracidare.

Vers DL' Asen. Rayliare, ragghiers, raglio.

Vers DLA SORAZZA. Gufeggiare.

VERS DLA TIGRA. Raccure.

VERS DLA TORTRA. Gemere.

VERS DLA VOLPA. Gagnolare.

VERS DL'AVOLTOJ. Pulpare.

VERS DLA ZIGALA. Stridere.

VERS DLA ZIGOGNA. Gloterare.

VERS DLA ZIVÈTTA. Squillire, Coccu-veggiare.

Vers dl'elefant. Barrire, Barrito.

VERS DL'OCA. Gracidare.

VERS DL'ORS. Fremire.

ANDAR A VERS. Andar a versi. Gradire.
AN GH'È VERS. Non c'è rimedio, o
verso alcuno, e scherz. Non c'è da
ficear chiodi.

FAR DI VERS. Scherzare, Fur baje ed

anche Poetare.

FAR EL VERS DLA MORTA. Ululare. Quel mandar fueri urli lamentevoli e prolungati che fa il cane chiuso fuera la notte di casa, e smarrito, che la credula plebe tiene nunzio di morte o sciagure a proprii infermi

FAR UN VERS. Ajutarsi per quelche

modo.

MUDAR VERS. Mular stile o verso.

TROVAR EL VERS Trovar la stiva, o il bandolo. Trovar il verso di far checchessia.

Versauent. s. m. Recapito (B. L.) Remissione (Tose.). Rimessa di denari alla Cassa. Versamento, vale propriamente Effusione, Spargimento.

VERSAR. att. Rimettere (Tosc.). Pagar danari ad una cassa. Versare è voce

d'uso da schifarc.

Verseggiare, Verseggiare, Versificare, Rimare, Poeteggiare.

Venson. s. m. T. d'Agr. Perticale. V. Pertigal.

Vert. add. m. Aperto. Schiuso, dischiuso. V Avert.

Vent per Vintà. Shonzolato. Allentato, ermoso.

Venta. Aperta. V. Averta.

A VERTA CERA. A grembo aperto, Col cuore in mano, A visiera alzata. Schiettamente, senza riguardi.

Verta da copiar. Finestra, L'apertura da cui si vede l'oggetto figurato nella camera ottica.

VERTA DIL CAMPANI. Cateratta. Lo

spazio dell'armadura delle campane entro il quale girano nel suonare a distesa.

Vèrta dla camisa e sim. Sparato. V. Avèria.

VERTA DLA PILA T. de' Gualch. Sportello. Apertura della pila d'onde si trae lo sfiorato.

VERTAJA. (PER) Girone, A girone. E si dice anche per Sossopra, Qua e là.

VERTENZA. s. f. T. For. Lite, Quistione, Controversia.

Venti. add. m. Avvertito, Avvisato. Indiziato.

VERTICAL. add. m. Verticale. Che passa pel vertice.

Ventia. att. Appertire. V. Avertir.

Venton. s. m. Verretone. Sorta di freccia grossa che lanciavasi un tempo colla balestra.

Venza. s. f. T. Bot. Sverza, Cavolo verzotto Specie di cavolo che si mangin, per lo più, in minestra, maritato col riso od altro. La Brassica oleracea sabauda di Linn. Le sue parti sono:

Costi . . . . Costole.

Coston . . . Torso, Tursolo.

Foènj. . . . Foglie. Gulètt . . . Broccolo.

Pan . . . Grumolo, Costo.

Vérza vale propr. Scheggia piuttosto lunga e grossa.

Venza Pién'na. Picchiante vestito. Cavolo verzotto che si cuoce, ponendo in luogo del suo cesto il picchiante, ossia un ripieno di carne battuta e regalata.

A RIS E VÉRZI. Modo scherzevole per dire A rivederci.

EL N' È MIGA PU DIL YÉRZI D' JER D' LA. E' non è come l'uovo fresco, ne d'ogyi ne di jeri: La merla ha passato il Po. Modi di dire per denotare che uno non è più nella floridezza e robustezza della gioventù.

SALVAR L'ORT E L' VÉRZI. Salvar capra e cavoli. Far bene ad uno senza nuocere ad un altro.

STIMAR VON CMÈ UN COSTON D' VÉRZA. Stimar uno quanto il capolo a merenda. Non ne far nessun conto:

Venzhan a. f. T. d'Agr. Cavoloja. (Lastri). Campo messe a cavoli verzotti VERZELA. S. f. T. d'Agr. Calocchia. V. Verzil.

Venzèla. s. f. T. di Cart. Trecciuola. Il filato di ottone della forma. Diconsi Impronte del filato o delle trecciuole, le righe che si scorgono nella carta fatta con forme tessute di fili d'ottone.

VERZELA. S. f. T. di Fert. Verzella. Sorta di ferrareccia. V. Anlèla.

CARTA CON IL VERZÈLI. Carta a filato, oppure Carta a treccinole.

Venzell. s. m. T. de' Battil. Verga. La verguccia d'oro o d'argento che il battiloro assottiglia per poi ridurla col buccio in foglie.

VERZER. S. m. Verzino, Fernambuco, Brasile rosso. Legno di una pianta indigena del Brasile che si adopera a tingere in rosso. La Caesalpinia echinata. Dicesi Brasiletto, il legno della Caesalpinia bahamensis.

VERZETTA. S. f. Cavolino verzotto. Cavolo novellino. V. Vérza.

Venzil o Venzela. T. d'Agr. Vetta, Calocchia. La mazza del coreggiato che batte sulle gregne e trebbia il grano. V. Zèrcia.

Venelen'na. s. f. Verzella. Specie di ferrareccia, con cui si forma la chio-

VERZLON. s. m. Vergellone. Sorta di scrrareccia da grossa chiodagione.

Verzon'na. s. f. Cavolone. Gran cavolo verzotto.

Vescov. s. m. Vescovo. L'ordinario dio-

QUANT IN POÈUL BENDIR UN YESCOV. Infiniti.... Modo amplificativo per denotare una sfucinata, una gran quantità di checchessia.

PAR 'NA COSA OGNI MORTA D' VESCOV. Far alcuna cosa pe' giubilei, cioè di rado.

VESCOVIL. add. m. Vescovile, Episcopale. Vescva. V. Vesqua.

Vispea. s. m. Vespro. Una delle ore canoniche, che si dice tra la nona e la compieta. È l'ora nella quale si canta il vespro, che è dopo mezzodi. VESPER SIZILIÀN. Vespro siciliano.

Quella famosa strage di francesi che secero nel di 30 Marzo 1282 all'ora dei vespri i siciliani. Dicesi per similitudine di qualsiasi strage grande c improvvice.

VESQVA. s. m. Vescovate, Vescovado, Episcopato. Dignità o uffizio del Vescovo; ma vale anche Abitazione, Giurisdizione, Curia o Tribunale del Vescove.

Vissa. s. f. Vescia, Loffa, Loffia. Vento senza strepito che esce dalle parti di

VESSA. add. m. Vessato. Travagliato ingiustamente. Angariato.

Vessan att. Vessare, Tormentare. M vessare esprime l'atto, tormentant l'effetto.

VESSAZION. S. f. Vessazione.

VESTA. s. f. Veste, Vesta, Vestito. Quella parte del vestito da donna esteriore che ha maniche e sottana cucita alla vita. Le sue parti sono le seguenti:

Avèria . . . Sparaso. Besta. . . . . Pedana. Brame . · . Lembo. Buff . . . . Sgonft. Ciapón . · Gangheri.

Corp . . . . Busto.

Crespi . . . Increspature. Darde . . . Schienele.

. . Petto. Dednanz . Fassa . . . . . Fascia. Feston . . . . Smerlatura.

Fèu.. . . Telo. Fianch . . . . Allaccatura.

Fianchètta . . . Chiavi. Filètt. . . · Veletura. Foèudra. . · Fodera.

Frambalà . . . Balsa. Manghi . . . . Maniche. Occ' . . . Giro.

Scalev . Scollo. Scossalén'na . · Seno. Sottanén .

. . Soltana. Speli. . .

pianeta scoperto in Brema dal celebre Olbers il **29 Maggi**o 1807.

VESTA A SACCE Bernia. Veste de donna a foggia di mantello.

VESTA CON LA COVA. Veste collo sira-

VESTA DA ANDAR A CAVALL. Davantiero. (Dal Provenzale antico.) Foggia di veste nota assai lunga.

VESTA DA CANRA. Guarnacos, Veste da caniera.

VESTA DA CONFRATÈLL. Assisa, Scapolare.

VESTA DA PRÈT. Veste talare. Veste lunga dal collo fino ai piedi.

VESTA DA SPÔSA. Veste nuziale. VESTA DA VIÀZ. Scherz. Cassa da

Vesta indottida. Veste colonasa. Vesta sarada su. Veste accollata. Vesta sgolada. Veste scollata.

MATTER 'NA VESTA A VON. Incartocciare ad alcuno le vecce per pepe. Abbindolarlo, eiurmarlo, ingannarlo. Il nostro proverbio val proprio Imbrogliare alcuno dandogli mercanzie non buone, od anche una fanciulla in inoglie, inguidalescata, o per altra maniera non degna di lui.

SCURTAR LA VESTA. Cadere del copisteo Si suol dire agli antigeniti allorchè nascono loro altri fratelli.

Vestazza. s. f. Vestaceia. Peggiorat. di veste. Zimarra, vesto lunga e per lo più da camera o da prete.

Vestén'na. s. f. Vestetta, Vesticciuola.
Piccola veste, o veste di poco valore.
Vesti. s. m. Abito. Quella parte del vestimento che cuopre esteriormento il busto e le braccia degli uomini. V.
Abit e Vestiari. Le sue parti sono:

Alon da bass . . Folde.

Bavaresi. . . Mostreggiatura.

Botton . . . Bottoni.

Corp. . . . Busto.
Cusduri. . . Cuciture, Costure.

Cusdura dil techeli Asole.

Davanti . . . . Petti. Fazion . . . . Dosso.

Fianch . . . Fianchette.

Fianchètti . . . Chiavi. Foèudra . . . Fodera.

Fust del golètt . Soppanno del goletto

Golètt dritt. . . Pistagna. Golètt pigà . . . Goletto. Göll . . . . . Scollatura.

Manghi . . . Maniche. Mostra . . . Mostra.

Mostrén . . . Risvolte.

VE

Schinal . . . Dosso.

Slåregh . . . Lasciatura. Spali . . . . Spalle.

Troncadura. . . Allaccatura delle falde.

Dalla loro foggia o qualità prendono i vestiti i seguenti aggiunti.

Vesti a La Papa. Abito a gran falde. Vesti alzea. Abito foderato di tromontano E dicesi per burla di chi è vestito leggermente in tempo di freddo.

Vesti canoli. Abito intignato. Vesti cu'as comda bén alla vitta.

Abito accostante.

Vesti da strapazz. Abito usuale. Vesti dat vederjon. Abito di gala, di parata.

YESTI DA VOD. Abito votivo.

Vesti despodal. Abito seempie. Non soppannato, nè imbottito.

VESTI DI DI DA LAVÔR. Abile giernaliere. VESTI FATT A SO DOSS. Abile tegliato a suo dosso.

Vesti Large. Abito che pecca di largo. Che viene agiato.

VESTI LARGE D'OCC'. Abito largo nelle ascelle.

Vesti Lis. Abito ragnato.

Vesti miser. Abilo elrozzato, misero.

VESTi POSA. Abito positivo.

VESTI RICCH. Abito agiato, dovisioso, vantaggiato.

VESTI SARA SU. Abito accellato.

VESTI SCOLL. Abito scollacciato.

VESTI STRETT D'OCC'. Abito stretto nelle ditelle.

Visti STRETT D' FAZION. Abito stretto di spalle o nel dosso.

VESTI TRID. Abito sbrandellato.

Vestil. add. m. Vestito. Opposto di nudo se dicesi di persona. Lopposo se dicesi di grano come riso, eeci, frumento ecc.

Vesti ALLA CURTA. Vestito corto o alla cortu.

Vesti Bén. Vestilo acconciamente. Vesti Da Can. Malvestilo.

Vesti da Ladea. Vestito alla malandrinesca.

Vesti da servitor. Livreato.

Vestiani. a. m. Vestimento, Vestito, Abito. Ma nel vestito o vestimento, comprendesi tutto ciò che serve a coprire il corpo, anco il cappello e le scarpe. Abito non indica che i panni lani che sono lavoro del sarto. Vestiario è il laogo dove- si serban le vesti ne' monasteri, ma si dice anche della spesa che fanno i religiosi pegli abiti e del vestito di parecchi di essi e così al vestiario del teatro.

Vestipàzz. s. m. Vestituccio. Vestito ordinario o cuttivo. Vestaccia.

VESTIDÉN. S. En. Vestitino, Vestitello. Diminut. di vestito.

Vestidinan, s. in. Saltamindosso. V. scherzevole denotante un vestito meschino e scarso.

VESTIDON. S. m. Vestone. Vesta grande. VESTIR. S. m. Vestire. V. Vestiari.

VESTIR. att. Vestire. Mettere in dosso il vestimento.

Vestin. att. Monacare. Far vestizione. Manera d' vestin. Vestitura.

TORNARS A VESTIR. Rivestirsi.
VESTIRES. n. p. Vestirsi. Mettersi in dosso
H vestimento.

VESTIRS ALLA BON'NA. Vestire alla

piana.

Vesties da Grandezza Vestir a nero

Vestias da Granèzza. Vestir a nero o a bruno. Metter corruccio: portar gramaglia: metter gramaglia: vestire a lutto. Abbrunarsi.

VESTIRS DA VOD. Vestir abito votivo. Vestirs in chicchem. Abbigliarsi. Ve-

stire sfoggiatamente.

Vestissa un pal, ch' el para un cardinal.

Géi abiti rifanno le stanghe. V. Pal.
Veterano. Soldato valido che esercita la milizia da molto tempo. Invalido, soldato inabile al servizio dell'armi. Fig. Vecchio.
Veterinani. s. m. Veterinario, Zoojatro.
Chi cura ognì sorta di animali, ma dicesi più propr. Ippiatro chi cura solo i cavalli. Boojatro, colui che cura i bovini. Tremjatro, chi cura le ma-

strumenti e cose ad essi attinenti, V. Armamentàri, Cavall, Malatti, Vizi, Razzi, Manescàl, Mantèl ecc.

VETERINARIA. S. f. Veterinaria, Zovjatria.

Arte che ha per oggetto le malattie delle bestie in generale. Ippiatrica, arte di conoscere e di curare le infermità de' bruti ed in ispecie de cavalli. Boojatria o Bujatrica, arte di curare le malattie de' buoi. Tremmiatria, arte di curare le pecore.

VEZGRON. s. m. Vescioso. Lezioso, smorfioso.

Vitza V. Vece.

FAR IL vizi. Condinvere. Far le veci di un altro.

Vizza. s. f. T. de' Bot. Veccia buona o nostrale. Specie di legume noto dello Vicia setiva dai Bot.

Vizza. s. f. T. Bot. Porrandella Varietà dell'aglio porro che nasce senza la divisione del suo bulbo in spicchi. Credo sia l'Allium ampeloprasum Linn.

VEZZA. S. f. Scherz. Vescia. V. Leli. VEZZA BIANCA. T. Bot. Veccia bianca o Veccia pisella. Così è detta la Vicia sativu alba dei Bot.

FORMENT CON DEA VEZZA. Grano vecciato, o reccioso. Mescolato con vece.
Trem dia vezza. Veceinti. ( Tost.)

TEGH DLA VEZZA: Vecciuli. (Tosc.)
VEZZASTRÉN s. m. T. Bot. Veccia gracile. Specie di veccia che cresce tralle messi, di colore giallognolo, punteggiata di nero, detta da Bot. Viccia gracili.
V'GIÀR. att. Vegliare, Vegghiare. Passar la prima parte della notte operando.

la prima parte della notte operando. Cavarsi il tempo dagli occhi. Non dormire affatto per attendere a qualche lavoro.

V'GIAR VON. Vegliare alcuno. Guardare, custodire. Far la guardia qual suolsi la notte ad un malato, ad un pazzo ecc.

V'GILIA. s. f. Vigilia. Il giorno avanti la festa di un dato santo.

FAR V'GILIA. Digiunare.

FOLA DA V'GILIA D' NADAL. Frottola da dire a veglia, Carota tanto falla.

V'GNUDA Venuta. Il venire.

solo i cavalli. Boojatro, colui che cura i bovini. Tremjatro, chi cura le malattie delle pecore. Per le operazioni, VIA. s. f. Via. Strada.

Via! Su, Orsù! Modo avverbiale in sentimento di eccitare, comandere ecc

VIA VIA, Cosi cosi.

Andar via. Passar via. Dileguarsi. Andar via a n' zoeugh. Farsi un faglio o una vacanza. Dar via tutte le carte di un seme (ronfa.)

Andar via la. Campacchiare. V. Svivazzar.

Andar via in pressia. Andar via di vela.

Andar via Senza dir nè can nè asen. Andarsene insaluteto ospite. Andarsene senza far motto.

Blisgan via. Figurat. Rastiar via. Andarsene. V. Blisgar.

DA CLA VIA. Mentre, In quel tempo, Intanto,

DAR VIA. Dar via. Vendere, esitare, od anche Regalare.

Essen via. Essere assente.

Gnin via. Partirsi, ed anche Staccarsi, Spiccarsi. Fig. Porsi in atto.

MANDAR VIA. Mundar via. Licenziare, scacciare.

METTER A LA VIA. Allestire, Appron-

METTER VIA. Riporre.

Pen via. Per via, cioè per istrada. Pen via. Per mezzo. Mediante alcuna persona o cosa.

Per vis. A cagione, Per cagione, Per colpa, Per amore.

PER VIA. T. Geneal. Dal lato. Seguito di discendenti di una schiatta.

PER VIA DLA VIA. M Furb. Pel modo noto o Per fine indiretto, per secondo fine.

Torur via. Tor via. Levare, rimuo-

VON D' VIA. Un estraneo.

VIADA. (DE) M. avv. Dirittamente, Diviato, Di buon passo, Sollecitamente, Ratto, Senza sosta, Senza interruzione.

VIADANA O BIADANA. T. de' Legn (dal Bec d' âne de' francesi che lo fa dir ai toscani Pedano) Budile, Scarpello a scarpa. Scalpello grosso ed augnato ad uso d'incavare il legno che si vuol calettare. I legnojuoli fiorentini lo dicono più comunemente Scalpello. — I carrai chiamano Cântera una specie

di scalpello a sgorbia triangolare da rivotare il legno.

Viadana. s. f. T. de' Torn. Tagliolo Scarpello stretto a taglio obliquo, che serve a dividere in due un pezzo al tornio.

VIADORO. S. ID. Anticaglia.

VIAMENZA. s. f. Veemenza, Vemenza.
VIANDANT. s. m. Viandante, Viante, Viatore. I Tospani dicono Zamperini que'
viandanti che se ne vanno pedestri
colla speranza di trovare alcuna vettura tra via.

VIANDANT. S. m. T. Furb. Piedi. VIANELA. Modo basso. Fig. Pene, Cotale. VIAZ. s. m. Viuggio. L'andar per vis. Cammino.

Andar pr'el so viaz. Andare al suo viaggio; alla sua via. Camminare per dove si è prefisso, senza badare ad altro. Bon viaz. Non me ne cale, Non me ne importa, Vada pure. Modi di rispondere con indifferenza e disprezzo.

DAR EL BON VIAZ. Fig Congedare.
DA VIAZ. Viareccio. Da portare viaggiando.

Esser in viaz. Esser sulle mosse.

FAR UN VIAZ. Fare un viaggio. Andare ad un luogo partendosi da quello ove si trova.

FAR UN VIAZ E DU SERVIZZI. Far un viaggio e due servigi. Prender due colombi a una fuva.

FAR UN VIAZ LONGH. Andare a via lunga.

FAR VIAZ. Far viaggio. Viaggiare.

MSURA DEL VIAZ. Odometro, Contrapasso. Strumento che serve a misu-

rare il cammino che si sa a piedi o per vettura.

VIAZ. Fig. Volta, Fiata.

EL GH' HA DA DU VIAZ. Lo ha battuto due volte.

VIAZADOR. S. m. Viaggiatore. Che viag-

gia a lunga corsa. Viazan. att. Viaggiare. Far viaggio.

VIAZETT. s. m. Viaggetto. Piccolo viaggio. VIAZON. s. m. Gran viuggio.

VIAZUZZ. S. m. Pessimo viaggio.

Viazzonel. s. m. Chiassuolo. Viottola, viottolo, chiasso, chiassetto, chiassolino, chiassoletto, chiasserello; viuzza stretta.

VIAZZOBULA DEL LETT. Passetto (Tosc.). Spazio che è fra letto e letto, o fra letto e muro.

VICABI. 8. m. Vicario. Che tien la vece altrui ed e per lo più T. Eccl. che si riferisce a chi fa le veci del vescovo o di altra sim. carica.

VICABI POBANI. Vicario forance (Zanobini). Sorta di rettore che ha supremazia su certe numero di parrechi. VICARIAT. S. M. Vicariato. Uffizio del vicario.

Vicenda. Vicenda.

VICE. s. m. Vice, Vece. Chi sta o fa per un altro. Nel dialetto nostro si usa promiseuamente Vice e Vize ma in certi ensi si usa più il primo che il secondo come si vedrà dalle seguenti voci composte. V. Vize.

VICEBRODO. Fig. e scherz. Vice caporale nelle milizie.

Viceconsol. s. m. Viceconsolo.

VICECURAT. S. m. Viceparroco.

Vicedecan s. m. Sottodecano.

VICENDA. S. f. Vicenda, Vece. Contracambio.

A vicénda. Alternamente, A vicenda. Per vicenda.

FAR A VICENDA. Avvicendarsi, Reciprocare.

Vicepenion. s. m. Vicepriore.

VICEPERIOBA. S. f. Vice priora.

VICEPROTO, S. m. Vice proto. Chi fa le veci del proto.

VICESEGRETARI. S. III. Vice segretario. VICESAGRISTA. 8. m. Vice sagrista.

Vicinia s. m. Vicere.

VICIRRITOR. S m. Vice rellore.

VICIVERSA. V. Viziversa.

Vicol. s. m. Vicolo, Vicoletto, Chiasso, Chiassuolo; ma chiasso e chiassuolo è quel Vicolo di città che comprende siccome il vicolo la via e le case, ma che è angusto, bujo, e sudicio.

VIDA. s. f. T. Bot. Vite. Pranta del eui frutto detto pva si cava il vino. La Vitis vinifera. L. della quale conosconsi molte varietà come appar meglio dell'articolo Uva. V. Uva. Le parti della vite sono:

Bastardon . . Bastardons-

. . Gemma. Bott . Caverioèul. . Caulicolo.

Co. . . . . . Tralcio. Co da uva . . . Margulato.

Co noèuv . . . Palmite. Co sècch . Madero.

Co vecc. . . . Tralcioja, (

Počuji . . . Pampani. Grapp . . . Grappolo.

. . Osso, Legn Legn. .

. Messa. Missa. Occ . . . Occhio.

. . Pedale. Pe .

Prim butt . . . Cacchio. Ram sècch. . . Sermenti.

Ravisén'ni . . . Barbe.

Ravisi . . . . Filloni.

Scorza . . . Corteccia.

Spron . . . Saepolu.
VIDA A GABBIA. Vile a gabb foggiata a mo' di gabbia.

VIDA A GEMBLANDA. Vite a gh Quando, apparigliate due viti distanza fra loro, si fauno s alto con pali e loro si fa p foggia di ghirlanda. Dicesi Vi rona, allorchè si pongono tul me più tralci di vite in una loro capi fatti passare per un di legno attacesto ad alcuni tendono ed appiecano ad altr la distanza di tre o guattro br torno intorno alla fossa.

VIDA & PERGLA. Vite a pergol la che si fa salire sovra un in lato di pali e stecceni, disposti

di palco o di volta.

VIDA A SCALEN O A VIGNA. Vi aio. Dicesi allorebe l'un tilare ( posto all'altro in altrettante i te a scalez sul dorso di un c

VIDA A SPALERA. Vile a s Quella che disposta con ar salire e cuepre le mura degi

VIDA DA PIANTAR. Burbulella da vivajo.

VIDA Libba. Vite arbustiva. elie si lascia salir libera in olino, un ciliegio, o altre pis VIDE SALVATEA. Vitalba. V.

VIDA SCAPPADA. Vite trascor dicesi quella i cui tralci non : ti potati e si prolungano troj

VIDA TRATORADA. Vite di propagine. E dicesi Capogatto il tralcio di vite che si sotterra per inestarlo.

ANTAR IL VIDI. Sbastardare, Mondare. Tor via i getti sui traici.

ATTACCARS DLA VIDA. Aggrutticciarsi (Franc.).

Inordin it vidi. Buscare, Pizzicare. Tor coll'ugua i getti.

Màn dla vida. Appicagnolo, mani, villiccio. Cupreolo. V. Caverioèu.

METTER I PAS AL VIDI. Palar le viti.

METTER ZO DIL VIDI. Avvilire, Porre o Piantar viti. - Chi vuole arricchire basta avvilire.

Moccia d' vidi. Vitame. Assortimento di viti, moltitudini di viti.

Podar il vidi. Potar le viti.

S'CIARIR IL VIDI. Spampinare. Spogliarle de' pampini.

Tajar la vida sóra al bûtt del poàl. Szeppolare.

TIRAR SU IL VIDI. Maritar le viti.

TIRAR ZO IL VIDI. Spalare le vili (Franc.).

Ziman il vint. Scapessarle (Franc.).
Vida. s. f. T. delle Arti. Vite. Strumento meccanico, ed è un cilindro circondato nella sua superficie, da una spirale, il quale movendosi nel suo asse entra nella cavità parimente cilindrica d. un altro solido, addimandato madrevite, chiocciola o vite femmina, (cocla) corredato di simile spirale. Le sue parti sono:

VIDA. s. f. T. degli Oriv. Scaletta. Così dicesi a quella parte del calibro de' rocchetti che ha una dentatura spirale.

VIDA DA CONTRABASS. Pirone. Quel ferro che si conficca in alcuni strucienti per avvoltolarvi attorno le corde

VIDA DA LA TESTA QUADRA. Vite a dado.

VIDA DA LA TESTA TONDA. Vile a gocciola.

VIDA D'ARBISSÀ. T. degli Oriv. Vite

di trasporto. La vite che fissa l'alidada, contro le varie suddivisioni del compartitore della piattaforma.

VIDA DEL PIOLETT. Registro.

VIDA DEL CORRIORUL. T. de Fun. Pedone. Parnietto sul quale girano le raggine del funajo.

VIDA DEL TAMBOR T. degli Oriv. Chiavistello del tamburro. Vite ferma sul suo asse e i cui denti ingranano in altra ruota che da il moto all'orivolo.

VIDA D' FOND. T. degli Oriv. Vite di fondo. Vite che serve per fermare il piede dalla piattaforma contro il telaio.

VIDA D' S'INCONTER. T. degli Oriv. Vite degli incontri. La vite della piattaforma, la più vicina alla lima, che alzandola od abbassandola regola la profondità dei denti delle ruote.

VIDA DLA CRÔSA. T. de' Pettin. Morsetto. Sorta di vite che tien fermo nello spacco il ferro della Croce del Pettinagnelo.

VIDA D' PRESSION. T. de' Gett. di Carat. Vite di fermo. Quella vite che mentre scorre una interlinea per la trafila impedisce che devii dal suo centro.

VIDA D' REGISTER. T. de' Gett. di Carat. Registro. Vite che regola la quantità di piombo che si vuoi levare dalle interlinee nel passarle per la trafila.

VIDA D' ZÉRTER. T. degli Oriv. Vite del centro o di concentramento. Quella vite orizzontale della piattaforma, sottostante all'alidada, che serve per regolarla verso il centro del Compartitore.

VIDA PERPETUA. Vile perpetua. Quella che non ha madrevite, ma volgendosi sopra due sostegni, alle sue estremità tocca colle spire i denti di una ruota e le dà il moto.

VIDA PERPETUA O CADRAZÈTT. T. degli Oriv. Chiaviatello del tamburo. Vite ferma sul suo asse sicchè non può muoversi dal suo luogo, e i cui denti ingranano in altra ruota che dà il moto all'oriuolo. Alzamolle. Piccola chiave per girar la vite perpetua, a fine di caricar la molla degli oriuoli. VIDA SHAGRADA IN TI VÈREN. Vile spa-

FATT A VIDA. Fallo a vile, cioè a modo di vite. - Rastratto, Storto, Rattrappato. Che non può distender le membra per ritiratezza de' nervi.

FAR LA VIDA. T. de' Fabbr. Invitare. Bucare un dado, un grilletto o simile in modo che possa ricevere una vite. Impanare, Far i pani (vèrem) ad una vite.

VIDA. add. m. Invitato. Fermato, serrato con vite.

VIDA. add. m. T. d'Agr. Accitito, Vignato. Posto o Piantato a viti. Non dicasi Vitato perchè vale Sfuggito, Evitato: ne vale a sostenerlo il passo di Benvenuto Cellini (Ric. 36).

VIDADA. S. f. Invitatura. L'atto d'invitarc.

Vidale. Nome proprio usato da noi nella frase.

Esser nassú la nota d' san Vidàl. Esser dolce di sale, di corto ingegno, di poca levatura. Essere un baggeo uno sciocco.

VIDALBA. S. f. T. degli Occh. Ottimetro. Sorta di chiocciola che sa scorrere i telai de' cannocchiali bicicli da teatro omle adattarli alla forza dell'occhio dell'osservatore.

VIDAR. att. Invitare. Permar con vite. VIDAR. att. T. d'Agr. Avvitire. Porre viti ne' terreni. Avvignare porre a

VIDARÉN. S. M. T. d'Ornit. Verdolino, Raperino o Serino d'Italia. Grazioso uccelletto che rallegra col suo canto le vigne ed i boschetti nella buona stagione. E la Fringilla serinus Linn.

VIDARORUJ DA LA FORUJA. Spollonature Quello che si danno l'inverno a sbrucar alle pecore, e sono fastelli di falsi polloni troncati alle viti quando ancora hanno fresche le foglie.

VIDAROÈUJ DALLA POÈUDA. Polature o Sermenti o Rami v Tralci secchi. Quelli potati dopo il cadere, o innanzi il mettere delle foglie.

VIDARORUL. S. M. Fustello di sermenti. Molti sermenti riuniti in un fascio. VIDEN'NA. s. f. Viticella. Dim. di vite.

VIDERCIA. 8. f. T. Bot. Clemiatide, Vi-

talba comune, Vite bianca. Pianta di ramescelli sermentesi, rampioanti, lunghi molti piedi, che cresce nelle mac-chie, nelle sicpi e tra i cespugli. Tutte le perti di questa pisata hanno un seper acre e bruciante, le foglie peste applicate alla pelle vi producono delle ulceri facilmente gueribili. I pappi de' fiori hanno servito a far della buona carta. È la Clemetis vitalba di Line.

VIDETTA. 8. f. T. degli Oriv. Compressore. Vite della piattaforma che regola la pressione del Pressore sul Tassello: si compone di un Telejo assicurate inferiormente con una chiavardetta ad una piccola mensola.

VIDIMAR. att. T. degli Uffi. Validare, Convalidare, Autenticare. Rendere una scritturu degna di fede, afforzarla con pubblica autorità.

VIDINAZION. s. f. Autenticazione. L'allo di convalidare una scrittura, di autes-

ticarla.

Vidle s. f. T. di Vet. Vivole. V. Guidoli.

BATTER IL VIDLI. Battere le vivole. Maniera sciocca di trattare le vivole un tempo, consistente nell'uso di bitterle col manico del martello per farle guarire.

VIDON s. m. Vilone. Strumento meccanico, e accrescitivo di vite.

Vipon, s. m. T. de' Carr. Chiave. Quella chiavardetta a vite della staffa dell'ancora de' carrai che tien fermi al segno la morsa. V. Ancor.

Vidon. s. m. T. de' Stago. Fondello. Il pezzo della canna da seviziale dote si mette il cannello di bossolo.

Vidon. s. m. T. di Tip. Vite. Cilindro di ferro, verticale, con spire quidre in rilievo, le quali girano nella chiocciola per l'azione della mazza, e preme il piano del torchio da stampa contro la forma.

Vidon d'un s'etop. Arpioneini. Que' due o tre piccoli ferri incastrati nella parte inferiore d'una canna da fucile, i quali servono, per via d'un pironcino che passa in ciascuno d'essia ritenere la canna ben connessa col fusto di legno.

A VIDON. A vitoni. Agg. a Torchio o Strettojo vale a grosse viti.

Strettojo vale a grosse viti. Vidor. s. m. T. d'Agr. Vigna, e più precisamente il Vitato, i Filari, le Anguillari o Pancate di viti, la vitatura che è in una possessione.

VIDORA. add. m. T. d'Agr. Avvitato op-

pure Avvignato. V. Sotto.

VIDORAR. att. T. d'Agr. Avvitire. Porre a viti. Avvignare, porre a vigna. Vidza s. f. T. Bot. Vetrice, Vinco, Vi-

Vidza. s. f. T. Bot. Vetrice, Vinco, Vimino. Pinnta che nasce su pe' greti de' fiumi, detta prop. da Linn. Salix viminalis.

Vidza Molinara. T. Bot. Vètrice bianca. Sorta di vinco così detto, dell'avere una specie di lanugine bianca sulle foglie. È il Salix incans dello Schrank.

Vidza montanana. T. Bot. Salcio a foglie di serpillo. Arbusto che cresce sulla sommità del nostro appennino e che è detto Salix serpillifolia dal Wild.

Vidza Rossa. T. Bot. Vetrice rosso, Salcio rosso. Sorta di salcio che cresce ne' luoghi umidi ed acquatici detto da Linn. Salix purpurea.

Vidza salvadda T. Bot. Ginestrella. Fruttice di bosco che fa fiori gialli e che da un bel colore turchino. È la

Coronilla emerus Linn.

VIDZAR. S. m. T. d'Agr. Vetriciojo, Salcioja. Greto o campo pieno di Vetrici.

VIDZARA. s. f. T. d'Agr. Vetriciaja. Neol. Cumulo di vetrici che serve per cibo del bestiame nell'inverno, specialmente su' nostri monti.

VIGILANT. add. Mattiniero, Buon levatore, Mattutino. Vigile; che si leva di buon mattino, ed anche per Attivo, Accorto.

Vigilànt. s. m. T. Furb. Gallo.

VIGILATURA. s. f. Idiotismo della plebe.

Villeggiatura, il villeggiare. Villa,
possessione con casa: e dicesi anche
la stessa casa di campagna.

ESSER IN VIGILATURA. Essere nelle calende. Così scherz. dicesi di colei che è in istato di mestruazione.

FAR VIGILATURA. Villeggiare. Stare in villa a diporto.

Vigliaccaria. s. f. Vigliaccheria, Poltroneria, Villà.

VIGLIACCH. S. m. Vigliacco, Vile, Poltrone, Codardo.

DA VIGLIACCH. m. avv. Codardamente, Vilmente, Vigliaccamente.

Vigna. s. f. Vigna. Campo coltivato a viti piantate per ordine con poca distanza l'una dall'altra. Vigneto, Vignajo, luogo coltivato a vigna.

Vigna. s. f. Fig. Modo, Metodo, Maniera, Costume, Stile, Vezzo. Uso di procedere e di fare, consuctudine.

Vigna Giovna. T. d'Agr. Novelleto.

Vignajo di barbatelli.

Fin ch' a duna sta vigna. Finche la taccola dura.

PIANTAR 'NA VIGNA. Avvignare, Viquare. Porre o sar vigna.

TROVAR 'NA BELA VIGNA. Trovare una bella vigna, Trovar la vigna del Signore. Si dice dell' avere facile e pronto utile o comodo in alcuna cosa.

VIGNA. Vignato. Agg. di Terreno colti-

vato a vigna.

Vignaroèul. s. m. Vignajuolo, Vignaju.

Il custode o coltivatore della vigna.
Vignatia, Vignatia, Vignatia, Dio-

VIGNETTA. s. f. Vignetta, Vignuola. Piccola vigna.

VIGNÈTTA. s. f. T. di Tip. Vignetta, ma dicesi meglio Capopagina, se è in principio di pagins. Finale se in fine, Fregi se d'attorno, Rosoni, Fioroni, diconsi in genere gli ornamenti a foggia di fiori che mettonsi ne' libri.

Vigogna. s. f. T. di Zool. Vigogna. Quadrupede che nasce nelle indie occidentali, della grandezza della pecora, la cui lana finissima è adoperata da' lanajuoli e da' cappellai. È il Camelus vicugna di Gmelin.

D' MEZA VIGÒGNA. Di mezza vigogna. Cioè misto di vigogna e d'altro pelo o lana, e figur. Di mezza taglia, cioè nè de' primi nè degli ultimi, nè nobile nè ignobile, nè ricco nè povero, nè eccellente nè ignorante ecc. Di mezzo taglio d'un andar di mezzo.

Vigon. s. m. Vigore. Forza, gagliardia. V. Forza.

Essen in vigon. Vegliare. E dicesi

per lo più di legge. Vigoroso, Vegeto, Prosperoso, Robusto, Gagliardo. V. 1

VIL add. m. Vile, Bosso, Abbietto. Ma è per esempio professione bassa quella ch'e abbandonata al povero volgo, è abbietta quella che abbassa l'uomo al dissotto di sè e lo sforza ad umiliazioni, è vile quella che infama, o che la società considera infame.

VIL. Vile, per Timido, Pauroco, ed anche per Codordo.

VILIACCE V. Viglinech.

VILLA O VILLAGG. 8. m. Villaggio. Mucchio o ceppo di case in campagna al quale sia unita qualche chiesa, alcune botteghe ecc.

VILLAN. s. m. Villano. Contadino che sta in villa. Lavoratore di terra.

VILLAN. add m. Fig. Villane, Zolico, Scorlese, cioè uomo rozzo, rustico, incivile, dispettoso.

CREANZA DA VILLAN. Creanza salva-

DA VILLAN. m. avv. Zoticamente, Alla villanesca. Alla foggia de' villani. VILLAMA. (LA) T. Furb. La fava.

VILLANADA S. S. Villania. Alto villano, scortese.

VILLANAZZ. S. m. Zulicone, Zoliconaccio. Uomo ruido e intollerabile. Cotennone, Cacavincigli, uomo rozzo e scor-1ese. Costolone, Villanaccio, Stoppionaccio, villano zotico e grosso.

VILLANIA. Villania. Ingiuria di fatti o

di parole.

FAR 'NA VILLANIA. Svillaneggiare. VILLANON. s. m. Villanzone. Villano 20ticone, zoticaccio, altrim. Bastraccone. VILLANOTT. 8 m. Villanotto. Villano robusio e giovane.

VILLEGGIATURA. Villa. V. Vigilatura.

VILLETTA. B. f. Cimitero. Luogo ove si seppelliscopo i morti. Noi lo diciamo Villetta perchè tal era il nome del luogo ove si è costrutto il cimitero attuale di Parma.

ANDAR ALLA VILLETTA. Andare a rincalzur il cimitero, Andur al cassone. Trapassare, andar tra i più. Morire. VILLOTA. 8. f. Villanella, Canzon villesca. VILTA. s. f. Villà, Bassezza, Codardia.

Abbiczione d'animo. Fig. Grettezza. Vinen s. m., o Vinna s. f. Vimine. Vin-

chio, vince, vermena. Il Saliz vistinelis Linn. V. Vidza.

VIHRADA. S. f. T. degli lagegu. Vimi-nets. Siepe di vimini. Riparo fatto alle ripe dei finai con vimini intessuti FAR 'SA VINEADA. Inviminare.

VIEXAR. all. T. degl'Ing. Inviminare. Far ripari di vinuni contro le acque di un torrente.

VIII add. m. Vinete. Di color di vino rosso. Accinete, ausalo al vino.

VIBAJA. S. S. Vinaccio. Callivo vido. Cer--boncca.

VIRAR. att. Accinere. Der il vino ad un vaso. Far che un vaso s'imbeva di

VINAR L'ACOUA. Appinere. Infonder

vino nell'acqua.

Vixaas n. p. *Avoinersi* Avvinazzarsi, empiersi di vino, inebbriarsi. E dicesi di persona. Ausarsi al vino, dicesi di vaso che prenda odore di vino.

Vinàzz. s. m. Vinaccia, Cerboneca. Vino callivo.

VINAZZ a. m. Vinacce. Il residuo delle uve tratto che ne sia il vino, cioè:

Grasp o Sgrasp . Graspi. Gùssi o Gussoèu . Fiocini.

Vinazzoèu . . Vinacciuoli.

VINAZZ. s m. Grasse. Le vinacce dell'uva non ancora spremute del mosto. METTERS DI VINÀZZ IN T'IL SCABPI. Fig. Avvinaszarsi. Avvinarsi, incuscherarsi, cuocersi, ubbriacarsi, inch-

Masnar i vinazz. T. de' Futtoj. Macinur le vinacce. Stritolarle per iscaldarle nella caldaja onde poi spremerac

Vinazzoèul. s. m. Vinacciuolo. Quel granelletto sodo che si trova dentro gli acini dell'uva, o granelli che si dicano, ed è il seme della vite. Dicesi anche Acino e Fiocine. Ma il primo indica meglio il granello dell'uva, il secondo la buccia che lo riveste e contiene la sostanza che rende il vino.

NASSERGE UN VINAZZOÈUL. Metterci il diavolo la coda. Intorbidarsi, guastarsi un disegno, un negozio.

VINCAR. all. Curvare, Incurvare, Inutcare. Piegare in arco.

Vinclas. n. p. Imbarcare, Imbiecare.
Far barca, ingombare. Dicesi de' legnami quando prendono certa convessità. V. Doppigàrs. Acconsentire,
dicesi di legno o ramo che cede a
peso soprupposto. Rattrupparsi, Rattrarsi, non potere distendere le membra per ritiramento de' nervi.

VINDO. add. in. Venduto. Da vendere.

VINDUMIAR. V. Indumièr.

Vinètt. s. m. Vinetto, Vinettine. Vino piccolo.

In vino venitas. La tavola, o la mensa è unu mezza colla.

Vinola. s. f. Vinucolo, Vinuccio, Vinaccio, cattivo vino. Vinello, Acquaticcio, vin piccolo, leggiere; vino delle centuna botte.

Vinon. s. in. Vin generoso. Possente, polputo.

VINT. S. m. Venti.

VINT FRANCH. V. Maringhén e Napoleon d'or.

VINT SOLD. Lira vecchia di Parma. V. Lira

Col di vint. Il ventesimo.

VINTA. add. in. Allentato, Sbonzolato, Crepoto, Ernioso. Che ha ernia.

VINTADURA. S. f. T. Chir. Ernia. Il tumore formato dall'uscita di alcun viscere, specialmente delle intestina, in qualche cavità artificiale. Ràmice, dicesi la caduta di una parte degli intestini nello scroto.

VINTADURA DA UNA PARTA. Ernia inquinale.

VINTADURA DLA BORSA. Ernia scrotale. VINTADURA DL'OMBRIGMEL. Ernia ombelicale.

Virtal. s m. Ventaglio. Arnese che componesi di un foglio a varie ripicgature con altrettante stecchine, col quale, per lo più le donne, si fanno vento nella stagione estiva. Componesi di

Arparlén'ni. . . Capacchie. Carta. . . . Foglio.

Oss . . . Stecche

Oss mester. . . Bastoncelli, Steeche

Polghén. . . . Pernietto.

V. Vintaročul**a.** 

VINTAJ. S. m. T. de' F. di Gas. Ala

di pipistrello. Lo spampano del gas, ardente sul becco di un lume a gas detto così dalla sua somiglianza ad un ala di pipistrello.

VINTAL. s. m. T. di Pirotec. Getti sparsi. Così diconsi que' fuochi d'artifizio che hanno forma di ventaglio

aperto.

VINTAJ DEL CAPOZZ. Roste. Ferri così detti dalla loro somiglianza alle stecche della rosta o ventaglio, e sono quelli che legano alla cassa delle carrozze gli archi del mantice.

VINTAJ DLA COVA. Spampano della coda. Lo sciorinare che fanno le penne della coda o d'altro alcuni uccelli, come pavoni o tachini, a foggia di

ventaglio.

Vintaj d' LEGN o d' oss. Ventola, Ventiera, Ventarèla. Sorta di ventaglio con soli bastoncelli, che allargato prende la figura circolare.

VINTAI D' PRINI. Flabello. Così dicesi quella sorta di ventaglio di piume che usano certe signore perchè simile a que' che si portano sopra un asta a' lati del Papa in certe cerimonie.

FAR EL VIRTAJ. Farsi a fianchi. L'atto del dividersi in due un gruppo di persone in atto di caminare verso una o altre che vanno dalla parte opposta per prenderle in mezzo.

VINTAJAR. 8. III. Ventugliujo, Ventagliaro. Fabbricatore o venditor di ventagli. Acconciaventagli, colui che acconcia i ventagli rotti

VINTAJETT. S. m. Ventaglino.

VINTANA T. Furb. Finestra.

VINTAROŽULA. s. f. Rosta a mazza, Ventiera. Sorta di cartoncino per lo più quadrilungo, fermato nello spacco di una mazza che le serve di manico.

FARS BETTER IN T'IL VINTAROÈULI. Farsi mettere in canzone, Andur sulle roste. Farsi bessere.

VINTAROLÀR 8 m. Rustajo. Facilore o venditor di roste.

VINTABOLÉN'NA. S. f. Ventoletta. Piceola ventarola o rosta.

VINTARES. n. p. Allentarsi. Incominciare a cadere gl'intestini nello seroto. Sonzolare, dicesi il cadervi interamente. V. Vintadura. Vinten'na. Ventina. Nome numerale che serve a contrattare tra noi uova e fascine.

CHI AN 'N HA DLA VINTEN'NA AN 'N HA GNAN DLA TRENTÉN'NA. Chi di venti non n' ha, di trenta non ne aspetti. Chi asin nasce asin muore.

VINTISSETT. Ventisette, Venzette. Nome numerale.

FAR EL VINTISSETT. Far il soffione, Soffiare. Fare la spia. Preso da questo, che il numero 27 è quello che nel libro del lotto è dato in posto alle spie.

VINTIZINCEEV. S. m. T. di Giuoc. Trionfl. Così chiamasi la combinazione del due col tre di ogni vezicola nel giuoco del tressette, essendo le carte di maggior vaglia in detto giuoco. Vinton. Ventuno. Nome numerale.

VINTON. S. m. T. di Giuoc. Ventuno. Sorta di giuoco in cui le figure valgono dieci punti ciascuna, e le carte minori il punto loro naturale, e vince chi prima fa ventun punti.

VINTOSA. S. f. Ventosa. V. Ventosa.

VINTRAJ. 8. In. Interiori, Entrugna. Ciò che è rinchiuso nella cavità del petto, e del ventre inferiore degli animali, che dicesi meglio Buzzame, Frattaglie, se separati dal buzzo delle bestie macellate.

VINTUBA. 8. f. Dote, Dono. Sussidio che si dà da' luoghi pii a certo numero di zitelle, traendone dal bossolo i nomi alla ventura.

VINTURÉN'NA. s. f. T. de' Gioj. Accenturina. Gemma che ha venature d'oro con macchiette varie sopra un fondo color cassè.

Vinzii. s. m. Vinciglio. Fascio di frondi di quercia che scrvono poi nell'inverno per cibo del bestiame. Borre, diconsi le sascine che si sormano co' rami più sottili degli arbusti spinosi. V. Sales e Vidzi.

Viò. T. d'Agric. Civea, Treggello. Vcicolo a foggia di slitta che poggia su quattro piedi smussati che fan le veci di ruota: ha

Gambli . . . . Timoni a strascico. Gincil. . . . Giaciglio? Letto? Mèsli. . . . Traverse?

· · · · · Piedi. Pè Perzell . . . . Presacchio.

Stantàri . . . . Stendardo. Violet ! Via, Anda, Svicola, Corri. Modo di incitare uno a torsi da un luogo, ma si usa anche per dire che uno si parti da un luogo prestamente. Ghieu! Modo di bestare altrui ed è proprio dei fanciulli, lo stesso che Lima, Lima. V. Maramàu.

Vioèula s. f. T. Bot. Mommola. Cosi diciamo assol. la mammola semplice, detta anche da' nostri contadini Viocula eampagnoèula. V.

Violula. s. f. T. Furb. Lira vecchia di Parma.

VIOÈULA BIARCA. T. Bot. Violacciocca quarantina. Il Cheiranthus annuus L. VIOÈULA CAMPAGNOÈULA. T. Bot. Viola mammola, Mammoletta. Pianta erbacea che cresce spontanea nelle prode e ciglioni, tra le siepi e ne' prati. Quest'annunziatrice della primavera è detta da Linn. Viola odorata.

Vioèula CRESPA. T. Bot. Violacciocco cavolo o spennacchiato. Il Cheiranthus fenestralis Linn.

VIORULA D'AUTON. T. Bot. Viola d'autunno. Viola senza odore che fiorisce sino all'autunno avanzato e che si coltiva talora ne' giardini. È la Viola hispida di Linn.

VIORULA D' OLANDA. T. Bot. Elieriso lucido. Pianta annua che sa bei siori gialli color d'oro, lustri, che adornano molto i giardini. È l'Elichrysum bracteatum Wild.

Vioèula doppia. T. Bot. Violacciocca rossa. V. Vioèula rossa.

VIOÈULA GIALDA. T. Bot. Violacciocca gialla, Leucodio. Pianta perenne e medicinale detta dai Bot. Cheiranthus keiri.

VIOÈULA MATRONALA. T. Bot. Viola matronale, Esperide. E simile nei fiori ai violacciocchi ed ha le foglie larghe e verdi. B l'Hesperis matronulis di Linn.

VIOÈULA ROSSA. T. Bot. Violacciocca rossa. Altra varictà di viola detta da Link Cheiranthus incanus.

Vioèula sempia. Violina. Viola scem-

Vioèula Taicolóa. T. Bot. Viola di tre culori, Vedovine, Viola renajola. Cresce spontanea alla campagua ma per lo più di due colori bianco e coleste. Coltivata prende colore paonazza, giallo e bianco. È la Viola tricolor di Linn.

Vioèula zinquantén'na. T. Bot. Violacioeca d'estate, Quarantino. Si coltiva ne' giardini ed è chiamata da Linn. Cheiranthus annuus.

Vioèula zopa. V. Vioèula tricolòr. Colòr d' vioèula. Violaceo, Violato, Violetto, Paonaszo. Del color di viola. Ne ge' n'avèr una vioèula. Esser bruciato a danaro, Essere al verde. Essere senza danari.

Viola. s. f. T. de' Strum. Viola. Strumento musicale di corde, che si suona coll'arco, e ne sono di più grandezze, e di tuono più acuto e più grave. Dalla forma o dal modo di sonarle si dicono viole a gamba, e viole a braccio. Per le parti V. Violém. Dicesi Viòla d'amore, una sorta di viola simile al violuo, ma avente manico più lungo, e sei o sette corde, ed è pur nome di un registro d'organo.

Violen. s. m. Violino. Strumento noto da arco. Le sue parti sono:

Anma . . . Anima.
Cadén'na . . . Catena.
Captàst . . . Capotasto.

Contrafassi . . . Contrafasce.

Cordi. . . . Corde. Covetta . . . . Cordiera.

Ess . . . . Esse. Fassi . . . Fasce.

Fond. . . . Fondo. Fortèzzi . . . . Contrafforti.

Manegh . . . Manico.
Piaga . . . Camera.

Piroèuj o Bischer. Bischeri. Pumlén . . . Bottoncino.

Querc' . . . Coperchio, Piano.

Rizz . . . . . Riccio.
Scanell . . . Ponticello.
Tapa . . . . Tastiera.

Violen. s. m. Violinista. Sonator di violino. Nell'uso dicono Violino, e così primo o secondo violino, primo de' secondi ecc.

Violen. s. f. T. de' Sart. Ceppo da

spianare. Ceppo così detto dalla sua figura e serve per spianare le costure de' fianchi e delle spalle de' vestiti. V. Miteria.

Violen. s. m. T. de' Scult. Violino, Archetto Quello strumento in cui si inastano le sactte per forare i marini. Sono sue parti:

Archètt . . . Arco.

Manegh . . . Manico.

VIOLEN DA PIANEFORT. Celestino. Strumento di moderna invenzione il quale aggiunto ad un cembalo, rende l'armonia del violino.

VIOLEN DE SPALA. T. Mus. Secondo concertino? Violino che siede alla diritta del primo violino, e lo sostituisce ad ogni evento, detto da noi, Concertino.

Violen. Per ischerzo Pitale, Orinale. Un Bon violen. Per ironia, Una buona lana. Una persona scaltra e maliziosa.

VIOLETT. s. m. Violetto. Sorta di tabacco. Violett. add. m. Violetto. Di color di viola. Violaceo.

VIOLINAR. s. m. Liutajo. Artefice che fa liuti e strumenti analoghi come violini viole e simili. Strumentajo, l'artefice che fa strumenti musicali in genere.

VIOLINISTA. 8. m. Violinista. Suonator di violino.

Violon. s. m. Violone. Viola grande di tono grave che dicesì anche Basso di viola. È anche nome di un registro d'organo.

Violon Scherz. Zimarone, per lo più lungo e di foggia antiquata.

Violon. s. m. T. Bot. Erba vinca, Mortine, Fior da morto. La Vinca minor dei Bot.

CIAPAR EL VIOLON. Aver la gambata o la stincata, Esser gittato di sella. Essere congedato dall'amante o escluso da un matrimonio desiderato.

Dan el violón Dar il cencio. Licenziare altrui, mandarlo via. Dar le pere, Mettere alla porta, Avviare. Dicesi del congedare l'amante quando meno se lo aspetta.

Violonzèll. s. m. Violoncelle, Bassetto. Violone di minor grandezza. È nome anche di un registro d'organo.

anche di un registro d'organo.
VIPRA. s. f T. d'Erpet. Vipera. Spezie
di serpente viviparo, il cui morso è
assai velenoso. Il Coluber berus di
Linn.

VIPRA S. f. Fig. Serpentosa. Donna stizzosissima. Demonietto, Nabisso. Fanciullo o persona inquieta stizzosa. ARVOLTARS CHE 'NA VIPRA. Inviperire, Inviperare, Indragare.

BROD D' VIPRA. Brodo viperato o vi-

\_ perino.

Vernan. s. m. Viperajo. Cacciator di vipere.

Vipatria. s. f. Viperetta, Viperetto. Dim. di vipera.

Vinàn. att. V. Cont. Aprire. V. Arvir. Vinginia. s. f. Tabacco di virginia. Tabacco chiamato così dal luogo di sua provenienza.

Vincola. s. f. Virgola, Coma. Segno di posa nella scrittura, che si tramette nel periodo, fatto a guisa di piccolo e rovescio. È anche segno tipografico. Vincola. s. f. T. di Cart. Virgolo Legno curvo, fermato sull'orlo del tino, e su cui il lavorante, dopo fatto il foglio, posa un istante la forma per levarne il cascio.

Vingola. s. f. T. de' Passam. Cordella fasciata. Cordella di varia grossezza intorno alla quale si avvolgono fili di lana o d'altro per lavori di passamano.

METTER IL VIRGOLI Virgolare. Porre nella scrittura le virgole.

PONT E VIRGOLA. Punto e virgola o coma. Punteggiatura delle scritture e segno tipografico.

PONT E VIRGOLA. Fig. Adagio Biugio! Dir si suole a chi è troppo precipite in checchessia.

Vingolan. att. T. de' Passam. Fasciare.
Avvolgere intorno alle cordelle fili di
lana o d'altro.

Viacoletti o Virgolen'ni. s. f. Virgolette.
Doppie virgole che si mettono in capo alle linee contenenti una citazione,
onde contrassegnarla.

VIROLA. S. f. T. degli Oriv. Ciambella dello spirale, oppur del tempo. Così

chiamano gli oriuolai quel piccolo cerchio o girellina, che è fissato nel centro delle aste dov'è attaccato l'interno dello spirale.

Vinto. s. f. Virta. Abito di operare secondo la legge naturale, la civile e la divina.

Viato Fig. Abilità.

AVER LA VIRTO DL'ASEN. Essere scortese, ed. anche Essere paziente. Tollerator di soprusi.

In vinto. In virtà, Per forsa, Per

cagione.

Vintuoso. add. m. Virtuoso. Che ha virtù. Vintuoso. Per Cantante, Suonatore.

Vis. s. m. Viso. Voce usata nel seguente modo:

Vis de ecc. Viso di marmotta o di culo. Modo basso, ingiurioso.

Vis A vi. Dirimpetto. (Dal Franc. Vis-a-vis.).

Vis A vi. s. m. T. de' Legn. Biscranna? Specie di sedia a due luoghi così disposti che i due sedentivi trovansi di rimpetto l'un l'altro. Un Toscano mi disse chiamersi da taluno a Firenze. La Confidenza?

Visà. add m. Accisato. V. Avisà.

Visan. att. Avvisare, Avvertire. Volgere l'attenzione di una persona a cosa che importi.

Visc'. s. m. Vischio, Visco, Pania. Materia tenace cavata da varie piante e particolarmente dalla quercia, di cui s'impiastrano fuscelletti o verghe dette paniuzza per prendere uccelli.

Visc'. s. m. T. Bot. Visco, Vischio, Visco quereino. Pianta perenne e parassita che nasce sugli alberi, e di preferenza sulle querce, ed è il vero visco quercino delle farmacopee. Serve a far pania come il Viscum album ed è chiamato da Linn. Loranthus europaeus.

VISCERIBUS. (PREGAR IN) V. Pregar.
VISER B VISETT. Visetto. Dimin. e vezzeggiativo di viso.

VISIBIL. add. m. Visibile. Che può vedersi. Fig. Chiaro, Evidente, Manife

Visibili. s. m. Voce Lat. corrotte dalla plebe e usata per Estasi, Maraviglia. Andan in visibilio. Andar in visibilio.

Andar in estasi per la dolcezza, per la maraviglia.

VISIÈRA. 8. f. Visiera. Parte dell'elmetto che cuopre il viso. Buffa, Baviera.

VISIÈRA DEL SACO. Frontale. Quella parte del quasco che sporge in fuori nella parte anteriore. Quella che sporge nella posteriore dicesi Gronda.

Visièra de Bretta. Frontale, Tet-

tino. (Mol.)

Visièra per la vista. Solecchio. Specie di frontale (visiera) di cartone che taluno usa per farsi ombra agli occhi lavorando al sole o ad una luce vivissima.

VISION 8. S. Visione, Apparizione. Ma la visione opera sul senso interiore, l'apparizione al di fuori.

VISIONARI. s. m. Visionario. Quegli che si figura le cose, e le crede come se le avesse avute in visione.

Visir. s m. Visire. Titolo de' ministri della corte del gran Signore de' Tur-

Parèn un gran visin. Parere il fava. Star sul grave.

VISITA. 8. f. Visita, Visitazione. L'atto del visitare.

VISITA. S. f. T. Leg. Congresso. Prova della potenza o impotenza di due conjugati alla presenza di testimonj.

Visita di personer. Novero, Contamento. Quella visita, che fassi ogni sera dai custodi in tutto le carceri per riscontrare il numero dei carcerati, e se le cose siano in dovere.

VISITA DI PREPOSÈ. Cerca. Il cercare che fanno le guardie della finanza i veicoli o le persone per scoprire se portan merci di frodo.

VISITA GIUDIZIALA. Accesso a luogo.

(B. L.)

AVERGE DIL VISITI. Tener visite.

FAR DE' GRAN VISITI. Far molti chiesini. FAR VISITA. Visitare, Far vista:

RENDER LA VISITA. Rivisitare. Rendere la visita.

VISITADOR. s. m. Visitatore, Visitante. Che visita.

VISITAR att. Visitare.

VISITAR. att. T. degli Arm. Rivedere. Esaminare le armi per scoprirne i difetti e ripararli.

VISITAR att. T. Mil. Riconoscere un paese, una fortezza. Andar a vodore in che stato e termine si trovano.

VISITAR LA MERCANZIA. T. di Dog. Far la veduta. Verificare se la merce è veramente quella stessa che fu dichiurata alla gabbella Cercare, dicesi quella veduta che fanno i stradieri de' veicoli comé delle persone alle porte delle città.

VISITAR VON. Frugarlo.
VISITAZION. 8. f. T. Eccles. Visitazione. Festa in memoria della visita della Madonna a S Elisabetta. Visitén'na. s. f. Visitina.

Visitt. s. m. T. delle Sart. Mantellina. Foggia di coppotto usato da'le giovani

signore ma per lo più attilato ai fianchi. Vissola. s. f. T. Bot. Visciolo o Ciriegio visciolo, la pianta. Visciola, il frutto. Sorta di ciriegia nota. - Visciolina diminiut., Visciolona accrescit. Il Prunus cerasus visciola de' Sist.

Vissaa. s. f. Viscera. V. Vissri.

CABA LA ME VISSRA! Curatella del corpo mio, Cuor mio, Bocca mia dolce, Anima mia, Speranza o speranzina mia! Prasi sdolcinate de' spasimanti d'amore ed anche de corbacchioni accivettati nell'arte di sedur le giovani.

Vissai o Vissaa. Viscera, e per lo più al plurale Viscere. Una parte delle interiora e delle parti nobili del corpo dell'animale. Il cuore per esempio è un viscere.

RUGAR IN T'IL VISSRI. Fig. Toccore il cuore. Pungere il cuore. = Rimescolare, Ricercar le midolle e gli

¥1ST. add. m. Visto, Veduto.

CHI HA VIST HA VIST. Chi ha visto. ha visto. Se n'è ito, è perduto, è andato in dileguo.

VISTA. s. f. Vista. Senso e atto del vedere.

VISTA. s. f. Veduta, Bello sguardo. Campagna, marina od altro di spazioso ed imponente che alletti la vista.

VISTA. S. f. Fig. Apparenza, Aspetto, Sembianza ecc. Usasi anche in senso di Riguardo, e così pure per Fine, Mira , Scopo.

VISTA PÉN'NA. Vista lincea o acula, e Grec. Ossiopia. Acutezza di vista.

A GUARDARL A PRIMA VISTA, L'HA PU DEL MINCION CHE DEL BATTISTA. Modo basso per dire che un tale è Minchione in chermisi.

A PRIMA VISTA. Alla prima vista, A prima giunta, Di prima presa, Di primo slancio. A prima faccia.

AVERGH BON'NA VISTA. Veder chiaro.

Aver sottigliezza di vista.

AVER 'NA VISTA CH' SERVA POCH, ESSER CURT D' VISTA. Tirar poco di mira. Non aver buona vista. Non vedere un busolo nella neve.

A VISTA. A vista, A veduta.

A VISTA D'OCC. A occhi veggenti.
BALLAR LA VISTA. Abbagliare.

CATTIVA VISTA. Cattiva vista, Vista abbagliata, cioè bulusante, corta o infiacchita. Fotobia, vizio della vista, che consiste in una grande avversione alla luce. Fotobsia, vizio dell'occhio per cui l'infermo vede raggi o lineette ignec, scintille o corruscazioni. Cecità, Cechezza, Anopsia, perdita della vista.

COL CR' ZERCA L'ORB PR'AVER LA VISTA. Il cacio è caduto sui macheroni, La palla è venuta al balzo. La cosa è tornata a proposito.

CONOSSER D' VISTA. Conoscer di ve-

duta, o per veduta.

CURT D' VISTA. Miope, Balusante.
D' BELA VISTA. Di bel prospetto. (Bart.)
D' VISTA. Di vista, Per veduta. M.
avv.

D' VISTA LONTANA. Presbita. Colui che le vicine cose vede confusamente, e le lontane distintamente.

El Sgnor v' conserva la vista.... Si suol dire a chi mangia assai. Pananti dice: In chiesa seco, non all' l'osteria. Tre come lui fanno una carestia.

FAR VISTA. Far le viste, Far sembiante. Fingere, simulare.

FARS SGURAR LA VISTA. Farsi scuotere il pelliccione, Farsi trar la bambagia dal farselto.

GIRAR LA VISTA. Annasparsi la vista. (Fr.) Borbottare gli occhi. (Mol.) GUARDAR A VISTA. Guardare a vista. INDEBLIRES LA VISTA. Disgregarsi la vista. Indebolirla per soverchia applicazione.

IN VISTA. In contemplazione, Avuto riguardo o a riguardo, A rispetto.

METTERS IN VISTA. Mettersi in veduta., In veduta del popolo eran lasciati pendere da quei tronchi., (Bart.)

OFFENDER LA VISTA. Dar negli occhi.
PERDER LA VISTA. Perdere la veduta
o il vedere.

PONT D' VISTA. Scopo, Veduta. Punto di vista.

RENDER LA VISTA. Illuminare.

Scurtans La Vista. Annebbiarsi la vista.

Toèun LA VISTA. Abbagliare, Abbarbagliare, Abbacinare, Accecure. VISTI. Voce usata nella frase

AVER DIL VISTI. Aver avvedutezza, Sagacia, Previdenza.

Visto, s. m. Autentica. La segnatura fatta da una pubblica autorità ad un passaporto od altro documento da prodursi in giudizio.

FAR EL VISTO. Vidimare, Contrasseguare.

Vistos. add. m. Grande, Considerevole. E dicesi di cosa che abbia estensione come terreno, lavoro, che rilevi assai, come danaro molto, o eredità rilevante. Vistoso dicesi ciò che è di bella vista che soddisfa all'occhio.

VISUALA. s. f. Visuale. Il punto della visiva.

VISURA. s. f. T. Leg. Cercatura. (B. L.)
La tassa che si paga per leggere un
atto publico.

VITALIZI. s. m. T. Leg. Vitalizio. Assegnamento annuale che vien fatto dietro cessione di beni; ed anche per lo mantenimento del cedente. Dicesi poi Vitaliziante a chi percepisce una rendita vitalizia, e Costituente chi la paga-

FAR UN VITALIZI Dare a pitalizio. Dar un podere, una casa a rendita vitalizia. Commettersi in uno, pattuire con altri di dare alcuna somma di danari per averne a vita le spese, e per poter con esso vivere.

VITELA s. f. Vitella. La femmina del vitello. Vitella di latte, vitelletta, vitellina. VITELL. S. m. Vitello. Parto della vacca il qual non abbia passato l'anno. Vitellino, vitelletto, diminutivo. Dicesi anche della sua pelle concista: che tavorasi bianca, nera, gialla ecc.

VITELL CH' HA MEN D' ON ANN. Lattonzo. VITELL DA LATT. Vitello mongano o lattonte o da latte. Il vitello appena nato fino a che poppa.

VITELL DE GRANA. T. de' Pell. Vitello

in flore o in buccia.

VITELL LISS. T. de' Pell. Vitello rasato.
VITELL MARÉN. T. de' Pell. Pelle di
cane marino.

VITELL TRA 1 DU ANN B 1 QUATTER. Giovenco. V. Manzocul.

VITELL TRA UN AN E I DU. Biracchio, Sopranno.

Vittam. s. m. Bradume. Quantità di giovenchi non domati.

VITLAZZ, VITLON. S. m. Grosso vitello.
Dicesi con voce d'uso comm. Vitellone,
la pelle concia di un vitello grosso.

VITT. avv. Presto, Via. Voce tolta dal fr. Vite.

VITTA. s. f. Vita. L'unione dell'anima col corpo: lo spazio del vivere: il modo o la qualità del vivere: ed altresì la persona o statura, onde dicesì tagtio della vita, per dinotare la parte del corpo che è sopra i fianchi sino alle spalle.

VITTA. s. f. Vita, Biografia. Rac-

conto della vita di alcuno.

VITTA. s. f. Fig. Nerbo, Robustesza. VITTA. s. f. T. di Vet. Quadratura. Tutto il torso del cavallo delle spalle alla groppa.

VITTA ATTIVA. Vita operosa.

VITTA BEATA. Vita sbracata. Vita piena di godimenti.

VITTA BUSTIANÒN'NA. Vila stentata, disastrosa, misera.

VITTA CURTA. Vita fugace. B dicesi de' fiori la cui vita fresca è un momento, onde di un d'essi parlando il Cavalca disse " In un ora fiorì, poi sfiorì e mori. "

VITTA DA PALPASTRÈL. Vita nottivaga. VITTA MIA. Dolce del mio cor chiave. Espressione amorosa che usata in senso ammirativo significa Oh gioja! Oh fortuna! e simili.

VITTA NATURAL DURANT. Vita durante. VITTA SEDENTARIA. Vita sedentaria.

Andar in Bela VITTA. Andare in bellimbusto. B dicesi Essere foderato di tramontana, chi è vestito leggermente in tempo di freddo.

AN FAR ALTRA VITTA CHE D' PIOÈUVER, MAGNAR. ecc. Non restur mai di piovere, di mungiare ecc.

DAR LA VITTA. Vivificare. Tornare in vita uno.

DAR LA VITTA. Fig. Allergare il cuore. Apporter somma consolazione.

FAR LA VITTA D' MICLÀZZ. Far il bello in piuzza. V. in Mestèr.

FAR 'NA VITTA CATTIVA. Far mala vita, Far vitaccia.

FAR 'MA VITTA DA LADER, DA CAR, DA FACRÉN. Affucchinare, Facchineggiarc. Durare aspra vita.

FAR VITTA BON'NA. Far vita regolata. FAR VITTA NAGRA. Far vita stretta. FAR VITTA SANTA. Esser womo di pe-

IN VITTA. A vita, Alla vita.

nilenza.

LADER PER LA VITTA. Ladro abituato o incallito.

MAL D' VITTA Mal di reni, e in T. Med. Nefritide.

MUDAR VITTA. Riformar l'animo o il cuore. Ridurlo da vizio a virtù. Rientrar dentro se, pentirsi. Riuscit del guscio, mutar abito e costume.

OH VITTA! Oh caro! Oh fosse vero.
Poota o n' poota far la vitta. Potere o no comportare la spesa, la futica o simile.

Paina La vitta! Ne vada la vita! Esclam. d'indignazione che sfugge in sentirsi proporre un atto vile o tristo all'uomo opesto.

SAVÈR LA VITTA E I MIRACOJ D' VON. Conoscere chi sono i suoi polli. Saperne tutte le circostanze della vita,

STAR A LA VITTA. Stare ai fianchi.
STAR BEN A LA VITTA. Serrare alla vita. E dicesi d'abito.

STAR SU IN VITTA. Stare in sulla vita, Sture in petto e in persona.

SUTTIL D' VITTA. Schietto in cintura. ZUGARS LA VITTA. Mettere la vita a sbaraglio. (Fr.)

VITTAZZA. 8. f. Cattiva vita E perlan-

doci della persona, Corpaccio, Vita I Viva. a. L. Vicega. V. Vivar.

VITTER O VITTEN'NA. Viting, Corpicino. Una vita leggiadra, un corpo ben follo, svella

Vittonia. Villoria. Nome propria.

LA COMPAGNIA DEL DON VITTORI. LA compagnia degli spiantati.

Vittonia. Il vincere, il restar al di sopra.

FAR LA VITTORIA D' PERICISÈLA. ARderne col capa rollo.

PORTAR VITTORIA. Villoriere, Cacir Tiller 1066 .

VITTORIOS. add. m. Vittorioso, Vincitore. Vitten. s. f. Vellura. Comodo o prestatura mercenaria di bestie e calesse per andar da luogo a luogo. E si dice pur della mercede che si paga per tal comodo.

Andar per vittura. Andare a veltura. CAVALL DA VITTORA. Cavallo vellurino. Post pil vitteni. Caruzzajo. Il luogo ove si stanno o si danno le carrozze da nolo.

Vitturino, Vellurino, Vellurale, Voltureggiante. Che dà vellure. Dicesi pure Nolezzino, Velluriere.

FAR EL VETTURÉN O TENIR VETTURA. Vettureggiure. Portar a veltura.

Vitupetal. s. m. Vitupero, Vituperio. Viv. s. m. Vivo. La parte viva, o la più sensitiva.

VIV. agg. Vivo. Che vive, vivente. VIV. Fig. Ardito, Vivace, Brioso, Spiritoso, Vispo.

Viv. s m. T. d'Arch. Corpo. Il massiccio d'ogni pezzo di linea retta. escluse le sagome.

VIV. T. d' Arch. Pietra, Concio. Agg. di muro che sia murato di pietra viva. Viv. s. m. T. di Vet. Tuello. Il tenerume che costituisce la parte interna dell'ugna del cavallo.

Cmi viv? T. Mil. Ghi va li? DAR BL CHI VIV. Dare il chi va li. Essen viv. Essere in vita.

PASSAR EL VIV. T. degli Scult. Bucure il sasso. Adoperar lo scarpello sul marmo senza avvertenza e senza discrezione.

Toccar in T'el viv. Pungere sul vivo, Cogliere nel vivo.

VIVA, EVINA. Die ei miki, Die n *ojuti.* Modo di sugarar salute a cli starpelisce. V. Saite.

VIVA O EVIVA Eside, Vide side. Voce d'applaces

VIVA Dio. Vaglie il pero, Vince il pero, Sorta d'esclass.

CEI BÉS VIVA, BÉS BOÉTRA. LE TILE IL fac, Il di loda la sera.

CEI TIVA SPERAND MOÈTRA CAGAND. Chi vive con isperenza muor cacando. La speranza è l'alimento delle anime piccole.

METTER O TESIR IS VIVA. Mettere, Porre, Serbare. Conservar vivi i pesci nel vivajo.

Vivi. add m. T. degli Arg. Accicato. Dicesi del lavoro preparato e disposto a pigliar l'oro.

Vivanon. s. m. T. degli Oref. Avvivatojo. Verghetta di rame fitta in un manko di legno colla quale si stende l'oro sull'argento dopo che colla grattugia si graffia la pelle dell'argento, e serve ad avvivare il lavoro nel durare a fpoce.

VIVADORA S. S. T. degli Arg. Coldoja. Vaso di cui si servono gli argentieri per sare la cenere da purgare l'argento.

VIVAN. (Box) Buon compagnone, Goditore. Uomo che sa stare cogli altri.

VIVANDER. S. m. Vivandiere, Baracchiere, Frumentiere. Colui che vende le vivande a' soldati.

VIVANDERA. S. f. Vivandiera. V. d'uso. Femmina del vivandiere.

Vivan s. m. Vivajo. Ricetto d'acqua murato per conservar pesci.

VIVAR. s. m. T. d'Agr. Semenzojo, Seminario. Quel luogo dove si pongono i semi da averne le piante. Vivajo, Piantonejo, luogo ove trapiantasi gli arboscelli tratti dal semenzajo. Vernacchioja, vivajo da palı.

VIVAR. s. m. T. de' Pesc. Vivojo. Sorta di barca tutta pertugiata, nella quale si ripone il prece pescato, per conservario vivo nelle acque sulle quali galleggio. Dicesi anche Burcell da viva. V.

VIVAR. v. a. T. de' Dor. Appipare.

Servirsi dell'avvivatolo per prendere acqua forte ed argento vivo, posandoli gentilmente a vicenda sopra il lavoro, e spargendoveli con le setole per disporlo a pigliar l'oro.

VIVAR DA INGUILLI. Anguilloja. Luogo pantanoso dove si trovano, si alimentano e si conservano anguille.

Vivanoèul. s. m. Cordiale o Brodetto, o sia specie di zuppa di pane e d'uova a refrigerio, per lo più, di malati. V. Ristaver.

VIVER. S. m. Vivere. L'essere in vita VIVER. S. m. T. Mil. Vitto, Vettovaglie, Cibarie. Le principali sono:

Farén'na . . . Farina. Foragg . . . Foraggi. Sal . . . . Sale.

Vén . . . . Vino.

VIVER ADOSS. Fare il parassilo.

VIVER ALLA BELA E MEJ. Vivattare, Campacchiare. Vivere alla meglio che si può: vivere meschinamente.

VIVER A LA BON'NA. Stare alla piana. VIVER A LA SCROCA. Vivere di birba. VIVER AL SPALI D' PANTALON. Stare alle spatte o alle spese del crocifisso. Campar a uso e non ispendere niente in checchessia

Viver cur L'osèl in T' LA BROCA. Viver senza domani o come chi sta sul taglio, cioè coi guadagni giornalieri.

VIVER CON 1 50 BRAZZ. Vivere o campare delle sue bruccia.

VIVER CON GNENT. Vivere di limatura, cioè d'ogni poca cosa.

VIVER CONTENT. Stare col cuore nello

succhero. Esser contento.
Viven da can. Stiracchiare le milse.
Vivere stentatamente e con disagio.

VIVER D'AMOR. Vivere di sogni. VIVER DA PAPA. Benevivere.

VIVER D'ARIA. Far pentolini, Viver di sogni. Vivere sottilmente e non aver quesi da mangiare.

VIVER D' CARITÀ. Vivere d'accallo, di limosino.

VIVER DEL SO. Vivere del proprio, o del suo.

VIVER ECONOMICAMENT. Vivere assegnato. (Fr.)

VIVER E LASSAR VIVER Leccare e non mordere. Contentarsi di un onesto guadagno.

VIVER INSÈMMA. Convivere.

VIVER MAL. Vivere alla scapestrata. Tener mala vita Stiracchiar le milze, nutrirsi poco o di cattivi cibi.

VIVER REGOLA Vivere assegnato.

VIVER SORA. Camparci.

VIVER UN DI PER L'ALTER. Vivere in sul travaglio, Vivere di per di. Vivere del gundagno della giornata.

An gh' è gram mestèr ch' en dada da viver. Chi ha arte, ha parte.

El viven Il vivere, La vita.

I viver. Le grasce, Le vittuarie. Ciò che serve alla publica sussistenza. Saver viver. Intendere il vivere. Sapere il vivere del mondo.

Vivo! All'armi. Con tal voce sogiono i fanciulli sfidare i birri nel gioco del Toccaferro, (a sbirr e lader) a raggiungerli, o a farli prigionieri (morto). Tregua è il suo contrapposto. V. Morto. Vivaos. add. m. Vivace. Vigoruso, pro-

speroso, vegeto. Vizenda. V. Vicenda.

Vizi. Corrusione di Vici. V.

Vizi. s. m. Vizio. Abito malvagio. Vezzo, Mendo, Uso, costume che è difetto e che si prende per lo più in mala parte.

Aver tutti i vizi foèura che i bon. Essere un emporio di vizj.

CAVAR O FAR PERDER I VIZI. Disoiziare. Levare il vizio, purgare, correggere i vizi, i difetti.

CIAPAR UN vizi. Pigliare una credenza. Dicesi del cavallo allor che piglia un vizio, e detto d'uomo, Contrarre mal abito.

FAR CIAPAR UN VIZI. Visiare, Guasiare, Corrompere.

Viziazz. s. m. Viziaccio. (Tosc.)

Vizierr. 8. m. Menda, Vesso, Viziello,

Viziuccio, Taccherella.

Vizios. add. m. Vizioso, Deprevato, Corrotto. Ma l'uomo è deprevato quando non trova gusto che nel vizio, è corrotto se l'abitudine del male ha guasti in lui i germi del bene; è

vizioso quando l'abitudine del male vale a far tacere in lui la coscienza, e il senso, il dovere.

Viziversa. avv. Inversamente. Al contrario, per converso, per contrario. TORUR IN VIZIVERSA. Prendere in uggia. Pigliar in odio, in fastidio.

Toeurla a la viziversa. Prenderla

in mala parte.

VLA. add. on. Velato. Coperto di velo. VLADURA. S. f T. de' Dor. Velatura, Oro colore. Foglia d'argento od oro falso con che si cuopre la superficie dei metalli e più spesso del legno per cornici e simili.

VLADURA. s. f. T. de' Pitt. Velatura Strato di colori leggero che si applica specialmente nella pittura a olio, per far tresparire la tinta che sta al dis-

entto.

VLAR. att. T. de' Pitt. Velare. Tingere con poco colore e molta tempera il colorito di una tela o simile.

VLEN. S. m. Veleno, Tossico. Ma il tossico è veleno più micidiale e più reo, ma è sempre amaro, e di natura minerale o vegetale; il veleno è animale vegetale e minerale ed è più o meno micidiale a séconda della proprietà letale della sostanza da cui proviene, ma può essere amaro e dolce, freddo o ardente, subitaneo o lento; incurabile, pestifero, segreto, stupefattivo ecc. Tossicologia, trattato sopra i ve-

Vlén. s. m. Fig. Rabbia, Stizza,

VLÉN LENT. Veleno a tempo.

ANDAR IN TANT VLEN. Tornare in tossico. Dicesi delle vivende che si prendono, o dei solazzi, allor che l'animo è turbato da gravi passioni. Cavan el vien Svelenare.

DAR BL VLEN. Avvelenare. Dareil veleno. MAGNAR EL VLEN. Fig. Arrovellare.

Todun et, vlen. Avvelenarsi. Darsi il veleno. Antidoto, rimedio contro il veleno.

VLETTA. S. f. Cappuccio montanino. Certa acconciatura di tela, che portano in capo le nostre montanare.

VLINA. add. m. Velenato. Pien di veleno. Avvelenato, officeo dal veleno.

VLINAR. att. Acvelenare. Il velenare. Veneficio, T. di Diritto crim. Delitto di avvelenamento.

VLINOS. add. m. Tossicato, Yelenato, Velenoso. Pien di veleno.

VLONTA. S. f. Voluntà.

CONTRA VLONTA. Controstomaco, Di mala voglia. A mal in cuore.

FAR GRIR VLONTA. Allettare il desiderio.

NEGAR SO YLONTA. Reprimere, Abnegare, Mortificare la voluntà.

VLONTERA. avv. Volentieri, Di buon grado, Di buona voglia, Di tutto genio. (Nelli)

Andar vlontèra. Andar di bello.

FAR VLONTÈRA. Far di buone gambe. VLO. s. m. Velluto. Drappo di seta o di cotone col pelo corto e spesso.

VLU DOPPI. Velluto pieno.

VLO PELPA. Velluto riciso.

VLŮ IN CARDA O A TRI PÉJ. Velluto riccio. Velluto cui non sia stato tagliato il pelo.

VLU IN OR. Velluto soprarriccio. VLO OPERA. Velluto a opera o a fiori. Mezz vit. Vellutino.

Vludén. s. m. T. Bot. Coronaria. Piente annua da giardino di fiore rosso, el anche di fiore bianco, detta da Linn. Agrostemma coronaria.

VLODGA S. f. T. Bot. Campanella, Sorta di vilucchio che si arrampica sulle siepi. Il Convolvulus sepium Linn.

VLUDGON. 8. m. T. Bot. Ghianda della terra, Pera di terra. Pianta perenne che sale avvoltolandosi alle altre e produce gruppi di fiori rossi. Le sue radici a nodi tubercolosi, si danno al bestiame per pastura. È l'Apios tuberosa di Push.

VLODIA. 8. f. T. Bot. Vilucchio, Viticchio. Pianta perenne i cui fusti si avviticchiano alle tenere piante che van soffocando. B il Convolvulus arvensis di Linn.

VLON. s. m. T. Bot. Fliriasi, Melligine. Malattia delle piante prodotta da quantità d'insetti, come gorgoglioni, doratelle, cociniglie, cocinelle, afidi ecc. i quali nè offendono oltremodo i rami e le foglie, sia col succhiarne gli umori, sia collo spalmarle di un umore pellucido dolce che inferma e spesso fa perire le pianticelle. V. Fama. Chiamansi da taluno con tal nome anche le malattie cagionate dalle *Uredinee*.

VLOM. S. m. T. d'Entom. Gorgoglioni o Afidi. Così soglionsi chiamare generalmente la più parte di quegli insetti piccolissimi che offendono le piante. V. Plughi.

VLUTA. Vellulato, Velluto. Fatto a guisa di velluto. In T. Bot. dicesi Tomen-

toso, Felirato.

VLUTEN. s. m. T. Bot. Licnide sussi. Pianta tomentosa con fiori rossi e bianchi che nel centro hanno delle punte. È la Lychnis coronaria Linn.

Vocabol. s. m. Vocabolo. Voce con cui si dinota ciascuna cosa.

Vocabolari, s. m. Vocabolario. V. Dizionari.

COLL CH' PA 1 VOCABOLARI. Vocabolista, Vocabolisario. Compilatore di vocabolari.

Vocale, add. m. Vocale, Di voce. Che manda fuori la voce.

VOCALA. s. f. Vocale. Ciascuna delle lettere che si pronunziano col mandar fuori un solo suono tenendo la bocca più o meno aperta.

Vocazion. s. f. Vocazione, Chiamamento.

Movimento interno mediante il quale
Iddio o la coscienza, chiama uno ad
un dato genere di vita.

Vocazion. s. f. Fig. Inclinazione.
Shalian vocazion. Errare la posta.

Von. per Voto. V. Vot.

Vonvill. s. f. Frottola, Canzonetta, Cantilena.

Vocuo. add. m. Voto. Corpo voto, mani vote, bestia vota, calesse voto.

Vogen. add. m. Spigionato. Dicesi di appartamento, di casa, rimesta vuota, non appigionata.

Voeud. per Vano.

Voguo. s. m. T. de' Bigatt. Camerella. Il vano che talora scopresi sullo stoino de' bachi per manco di foglia e perciò anche di bachi.

VORUD DLA CONCRILIA. Camera, Loggia, Celula. La cavità della conchiglia occupata dall'animale ma che si separa o suddivide.

TORNAR VOEUD. Tornare scarico. Di-

cesi di cavallo, vettura o simili mezzi di trasporto.

Andan voluda. (parlandosi di bestia.) Rimaner soda. Non ingravidare. Fig. Fallire il colpo.

Votusa. s. f. Voglia, Desiderio, ed anche talento, vaghezza, brama, appetito, prurigine.

Vorusa. s. f. Zurro, Zurlo, Gazsurro. Allegria o desiderio smoderato di chechessia. Estro venereo, movimento che eccita l'animale all'atto della generazione.

Voguja. s. f. T. Med. Cissa. Infermità che cagiona prurito di mangiar calcinaccio, terra ecc. Malacia, desiderio ardente di qualche cibe particolare.

Vorusa. s. f. Neo. Macchie di varia specie che si osservano sulla pelle de' fanciulli che il volgo attribuisce a voglie della madre durante il parto. V. Neo.

Voluta cu' vén al donni enavei. Voglia. Soverchio appetito che viene alle donne incinte di que' cibi o bevande che veggono in man d'altri e che non hanno modo d'ottenere Onde dicesi Voglia a quella macchia, o altro segno esteriore, che talor si trova impressa nel neonato. Voglia di fungo, di corbezzola, di fegato, di vino ecc.

Vorus d'acqua. T. Med. Battimento delle palpebre. Specie di asseriore convulsiva, in cui la palpebra auperiore s'abbassa e s'innalza alternativamente sul globo dell'occhio, senza che la volontà possa sospendere in sicun modo questo movimento Lat. Nictoriore.

Voèula d'andar d' corp. Stimolo di cacare.

Vocusa o' compran. Emacità. Voglia abituale di comperare.

Vobuja del so paés. Nostalgia.

Vocula d' on Sconciatura, Caramogia. Vocula d' pissan Prurito di piseto. Vocula mata. Voglia di fichi fiori. Voglia stravagante.

Andan alla votula. Venir il giracapo o il capogirlo, girando in tondo, osservando il moto rapido d'un torrente, guardando da un altezza o simili. ANDAR VIA LA VORUJA. Svogliarsi. Per-

A so voluta. A suo posto. A suo libero volere.

AVER LA VOÈUJA D'ACQUA. Batter gli occhi. Lat. Nictare. V. Vocuja d'acqua. CAVAR LA VOÈUJA. Sbramare, Cavar la brama, Soddisfarla. Svogliare, torre la voglia.

CAVARS LA VOÈUJA D' NA COSA. Torsene una satolla.

Cosi CH' FAN VORUIA. Trappole da qualtrini.

D' MALA VORUIA. Fuorvoglia, Contravolontà, Controstomaco, A malineuore. A contracuore.

Fan GNIN VORUSA. Invogliare. Invaghire, metter voglia. Inuzzolire.

GRIR VORUJA. Invogliarsi. "Volontà mi giunse di parlar d'amore. "disse Dante.

METTER IN VORULA. Mellere in surro. Accendere in altrui bramosia.

Mėza vokuja. Velleità. Volcre imperfetto.

Monin dalla vocusa. Morirsi di voglia. Aver grandissimo desiderio.

N'AVER VOECJA D' FAR RIERT. Avere il cane. Avere una gran svoglistaggine.

Voeul. Terza persona dell'indic. pres. del verbo Volere, usato nelle frasi:
Cmi voeul vaca, e chi n' voeul manda. Chi vuol vada, chi non vuole mandi, Chi fa per sè fa per tre, Chi per man d'altri s'imbocca tardi si satella.

QUAND A S' VORUL A S' FA L' DIAVOL E L' FIORUL. Chi indura, vale e dura. Chi è costante nel suo proposito vince tutte le difficoltà.

· Vòga. s. f. Voga, Andazzo.

Essen in voca. Essere in voga, Essere in uso, Avere spaceio. Essere comunemente seguitato o approvato.

Vogadon. s. m. Remiere (B. L.) Vogatore. Che va vogando con nave o battello.

Vogan. att. T. de' Barc. Vogare. Remare, reinigare.

Vocan. att. Fig. Vagare, Remigare, Marinare. Avere un certo cruccio per cosa che el dispiaccia.

Vocin a naveln. T. de' Navic. Remare all'insù. Remar contr'acqua.

Vogare con forza, che si dice anche Andare a voga arrancata.

Voglio. Voce Italiana usata nel dettato:

D'ERBA VOGLIO A NEGH N'È CHE IN

TEL ZARDÉN DI:L RE. È non sé può
sempre quelto che si vuole.

Voja. add. m. Avcolto, Avviluppato. Avviluppato.

voltato.

Vojada, s. f. Accoltura. L'atto di avvolgere.

Vojament. s. m. Avvolgimento. Lo avvolgere.

Volan att. Accolgere, Accoltare, Attorcere, Acciticchiare. Porre una com attorno ad un altra in giro.

VOJAR DENTER. Ravvolgere, Rinvolgere, Involture, Ravviluppare. Mettere checchessia in un invoglio per coprula con essa.

VOJAR SU. Attorcere, Attorciliare, Attortigliare, Avvolgere. Rigirare um cosa in sè stessa, o più cose insieme. Tonnar a vojar denter. Rinfugultare.

Vojanožula. s. f. Vertigine. Offuscamento di cerebro per cui pare che ogni cosa si muova in giro.

Vojars n. p. Accartocciarsi. Avvolgeni sopra sè stessa una cosa.

Vojazza s. f. Frega. Voglia spasimata ed anche voglia pazza.

VOJON D' FÉN O PAJA. Tortoro. Viluppo di paglia o fieno ritorto insieme con con cui si stropiccia un cavallo o simile quando è sudato.

Vozos. add. m. Voglioso. Voglioloso, voglievole. Desideroso, Bramoso.

Voh. s. m. Volo. Andar a volo, leversi a volo, dar il volo, prendere il volo, andar di volo, far un volo, In un volo. Capir a vol. Intendere a cenni.

CIAPAR A VOL. Cogliere di volato. Ciapar el vol. Levarsi a volo.

D' vol. Di volo, cioè in un subito, In un stimo.

Tiran a vol. T. Mil. Tirar di volata, cioè tirar con arme da fuece o altro senza bersaglio fermo.

Vola! Sbrigati! Corri! Sollecita. Modo di incitar uno a movere presto verso un luogo. CH' VOLA. Volatio.

CH' VOLA FORT. Presto d'all. (Bart.) CH' VOLA MOLT. Di forte voluto. (Bart.) EL VA CH'EL VOLA. Corre che par unto.

Vola. Volato.

Volla. s. m. T. delle Sart. Falpalà. V. Frambalà.

Volada. s. f Volata. Il volare. E nella musica si dice d'una progressione rapidissima di note eseguite dal cantante.

VOLADA. s. f. T. di Giuoc. Capputto. Nel giuoco delle carte, dar cappotto vale vincere tutte le carte.

Volada, s. f. T. del Giuoc. del Pall. Un di sopra. Il battere il pallone oltro la linea terminale de' giuocatori. Guadagnata, il confine oltre il quale passando la palla è vinto il giuoco.

passando la palla è vinto il giuoco. Volada, s f. T. Mil. Volata. La parte del cannone dagli orecchioni sino alla bocca.

FAR VOLADA. Dar cappotto. Vincere tutte le bazze. (man)

Voladen'na. s. f. Volatina, Volettino. Piccolo volo.

VOLADGA, VOLADGAR. V. Volatga, Volatgar.

Volados add. m. Volantino. Piccione doinestico useto che si lascia uscire dalla sua colombaja perchè ve ne conduca altri

Volant o Volantén. s. m. Baroccio, Biroccio, Cesta. Carretta piana a due ruote ed un cavallo che serve per trasportar robe.

VOLANT. add. Volante. Che vola, ma lo usiamo più spesso in senso di Posticcio, provvisorio, per a tempo.

Volant. s. m. T. de' Chiod. Leva. La parte della macchina da chiodi simile ad un bilanciere che fa forza col suo moto allo stampo.

Volant. s. m. T. de' Fab. di Gas. Tamburo. Cilindro metallice bilicato sopra un asse orizzontale, diviso internamente in più cavità curve, per le quali passando il gas è mosso in giro, e comunica così il movimento al rotismo, che per mezzo delle lancette segna sui mostrini la quantità di gas consumato dai becchi.

Volant. s. m. T. Mil. Portaspese-Quello dei militari che per turno serve in città a' compagni che non possono uscir di caserma o del corpo di guardia e procaccia le cose loro occorrenti. Volant. s. m. T. de' Torcit. Volanti.

VOLANT. s. m. T. de' Torcit. Volanti.

Sorta di naspi sui quali si avvolgono
le fila torte o addoppiate al torcitojo.

VOLANTINER. s. m. Barocciere. Conduttor
di baroccio.

Volàr. att. Volare, Aliare.

VOLAR. att. T di Ginoc. Dar cappotto. V. Volada.

VOLAR. Per metaf. Avere il cervel che voli. Si dice dell'aver la mente leggiera e volubile.

VOLAR FORT. Trasvolare, Fogare.
VOLAR PR'ARIA. Fig. Schizzare, Essere scagliato in aria, come per esempio i turaccioli dal vino generoso.

Volàr sòra. Sorvolore, Armòr d'Joslén quand 1 s' Levon su per volàr. Frullo. (Mol.)

TORNAU A VOLAR. Rivolare.

Vollatga. s. f. T. de' Mugn Friscello, Spolvero, Volandola. Fior di farina che vola e resta attaccato alle mura del mulino. È amaro e serve per fabbricar la polvere da capelli e la colla. Vollatga. s. f. T. di Vet. Erpete. Malattia cutanea degli animali domestici.

Vollitga al mus. T. di Vet. Musonero. Erpete degli animali limitata alla faccia

VOLATGA CH' VÉN IN TESTA. Volatica, Serpigine, Empeliggine. Asprezza della cute cagionata da spesse bollicole secche che producono forte pizzicore. V. anche Scarfàlla.

VOLATGAR. s. m. T. de' Mugn. Macinatore. Colui che in un mulino attendo alla macinatura raccogliendo il friscello (volatga)

VOLATGAR. s. m. T. de' Mugn. Cassa dello spolvero o friscello. La parte del mulino ove si raccoglie lo spolvero.

Volavia. 6 d'ogni gen. Vantaggio, Cortesia, Regato. Soprappiù che si dà per giunta oltre il convenuto, e di cui non si fa menzione nella acritta o nell'istrumento che la convenzione richiedesse. Yout. s. m. T. de' Logn. Imposta, e meglio, Sportello. E dicesi per lo più di quello delle finestre.

Vetsia, s. m. Volgare. Idioma vivo che si favella.

Volgin. add. Comunale, Vulgare. Metta in volgin. Volgariszare.

Velsa. a. m. T. Med. Volvolo, Volvulo, Passione iliaca, Anabole. Rigatto della fecce per la bocca.

Volon. s. m. Vole alto, altissimo.

Volon, Voladon, Voladon'na. T. di Giuce. Per dir quasi Cappotto solenne. Volontani. s. m. T. Mil. Volontario, Vanturiere. Soldato di ventura. Ma il volontario è quello che serve senz'obbligo nelle milizie. Venturiere, chi or l'uno or l'altro.

VOLORTE. (A) T. Mil. A piacere, A libito. V. d'uso. Dicesi per lo più del portere il fueile come meglio torna al soldato, purchè sia in ispalla.

al soldato, purchè sia in ispalla.

Volpa. a. f. T. di Zool. Volpe. Animale astutissimo e tristo che vive di rapina. — Volpetta, volpicella, volpicina diminut. Il Canis vulpes dei Sist.

Volpa. a. f. Fig Putta scodata, Formica di sorbo, Cornacchione da campanile. Persona astuta, maliziosa, che non si lascia aggirare.

AVER PU DEBIT CHE LA VOLPA. Aver più debiti che la tepre. Essero molto indebitato.

DAI A LA VOLPA. Guardatevi galline, Le volpi si consigliano. Dicesi quando due o più astuti si perlano in segreto. FAR LA VOLPA. Volpeggiare. Usare estuzie come la volpe.

LA VOLPA LA PERDA EL PÉL, HA EL Vizi HAI. Il tristo è come il ciambelletto, che non lascia mai la piega. TANA DLA VOLPA. Volpaja.

Volpàzza, s. f. Volpòn, s. m. Volpaceia, Volpone. E per metafora si dice di persuna astuta che pur si chiamerchbe Pipistrel vecchio, Sorbone, Bindolo, Impigliatore. V. Ghinald. Volso. add. Voluto.

L' HAT VOLSE? TENTEL. Chi così vuol, così s' abbia.

Vol. 7. s. m. T. d'Arch. Volto, Volta.

Coperta di stanze o d'altri edifizi
fatta di muraglia. Muro sa arco. Ha:

Finnch . . . Finncuta, Imposta . . . Peduccio. Monta . . . Rigoglio. Randa . . . Sesto. Rinfianch . . . Runfianco.

VOLT A CROSERA. T. d'Arch. Volta e erociera. Volta sulle seste acute cogi spigoli ossia costole da rilieva...

VOLT A MIZA MONTA. T. d' Arch. Volts a schife reveseio.

VOLT A VILA. T. d'Arch. Volta e vela o veletta.

VOLT A ZIL B' CAROZZA. T. d'Arch Volta a cielo di carrozza. Quelle volta che va sull'elisse.

VOLT CON PUCA BONYA. T. d'Arch. Volta schiacciala.

VOLT D' QUANT. Volts reale. Quelle fatta di mattoni in coltelle.

CAMBA A VÔLT. Palco in volta. (Franc.) FAR 1 VÔLT. Volgere. Far la volta agli edifici.

FATT A VOLT. Fallo in volta. Volta. s. f. Cavalcavia. V. Voltàn.

VOLTA. S. f. Volta, Fiata. Determinacione d'atto. Una volta, due volte ecc.

VOLTA. s. f. T. d'Equit. Volte. Il eircolo descritto da un cavallo che va semplicemente d'una pedata.

VOLTA, S. f. T. de' Tip. Ritirasione, Carta volta. Stampa della seconda parte di un foglio. Volta, la parte bianca di un foglio stampato da un benda.

VOLTA DEL CARRETT. T. de' Tip. Menubrio. Quello che serve a far seorrere il carro del torchio sulle spade.

VOLTA DEL FERR. T. di Mase. Volta del ferro. La parte del lembe interso del ferro che corrisponde alle punta. VOLTA DEL FORER. Cielo.

Volta e pinta. Gira e volta, disee l'Allieri. Datte dalle. Per denotare un'operazione tentata e continuata per ogui verso. — Tra ugioli e barugioli, in tutto e per tutto, con tutti gli annessi: tra l'una cose e l'altra. Ad ogni modo.

A GH'E QUELL' IN VOLTA. La marine

Andar in volta. Gironzare. Andar vagando.

A Poch a la volta. Alla spicciolata. DAR A VOLTA. Dare la volta, Ribaltare . cadere.

DAR D' VOLTA, FARS VEDER. Capitare. Andare in un luogo di tempo in tempo. DAR D' VOLTA PER LA BAZA. Bezellare. (Franc.) Balenare.

FATT A VOLTA. T. d'Arch. Concamerato. Fatto a volta.

GNIR LA SO VOLTA. Venir il suo giro o lurno.

In T'una volta. A un colpo, A un trallo.

Toèun LA VOLTA. Far la girata. TUTT IN T'UNA VOLTA. Quand' ecco, per Improvvisamente.

UNA COSA A LA VOLTA. A cosa per per cosa, A cosa a cosa. V. Cosa. Una volta. Una volta, per dire Ai tempi eddietro.

Una volta l'era una volta, e adessa L' È UN VOLTON. Passò stagione, Non è più d tempo che Berta filava.

Una volta per semper. Per tulle le volte. V. Volti.

Voltà. add. m. Voltato, Volto.

Voltabandèra. s. d'ogni gen. Frasca. V. Voltafazia.

Voltàda. 8 f Voltata, Svoltatura. Il voltamento o svolgimento delle cose.

Voltàda. 8. s. Svolta, Svoltamento. Luogo dove si volta o anche curva

di una ripa o sponda di fiume.
Voltada. s. f. T. de' Carrozz. Volta. Movimento in giro che si sa sare al cavallo.

Voltāda d' ciava. Mondota. Girata della chiave per chinder l'uscio.

VOLTADA D' CUL. Gunghero. Atto scortese. V. Voltar el cui.

VOLTADA D' TESTA. Voltafaccia.

PIAN IN T' LA VOLTADA! Largo ai canti / Adagio Biagio ! Piano che non si levi polvere! Avvertenze che si sogliono dare a chi vorrebbe precipitare nelle sue operazioni, o ne' suoi giudizj.

VOLTADOR. S. m. T. de' Filat. Giratore. Colui che dà moto alle macchine del filatojo.

Voltadora. s. f. Annaspatora, Abbindolatrice. V. di reg. La donna che annaspa, o sia che avvolge il filato in sul naspo per formare le matasse.

Voltadoba, s. f. T. de' Filst. Giratora, Menarina, Aspiera. Ragazza che nelle filande gira il naspo per avvolgervi su la seta tratta dalla trattora.

VOLTAFAZIA. s. d'ogni gen Falimbello, Frasca. Persona leggera, senza fermezza. Volandolino. bass. e per vilipendio, Fello, Traditore.

VOLTANENT. 8. m. Voltamento. Il voltare. Voltanėst d' budeli. *Nausca, Turba* intestina.

VOLTAR. all. Voltare, Volgere.

VOLTAR. att. Scottare, Dor volta o

Far la volta. Piegare

Voltan, all. T. de' Carrozz. Sterzare. Voltare il cocchio a diritta o a sini-

Voltar all'inst. Capovolgere, Capovoltare. Voltar a ritroso, sossopra-

VOLTAR ALL' INZO. Rimbuccare. Mettere vasi o simili colla bocca all'ingiù, o a rovescio.

Voltar el banben. Voliar mantello. Rompere la promessa, non osservarla. Rivoltar la frittata, cangiar sentimento.

VOLTAR EL CUL A VON. Dure il dosso ad alcuno. Andarsone, lasciandolo bruscamente. Dare un ganghero, voltare ad uno le spalle villanamente.

Voltar el formaj. Capovolgere il cacio. Cura che si ha delle forme di cacio perchè stagionino meglio.

VOLTAR EL PÈZZ. T. de' Vetr. Far la bocca a' vetrami. Il volgere il vaso di vetro gunfiato dalla parte della bocca per riniocolarlo e foggiarlo.

VOLTAR EL BOST. Girare l'arrocto. E dicesi menarrosto colui che gira

l'arrosto in sullo spiedo.

VOLTAR EL TECC'. Rintegolare, Acconciare il tetto. Sceverare le tegole rotte o fesse sostituendovene di buone, rimettere i correntini infraciditi, far in somma che più non goccioli. E l'artefice a ciò, si chiama Conciutetti.

VOLTAR I PE ALL' USS. Met. Morire. VOLTAR I STRAZZ. T. di Cart. Sciorinarli. Temporare la fermentazione de' cenci ammontati espeneadoli ia istrati all'aria.

VOLTAR I OCC'. Convertere gli occhi. VOLTAR LA FALDA, T. de' Capp. RimSoccare. Dar il rientro alla falda si che si jufeltri alla folla.

VOLTAR LA POLVRA. T. de' Polv. Ricoltare la polvere. Muoverla spesso perchè si rasciughi nel seccatojo.

Voltan La Pasta. T. de' Couf. Addoppiur la sfuglia. Ripiegarla sopra sè stessa più volte perchè nel cuocersi possa levarsi.

VOLTAR SOTTSORA. Sovvulgere.

VOLTAR SU. Fur la conferma. Confermace un contratto iatto, per un tempo susseguente al convenuto.

VOLTAR UN VESTI. Rivoltare un abilo. VOLTAR VIA. Irsene, Andarsene.

Voltar von. Soulgere alcuno. Fargli mutare proposito. V. Dvoltar.

FAZIL DA VOLTAR. Voltubile, Voltatile.
Voltares. n. p. Volgersi, Rivolgersi.
Piegarsi d'altro lato.

Voltares. n. p Voltarei, Rivoltarei.

Cambiarsi di parere.

VOLTARS, parlando di vino. Rivolgersi, Dar la volta. Incerconire, guastarsi pel caldo od altro.

VOLTARS EL BOCCÉN. Dare la volla.

Volten. s. m T. de' Lega. Seghella, Sega da volgere

Volten del Camen. Architrave. Quella parte del cammino sulla quale poggia la cappa.

Voltén dl'uss o dla frestra. Arcale. E dicesi anche Architrave (Csr.)

Voltina. s f. Volticciuola. Piccola volta, archetto. Quello degli usci, delle porte e finestre dicesi propriamente Arcale.

Voltan'ni. s. f. T. de' Filat. Ordini del volico. Le parti dell'altezza del valico, (filatoj) in ciascuna delle quali è compresa una serie di strascichi ed una di serpi.

VOLTI. S. f. Volle.

DES VOLTI TANT. Dieci tanti. E così del pari. Tredici tanti, Sei tanti ecc. Do, TREI O QUATTER VOLTI D' PIÙ. Due, tre o quattro tanti o cotanti.

QUANT AS DIS DIL VOLTI!.... Quando si dice, le combinazioni! (Tosc.) Sorta d'interjez. di maraviglia.

Voltisodur. 8: m. T. Mil. Volteggiatore. Voltila cla brosa. Si si, rivolta la frit-

tata. Dicesi di chi parlando di un cosa cambia discorso accorgendosi di essere in errore o di aver scopera ciò che vorrebbe tener celato.

Volton, s. m. Voltone. Una gran volu.
Volton d' na strada. Cavalcavia.
Arco o altro a somiglianza di ponte dall'una parte all'altra sopra la strada.
Volton s. m. Sgorbie. Le bocche a doccia delle tanaglie a staffa.

Voltura. s. f. T. Cens. Voltura. Regi-

strazione traslatizia censuaria.

FAR LA VOLTURA. For permuter is posta in sé. (B. L.) Trastatore, portare ne' publici registri al nome del nuovo possessore i beni da lui acquistati e cassar l'anteriore.

Volubil. add. m. Volubile, Mobile, Instabile, Incostante. B dicesi di persona che sia instabile come una frasci

da ogni vento.

Volum. s. m. Volume. V. Tom.

Volume, per Mok.

Estensione di un corpo.

VOLUTA. S f. T. Arch. Voluta. Sorta di ornamento proprio dell' ordine Dorico o del Composito che rappresenta una scorza d'albero attortigliata e voluta in linea spirale. Occhio della voluta, il mezzo della voluta che si taglia in forma di una piccola rosa.

Vonit. s. m. Vomito, Ributto, Soversione, Rigettamento. Rivoltamento di stomaco. Arcoreggiare, quel turbamento dello stomaco per cui si manda fuori della bocca vento prima di

vomi**tare.** 

VOMIT D' SANGHEV. T. Med. Meleno, Malattia nera. Vomito di sangue nero. FAR VOMIT. Far nausea. Muovere le stomaco.

URT D' VONIT. Sforzi di vomito, Conati di vomito, Archi di stomaco.

Vonita. add. m. Vomitato. Gettato per vomito.

Vonitada. s. f. Vomizione, Vomitamento.
Atto del vomitare.

VONITADURA, S. f. Recinecio. Roba che si manda fuori nel recere.

VONITAR. v. a. Vomitore, Recere, Rigettare, Far getto. E scherz., Rivedere i conti.

Vonitori. s. m. Vomitatorio, Vomitico,

Vomica. Emetico, Anacartteo, medicamento che fa vomitare. Vomitorio è Voce d'uso. Antiemetico, rimedio contro il vomito eccessivo.

Von o Vona. Uno, Una. Principio della quantità numerica; e si usa anche sostantivamente.

VON D' COLÉN'NA. Colligiano.

'VON DE D' POÈURA. Forese. Che sta fuori della città, contadino.

Von de d' via. Forestiere, Straniero.

Von Dil Vall. Valligiano.

VON DLA BASSA. Rivierasco.

VON D' MONTAGNA. Montanaro. Uomo che abità nelle montagne.

Von d' pais. Burghigiano. Abitatore di una borgata

Von d' PIANURA. Pianigiano. Abitator del piano

Von d' zittà. Cittadino. Abitator di

Von Per L'Alter. L'uno per l'altro. A vox per von. A un per uno. Tutti per singulo.

Du von. T. di Giuuc. Ambassi. Dicesi de' dadi quando due hanno scoperto l'asso.

VAGA VON PER L'ATER. L'uno compensi l'altro. Stia l'uno per l'altro. VORAGGINA. V. Perzipizi.

Vôsa. s. f Voce. Suono prodotto per l'aria ripercossa nel gorgozzule allorche una persona vuole esprimere la sua opinione o il suo desiderio.

Vosa Acuta. Voce penetrativa.

Vôsa Bassa. Vuce fluca, o affiuchita. Vôsa Bôn'na. Vuce buuna, sonora, grata

Vôsa cattiva. Mola e cattiva voce. Vôsa colôn p'aria, Vôsa stonada. Voce stonata a discordata.

Vosa da angel. Voce soave.

Vòsa da donna. Vocino, Vocina.

VOSA DA GATT. Voce di strigolo.

Vôsa da strazzar. Voce di lupinajo, Voce di cornacchia. Vociarcia.

VOSA DA TOR. T. Mus. Voce da bi-

Vôsa DEBLA. Voce offinita od offio-cata. (Sacch.)

Vôsa d' pett. T. Mus. Voce di petto. Voce naturale, non isforzata.

Vosa d' popol vosa di Dio. Voce di

popolo, voce del Signore. E' non si grida mai a lupo ch'ei non sia in paese, o che ei non sia lupo o can bigio. Il grido pubblico raramente si scosta dal vero.

Vôsa d' TESTA. T. de' Mus. Voce di testa. Sorta di voce non naturale.

Vosa granida. Voce argentina. Buon metallo di voce.

Vosa gnossa. Voce piena, maschia.

VOSA INTONADA. Voce intonata.

Vosa nozza. Voce d'impiccato.

Vosa nozuva. T. Gram. Neologismo. Parola di nuovo conio, riprovata, ma di uso tra letterati.\*

Vôsa RAGAÌDA. Voce rouca, roca. Vôsa s'CIAPADA. Voce stridula, stridente.

Vôsa umana. T. degli Organ. Voce umana. Registro d'organo così detto perchè imita la voce umana.

ALZAR LA VÔSA. Alzar la voce. E fig. Gridare, Sgridare

A nèza vôsa. In mezza voce. Con

voce bassa.

Andan adne alla vosa. Gittarsi alla voce, Gittarsi al suono della voce.
(Giamb.) Orecchiare e movere verso

dove udiamo la voce.

Andar zo la vôsa. Affiochire, Affiocare. Perder la voce per raucedine.

AVER LA VOSA IN CANTÉN'NA. Essere affochito, Essere fioco.

A'vôsa. A voce, Oralmente. V. Bocca.

DAR IN TLA vôsa. Dar sulla bocca o
sulla voce. Interromper l'altrui discorso.

DAR LA VÔSA. T. de' Cavall. Sdrisciare, Sdriscire. Quella chiamata che si fa colla lingua per avvertire dolcemente il cavallo.

DAR LA VÔSA. T. Mus Dar la voce. Dar il tuono.

DAR 'NA vôsa. Bociare alcuno, Dar una voce ad uno. Chiamarlo.

FAR CORRER LA VOSA. Sparger voce. Far correre fama.

Essen in vosa. T. de' Mus. Aver lena di vuce. Voce d'uso.

ESTENSION O CAVAMENT D' VOSA. T. Mus. Messa di voce. Quella disposizione di voce che permette di intonare una nota rinforzandola fino al

maggior forte, indi ritornare al grado in cui si comincia.

LA VÔSA LA VA. Fema vola.

Modula la vôsa. Portar bene la voce. Variarla in più modi cantando.

Quatar la vosa o mazzar la vosa. Coprir la voce altrui. Impedire con suono maggiore che altri non l'in-

Sott vosa Di soppiano, Sotto voce. Con voce sommessa.

Zo d' vôss. Afficcato, Arrocchiato. ( Mol. )

Vosada. s. f. Gridata. E dicesi anche per Urlata. V. Vosazza.

Voganient. s. m. Gridore.

Vosan att. Gridare. Sclamare, alzar la Voce.

V**es**azza. s. f. Vociaccia.

Vosazza. s. f. Fig. Urlata. Beffa clamorosa che si sa con grida ingiuriose. FAR LA VOSAZZA. Far l'uriala, Far lima lima. Bessare in publico in modo clamoroso.

Voscu. Vosco. Con voi.

Vosin o Vosin'na, Vositta, Vosinin.
Vocino, Vocina, Vociolina, Vocerellima dim. di voce.

Voson. s. m. Vocione. Gran voce.

Voss. Voce usata nella frase:

An ge'in voss de più. Non ne bisognd più.

V**ostea.** pron. *Vostro*.

BL vosten. Il vostro avere.

**Vóт. s. m.** Voto. Desiderio.

Vor s. m. Voto. Quell' immagine che si attacca in segno di voto o di grazia ricevuta nelle chiese.

Vot. s. m. Voto, Suffragio. Dichiarezione della propria opinione.

ANDAR AI VOT. Andare, mettere o fare il partito. Ricercar per segni di conoscere le opinioni de' votanti nelle publiche deliberazioni.

FAR vot. Far voto, Votarsi.

PORTAR EL VOT. Portar lo scapolare. Votan att. Votare. Dare il voto.

Votazion. s. s. Volamento, Volagione. Il votare.

Vox POPULI, vox Dri. Latinismo che usasi più comunemente tradotto. V. Vôsa d' popol, vôsa d'Iddio.

VRER. BU. Volere.

Vala ads. Amare. Ben volere. Vala fan tales. Meller troppa carn al fuoce.

Vain INDRA. Rivolere.

Vain Mal. Disamare. Mal volere. Vain ε π' vain. Volere o no, Vogi o non vogli.

VRER TROPP. Stravolere.

Vrèr un bén de abita. Volet bene fino all'anima.

An GE' in vala de Pit. Non bisogner più avanti, Non bisognar meglio, Bastare, Vincere il desiderio, Essere il caso, e scherz. Cadere il cacio sui maccheroni. Avvenire nel suo pieno ciò che si desidera.

An valu A man Non volere attorno, Non volere appresso.

An vnen più. Disvolere, Svolere. Valance Tutta. Volerci l'estreme. Esser necessaria una gran pazienza, ed asche avere una gran ssacciataggine. Vaisp. V. Cont. Vespro. V. Vesper.

VRESPA DA MELA. Ape, Pecchia. L'Apis mellifica di Linn. Animaletto volatile che sa il mele. V. Timonzen. Cacchie, il bruco delle api dalla nascita sino al suo incrisalidamento.

VRESPA DA SAH. Fuco, Pecchiene. Specie di pecchia maggiore delle altre senza pungilione, e che nos se miele. Il Fucus degli Entom. o l'Apis mellisica mas di Lina.

ARMOUR DIL VRESPI Ronzare, Ronzo,

Ronzio.

Verspan. s. m. Vespojo, Vespeto. la stanza delle vespe e de'- celabroni, simile a' fiali delle pecchie.

VRESPAR. 8. m. T. Med. Vespajo. Bubbone maligno che vien sul dorso tra l'una e l'altra scapula, e che per entro ha tante cellette come i fiali delle api.

VRESPON s. in. T. d'Entom. Calabrone violetto. L'Apis violacea degli Entom-

V. Béga mora.

VRETTA. 8. f. Calzuola da bastoncimi. Ghieretta che si pone al piede delle piccole mazze.

Vaetti. s. m. Dardi. Sorta di armi sttiche somiglianti al dardo vere me più piccoli e senza penne.

VREVA. Voce usata nella frase:

CEI A TE VREVA. Qui ti voglio, cioè questo è il bello. Costi mi cadde l'ago, e vale tu sei caduto appunto dove io mi aspettava.

VRISHA. s. f. T. Med. Aneurisma. Gonficzza cagionata da dilatazione o segamento d'arteria.

VRITA. s. f. Verità, Veritade.

CONTRA A LA VRITÀ. Contro ogni prova del vero. (Bart.)

LA VRITÀ E PO PU. Il vero non ha risposta.

In vaith. In verità, Davvero, Per verità.

In vrità e po santa benedetta! Affè di Dio,! In buona verità!

Tutt il vaità in s' poèulen miga dir. Ogni vero non è ben detto.

Vana. Frullo. Il rumore delle ali di un uccello che rapidamente si levi a volo. Vsén. s. m. Vicino. Colui che abita presso la nostra casa. Casigliano, chi abita

nella stessa casa ma non nella stessa famiglia.

Vsgn. add. Vicino, Allato, Presso, Accosto, Propinquo, Verso.
Vsgn d' possion. Laterale, Adjacente.

VSÉR D' POSSION. Laterale, Adjacente.
VSÉR D' SIT. Circostante, Circonvicino.
I vicini che abitano intorno la nostra
casa, terra ecc.

Essen vsen a fan. Essere in via di fure.

I vskn. Il viciname.

Passar da vsén. Passar dappresso, e fig. Basionare, Battere.

Vsiga. s. f. Vescica. Vaso membranoso situato nella parte inferiore del ventre, ed è ricettacolo dell'orina. Cistoplessia, paralisi della vescica. Cistotomia, taglio della stessa. Cistoflogosi, Cistide, infiammazione della vescica. Cistolgia, Cistodinia, dolore alla vescica.

VSIGA. a. f. T. de' Libr. Getto. Shullettatura che l'aria produce nelle pelli con cui si coprono i libri.

VSIGA. s. f. T. de' Vetr. Ampolline. Quelle bollicine che si trovano per entro a' vetri e li rendono difettosi pe' lavori di lusso e di ottica.

VSIGA CH'AS FORMA IN T' LA PELA.

Vescica. Gonfismento di pelle cagionato da cottura o altra simile infiam-

magione. E per similitudine si dice di gonfiezza cagionata in altre cose, come nella pasta pel lungo dimenar che ne venga fatto.

VS

VSIGA DA TOROTOTELA. Monocordo. V. Bordon.

VSIGA D' DOLÈGE. Vescica di strutto. La vescica del majale riempiuta di strutto con un imbuto.

Vsiga di pess. Nutatojo. Vescica o unione di due o più vesciche pieno d'aria, che si trovano ne' pesci, senza di cui non potrebbero galleggiare, ma cadrebbero in fondo.

VSIGA DLA FELA. Cistifellea.

GNIR LA VSIGA. Alzar vescica.

VSIGANT. S. m. Vescicutorio. Medicamento caustico, che esteriormente applicato, fa levar vescica, come fanno le scottature, onde dicesi anche Fuoco morto. Vessicante, vessicatorio.

VSIGANT. Figur. Seccatore. Un importuno.

METTER I VSIGANT. Vessicore.

VSIGHÉN'NA. S. f Cocciuola. Piccola enfiatura cagionata da puntura di ortiche, o da morsicatura di zanzare.

VSIGHÈTTA, VSIGHÉN'NA. Veseichetta. Piccola vescica.

GNIR DIL VSIGHETTI. Imbollicare. Empiersi di bolle.

VSIGHI S. f. T. Med. Senici. Grumi di sangue assai duri vicini al polso che si usa schiacciarli da' nostri campagnuoli con freghe fortissime. V. Tonsili,

VSIGHI. Per similitudine, Bariglioni. Le poppe di femmins.

VSIGHI SFLOSSI. Bariglioni cascanti.
VSIGON. S. M. Vescicone, Vescica grande.
VSIGON. S. M. T. Med. Amerika Ta

Vsigon. s. m. T. Med. Ampolia. Tumore formato da uno spandimento di sicrosità, tra l'epidermide e il corpo mucoso della pelle delle mani e dei piedi per cagione di ruvidi e troppo lunghi esercizi.

VSIGON. S. m. T. di Vet. Vescicone. Così chiamansi il tumore del garetto, quantunque si estenda lo stesso nome anche a quello del nodello.

VSIGON INOSSA. T. di Vet. Veseicone inossato. Così dicesi quando è duro. VSIGON PASSANT. T. di Vet. Veseiconi

VSIGON PASSANT. T. di Vet. Vesciconi incaviglisti. Quando sone doppii, cioà

uno da un lato, l'altro dall'altro del garello.

VSINANT. S. m. Vicino. I VSINANT. Il vicinato.

VSINANZA, s. f. Vicinanza. Vicinato. In altro signif. Parrocchia.

In vsinanza. Davvieino. In vicinanza,

in prossimità.

VSINAR. att. Avvicinare. Accostare una cosa ad un altra, e si usa anche in acoso di Ammiccare, Rapatumure le persone inimicate,

Vv. Voi. Pron. Vv vv. V. Vuvù.

DAR DEL VU. Dar del voi o di voi. VUDA. m. imp. Mesci. E dicesi spesso porgeudo il bicchiere perchè si mesca in esso vino od altro liquore.

Yunk. add. in. Violato, Voto, Sgombro. VUDADORA. 8. f. Vuolamento, Vuolaturu. Ma il primo esprime l'operazione, il secondo l'atto.

YUDAN. s. m Le cose che si cavano votando. Per esempio:

VUDAN D' BOTTA. Feccia. VUDAM DE STALA Concime. VUDAN D' POLABIA. Frattaglie ecc. Pign D' vudàn. Modo scherz, per dir

Vudan att. Vuotare. Cavare il contenuto fuori del continente.

VHDAR, T. de' Bec. Votare. Levare le interiora delle bestie macellate.

VUDAR DA BEVER. Mescere a bere, cd anche Mescere assolutamente.

Vouar el caffè Mescere il coffè. VUDAR EL LAMBICCH. Scaricare il limbicco. Levare le fecce che rimangono dopo la distillazione del vino o sim. VUDAR EL ZACCH. T. de' Pesc. Svertare. Aprire il giacchio per trarne la preda fatta.

VUDAR I LOBUGHER CHON. Piombinare. Pulire i privati col piombino.

VUDAR LA FORNASA. T. de' Fornac. Sfornaciare. Cavare i materiali cotti dalla fornace.

VUDAR LA POLARIA. Sbuzzare, Sventrure il pollume. V. Nodrigàr.

VUDAR UN FONDON. T. de' Pesc. Far secchi. Aggottare l'acqua de' gorghi per prendere il pesce in secco. Spaludure, seccare una palude.

VUDAR ZO. T. de' Fond. Abbeveran. Versare acconciamente il metallo suo nella forma.

VUDARS EL STONEGH. Figural. Squeeiolare il barletto, Sciorre la bocca el sacco, Scuotere il sacco pei pellicini, Voltare il sacco. Dir tutto quanto si sa d'una cosa.

Vudasón. s. m. Pussaggio. Be più propriamente Diritto di pussaggio per

luoghi altrui.

Vulcan s. m. Vulcano. Montagna d'ordinario molto alta, incavernata con profondo cratère che getta fuoco, cenere, lava o altro.

Bocca DEL VULCAN. Cratère. L'apertura nella sommità de' vulcani. VORNA. S. S. Vimine. V. Vidza.

VUNNADA. S. S. T. Idr. Viminata. Lavore o riparo fatto con vimini intessuti.

Vons. Una, per una donna od una cost. Esser tutti a vûna, esser tutti d' ra-LA. Esser tutti di ballata, di belle, **d'** accordo.

Grinn a vona. Venire alle pres, alle strette, a conclusione

Vossionia. Vossionoria. Titolo di dittozione che si dà ad alcuni parlando o scrivendo.

Vuvo. s. m. Caccabaldole. Carezze. veni. atti, parole lusinghevoli o motti svenevoli.

Vzh. Vecciato, Veccioso. Agg. di grano o di biade, mescolate con veccia.

Vzoeula s f Veggia. La botte, e la tenuta di essa. Si noti però che la Vzoèula è d'una particolar forma, piuttosto schiacciata, e tiene, per le più, dieci brente. Il montanaro per facilitare il trasporto usa la messa veggia, che per accorciatura denomina assolutamente *mėza*.

Vzoèula. s. f. T. Bot. Liquirizia bastarda. Pianta che nasce per le fosse e tra le siepi, ticne i tralci distesi al suolo e fa bacelli sottili diritti. E

l'Astragalus glyciphyllos Linn. Vzon. s. m. T. Bot. Tartufo di prato. Pianta perenne che ha radici tubercolose che sono buona pastura pel bestiame. È l'Orobus tuberosus Lina. Così dicesi anche il Veccione, ossi . il Lathyrus silvestris Linn.

ZA

Z. Z. Ultima delle consonanti e delle lettere dell'alfabeto Italiano che pronunciasi Zeta e non Zita. Come lettera numerale valeva 2 mila, e con sopra una lineetta, 200 mila. Nel nostro dialetto ha due suoni distinti. uno vibrato, ed uno schiacciato, poco dissimile dall'S. Le voci che cominciano con Z di carattere tondo, si intenderanno di suono vibrato come in Zàca Farsetto, Zèl Gelo, Ziffra Cifera, Zonta Giunta, Zuzù Trastullo, ossia aventi il suono che i Toscani dicono dolce, o come in Orzo. Quelle altre parole che cominceranno con Z corsiva si pronunceranno con suono schiacciato come in Zafagna Cuticagna, Zèl Cielo, Ziròtt Cerotto, Zorla Zacchera, Zùff Ciuffo, oesia come i Toscani pronunciano la zeta nelle voci Presso, Ribresso e simili. Zl. avv. di L. Già, Di già.

Zà CRE. Dacche, Giacche, Poiche, Zà. Qua. Saccenti ed alcuni altri, dissero anche Zà, nel signif. di qua.

Zh. Orsù, Su via, come nel seguente esempio:

Za, andena. Su via, Orsú andiamo.

De d'zh. Di qua.

Esser po de d' zà che ded' là. Piatir co' cimiteri, Essere al confitemini, Avviarsi per le poste, Essere più di là che di quà. Essere più morto che vivo.

In zh. In quà.

In zh e in h. Quà e là, In sà e là. Un zà E Là. Un briccone, Uno scapestrato, Uno scuriscione, Un furfante. Un rompicollo.

ZABAJON. 8. m. Candiero, Zubaglione. (Tosc.) Specie di cordiale che si fa con tuorli d'uova, zucchero e vin generoso dibattuti insieme.

Zano. s. m. T. de' Calzol. Bottini. Stivaletti che non fasciano che il collo del piede.

ZACA. S. f. Farsetto, Giubbetto. Abite da nomo che cuopre il busto co' quarti lunghi. ZACCAR. S. m. T. de' Tess. Carrette. Castelletto o intelajatura di legname in sommo al telajo ove sono stabilite le ditole.

Zaccardi. s. m. Mandorle vestite. Mandorle senza guscio e solo vestite del loro malicorio che si vendono soppassate e senz' altro preparativo per mangiare.

Zaccarén. s. m. T. Furb. I piedi.

ZACCH. s. m. T. Mil. Giaco: Arma antica da dosso fatta di maglie di ferro concatenate insieme.

ZACCH. S. m. T. de' Pesc. Giacchio. Ritrecine. Rete sottile e fitta con la verta o circonferenza impiombata, la quale gittata nell'acqua dal pescatore s'apre, e avvicinandosi al fondo si riserra e cuopre e rinchiude i pesci.

ZACCH D' PESS Giacchiata. Tanto pesce quanto può capirne un giacchio.

Bocca del zacca. T. de Pesc. Verta

del giacchio. La parte del giacchio munita di piombi.

BUTTAR EL ZACCH. Gittare il giacchio. Tentare col giacchio una giacchiata di pesce.

ZACHE S. f. Servitoretto.

ZACHETT. 8. m. Borgolino. Vestimento da nomo che cuopre il busto, Giaochello è voce franc. Iralla da Jacquelle, ma si può usare perchè di uso comune, e perchè se n'ha un'esempio riportato del Fanfani tolto dalla Cronica di Ranieri Sardo del Sec. XV. ZACCHÈTTA. S. f. Farsetto (Botta)

ZACCHETTA A LA CAZZADORA. Cucciatora Sorta di giacchetto con parecchie tasche nel davanti ed un tascone che ricorre orizzontalmente tutta la parte di dietro, il quale è detto anche Carniera. Zaccon. s. m. V. Contad. per Mazza,

Stanga , Randello.

ZACCONE. s. m. Giaconetta. V. Giaconè. Zacò. s. m. T. Mil. Berettone, Caschetto. Sorta di cappello che portano in capo i soldati. Ha

ZAPAGNA. s. f. Cuticagna, Cottottola. La parte concava derettana tra il collo e la nuca. V. Gnueca. Dicesi Cervice, la parte posteriore del collo sotto la nuca, e Tignone la parte deretana de' capelli delle donne.

ZAFFOLADURA, s. f. T. de' Canap. Lisca.

Quella materia legnosa che cade dal
lino e dalla canapa quando si scotola

e si pettina.

ZAFIR. s. m. T. de' Gioj. Zaffiro. Gemma preziosa, bellissima, pellucida che chiamasi Zaffiro muschio, se è di color porporino, e Zaffiro femmina, quand'è di color turchino.

ZAFRAN. s. m. T. Bot. Zafferano domestico, Croco fiorito. Pianta nota che ha i fiori tinti di un paonazzo chiaro, ed i cui stimmi forniscono al commercio il zafferano. È il Crocus sotivus dei Bot.

ZAFRANA. s. f. Zafferuna. Nome d'una delle campane della Cattedrale di Parnm venutogli, secondo il Peschieri, da quello che la fece fondere a proprie spese, che su certo Zassarani consorziale. Ella viene sonata tutti e singoli i di di buon mattino onde i signori Consorziali si preparino per recersi al coro. Gli artefici prendon norma da essa per portarsi al rispettivo telonio. Potrebbesi chiamare Squilla del mattino o Campuna delle arti, se l'uso di vari secoli non le avesse assegnato quello di Zafferana, sorse perchè suonasi per chiamare il popolo alla messa che fu istituita, come altri asserma, con certe rendite sullo zafferano.

ZAFBANAR O DAR EL ZAFRAN. Zafferancre. Tingere con infusione di zafferano.

ZAFRANON. s. f. T. Bot. Gruogo salvetico, Zofferano fulso. Pianta annu che coltivasi per raccogliere i fiori sussi che servono ai tintori per il color di rosa in seta. È detto Carthemus tinctorius da Linn.

Zagala. s. f. T. Mil. Zagaglia. Sorta d'arme in asta che consta di una massa

armata di spuntone.

ZAGNOCCH. T. Furb. Freddo.

Zam. add. m. T. di Vet. Zaine Cosi si chiama quel mantello degli animali nel quale non entrano peli bianchi naturali.

Zaldon, Zaldonàn, V. Saldon e Saldonàn.

Zalea. s. f. T. Bot. Azalea gialla. Arboscello sempre verde che sa siori giallastri assai grandi e a grappoli o s mazzetti. È l'Azalea pontica Linn. Zaltnon. s. m. Cialtrone, Guidone, Furfunte. Uom abbietto.

ZALTRONAR. Bil. Birboneggiare, Furfun-

tare.

ZAMARA. S. f. Zimarra. Specie di veste lunga. Zimarrina diminut., Zimereccia peggior., Zimarrone accrescit.

ZANARA S. f. Figur. Zimarrina, Cialtrona, Baderla. Femmina scempia e che si balocchi senza pudore.

ZAMBAJON. S. m. Candiero. V. Zabsjón. ZAMBAN. add. m. Fosforescente, Lucido. V. Foeugh zambán.

Zambon. s. m. Prosciutto. V. Persùtt.
Zambott. s. m. T. Idr. Tremba aspirante, e Grec. Antlia. Strumento di forma cilindrica che fa salir l'acque per via d'un'animella mossa dalla forza del liquido premuto in un tubo da un pistone. Le sue parti sono:

Manubri. . . Menatojo.

Stantuffo, Embolo, Pistone.

Tub . . . . Bronzina. Valvula . . . Animella.

Sgorgata, quella quantità d'acqua che attrae lo stantufio della tromba ad ogni impulso del movente; o piuttosto, quello spazio che rimane vuoto d'aria nella tromba ad ogni alzata dello stantuffo. Luzziera, buco nel-

l'alto della parete di una tromba, per cui esce l'acqua.

Zambott. Fig. Tangoccio. Dicesi di chi per soverchia grossezza apparisce

ZAMBOTT. S. m. T. de' Cacc. Jova. Strumento di legno diviso nel fondo in quattro parti, col quale si rompe il latte accagliato nella caldaja.

ZANBOTT. s. m. T. de' Pesc. Frugatojo. Arnese col quale frugando ne' gorghi si sbuca il pesce nascostovi.

ZAMBOTT. s. m. T. de' Stevigl. Truegolo. Grande spazio di terreno cinto di un muricciuolo, entro il quale si sciaborda la terra.

ZAMBOTT. 4. m. T. de' Vin. Ammostatoio. Ordigno col quale si ammosta, fatto a guisa di vanga quadra e ta-

gliente.

Zanbott a man. Schizzatojo. Sorta di tromba mobile colla quale si inafgiano le piante nate sui muri, gli alberi e le alture non irrigabili de' giar-

ZAMBOTTAR. att. Trombare. Adoperar la tromba aspirante per alzare o estrar l'acqua.

ZAMBOTTAR. att. Fig. Sciaguallare,

Diquazzare, V. Stombazzar. ZAMBOTTAR. all. T. de' Stovigl. Sciabordare. Il cavare, impastare e rimestare la terra colla marra nel truo-

golo.

ZAMBOTTURA. s. f. T. de' Legn. Catenello. Legno o sbarra traversa che si pone alle teste di certi lavori di legno perchè non si fendano e non isbiechino.

ZAMGNAN s. m. T. Bot. Bulbocastano, Castagna di terra. Pianta perenne, comune ne' campi e ne' vigneti, che ; produce una radice tubercolosa del colore e grossezza di una castagna, e buona a mangiarsi, d'onde il nome di Castagna di terra. È detta da Linn. Bunium bulbocastanum.

Zano. Di già, Di recente. E in modo interrogativo, Si presto? Si inaspet-

tatamente?

Zanorètta o Filon. T. de' Macell. Schienale. L'animella che è nelle vertebre della schiena delle bestie macellate.

ZAMPÉN. S. m. T. de' Legn. Barletto.

Strumento di ferro ben grosso in forma della lettera L, col quale si tien fermo sul banco il legno che si vuoi lavorare.

Zampén'na. s. f. Alkizzalojo. Strumento con cui rattizzare il fuoco, tirare ed

allargar le brace ecc.

Zampigar. att. Ciampicare. Non trovar mode di camminer francamente. Dicesi anche per Scalpitare. V. Zuptar. ZAMPINETT. 8. m. T. d'Agr. Innestatojo. Coltello che si adopera per innestare. Zampogna. 8. f. Zumpogna, Fistola, Si-

ringa. Strumento musicale composto di sette cannucce di diversa grossezza

e lunghezza.

SONAR LA ZAMPOGNA. Zampognare. ZAMPON. S. m. T. de' Salsic. Zampone. V. Zanfètt.

ZANA. S. L. T. di Vet. Scrofa, Troja, Porca. Femmina del porce non castrata. Dette a persona, ha senso ingiurioso.

FAR DA ZANA E DA BURATTÉN Argr col bue e coll asino. Adattarsi a tutto. Cantare e portar la croce, Servir di coppa e di mantello. Servire più persone ad un tempo.

Zancadora. s. f. T. de' Forn. Tovaglia da impastore. Tela o tovaglia che i fornai adoperano per impastare.

ZANEN. S. In. T. d'Entom. Porcellino, Milleniedi. Insetto oblungo comunissimo sotto le pictre e tra i legni imporriti, detto da Linn. Oniscus usellus. Soglionsi indicare con tal nome anche il Porcellio scaber e levis di Latr.

ZANÉN DA AQQUA. T. d'Entom. Asello acquatico. Insetto più lungo del porcellino terrestre, che abita nelle acque de' torrentelli, detto da' Geoffroy Asellus aquaticus.

ZANÉN DA FARÉN'NA. Tenebrione. V.

Bègh da ròmel.

Zanén del Gran. T. d'Entom. Punteruolo del grano, Calandra del grano. Sorta di coleottere conosciutissimo pe' guasti che fa ne' grani, detto Calandra granaria dal Dec.

ZANÉN DEL RIS. Calandra del riso. Sorta di curculionide brune nerastre che vive nel riso e attacca di preferenza i grani paleacei. È la Calandra

oryzae Öliv.

GRIRGE DÉRTER 1 ZANÉR. Intonchiare. L'essere mangiato o roso da' tonchi. Zanètta. s. f. Porchetta, Porcelletta. V.

Zanètta. s. f. T. Mil. Giannetta. V. Gianètta.

ZANFA. s. f. Zampa, Branca, Artiglio.

Ma zampa dicesi il piede d'ogni animale tanto feroce che domestico, branca è l'unghia adunca o pungente degli animali di rapina terrestri, l'artiglio è quello degli animali rapaci volatili. V. Zanfi.

ZANFA. s. f. T. de' F. Ferr. Zanca. Ripiegatura dell'estromità di una leva, di un asta o simile strumento.

ZANFA D' GALÉN'NA. T. Bot. Cardoncello, Seneccione, Erba uccellina. Pianta comune ne' campi detta da Linn. Senecio vulgaris.

Zanfada. s. f. Zampata. Colpo di zampa. Zanfaa. att. Zampare, percuotere colla zampa. Abbrancare, afferrare colla branca, che è la zampa dinanzi dell'animale coll'ugna; e si dice anche per similitudine dell'afferrare o ritener checchessia con forza. Aggranfare, Aggraffare, grancire con artiglio rapace come per es.: l'aquila, o l'avvoltojo, aggraffa un coniglio.

Zanpara. att. T. di Vel. Zappare, Zampeggiare, Razzare. Quel percuotere che fanno i cavalli o altri animali, la terra coi piè dinanzi quasi razzolando.

Zanfan. Fig. Arrestare, Imprigio-

Zanpen. s. m. Zampino, Zampello. V. Zampell.

FAR EL ZANFÉN. Annaspare. Muover le zampe dinanzi come si fa fare a' cani per giuoco.

ZANFETT. S. M. T. de' Becc. Ginocchiello, Peduccio. Tutta quella parte dal ginocchio in giù del montone, agnello e capretto, spiccata dall'animale.

Zanfett. s. m. T. de' Salsicc. Zampuccio, Zampone. (Giusti) La cotenna del peduccio del majale spiccata poco più sopra del ginocchio e ripiena di carne addobbata della medesima bestia. ZANFI DEL GATT. Zampini.

ZANFI D' GALÉR'NA. Fig. Arpioncini, Uncini da ripescar le secchie, Scombicherature. Così diciam per ischerze delle lettere mal fatte. Dicesi a Fir. Raspaticcio, lo scritto scarabocchiato de' fanciulli che incominciano a scrivere.

ZANEI D' GAMBER. Boeche. Le branche con cui i gamberi e simili afferrano la preda. Chele, le branche minori che servono per camminare a ritroso.

ZANVI DIL SEPPII. Tentacoli, Tentoni. Que' filamenti delle seppie, de' polipi, de' pesci calamai e simili.

ZANFI DL'ANCORA. T. de' Nav. Braccia, Roffi. Le parti uncinate dell'ancora che afferrano il fondo dell'acqua e fermano la barca o nave.

METTERGE SU IL ZANFI. Mettere la branca addosso ad una cosa e ad una persona.

ZANFON. s. m. Grossa zampa.

ZANFON. S. m. T. de' Filat. Guids dell' andivieni. Sorta di forcone curvo di ferro ne' cui rebbj laterali ripicgati in fuori a squadra sono impiantati due campi contigui della grillande.

Zanpon. s. m. T. de' Legn. Pied di cervo. Piedi di una tavola fatti a simiglianza de' piedi del cervo.

ZANFON DEL CAVDON. Cavalletto. La parte sulla quale si regge l'alare sul gradino del focolare.

ZANFORGNA. S. f. Mano, Zampa, Branca, V. Griff.

Zanforgna. s. f. Metaf. Conno, Nicchio. Malpertugio.

ZANGLA s. f. T. de' Cac. Zángola. Secchio in cui si dibatte il fior di latte con pestone e battiburre, per ridure in butirro. Ha:

Quèrc' . . . . Coperchio. Rodèla . . . Battiburro. Zanglén . . . Pestone.

Zanglar. att. T. de' Cac. Diguazzare il latte. Dibattere il fior di latte nella sangola per ridurlo butirro.

ZANGLAR. att. Fig. Sfangare. Cammipare scalpitando il fango.

Zanglen. s. m. T. de' Cac. Pestone. Cost chiamasi quel bastone con cui si dibatte il latte nella zangola per fare il burro. ZARGOGNA S. L. Manovella. V. Segh'gnoèu-

Zangògna. s. f. Rancs. La gamba offesa d'un zoppo ranco.

Zantada. s. f. Giannellala, Cannala. Colpo di giannetta o di canna.

Zantilion s. m. T. Mercantile. Saggio, Mostra. (Dal Franc. Echantillon.) Zantilion. s. m. Pizzi. V. Guardamuà.

Zanzarièra. s. f. Zanzariere. Ardese per lo più di velo che attornia e cuopre il letto per disendersi dalle zanzare.

ZAPA. s. f. T. d'Agr. Zappa. Strumento note per uso di lavorare la terra. Ha: Lama. . . . . Pala.

Manegh. . . Manico. . Occhio.

Dicesi Sarchio una piccola zappa per uso di ripulire i campi dalle erbe sal-

ZLPA. 8. f. T. de' Stovigl. Zappa. Arnese più lungo e stretto della borda che serve per rimestare il piombo onde calcinarlo bene.

ZAPA DA MARINGON. Asoc, Ascia. Strumento da tagliare fatto a foggia di zappa, ma più largo e più corto, proprio de' legnajuoli, de' bottai e sim-

ZAPA O ZAPON DA MURADOR. Marra. Strumento che adoperano i manovali nel far la calcina, alquanto schiacciato e ritondo nell' estremità.

DARS LA ZAPA UN TI PR. Darsi della scure in sul piede, Tagliarsi le legna uddosso, Aguzzarsi il palo in sul ginucchio. Dire la verità a proprio danno o vergogna.

DIR SU ZAPA E BADIL. Dir cose di fuoco, Far d'ogni erba fuscio.

'NA MAN D' ZAPA. Asciata. Colpo d'ascia.

Zapa. add. m. Zappato.

ZAPADA. 8. f. Colpo di zappa, Asciala, Colpo d'ascia, ossia Zappamento, Zappatura, Asciamento, Asciatura. Lo zappare e lo asciare.

ZAPADA. S. f. Figurat. Marrone, Ciamperia. Sproposito, errore.

ZAPADÈLL. 8. m. Soppedaneo sul quale sta il beccajo allorché taglia le carni sul ceppo.

ZAPADOR. s. m. Zappatore. Che lavora

il terreno colla zappa. Zappatorello, diminut.

ZAPADOR. S. 10. T. Mil. Guastadore, Marrojuolo. Si dice nella milizia di chi seguita l'escreito a fine di accomodare le strade, fare fortificazioni e simili.

ZAPADURA S f. Zappatura. Il zappane. ZAPAR. all. Zoppure Lavorar il terrene colla zappa. Sarchiare, ripulire dall'erbe salvatiche il terreno col sarchio.

Zapàr el formènt, la biava ccc. Murreggiure. Ricoprire colla marra il grano e le biade quando si seminano,

Zapar el legnàn. Asciare. Dirozzar legni coll'ascia.

Zapàr el melgòn. Chisciare, Sarchiare. Sarchiellare il grano turco.

ZAPAR EL S'CIOPP. Scullare a vuolo. Non levar suoco. V. Scrocar

Zapàr in t'el bagnar la pènna, Sitofinar la penna negli stracci del calamajo per trarne quel poco d'inchiostro che avesse ancora.

Zapėj, s. m. Calluje. Strade non assodate con ghiaja, che servono alle comunicazioni tra un comune e l'altro, e nelle quali sono buche in cui si ferma l'acqua. Forse da questa voce ebbe origine il verbo Inzaplàrs V.

ZAPELL, S. ID. T. d'Agr. Valico. Apertura nelle siepi.

Zapell s in T. de' Navic. Clivo. Salita che mette sul ciglione degli argini.

STOPAR I ZAPÈLL. Fare la turata. Chiusura che si sa alla callaja o alla sicpe d'un campo al tempo della maturazione.

Zapètt. s. m. Surchio, Sarchiello. Zapètta Q'Zapén'na. s. f. Zuppella, Zap-

pettina, Marretto, Surchiellino. V. Zapa, in tutti i suoi diversi significati. ZAPETTA & S. Orma, Pedata, Traccia, Vestigio. Ma orma è la forma del piede, della zampa o di parte di essi lasciata sul suolo per lungo tratto, pedata sono i segni più o men continuati del piede, traccia è il segno continuo che una ruota lascia dopo sè od un liquido versato, vestigio è la traccia di una cosa che siasi strascinata per terra e viene dallo strascico lasciato dalla lunga coda di una vesto.

Zapètta. s. f. T. de' Legn. Ascelta torta. Piccola asce curva che serve a lavorare nel concavo de' legnami.

ZAPÈTTA. s. f. T. degli Squer, Raschietta. Strumento di ferro a foggia di piccola zappa col quale si rastiano le bordature de' legni che' si voglion nettare e catramare di nuovo.

ANDAR APRÈ AL ZAPÈTTI. Aormare, Ormare. Si dice specialmente dell'andar i cacciatori dietro l'orma della fiera per rintracciarla.

ZAPETTAPIAN. T. Furb. Gatto. H figurat. Acqua cheta. Uomo, che, benchè stia cheto e nol dimostri, possa far male. ZAPON. s. m. Zappone. Sorta di zappa stretta e lunga. Marrone, grossa marra. V. Zàpa.

Zapon. s. m. T. d'Agr. Canefuttore Specie di zappa incurvata come una vanga che serve alla cinefazione delle terre.

Zaron. s. m. T. de' Mur. Beccastrino. Sorta di zappa stretta e grossa che serve per cavar sassi e terra.

ZAPONAR. att. T. d'Agr. Zapponare. Lavorare il terreno con lo zappone.

ZARTADA. s. f. Pestata. L'atto del pestare i piedi. Pedata, Orma, Vestigio, il segno de' piedi sì d'uomo come di bestie. V. Zapètta.

Andar adrè à la zaptàda. Ormare, Aormare. Il seguire che fanno i cacciatori l'orma della fiera per rintracciarla.

ZAPTAMENT. s. m. Scalpitio, Scarpiccio. Rumore di chi passeggia, scalpitamento, pestio, calpestia.

ZAPTAR. att. Scalpitare. Calcar co' piedi in andando, calpestare. Scarpicciare.

ZAPTAR. att. Tritolare. Saltabellare come chi vuole stritolare alcuna cosa co' piedi. Ciampicare, non trovar modo di camminar francamente. Zampettare, dicesi de' bambini quando cominciano a camminare.

ZAPTAR IN T'I GARÈTT. Scalcagnare, Culcagnare. Porre il piede in andando sulle altrui calcagna.

ZAPTON. s. m. Scalpitante, Calpestatore. Zaquà. add. m. Sdrajato. E dicesi di persona e di cosa iu genere, ma del

grane o sim., dirassi meglio allettato, se steso a terra dalla forza del vento.

ZAQUADA. a. f. Sdrajutu. Sdrajatina dim.

ZAQUAR. att. Coricare, Sdrajate. ,, per es. ,, Quella trave vuol essere coricata e posta a giacere. ,, (Gal.) Allettare, il distendere a guisa di letto o spianar a terra le biade nel campo come fa talvolta il turbine che imperversa. Quel grano così abbattuto dicesi Allettato.

ZAQUANS. n. p. Sdrajarsi, Appaniciollarsi, Coricarsi. Porsi a giacere.

ZAQUON. (STAR) Stare sdrajone, oppure come gli Arctini dicono Stare stratone.
ZARABATÈLA. s. f. Pianellina, Pionelletta, Pianellino, ed anche Pianella, Pantofola. Talvolta il nostro Zarabatèla, vole puramente Ciabatta.

STAR IN ZARABATELI. Star in pianelle o in ciabatte. V. anche Scarcaguon.

Per zarabotana. Per cerbottana, cioè indirettamente, per terza persona. Zaran, Zardan. Risicure. Mettere a zara,

a risico. Rischiare, azzardare. Porre in azzardo. V. Zardar e Azardar. Zhan e Zenn. Acerbo. V. Azarb.

ZARDEN. S. in. Giurdino, Terreno posta per lo più a fiori, per solo diletto. Brolo, prato o campo posto a' soli frutti: quando con questi coltivansi pure erbaggi e civaje, dicesi orto, e se comprenda tutte sorta delle colti-

vazioni indicate, dicesi verziere.

Cassette Da Zardén, Cassette. Riquadri fatti con mattoni per coltello ne' vari spartimenti de' giardini.

ZARDINER. s. m. Giardiniere. Coltivatore o curator di giardino.

ZARDINÈRA, s. f. Giardiniera. Moglie del giardiniere o donna che ha cura del giardino.

ZARDINIÈRA. s. f. Giardiniera. Sorta di tavola con sponde, con entrovi terra e piante rare, ed è mobile da appartamenti signorili. Così dicesi ancho una specie di portalume che si stendo sul tavolo a forma di vassojo ed ò per lo più di lana ricamata.

Zandós. add. m. Arrischiato. V. Azardós. Zanfoján. att. Cianciugliare, Ciangoliare, Ciangolure. Tartugliare, sciliaguare, linguettarc. ZABFOJON. S. M. Tartaglione, Broglione, Bisciolone.

Zargon. s. m. T. de' Gioj Giargone.
Pietra preziosa, varietà dello zirconio,
il cui colore varia dal bianco limpido
fino al rosso bruno. V. Zergon.

ZARLA. s. f. Gerla, Zana, Corbello. Specie di cesta fondoluta intessuta di vermene che serve principalmente a' fornai per portare il pane dictro le spalle. Le sue parti sono:

Cul o fond. . . Fondo.

Fortezza dla.

schén'na . . . Asserello de' mani-

Pc. . . . . . Piedi. Spondi . . . Fianchi.

Stropei . . . Vermene, Vinchi.

Zingi. . . . Manichi.

Così dicesi anche un recipiente simile alla gerla de' fornai ma intessuta di stecche o mazze usato per versare il carbone ne' forni fusorii.

ZARLA D' RAGAZZ, D' FIORU eec. Gerla. di ragazzi, di figliuoli ecc., cioè una

gran quantità.

Zarlatan s. m. Cerretano, Ciarlatano, Saltambanco, Ciarmatore. Colui che veude medicamenti sulle publiche piazze. Cantoniere, chi sta su pe' canti a spacciar inezie o ingredienti. Bagatelliere, Giullare, Giuocolatore, Mattaccino, giuocator di mano. Parolajo, Gracchione, ciarlone che spaccia frottole publicamente. Prestigiatore, cerretano assai destro in giuochi di fisica, di ottica o simili.

ZARLATANADA. s. f. Ciarlataneria, Spampanata, Zannata, Buffoneria, Can-

tambancata.

ZARLATANAR. att. Ciurmare, Infinocchiare. Ed auche milantarsi, sare spainpanate, millanterie.

Zanlatanisen. s. m. Ciarlatanismo, Im-

postura.

ZARLÉN. S. m. T. di Ferr. Gerlinajo. Chi porta col gerlino il carbone o la rena nelle fornaci della ferriera.

ZARLEN. S. m. T. di Ferr. Gerlino. Recipiente che contiene la metà di una gerla di rena o di carbone.

ZAROS, ZARDOS. add. Zurosa, Risicosa ZARZACIA. S. f. Crelia, Geu, Brescialda, Stradina. Donna ciarliera, che si butta a male opre e veramente plebea. ZARZACLAR. att. Gironzara. Andar a ronzo, andar girone.

ZARZACION. S. m. Girellove. V. Pojan.
ZARZACION'NA. S. f. Carne stracea. Donnaccia vile, sudiciona e cenciosa.

ZARZGRENT. add. in. Sudiccio, Lercio, Guitto. Ma sudicio dicesi ciò che non è pulito; tercio è più: e dicesi di una sudicccria esosa che sa schifo: guitto esprime quella sorta di sudicciume puzzolente che si accumula sui vestiti sdrusciti, e sulla persona del povero accidioso e avvilito.

Zarzgnon. s. m. Sudicione, Porcaccio,

Bighellone.

Zarzigna. s. f. Catarzo, Untume, Sudicciume. Sporcizia untuosa che si vede talvolta sul collare di qualche abito.

ZATTRA. S. f. Zuttera. Verculo da navigazione formato di legnami e tavole collegate in guisa da moversi sull'aequa a nuoto. Foderi, diconsi que' legnami o travi collegati insieme per poterli condurre pe' fiumi a seconda. Zavasa. s. f. Scioperata. V. Zarzacia.

ZAVAJADOR. 8. m. Ricercatore. V. Zavajar.

secondo signif.

ZAVAJAR. att. Gironzare, Sgonnellare.

ZAVASAR. att. Cercar col fuscellino, il che si sa da' ragazzi od altri dell'insima plebe i quali dopo piovuto, van per città lungo i rigagnoli presso le gran sogne a cercar con uno stecco spilli, chiodi o checchè altro vi han l'acque correnti o piovane discoperto, Zavasar att. Fig. Canzonare, Celiare, Scoccoveggiare, nel seguente es. Promitto promittis sta per promètter, e promitto promittis sta per zavajàr. Zavasot. 8. m. Scioperonaccio, e al fem. Scioperonaccia.

ZAVARAR. att. Sfangare. Camminer pel

fango.
ZANATA. S. f. Ciabatta, Pianella, Babbuccia, Petacchina, Mula. Ma ciabatta è scarpa vecchia, babbuccia è
sorta di pianella turca da estate, pianella è scarpa di casa senza il quartiere dietro, petacchine scarpe leggere
che partecipando della scarpa e della

pianella, diconsi anche mule,

ZAVATA. s. f. Bocca svivagnata. Boc-

ZAVATA. (DAR LA) Ciabattare. Battere con ciabatta; sorta di castigo militare usatissimo presso i francesi per punire certe heyi nuncanze commesse a danno del proprio camerata.

ZAVATADA. 8. f. Colpo di ciabatta.

ZAVATAR. 81t. Strisciar le ciabatte in camminando, ed anche Gironzare in ciabatta, e dar colpi di ciabatta.

ZAVATEN. 8. m. Ciabattino, Ciabattiere. Quegli che racconcia, ricuce e rattaccona le ciabatte e le scarpe rotte.

ZAVATÉN. S. m. Fig. Ciabattino. Dicesi d'ogni cattivo artefice.

ZAVATÉN. T. Furb. Piccione.

FAR IL COSI DA ZAVATÉN. Acciabattare. Abborracciare, acciarparc.

ZAVATI. V. Zavata.

PONTAR IL ZAVATI. Ciubattore. Vale porter per casa continuamente le ciabatte.

STIMAR VON CMÈ IL SO ZAVATI. Stimar uno quanto il terzo piede. Non nè aver punto stima.

ZAVATINADA. s. f. Opera da ciabattino, eioè mal condotta, mal eseguita. — Atto plebeo, azion vile, mal tratto e simili.

ZAVATON. s. m. Sciammanato. Che veste scomposto.

A ZAVATOR. A cianta, A cacojuola. Dicesi delle searpe che si portano col quartiere dietro inginocchiato a mo' di pianelle.

Zavaton'na, donàzza. Cantoniera, Baldracca, Squaldrina.

Zizra. s. f. Zazzera. Cappellatura folta ed ampia.

Zenex. s. m. Zecchino. Moneta d'oro della quale sonne più specie. Le più note sono:

ZCHÉN B' FIORENZA Zecchino, Gigliato, Ruspo. Che vale fr. 12 01. Quello Triplo dicesi Ruspone, e vale 36 fr. e 3 cent.

Zchén d' Genva. Zecchino di Genova. che vale fr. 14 92

ZCHÉN D' MILAN. Zecchino di Milano che vale fr. 11 94.

Zchen d'ongaria. Unghero. Monetaelse vale fr. 44 75. ZCHÉN D' PARMA. Zerchino di Parma. La metà della doppia che vale fr. 15 86.

Zchén d' Rôma. Zecchino di Roma, che vale fr. 11 79.

Zchen d' venezia. Zecchino di Venezia, che vale 12 fr.

Zchen imperial Zecchino imperiale, del valore di 11 fr. e 75 cent.

ZCHMETTA. s. f Sorta di giuoco. Zecchinetto. (Tosc.) V. Zugar. ZDÈLA DLA PIVA. Calza. Pezzo di calza a

ZDÈLA DLA PIVA. Calza. Pezzo di calza a guisa di borsa attaccato alle cornamase che piglia vento.

ZE. Ci. Così si pronuncia dalle persone di basso stato la terza lettera dell'alfabeto, da cui la frase bassa:

ZE O CO JACH ANTÓM. Cogliluvio, Corbellone, Sciocco. V. Minción.

Zeneder. s. m. Masserisie. I membri genitali Il nostro Mazza disse:

Onor de' miei, Onorali zebedej. Zebedeo. Baggeo, Squasimodeo. Goffo, gaglioffo, uccellaccio.

Zebra. s. f. T. di Zool. Zebra. Animale quadrupede che rassomiglia al mulo ed ha corpo bianco con fasce oblique, baje scure. È l'Equus zebra di Linn.

ZERRA. T. di Vet Zebrato. Dicesi così quel mantello del cavallo che presenta delle striscie che contornano circolarmente le gambe, come quelle della zebra, il colore delle quali striscie sempre più carieo del fondo, può variare. Zecca. s. f. Zecca. Luogo dove si baltore monete e medaglia ed ovo secono.

tono monete e medaglie ed ove spesso si incidono anche i conii. Gli operatori della zecca sono:
Cunimitàr . . . Coniatore.

Direttor . . . Zecchiere.

Incisor . . . Maestro de' conii.

Riduttor. . . Aggiustatore.
Tajador . . . Stampanino.
Zecchèr . . . Monetiere , Zecco-

tore.

Credet forse che qui ci sia la cava?

Credi porse che qui ci sia la cava?

Cosi suol dirsi talora a chi troppo di frequente ci richiede danari.

Direttor del zecca Zecchiere, Assaggiatore, Saggiatore. Quegli che sa

saggiatore, Saggiatore. Quegli che fa l'assaggio delle monete e delle paste monetabili per conoscerne la lega.

D' zècca. Ruspo. Agg. delle monete allora che coniate di fresco non hanno perduta nel maneggiarle la prima loro ruvidezza.

Noruy d' zecca. Nuovo di zecca, Ancor caldo della fucina. Dicesi di uno zecchino o altra moneta di ruspo. Nuovo di pezza, direbbesi un vestito.

INCISÓA DLA ZECCA. Maestro de' conj.
LAVORANT DLA ZECCA. Baltinzecca. Quegli che batte la moneta coll'impronta.
ZECCH. s. m. T. d'Entom. Crotono, Ricino. V. Sècch.

Zaccura. s. m. Zecchiere, Zecchiero.

Chi dirige la zecca e incide i conii
per le monete. Le operazioni, gli strumenti e le coso attinenti al Zecchiere,
sono:

## **OPERAZIONI**

## DEL ZECCHIERE.

Arcoèuser . . . Ricuocere.

## STRUMENTI.

Timprar. . . Temperare.

Fèmna . . Punzonetto. Martell . . Martello. Masc'. . . Punzone. Molén . . Mulino delle monete Ongèla . . Tassello. Tonaja . . Imbracciatoja. Tôrol . . Tornio. Trancia . . Gastelletto da stampare. . Laminatofo. Zilinder. .

## COSE ATTINENTL

Zècea. . . . Zecea.
Zecea. . . . . Zecea.
Zecealore. S. m. Monetiere, Zecealore.
Colui che batte la moneta, che dicesi
anche Battinzeeca.

Zèdes. s. m. T. Bot. Cedro. Il Citrus medica de' Bot. Albero di perpetua verdura, il cui frutto, che è giallo ed odorifero si chiama istessamento

Acqua d' zèden. Acqua cedrata. V. Acqua.

Cedro.

Colon d' zhonn. Citrino. Di color di cedro.

OLI D' ZEDER. Cedroleo. V. Oli.
ZEDER. att. Cedere, per Arrendersi,
Sottomettersi, Calare, o Calarsi ad
una cosa. Diminuire la tracotanza,
indursi a farla. Dar nelle vecchie,
mancar di virtù, di vivezza, di forza.
Consentire, Acconsentire, dicesi de'
corpi che cedono alla pressione. Arrendersi, dicesi di asse, legno o simile che agevolmente e senza spezzarsi pieghi. Risentirsi, Fare avvallamento, dicesi di fabbriche, edifizi e
simili che cedono per essere scalzati

menta. Zènola. s f. Cedola, Affisso. Cartello, Notificazione.

dall'acqua o per diffetto delle fonda-

Zedolon. s. m. Specchio, Prospetto. Nota sulla quale si vede come in uno spec-

chio, a colpo d'occhio, i risultamenti d'un amministrazione, d'un agenzia ecc. Cedolone, cartello da teatro.

ZEORA. add. m. Cedrato. Condito con cedro.

ZEDRAR. att. Cedrare. Concinre con cedro. ZEDRAR. s. m. T. Bot. Aloisis, Cedrina.

Sorta di frutice sempre verde, che vive allo scoperto. È l'Aloysia mentha odore di Linn.

ZEDRÉN. s. m. T. de' Conf. Cedrino. Pastica di zucchero cedrata.

Zedrén d' Pienont. T. de' Scerp. Citrino, Giallo di Chamberi. Sorta di marmo gialliccio e di grana fine. Zedrón. s. m. Cedrangola. (Mol.) Arancio forte.

Zeria. s m. Londrino? Specie di panno come il casimir.

ZEL. s. m. Gelo, Gelone, cecesso di freddo. Ghiaccio, Gelicidio, gelamento forte e generale dannoso alle piante. Zèl. s. m. T. d'Agr. Quadrante. Le erepature del legno cagionate dal gelo Zèl in T'il man, in T'F PE. Geloni. V. Mùlli.

Zèl. s. m. Cielo.

ZÈL DEL PADILION. Cappelletto. Quella parte del padiglione che euopre il capo di esso.

ZEL DEL LETT. Sopraletto, Sepraccielo. La parte superiore del cortinaggio da letto, o d'altri arnesi sim.

ZEL DLA BOCCA. Palato. Cielo della bocca.

ZEL DLA CARROZZA. Succielo, Cielo, Tettino. Ma si dice anche della parte superiore d'altre cose, come forno, camera ecc.

Zèl Ross o vent o Gozz. Prov. Aria rossa, o pioce o soffia. Lastri. E vale che l'atmosfera rossa è indizio di pioggia o di vento.

ZEL BOTT. Cielo a pecorelle.

ZEL SPAZZA O NETT. Cielo raso.

Cost en' én stàn në in zèl, në in tèna. Cose fuori della messa, Puzzie, Farfulloni, Cipollate.

DAR DI PUGN' IN ZEL. Cozzar col muro o co' muriccinoli, Voler covar sangue dalla rapa. Tentar cose impossibili, o porsi a sontrastare con chi è più potente.

DESCRIZION DEL ZEL. Uranografia.

DIR DIL COSI CE'IL N' POEULEN STANNE IN ZEL NE WI TERA. Dir cose che non le direbbe una bocca da forno, cioè che non possono stare, falsità, bugie manifeste.

N'essen ne in zel ne in tena. Non essere ne in riga ne in ispazio.

PORTAR M SETT ZEL. Lodare a cielo, Mettere in paradiso. Lodare eccessivamente.

ZELA. s. f. Cella. Camera de' frati e delle monache. Cellina, Celletta, Cellotina, diminut.

ZMANT. add. m. Zelante, Zelutore, Zeloso.

FAR EL ZELANT. Zelare.

Zelebrar. all. Celebrare, Dir messa. Figural. Mongiare.

ZELEBRITA- s. f. Celebrità- Persona illastre, celebre.

Zelenza. s. d'ogni gen. Eccellenza. Titolo d'onore.

Zelerari. s. m. Celleraio, Cellarario.
Camerlingo d'un monastero. E cosi
Celleraja o Celleraria, parlando di
monaca.

ZELEST. add. m. Celeste, Cidestro. Sorta di colore simile a quello onde il ciclo apparisce colorito.

Zeman att. Binare. Partorire due figlia un parto.

Zen. s. m. T. Bot. Erba galla, Cicerbita di padule. Pianta erbacea che vive nel seno delle acque stagnanti dove i suor fusti sono natanti. È il Potamogeton crispum di Linn. La Bietolta d'acques o Potamogeton natus di Linn. è un'altra pianta consimile. V. Castagna d'acqua.

Zén de poss. T. Bot. Lino acquatico. Pianta filamentosa che intricando i suoi fili si feltra sulle acque de' fossati e li copre di uno strato verde. È la Conferva rivularis Linn.

ZEN DI MASER T. Bot. Seta, Setino. Pianta simile alla precedente che cresco nelle acque stagnanti. È la Conferva amfibia e buttosa di Linn.

Zen. s. m. Ceno. Torrente che sbocca nel taro.

Zéncu s. m. Zinco. Semimetallo solido, quesi malleabile, di color bianeo se-

zuero, formato di lamelle con fendi-

ZENDAL. s. m. Zendado. V. Zindal.

Zèndra. s. f. Cenere. Quella polvere nella quale si risolvono i cadaveri, e anche ciò in che si risolvono le materie che s' abbruciano.

 $oldsymbol{Z}$ èndra bianca ch' vén inzìna af bras. Favilla.

 $oldsymbol{Z}$ èndra d $oldsymbol{\mathsf{L}}$ a carta  $oldsymbol{\mathsf{O}}$  foèuji brusadi. Favolesca.

Zendra d'oltremar. Aszurro calcinato. Azzurro oltramarino calcinato a fuoco vivissimo.

Andar in zèndra. Incenerire.

Ferr da tgnir su la zèndra in y'el FOGLAR. Paracenere. Lestra di ferro alta tre o quattro dita, ridetta a semicerchio, colla quale si contien la cenere sul focolare.

ZENDRADOR 6 COLARGEULA. Ceneracciolo. Panno che euopre i panni sudici che sono nella conca del bucato, sopra del quale si versa la cenerata o liseiva.

Zendrazz. s. m. T. de' Lavand. Cenerone, Ceneraceio. La cenere siruttata che lia servito al bucato e non contiene più alcali.

ZENDRAZZA. s. f. Cenerume. Miscuglio di cenere con altre materie arse o distrulle.

Zendri. (fl.) Di di cenere. Il primo giorno di quaresima.

Zèner. s. m. Genero. Correlativo di suocero. Bisgenero, il marito della nipote.

Zenghen. s. m. Zingano, Zingaro, Usso. Sorta di gente che girava un tempo come i cerretani per ginntare altrui sotto pretesto di dar la buona ventura. Ora lo diciamo di chi, menando vita appartata e in una scandalosa comunanza, pare imitare il mal costume di quella scellerata genia.

Zengher. 9. m. Fig. Sfucciato, Intolente. Dicesi per lo più, a persons sfrontata.

Bosiader cuè un zéngher. Più bugiardo che un gallo. Bugiardissimo.

ZÉN'NA. s. f. T. de' Bott Capruggine. Intaccatura delle doghe, entro la quale si commettono i fondi delle botti e simili. V. Znadòr.

Fan it zen'ni, Caprugginare. Far le caproggini.

Ferr da far il zén'ni. Capprugginatojo.

Zén'na. s. f. Cena. Il mangiare che si sa la sera. Far da cena, Essere a tena, Stare a cena con uno ecc.

Andar & lètt senza zén'na. Par la cena di Salvino. Modo basso che vale Pisciare e andar a letto. B si dice di chi non ha da cena.

MAGNAR DOP ZEN'NA. Pusignare.

SENTIRS A GNIR SU LA ZER'NA D' NA-DAL. Stomacarsi, Perturbarsi lo sto-

Zennen. add. m. Cenerino, Cenericeio, Cenerognolo. Di color di cenere.

Zens. s. m. Censo Rendita assicurata in sui beni di colui al quale si son dati i danari perchè ne dia tanto di merito per centinajo.

METTE & ZERS. Censuare, Accensare, dare a censo. Dicesi Censualista a chi sa il censo, e Censuario a chi ha un

censo passivo.

Zent. Cento. Nome numerale, che talor si adopera anche in forza di sostantivo.

Zeny. s. m. Brackiere, Alfacciatura, Cinto. Fasciatura di ferre o di cuojo per sostenere gl'intestini affinehè non cadano nella coglia. Sono sue parti:

Cora o Covi . . Sottocosce. Cussinett . . . Guancialino.

Yassa. . . . Cinta. Pumléa . . . Pollino. . Fuscia. Zintura...

Avenge el zent per von. Avere il centupla, Centuplicare.

Zenta. s. f. Cintola, Cintura. Pascia colla quale si cingono i panni intorno al mezzo della persona. Scheggiale, cinto di eurojo con fiblia usato a' nostri di da fanciulli per cingere le vesti in vita.

ZENTA. s. f. Cinta. Circuito, cerchio, eircondamento. Ricinto, parete di muro che dal piano della terra va sino a certa altezza. V. Razzent.

ZERTAR. S. m. Brachierajo. Facitor di brachieri. Si dice Erniario, quel chirurgo che attende specialmente alla cura dell'ernie.

Zentlyon, s. f. Centauro. Mostro favoloso mezzo nomo e mezzo cavallo che ora conosciamo solo come costellazione meridionale.

ZENTAYRA S. f. T. Bot. Ciano, Fior d'aliso, Battisegola. Pianta annuale, assai comune nelle messi, da' cui fiori si ritrae una buon acqua distillata. È la Centaurea cyunus di Linn.

ZENTAVRA MINORA. T. Bot. Centaura minore. Trovasi ne' prati umidi ed è medicinale. E l' Erythraca centaurium Linn

ZENTEN O ZENTNA T. d'Arch. Centina Armadura arcata di legname, su la quale si fabbrican gli archi e le volte. Ceptinatura.

ZENTER. s. m. Centro. Il punto di mezzo, o la parte più addentro di checchessia. Si dice anche Centro quel corpo d'armata che resta in mezzo ad altri due, i quali si chiamano ale: , ala diritta, ala sinistra.

ZÉNTER. S. m. T. de' Capp. Garbo. Forgia che si dà all'ala ed alla testa

del cappello.

ZENTER DL'ABACH. T. d'Arch. Scopa. Il centro dell'abaco.

ZÉNTER DLA CONCHILIA. Colonnelli. L'asse a susto interno delle conchiglie univalvi intorno al quale si aggirano le spirali.

ZENTER DLA ZITTÀ. Cuore, Centro, Bellico della Città.

Foèura d' zénten. Sconcentrato, Eccentrico

Metters in zénter. Accentrarsi. STAR D' CA IN T'EL ZENTER. Abitare nel centro.

TGNIR IN ZENTER. Centreggiare.

Zentesmén. s. m. Quattrinello, Quattrinuccio., Picciolo. Moneta della minor valuta che gli accatoni van chiedendo. Zenteson. s. m. Centesimo. Monetuzza notissima.

ZENTESOM ADIZIONAJ. Imposizione comunitativa.

An gh'aver un zentèson. Non aver un becco d'un quattrino.

TIRAR EL ZENTÈSON. Tirar l'ajuolo. Non perder occasione di guadagno per quanto sia piccolo. Star sugli avanzetti, essere scarso e taccagno.

ZERTFORUS. S. m. T. de' Mac. Centopelle. Il terzo stomaco de' ruminanti, che riceve il cibo della trippa, e lo manda alla molletta.

ZENTGARBI. 8. m. T. d' Entom. Millepiedi. Vermicello che ha venti paja di zampe da ciascuna parte detto da Linn. So-

lopendra morsitans.

ZENTGAMBI NIGHER T. d'Entom. Centogambe comune. Verme grigio nerastro che trovasi sotto le pietre, detto da Linn. Iulus terrestris.

ZENTGAMBI, ROSS. T. d'Ent. Suocera, Centogambe delle rene. Verme cenerine con linee longitudinali lionate sul desso che vive ne' renaj è detto de Linn. Iulus sabulosus.

ZENTIL. ad. m. Gentile. Gentilino, gen-

tiluzzo, dimin. e vezzegg.

ZENTINADURA. S. f. T. d'Arch. Centinatura. Il centinare ossia l'opera escguita colle centini ecc.

ZENTINAR all. T. d'Arch. Centinare. Mettere le centini o addattare a modo di centina.

ZENTNÈLA. s. f. T. d'Arch. Centing. Legno arcato con cui si armano e si sostengono le volte.

Zénton. s. m. Centone, Parodia. Poesia composta di versi o altro di varii au-

ZENTONAR. 8. m. Centinojo. Somma che arriva al numero di cento. Nel plurale è semminino dicendosi le centi-

A zéntonàn. A centinoja. In grad

quantità.

ZENTRA. add. m. T. di Blas Centrolo. Così dicesi un globo o mondo coronato, e fasciato da una specie di cerchio, o semicerchio a guise di centina. ·

ZENTRÈLA. s. f. T. d'Arch. Centine. V. Zentnėla.

ZENTURA, ZENTURON ecc. V. Zintura. Zinturòn ecc.

Zéntvintgrán. s. m. Ducato de 12 cerlini. Sorta di scudo napoletano.

Zénzoss, s. m. Zunzara, Zenzara, V. Senz'oss. Delfinetto dicesi l'ovicino end'ella sfarfalla. Cocciuola la piccola enfiatura cagionata dalla sua mersicatura.

Zer. add. m. Tiepido. Alguanto caldo. Zepp. s. m. Ceppi, Ferri. Specie di pastoje di ferro che si pongono alle gambe di alcuni condannati o carcerati.

Zepp. s. m. T. de Scarp. Pietra di Ceppio. Pietra gialla di facile lavoro, alquanto tenera nelle cave, ma che indurisce all'aria.

ZEPP O PIEN SEPP. add. Zeppo, Zeppato, Pieno stivato. Pieno interamente, quanto può capire.

CAVAR 1 zepp. Dischiavacciare i ferri dai piedi, cioè sciogliere alcano dai ferri

METTR AF ZEPP. Inceppare.

Zena. s. f. Cera. Materia molle e gialliccia della quale le api compongono i loro fiali.Diecsi anche collettivamente delle candele, de' ceri, torchi, e simili cose composte di cera e bambagia per uso di ardere e far lume. Si dice pure d'alcune misture in cui la cera sia il principale ingrediente, ma più propriam. Ceretta.

Zèna s. f. Cera. Sembianza, aria di volto. V. Cèra.

Zèra. s f. T. degl'Ineis. Sego da intagliure. Sorta di sego per dar sopra a' rami verniciati per l'acqua forte, cd è una mescolanza di sego e di olic.

Zena, s. f. T de' Pitt Cera punica. Combinazione di cera e petassa caustica che forma una massa pastosa a cui si incorpora ogni specie di colori, e se ne fa uso nel dipingere ad encausto stemperandola nell'essenza di trementina.

Zera da color. T. degli Arg. Mecca. Specie di vernice che si dà sopra l'orgento la cui base è il sangue di drago. Dicesi anche Vernice di meeca o dorolura a mecca.

Zèra da modlàr. T. de' Pitt. Cera da modellare. Cera bianca o gialla con sego, trementina, farina settile e cinabro, e serve per far modelli di figure grandi e piccole.

Zèra d' fornènt. Scherz. Contessa di Civillari. Merda.

Zèra del teriàngol. Agnusino. Sorta di amuleto in cera che si porta da l taluni al collo entro un borsellino.

ZERA D' SPAGNA, Ceralacca o cera di Spagna. Composizione di resina, lacca, spirito di vino, e vermiglione che si riduce in bacchettine per uso di sigillare.

Zena pen'na. Cera acconcia o di compiniento. La cera colla quale si dà l'ultima mano alle candele che si vogliono usare per feste grandi.

Zera niga lavorada. Cera soda, (B. L.) Zèra ordinaria. Sottana. Quella che serve alla prima rivestitura del lucignolo delle candele erc.

Zèra notta Cerume, Rollami de

Zena vengina. Cera gialla o vergine. Begn DLA zera. Acaro. L'insetto che nasce nella cera vecchia ereduto da Aristotile il più piccolo animaluzzo che si conosca. È il Ciron de' francesi.

Pungan la zèna. Bianchire la cera-

(B. L.) Imbianchirla.

Zèrb. V. Azèrb. Zenbas. s. m. T. d'Agr. Sterpami, Ra-

muglie. Sterpi o rami triti o sparsi. ZERBAS. 8. f. Miscee, Tritume. Cose

di poco pregio. Zener s. m. T. d'Agr. Sodo. Sodeto, sodivo, sodaglia. Terra sodiva. (Mol.) Zeabia. add. m. T. d' Agr. Terra brettu, improduttiva ecc. Čerbaja? Soda o Sodiva, agg. di terreno sterile affatto e infondato.

ZERBIROTT. s. m. Zerbino, Profumino, Ganimede, Bellimbusto, Cacazibetto, Mussetto. Giovine che sta sulle lindure e gli amoruzzi.

Zerbion. s. m. Terreno incalto o infruttuoso. Sterpone, luogo sterpigno, picno di sterpi.

Zeac'. s. m. Gerchio. Figura geometrica detta altrimenti circolo. E da questa dicesi cerchio quello che circonda e

attornia qual si voglia cosa. Zenc'. s. m. T. de' Bott. Cerchio-Quel legname o ferro ripiegato che

tiene insieme botti, tini c sim. Scheggia, il legno col quale si sa un cer-

chio da barile.

Zerc'. s. m. T. df Giuoc. Appello. Quel piccolo cerchio sopra il quale si pone la palla avanti di darla nel giuoco del maglio.

Ziac'. s. m. T. de' Mugn. Cassa. Legni curvi che cingono il coperchio delle macini perchè la farina sia tratta sulla mensa.

Zènc'. s. m. T. degli Squer. Quirate. I primi corsi di tavole che vanno dalla poppa alla prua nelle barche dalla

chiglia in su.

Zenc'. s. m. T. de' Stov. Cerchiello. Arnese circolare di terra sul quale si pongono i piattelli ammontati nella fornace.

Zérc' a la Testa. Gravezza o Gravedine di copo. Spranghella, Quel dolor cupo con gravezza di capo che sentono nello svegliarsi coloro che hanno la sera innanzi soverchiamente bevuto.

ZERC' D' CULATA. Cerchiolina. Il cerchio del mozzo della ruota che tocca

il calcagno dell'asse.

Zènc' DEL BALÈTT. Cassino. Legno calettato circolarmente sul quale è fermata con bullette la pelle del crivello.

ZERC' DEL STOPPOL DLA LUCERNA. Luninello. (Franc.)

Zerc' di coren. T. di Vet. Solchi delle corna dei buoi. Sono centri situati vicini l'uno all'altro e che servono a far conoscere l'età di questi animali.

Zerc' dla cassa. T. degli Oriv. Lunetta. Quella in cui è fermato il cri-

stallo degli oriuoli.

Zèrc' DLA L'ON'NA. Alone, Cinto, Cintura. Quella ghirlanda di lume non suo che si vede talvolta intorno alla luna, e che il volgo ritiene come un indizio di pioggia. — Dicesi Cerchio della luna, la circonferenza di esso pianeta.

ZERC' DLA SPERA. T. d'Astr. Armille. Que' cerchielli materiali che compongono uno strumento astronomico det-

to sfera armillare.

ZERC' D' PANZA. Fasciatura. I cerchi de' mozzi che lo cingono presso le razze. Benda di zerc'. Benda. Dicono i fabbri la larghezza della lastra che compone i cerchi; onde diconsi larghi o stretti di benda, oppure di benda larga o di benda stretta.

Dan un colp in t'el zènc' e un liten in t' la bôtta. Dare un colpe quondo in sul cerchio e quando in sulla botte. Dar il torto o la ragione un poco all'una parte e un poco all'altra.

METTER BL ZÈRC'. T. de' Squer. Imbonare le quirate. Riempire i vani tra i membri di un vascello e le suc coste con legni di riempimento.

METTA I PRIM ZÈRC'. Impostare. Cinger le botti di qualche cerchio da una parte in tanto che si lavora dall'altra.

METTER 1 2226'. Accerchiellare. (Fr.)
Ziaga. s. f. Cerca, Accutto, Questua.
Il curcare o mendicare.

Andar A'LA zèrca. Andar all' accalto o alla cerca. Gittarsi per procaecio. Andar in zèrca. Andare in traccia, Andare alla rifrusta.

CHI ZERCA TROBUVA Chi cerca trova, ed anche Chi cerca rogna, rugna trova. Zerca. add. m. Cercato. Ricercato.

Zercadon. s. m. Inchieditore, Ricercatore. Colui che ricerca.

ZERCADOR. s. m. Cercatore. Quello tra i frati mendicanti che va cercardo. V. Zerchen.

Zercan. att. Ricercure, Chiedere, Richiedere, Domandure. Ma richiedere è più forte di chiedere e di domandure. Si domanda anche con indiferenza, si chiede d'ordinario con umiltà, si richiede, si ricerca con premura con istanza e talvolta con forza.

Zencar. att. Cercure. Adoperarsi per trovare ciò che si desidera. Rimuginare, ricercare con esattezza e con applicazione

Zencam. att. T. di Cace. Braccheggiare, Braccare. Il cercar depperiuto la fiera fiutando, proprio de' canibracchi.

ZERCAR, O ANDAR ZERCAND. Accellare. Limosinare.

Zercar, per Procurare.

ZERCAR CON EL LANTARNEN. Cercor col fuscellino, cioè con ogni maggior cura e diligenza, minutamente.

ZERCAR EL PÉL IN T' L'OÈUY. Cercar l'aspro nel liscio, i nodi nel gimeo.

Mettere difficoltà ov'ella non è. V.

ZERCAR LA LEVRA. Tracciar la tepre. Seguirla o scovarla dal covo.

ZERCAR PER MAR E PER TERA. Cercar per mari e per monti, Fiutare per ogni uscio.

ZERCAR SU. Cercare, Andare in busca Affaticarsi per cercar checchessia. Zercar von per mazzarel. Cercare a

ZEBCETT. S. m. Cerchietto. Piccolo cerchio, cerchiello.

Zencett s. m. Cerchi delle donne Guad.) Quella specie di gabbia che fa le veci di guardinfante per le donne. Zercett, s. m. T. di Cart. Ghiera del mazzo. Gerchiatura della bocca del mazzo dalla parte delle punte. Zencett. s. m. T. Med. Areola. Di-

sco colorato che circonda la base di tutte le infiammazioni pustulose della

pelle.

Zercett. S. m. T., degli Oriv. Lunetta. Il cerchio superiore delle casse all'inglese che reggono il vetro degli oriuoli da tasca.

ZERCETT DA BRINTADOR: Galleggino? Cerchiolino di legno che si pone sul vino che si trasporta perchè galleggiandovi sopra rompa e calmi il moto del vino nel trasportario.

Zercètt da portar al J'orècci. Campanelle, Sorta di cerchietti od orcechini che portansi agli orecchi.

ZERCÈTT DEL CO DLA BOEUDA. Cerchio del mozzo d'una ruota. Cerchiolino di testata.

Zercètt del lumen pl'occ'. Iride. Cerchio di vari colori che circonda la pupilla dell'occhio.

Zercett di sant. Arcola. Quella luce o cerchio rotondo di che son cinte le teste de' santi nelle pitture o scul-

ZERCETT DL'OSTENSORI. Ciambella. Cerchiolino che porta il cristallo dell'ostensorio.

Zercuen s. m. Mendatario, Scaccino, Cercante: Colui che cerca per le corporazioni pie, le opere parrocchiali

Zencia. s. f. T. d'Agr. Correggialo,

Scorreggiato. Strumento villereccio fatto di due bastoni con gombina dai capi, per uso di battere il grano e le biade. Le sue parti sono:

Autolén'un . . . Manfanile. Caplett . . . Gombina. Pòlegh . . . . Capitino. Véra.. . Ghiera.

Verzil . . . Vetta, Calocchia. Zencian. att. Cerchiare, Accerchiare, Accerchiellare. Cingere di cerchi o cerchielli.

Zercinen. s. m. Cerchiolino, Cerchiellino, Cerchiettino. Piccolo cerchietto. Zención. s. m. Cerchione, Cerchio. Lastra circolare di ferro che s'imperna o s'inchioda sui quarti delle ruote per renderle più salde e più durevoli, ZERCION. s. m. T. di Vet. Cerchioni.

Rilevanze o cordoni più o meno grossi sopra la superficie dell'unghia del cavallo, che la circonduno da un lato del calcagno all'altro e talora dalla sola parte anteriore dello zoccolo.

Zención da portar al j'orècci. Campanellotte o Campanelloni. Orecchini fatti a cerchio per lo più d'oro.

Ponti da zercion. Punte da cerchi, Chiodi di largo cappello con che s' inchiodano i cerchi in sulla ruota.

Zencionan. s. m. Cerchiajo. Colui che sa cerchi da botti o simili.

Zencios. s. m. T. Furb. Anello. Zenciosa. s. f. T. Furb. Botte.

Zencon. s. m. Accattapane, Cercante.

Mendicante, Accattone, Cercatore. Zerem. s. m. Germe, Germoglio. V. Zèrom.

Zèrev. s. m. T. di Zool. Cervo, Cervio, Animale noto. Il Cetvus elaphus di Linn. Diconsi Carbonaje o Sode, quelle terre pulite in mezzo alle macchie, dove i cervi vanno a dare di capo per lisciarsi le corna.

Zerrożu. V. Tarfożuj. Zerfojar. V. Zerfojar.

ZERPORAL. s. m. T. Eccles. Doppiero. Candeliere di lunga figura simile ad una colonnetta, ornato di base e di capitelli intagliati, su cui si portano le candele accese intorno alla croce, Dicesi anche Vite.

Zenforani. s. m. T. Eccles. Cerforario.

ZE

| Il chicrico che porta i lumi nella messa                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| solenne, nelle processioni ecc.                                                   |
| Zincu. s. m. Girgo. Lingua furbesca o                                             |
| jonadattica. Parlar furbesco ed oscuro,                                           |
| che non s'intende se non tra quelli<br>che son convenuti tra loro de' signi-      |
| che son convenuti tra icro de signi-                                              |
| ficati delle parole metaforiche o in-                                             |
| ventale a capriccio. Crittografia, arte                                           |
| di scrivere asceso, coperto o in cifra.<br>Le voci principali della lingua furbe- |
| sca a me note, somo le seguenti:                                                  |
| Acqua ch' bela . Veleno.                                                          |
| Adasiant Scaltrissimo.                                                            |
| Alamirà Ottimo, Squisito.                                                         |
| Ali Braccia.                                                                      |
| Amaro Gergo.                                                                      |
| Angilén Birro.                                                                    |
| Anma Fegato o Corata.  Apostol Compagno, Came-                                    |
| Apostol Compagno, Came-                                                           |
| rala, Collega.                                                                    |
| Arfilde Dare, Passare,                                                            |
| Arma                                                                              |
|                                                                                   |
|                                                                                   |
| Armi                                                                              |
| gliato.                                                                           |
| Babi Spedale.                                                                     |
| Recceièr Parlare.                                                                 |
| Bacchetta Catenaccio.                                                             |
| Bail Llasse.                                                                      |
| Bajàsa Pistola.                                                                   |
| Bajafort Trombone,                                                                |
| Bajant Cane.                                                                      |
| Bajta Casa                                                                        |
| Bajto                                                                             |
| Bala Roba rubuta.<br>Bala Intesa . Accordo.                                       |
|                                                                                   |
| Balèng Matto.<br>Balestrièra Finestra.                                            |
|                                                                                   |
| Balord Sale.<br>Barbarossa Fiamma.                                                |
| Barbėtta Cuppuccino.                                                              |
| Barcei Stivali.                                                                   |
| Barc'lon Gendarme.                                                                |
| Bassa Prigione.                                                                   |
| Bastiment Teganie, Teglia.                                                        |
| Battafang Cuvallo.                                                                |
| Buttafrusta Spia.                                                                 |
| Batténta Ora.                                                                     |
| Batticopp Piccione, Colombo.                                                      |
| Bàu Qualtrini.                                                                    |
| Bavèll Foro.                                                                      |

Bardsa . . . Seta. Bcaria . . . . Ospedate. Bela . . . . Danare. Bèla . . . . . Forca. Beladonna . . . Salcio. Bèla pènna. . . Pavone. Belcbon . . . Pera. Bèrghem . . . Gergo. Beriolou. . . Giudice Beriolén. . . Capo della ch Berleng . . . Tavola. Berloca . . . Pasto, Desim Berna . . . Notte. Bert . . . . Sacco. Berta. . . . Tasca. Bèver . . . Rubare. Bianca . . . Niente. Biauca la sira. . Far niente. Bianchètt . . . Latte. Biancosa. . . . Neve. Biancum. . . Monete d'arg Bigonc . . . Brache, Cali Biroli. . . . Dadi. Bissa . . . . Corda. Bogol. . . . Oriuoto. Bojer. . . . Sbrigar la fac Bojosa . . . Prigione. Bojuda . . . Faccenda. Bolla . . . . Città , Nazina Bollar . . . . Gabbare, Iste Bon'nafazia. . . Piatti. Bonc. . . . . Stivali. Borr . . . . Soldi , Quattr Denari. Bracch . . . Birro. Brands . . . L'amante Breviosa . . . Lettera. Bria . . . . Catena. Brinar . . . Vincere, Car, Truffure. Bron'na... Ora bassa, n Buffon . . . Bifolco. Burc'. . . . Buttatà. Buseccon . . . Milanese. Bùzz . . . . Pancia. Caccagna . . . Gallina. Calcós . . . . Piedi. Calcos d' sant'alt. Angeli. Culcosa . . . Strada. Calcôsi . . . Scarpe. Calisna . . . Preti.

| linka Common I                          | Complete Days                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| lisson Stomaco.                         | Cornant Bue.                                                    |
| mor Asino.<br>mpani Orecchie.           | Cornant in piccolo. Castrato, Montone.                          |
| mpant Oreccnie.                         | Correnta Strada.                                                |
| non Caratello                           | Cova d' rondon . Divisa ampia.                                  |
| ntar Dir lutto ciò che si               | Cova d' zana Bajonetta.                                         |
| sa .                                    | Cristaj Ocohiali.                                               |
| ntarén'na Padella.                      | Cruzziàda Frugata.                                              |
| nva Cantina.                            | Curiòs Gabelliere.<br>Dar al tintòr cl                          |
| poràl Gallo.                            | Dar al tiplor cl                                                |
| rè Pallastrolto, Gonzo.                 | casacchen Cambiare fisonomia                                    |
| rlo Danaro.                             | Dar el berghem . Dar l'intesa,                                  |
| rnent Ganzo , Drudo.                    | Dar la ramenga . Nerbare.                                       |
| rnent d'arma . Fratello.                | Dars de bianch . Scoprirsi.                                     |
| rnenta Amante, Amica,                   | Diorta Porta.                                                   |
| Druda.                                  | Divot Ginocchio.                                                |
| rnènta d'ongia                          | Divota Anima                                                    |
| o d'arma Sorella.                       | Dòdes Intendere.                                                |
| sacchén Abito di gogna o                | Dogana Tribunale,                                               |
| da ergastolo.                           | Dolént Medico.                                                  |
| ssetta da fiôr . Giberna.               | Dolzuria Mela.                                                  |
| tanàs Odore, Puzzo                      | Dòppi Magistrata.                                               |
| tapioèuc Bastone.                       | Doppi di mordent. Bargella.                                     |
| valier da bast . Asino.                 | Drovar el pètten. Rubare.                                       |
| rcatora Gallina.                        | Durèngo Cacio.                                                  |
| rvercari Prete.                         | Ebrèj Salame.                                                   |
| rèppia Tortello.                        | Ebrèja Oca.                                                     |
| apa Molle                               | Elafa Scadente . Cattivo.                                       |
| apa, eiapa Sgherro, Birro.              | Esser a la bòlla di                                             |
| arèll Gallo.                            | cucciar Essere al verde.                                        |
| arir Bere.                              | Esser blocch da j                                               |
| iro Vino.                               | Inglès Affogar ne' debiti.                                      |
| ciarèla Dindo.<br>cciaròn ruff Mendico. | Inglès Affogar ne' debiti, Esser d' bala Essere d' accordo.     |
| cciaron ruff Mendico.                   | Esser liss Essere al verde.                                     |
| cciaròn Birro.                          | Fanfaro Tabacco.                                                |
| ft Moceichino , Faz-                    | Fangôsi                                                         |
| -alasta ·                               | Fantàsma Pioppo.                                                |
| môs Ladro                               | Far Torre, Tagliare,                                            |
| ar alla ciòca Stare alla vedetta.       | ecc.                                                            |
| occio Oriuolo.                          | Far cantar o ca-                                                |
| oldén Pugnale.                          | gàr Cavare i calcetti al-                                       |
| urinar Accoltellare.                    | ¦ trui₁                                                         |
| illa d'Orfeo Lira vecchia di Par-       | Far el bemoll Svignarsela di sop-                               |
| ma.                                     | piallo.                                                         |
| olombara Testa.                         | Far el vasco Far del magno.                                     |
| màndolo Pidocchio.                      | Far foèura Rubare . Carpire.                                    |
| màndolo scapi-                          | Far il foètiji o la                                             |
| nànt Vaaabondo.                         | cruziàda Cereare la persona,                                    |
| nànt Vagabondo.<br>mbricola Vecchia.    | Far la grénta Tagliar la testa.                                 |
| nchèla , Mento.                         | Far la grénta Tagliar la testa. Far la manca Partire , Allonta- |
| nfusion, o Polenta.                     | narsi.                                                          |
| ontinua Polenta.                        | Far tartir Scalzure, Fiscaleg.                                  |
| ontrabass Soldato.                      | giare.                                                          |
| ntrast Gonzo, Contadino.                |                                                                 |
| intract Adited Appropriate.             | • Mr. Amitan a. A. Amatamatat                                   |

| 432             | 28                        | ZE                                               |
|-----------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Farfer          | . Frate.                  | Gialdòn Gialli, Gri                              |
| Fàrsia          | . Batterseia.             | Gialdos Frumentone                               |
| Fassén'na spa-  | Λ.                        | Gianicch Freddu.                                 |
| gnoèula         | . Il sole.                | Gioja Gozzo.                                     |
| Faticôsa        | . Scala.                  | Gioiús Anello.                                   |
| Fazzolètt doppi | . Capestro,               | Giudè Giudici.                                   |
| rebo            | . Sole.                   | Giudizi                                          |
| riandrén'na .   | . Sterco.                 | Giusta Bilancia.                                 |
| Filòsa ,        | . Mezzana.                | Gniff Naso.<br>Gabbo Oppio.                      |
| Finansèr        | . Giudice.                | Gobbo Oppio.                                     |
|                 | . Panciollo , Gill.       | Gomdosa Polenta.                                 |
|                 | . Pastrano, Ferra-        | Gramigna Barba.                                  |
| n               | juolo.<br>. Ferrajuoline. | Granos Grano.                                    |
| roeuja          | . Ferrajuoline.           | Gratica o Grazia                                 |
| Fognåsch        | . Gergo.                  | d' san Pàvel . Scabbia, R                        |
| Fons Forant     | · Cappetto.               | Gregori Raffilatore,<br>Grim d' santòcia . Papa. |
| Forbeén'ns      | . Liligioso, Tumul-       | Crima Madre                                      |
|                 |                           | Grima Madre<br>Grimàzza Mezzetta, l              |
| Forestèr        | Loseo                     |                                                  |
| Formiga         | Soldato                   | grimm Padre.                                     |
| Fortos          | . Aceto.                  | Grimo : Vecchio.                                 |
| Fotta i bo      | . Palle e Santi.          | Grugnant Majale.                                 |
|                 | Svigna, Fuggi.            | Grugnant Gallo, Fra                              |
| Frustèr         | . Caciajo.                | Grugnol Frumento.                                |
| Fumant          | . Ricco.                  | Grupiósa Mura delia                              |
| Fuménta         | . Pipa.                   | Gruppar Arrestare,                               |
| Furb            | . Cantonale.              |                                                  |
| Fusto           | Corpo.                    | gionare.<br>Gruppòsa Catena.                     |
| Gabàn           |                           | Guindol , . Colto.                               |
| Gabana          | . Lira.                   | Gussa Ciottola.                                  |
| Gaffa           | . Gendarme.               | Gustosa Pipa.                                    |
| Gajolia         | . Saccoccia, Tasca.       | Imbactar Serrare, Inc                            |
| Galètta         | . Penna.                  | Imbogolirs Rubare ori                            |
| Galma           | Vactin Pobito de          | portar l'alimbojosar Imprigionar                 |
| ACHIEDALAL      | . Vestir l'abito de'      | Imbraccio                                        |
| Gandòja         | Vacca                     | Inglès Debito.                                   |
| Garbadén        | Taglia horse              | Inglesà Indebitato.                              |
| Garbia          | . Ilva.                   | Ingordi Avaro.                                   |
| Garètta         | . Confessionale.          | Ingrimir Invecchiare.                            |
| Garibòld        | . Grimaldello.            | Inzgnôsa Ingegnosa,                              |
| Gàspara         | . Morte.                  | Lampant Occhi.                                   |
| Gasparàr        | . Rubare.                 | Lampar Scorgere.                                 |
| Gasparén        | . Taglia borse.           | Lampio Olio.                                     |
| Gåsper          | . Ciuffagno, Truffa-      | Lampiosa Lanterna.                               |
| •               | tore.                     | Landra Donna.                                    |
| Gàta            | . Ubbriachezza.           | Lantèrni Occhi.                                  |
| Gattàr          | . Furare, Truffare.       | Larga La terra.                                  |
|                 | . La coscienza.           | Lasagna Lettera.                                 |
|                 | . Cappone.                | Laus Pidocchio.                                  |
| Gialdén         | . Pezzi da venti fran-    | Leccator Cane.                                   |
|                 | chi.                      | Léngua Sciabola,                                 |

| Acqua.                             | Mèza nôsa Vojacest.                    |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| de bruno . Inchiostro.             | Minestra o Minestra Druda, Trecca.     |
| r Bagnare.                         | Minuto Riso.                           |
| oèul in unto. Majale.              | Mirè Bravo.                            |
| tén Calcagno, Borsa-               | Missièr Quaglia , Baggeo.              |
| ien Laicuyno, Dorsa-               | Mistero Maschera.                      |
| juolo.                             |                                        |
| Donna maritala.                    | Moclèsa Candela.                       |
| Camicia.                           | Moclosa d' sant alt. Luna.             |
| Volpone.                           | Moclos in mistero. Lanterna.           |
| iètt Mese.                         | Mondell Frumento.                      |
| bs Anno.                           | Mora Padella,                          |
| nga Laccio.                        | Mordèccia Guardiano, Guar-             |
| ga Oriuolo da tasca.               | daciurma.                              |
| ga voènda . Guercio.               | Mordent Birro.                         |
| nòs Occhio.                        | Mordénia Acquarzenie , A-              |
| nôsa Finestra.                     | cquavite.                              |
| da <i>Uva</i> .                    | Morfénta , Bocca.                      |
| it magior Giorno alto.             | Morganta Cinquina.                     |
| . Aver danari.                     | Morganti Monete,                       |
| r Giorno.                          | Morir la rossa Finir la cuccagna.      |
| r Bello.                           | Moron'na Pentola.                      |
| adora Bocea.                       | Mort Roba rubata.<br>Mortàl Tino.      |
| esoèugh . Spia.                    | Mortàl Tino.                           |
| de Capire . Intendere.             | Mostôsi Poppe, Mammelle.               |
| àr la foèuja. Accorgersi, Addar-   | Nasto Tabacco.                         |
| si.                                | Nasto Tabacco.<br>Navigànt Anitra.     |
| arùsen . Lima.                     | Nibba o Nibèrta . Nulla.               |
| a Morte.                           | Niccolò No.                            |
| Terra.                             | Nigra Morte.                           |
| liàn Accattone, Mendi-             | Nigher Prete.                          |
| canle.                             | Nizzolén Monello, Fanciullo.           |
| ja Lile, Alterco, Rissa.           | Nosa Pecora.                           |
| Moglie.                            | Ochén Danari.                          |
| hès Mese.                          | Odorant Fiore.                         |
| Marilo                             | Ombrela Rovere.                        |
| on Marito.                         | Ongi Scarpe.                           |
| nos Asino.                         | Ougi                                   |
| cch Pane.                          | 0 o                                    |
| cshén Panetto o Sasso ,<br>Pietra. |                                        |
|                                    | Orbis                                  |
| bla Tela.                          | Orbo                                   |
| én Collello , Pugnale.             | Orca imbastida . Salame.               |
| lar Sparlare, Mormo-               | Orciant Cane.                          |
| rare.                              | Orghen Caciajo.                        |
| òlfa Spada.                        | Otto Intendo.<br>Panfiera Tabacchiera. |
| dn Compagno, Amico.                | Pantiera Tabacchiera.                  |
| Padrone.                           | Panigaroèula Lucerna.                  |
| òch Farmacista.                    | Papa Sist Lardo.                       |
| nadra Io , Me.                     | Paraval Pastrano.                      |
| ridi Piattello.                    | Paravalo Cappello.                     |
| er a quart . Carcerare.            | Parigén'na Ghigliottina e Forca        |
| er in berta . Intascare, Insacea-  | Pegra Borsajuolo.                      |
| re.                                | Palluno Fieno.                         |
| i lira Furbo.                      | H Pènna Lira.                          |
|                                    | 90                                     |

| 707 25                             | 20                              |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Perder i tacch . Perdere il credi  | ito.    Rana Forbice.           |
| Per la fa Scudente.                | Rusar de bron'na. Far segretam  |
| Per la festa Copiosamente.         | Raspant Pollo.                  |
| Per la mire Buono, Ottimo          |                                 |
| Perpetua Anima.                    | Rèm Cucchiajo.                  |
| Perpetuell Gonorrea croni          | ca. Rèzia Campana.              |
| Pesanta Libra.                     | Riff magièr Sole.               |
| Pesantén'na Oncia.                 | Ripòs Seggiola.                 |
| Pèss capon Cappon cotto.           | Robagran Formica.               |
| Pètten Mano.                       | Ròcca Fucile.                   |
| Pezzigant Borsajuolo.              | Rodlon Anno.                    |
| Pezzigant dassojosi Baro da carte. |                                 |
| Pezzigo Ladro.                     | Rosola Spia.                    |
| Pgnoèu Denti.                      | Ross Sangue.                    |
| Pràdna Villano.                    | Rùff Fuoco.                     |
| Pigor Zingaro.                     | Ruffald Ladro.                  |
| Pietro Tabarro.                    | Ruffaldo Bratto.                |
| Pignèsa Danaro.                    | Ruschett Giacchetto.            |
| Pignolàr Pelare un gona            | Růzen môzz . Fabbro ferra       |
| Pilòn Tedesco.                     | Ruzlànt                         |
| Pindént Susina.                    | Ruziànta Carrozza.              |
| Pòc'cra Canapa.                    | Sacch d' puga Guardia cam       |
| Piola Lira.                        | Saltarèla Pulce.                |
| Piola Osteria                      | Saltaren                        |
| Piolèr Oste.                       | Saltatrav Gabellotto,           |
| Pist Prete.                        | Saluta Croce.                   |
| Pivaster Fanciullo.                | Sant                            |
| Pivrèla Naso.                      | Sant alto Iddio.                |
| Pluffer Pidocchio.                 | Santòcia, Chiesa.               |
| Pluffer mordént . Tedesco.         | Santocià da Sagra.              |
| Pòccia Ciottola.                   | Santociar Pregare.              |
| Polènta Oro monetato.              | Santôsa Messa,                  |
| Poltrir Dormire.                   | Sapòn Soldato.                  |
| Polyrôsa Farina.                   | Saracupè Calze.                 |
| Pònga Borsa.                       | Sbarcar jinglès . Moversi i cra |
| Portanti Gambe.                    | Sbartir Morire.                 |
| Portavia Paletta da fuo            |                                 |
| Possent Leone.                     | Sbignar Correre, Fu             |
| Povrètt Formentone.                | Sbolognår Vendere.              |
| Pozzoèula · Sassata.               | Scabi Vino.                     |
| Predicator Garzone, Fattor         |                                 |
| Pulter Letto.                      | Scagazzi Puntaloni.             |
| Quastro Fazzoletto.                | Scajos Pesce.                   |
| Quartaroèuli Berretti da giu       | dice   Scalf Boccale di v       |
| Quicta (La) La camiciuola.         | Scalfett Mezzo boccale          |
| Rabida Falce.                      | Scalzamuraj Piccione.           |
| Raccagna Acquavite.                | Scapén Gatto.                   |
| Ragagnàr Discorrere.               | Scarpa grossa . Potente.        |
| Ramengh Uscio.                     | Scàr a la prima                 |
| Raméngo Arme.                      | acqua Innamorarsi               |
| Ramòi Gatto.                       | Scarpionar Scrivere.            |
| Rampànta Scala.                    | Scarpionar de bru-              |
| Rampiga Scala.                     | no Processare.                  |
| Mainhiga Cam.                      | ## · · · · * * / ULC85UT#.      |
|                                    |                                 |

| n'na Abito.                         | Spolvrosa Farina.                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                     | Sportice Ago                                        |
| ) Stadera Giudice anziano.          | Spontòs Ago.<br>Sporcación Tuvolo da cucina.        |
| Grance unatano.                     | Sportèi dia tradi-                                  |
| nt Caffè.                           | sporter dia tradi-                                  |
| nt                                  | tora Labbra. Spronacc Gallo.                        |
| ôsa Biada.                          | Spronace Gauo.                                      |
| Morte.                              | Spumósa Lumaca.                                     |
| Rogna. 🚗                            | Stanziar Abitare.                                   |
| Si.                                 | Star d' sordén'na. Ovigliare.                       |
| ro dell'urto. Forno.                | Star sor arma Stare alle spalle.                    |
| itén'na Lingua.                     | Star su Negare.                                     |
| Barba.                              | Stardò Prigione segretu.                            |
| i Carte da giuoco.                  | Stavell Cacio.                                      |
| bisa Morte.                         | Stècca Legna.                                       |
| Borsajuolo.                         | Stècca d' fossa . Bottega.                          |
| ar Affissare, Guardare              | Stècca dolza Ingoffo.                               |
| car Ficcare.                        | Stertor Salame.                                     |
| car denter . Imprigionare.          | Sticciàra Calvizie.                                 |
| юl <i>Сіб</i> о.                    | Stram Barba.                                        |
| olar Mangiare.                      | Striccar Confidare.                                 |
| do Pidocchio.                       | Stricch Boja.                                       |
| a Porta della prigione              | Studi Galera.                                       |
| i Lino.                             | Stanzir Trafugare.                                  |
| Livia Gendarme.                     | Sui coppi Bello.                                    |
| ir el tir Avvisare.                 | Tabar Pulle freeen a norde                          |
| òtt Brodo.                          | Tabar Pelle fresca o verde.<br>Tajoèula Cappuccino. |
| gar la vitta . Appiccare.           | Tambòr Botte.                                       |
| år Vedere.                          | Tambor d' Cristo. Campana.                          |
| àr sott' arma. Guardar sottecchi.   | Tanash Frame                                        |
| tir Vendere, Celare.                | Tarocch Esame.                                      |
| to Pound                            | Tartir Confessare.                                  |
| to Burro.                           | Tasca Osteria.                                      |
| a Bestemmia.                        | Taschièr Oste.                                      |
| ta Ganza, Amante. Igola Fanciulla.  | Tediôsa Predica.                                    |
| igola Fanciulia.                    | Tencar Nuotare.                                     |
| s Gallo.                            | Terz dl'ottantòn . Spia.                            |
| ndizia Conno.                       | Tibisloco Teatro.                                   |
| rfir Mangiare.                      | Tignon Pollo dindo.                                 |
| i In compagnia.                     | Tir Domanda.                                        |
| Fuoco.                              | Tiranta Corda.                                      |
| ız Manutengolo.                     | Tiranti Calse.                                      |
| 1. • Spia.                          | Tirapè Usurajo. Tirindrè Attiszatojo. Tirôsa        |
| r Vino.                             | Tirindrè Altizzatojo.                               |
| àn Cappone.<br>lén'ni Orecchie.     | Tirôsa Carrozza.                                    |
| lén'ni Orecchie.                    | Toèur foèura Conoscere.                             |
| resa , Ebbrezza.                    | Tognètt Tedesco.                                    |
| dòppi                               | Togo Buono.                                         |
| dòppi                               | Togo Buono. To madra Tu.                            |
| s'ciavéu'na Panciotto, Gilè.        | Tomba Stalla.                                       |
| iôsa Piazza.                        | Tondôs Mondo.                                       |
| a Strada.                           | Tondos del ciaro . Bigoncio.                        |
| ar Giuocare alle carte.             | Tondôs dla lénza . Pozso.                           |
| ta Salurio.                         | Tondôsa Pentula.                                    |
| za Custiaja.                        | Tornant Guardiano.                                  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                                     |

. Corda. Tortiòsa. . . Tortura. Tortôsa . Torzer el co. . Vendere a ruba, . Scorpione. Tosgós . . Trabascant, . Cameriere, Trabescànt. . Baro. Traditora . . Bocca. , Contading. Trajer . . Trèbbia magièra. Acquavite. . Mese. Trentén. . . Forcone. Triciold. Triolf magièr . . Majale. Triolfa . . . . Carne. Trippos,, . Frumento. Tuff., . Pistola. Úbàn. . . Ceffo. Urto . . . Pane. , Moglie d'un Yampa . jmpiegato. , Grättare. Varolàr., Vasco . . . Signore. . Forca. Vèdva Vénder i solfandi. Far la spig. Ventôsa... Finestra. , Campagna, Verdôsa. . Piedi. Viandant . . Gallo. Vigilant, , , , Fava. Villana , , , . Finestra. Vintana . . Piedi. Zaccarén . Freddo. Zagnùcch , . . Piccione, Zavatén , , Anello. Zerciós , . Botte. Zerciĝsa, , Mani. Zèri . . Zervànt. . , Capro, Becco-. Losco. Zién . . , . Orivolo da tasca. Zigolla . . Zimbriano . , , Usurają. Zivetta . . . Serva, Zuslär in teater . Rubare. ZERGH MOZZ. Calmone. Gergo usato da pochi, che consiste nella troncatura delle parole in una proporzione convenuta tra diverse persone unite in consorteria. PARLAR IN ZERGH. Parlar gergone. Parlare in gergo o la lingua zerga (Berți). Zengon. s. m. T. de' Giojel. Zircone. Sorta di pietra che somiglia il diamante, della quale si fanno vezzi e

monili di poco valore, V. Zargon.

Zini. s. m. Cero, Cereo. Candela gross di cera, e, detto assolutamente, vak il Cero pasquale. V. Zero. Zini. s. m. T. Furb. Mani.

Zerinonia, s. f Cerimonia, Ceremonia, Culto esteriore intorno alle cose attinenti alla religione, e quegli atti che si fanno da' magistrati o da' principi nelle funzioni pubbliche. Si estende eziandio a quelle dimostrazioni reciproche che si fanno tra loro per onoranza le persone private.

FAR DIL ZERIMONJI. Fare stoggi o invenie. Dicesi di chi mostra con ceri attucci ripugnanza di voler fare o din qualche cosa, che propriamente vuo

fare o dirla.

FAR HE MORP D' SERIMONJI. Far cermonie colla pala, Ammoinare. Fu moine, carezze.

STAR IN T'IL SERIMONIL. Esser cerimoniaste. Star sulle cerimonie.

Zgajmoniλμ. s. ni. Cerimoniale. Libro de ve sono scritte le cerimonie da osser varsi in ciascheduna occasione.

Zerinovier. s. m. Cerimoniere, Cirimoniero. Maestro delle Cerimonie. Cerimoniaste, colui che sta sulle cerimonie.

Zermonios add. Cerimonioso. Quegli the tratta con cerimonie.

ZERIORULA. s. f. Candelora, Candeloje, Candelara, Festa della Purificationi della Madonna.

LA MADONNA DLA SERIQUULA, DA L'II-VÈREN A SÈMA POÈURA: MA S'A DÀ A PIÈD-VER O A NYÀR, QUARANTA DI N'ÉM PM MANCAR. Alla Candelora dell'inverm non siam fuora. Modo proverbiale po dire che ai primi di febbrajo non è finito, come talvolta sembra, l'inverno.

ZERLA. V. Zarla.

Zerlon. s. m. T. di Vet, Giarda, Giardone, Spinella. Sorta d'infermità de cavallo, la quale si fa sotto il garetto nella congiuntura del suo osso, il ciascuno de' lati; e alcuna volta solumente in un lato, creando di sopra un osso della grossezza d'un avellata o più, che va stringendo la giuntura e intanto che il cavallo va è costette molte volte a zoppicare.

ı. s. m. T. d'Agr. Germoglio. V.

An. att. T. d'Agr. Germogliare; minare, Pullulare. Il pullular dei i. V. Buttar.

a. s. f. T. di Cart. Mezzetta; Carernuta. Fogli strappati; oristi, rai, con zazzera o sitramente difet-

Cantino, carta di mezzo tra la etta e la ecrnuta o scegliticcia. ta straccia, carta cattiva, che non uona per scrivere, ma solo pe' canti onde involgervi la merce

ia. s. f. Cerniera, Mustietto. Uniodi due canuelli di metallo infilzati
rmati da un perno, per aprire,
are, o render mobili le due parti
ti sono saldati. Dicesi Manganella;
l mastietto che ha nottolino in
zo e si piega da una parte sola.
anena. T. degli Oriv. Cannello a
tiera. Quella certa foggia di ancialdato sopta e sotto di una cast da oriuolo, in cui si insinua un
to o ago, e serve a tener insieme
lue parti.

it. s. f. T. de' Tip. Ganozse, Barni (Tosc.). Quelle cernière per to delle quali si conglunge il timp alla fraschetts.

add. in. Gernito. Separato, scelto,

celto, eletto.

14. 8. f. Eletta; Scella, Elezione; perata. Trascella.

anina s f. T. di Gualch. Scernito. Primo lavoro che si fa alle laprima di pettinarle, e consiste in rar le une dalle altre le varie i della lana per farne tre o quatqualità.

non. s. m. T. di Gualeh. Scernito-L'operato cui è commesso lo scerento della lana. Spelazziere, Spetino, l'operajo della gualchiera che

azza la lana.

10na. s. f. T. di Gusleh. Spelazsa. I. Ripulitura della lana lavata e ttata, per ripulirla dalla ripulitura udicio che si fa prima della lava-

nguere, separare.

Zennin. att. T. de' Tarce. Assembrure. Ordinare le carte per ordine di pali.

Zennin il litthi. T. de' Fond. di Car. Ripassure le lettere. Sceverare le

lettere buone dalle difettose.

Zennia i nun. T. de' Mur. Tracciare i muri. Determinare sulla testa delle fondamenta l'andamento e la dimensione de' muri.

Zernin i pilasten ecc. Scompartire,

Assortire. V. sopra-

Zennin La Lana. T. di Gualch. Speluzzare la lana. Trascerre la lana buona dalla cattiva. — Spelazzino, quei che la cerne.

ZERNITA. S. f. Cerna, Scella, l'atto di scegliere. Scellume, Marame, la cosa

cattiva separata dalla buona.

Zino. s in. Zero. Segno aritmetico che da se solo non significa numero e unito alle note numerali le cresce di 10, 100, 1000 volte di valore.

ZERO VIA ZERO ZERO. Nulla più nulla fa nullone. M. scherz. per dire che con niente si fa triente e infatti il niente d'onde Dio trasse il creato era nientemeno che la sua onnipotenza.

Stiffan un zeno. Avere in tasca. Nort

curarsi di alcuno.

Zeno rasquala Cereo; Cero Pasquale.
Grossa candela che solennemente si benedice dal Diacono il Sabbato Santo.
Zena. s. m. T. Bot Cerro, Albero ghiandifero simile alla quercia. La sua corteccia è stimata per farne polvere di concia. E il Quercus Cerris di Linn.

Zenson. s. m. Cillegia fratoja, o Fratacchiona. Frutto notissimo del Prunus avium bigarella de' Bot.

Zent. add. m. Čerto Che è secondo ve-

El zent. Il cerlo. La certezza. Lassar el zent per l'inzent. Lasciar il proprio per l'appellutivo.

Zentifican, all. Certificure. Fat certo. Zentificati, s. m. Certificuto, Allestato.

Attestazione in iscritto.

Zentosa. s. f. Certosa. Monsstera di ma-

naci certosini.

Zentósa. s. f. Fubbrica de' Tabatchi.
Così chiamiamo in Parma la detta
fabbrica perchè situata nel già mons-

stero dei Certosini a un miglio e mezzo a levante da Parma. Le cose principali di detta fabbrica sono da vedersi tra gli strumenti del tabaccajo. V. Zertosén.

El nasarè la zertosa. Farebbe a fiutare co' bracchi del Bargello. Dicesi di chi sia gran fiutone di tabacco, presa la similitudine dall'andar le spie annasando ovunque i fatti altrui. Zertosén. s. m. Certosino. Monaco del-

l'Ordine di San Brunone. Zertosén. s. m. Tubaccajo, Fabbricatore di tabacco. Le operazioni, gli strumenti e le cose ad esso attinenti \$0D0:

## OPERATORI.

Colli di mazz. . Ammazzolatrici. Infilzadori . . . Infilatrici. Slargadori . . . Stenditore. Tajador . . . Trinciatori.

### OPERAZIONI.

Bagnar la soèuja. Fermentare la soqlia.

Boettar . . . Incartocciare. Formentar . . . Fermentare. Lavàr la virginia. Lavare la foglia. Masnar . . . . Macinare. Scostar . . . Scostolare la foglia.

Slargar . . . Stendere le foglie.

# STRUMENTI.

Baston . . . Saggiatore. Burlòn . . . Macinatojo. Camra dia fermen-

tazion. . . Fermentatojo.

Cassi . . . . Madie. Forbsi . . . Cesoje. Formi . . . Forme.

Ghisa . . . Palchi della stufa.

Goccén . . . . Pagliatojo. Lustròn . . . Dilucidatore.

Macchina dil pàji. Trincia. Mastri . . . . Mastrine.

Mastron. . . Serbatojo. Molén . . . Mulino.

Sdazz a acqua. . Frullone a scossa.

Stampi . . . Fodere.

Stua. . . . Stufa. Sugador. . . Seccatojo. Tavli. . . . . Banchi. Tiorba . . . . Trinciatore. Vas da salsa . . Salsiere. Vaschi . . . . Vasche.

### COSE ATTINENTI.

Acqua salada . . Concio. Caroli . . . Rotoli. Cartén'ni del moro Cartine. Erba spelta. . . Sparto.

Faren'na . . . Tabacco macinata

Foèuja . . . Foglia.

Focuja rotta . . Foglia ammaceats.

Lamini . . . Stagnini.

Mazz. . . . . Muzzi di zigari. Pajetti . . . . Bocciuoli di paglis Salsa . . . Colla , Salsa.

Tabacch. . . . Tabacchi. Zigaj . . . . . Zigari.

Zertoni. Certuni. Alcuni, taluni. ZERVANT. S. m. T. Furb. Becco, Capro. Zervella. S. f. T. di Cuc. Cervella. Il cucinicre italiano moderno mette anche

Cervello e Cervelli o alle salse, o ma-

rinati, o fritti.

ZERVELL S. m. Cervello, Cerebro, Celebro. Quella parte interiore del capo circondata dal teschio nella quale risiede la vita animale. Meningi, le due membrane che vestono il cerebro l'una detta Piamadre, e l'altra Duramadre, Cerebello, Cervelletto la parte posteriore del cervello.

Zervell in acqua. T. di Vet. Aracnoite cronica o Idrocefalo. Raccolta di siero nella aracnoide del cavallo o sim-

Aven pens el zervèll. Avere spiqio. nato il pian di sopra. Essere scemo,

leggiero di cervello.

DAR ZO D' ZERVÈLL. Dar la volta, Dar nelle girelle, o ne gerundi, Perder le staffe del cervello. Impazzare. D' so zervèll. All' impazzata, Di proprio capriccio.

Esser in zervell. Essere in buon

Inflamazion d' zervèll. Encefalite, Cefulitide, Cefgloflogosi.

METTR AL ZERVELL A PARTI. Rimellere il cervello in sesto.

Pien d' zervell. Cervelluto. Fornito di giudizio.

Senza zervèlle Dicervellato, Mentec-

STAR IN ZERVELL. Stare in cervello. Vivere con moderazione. Altrim. Stare in luono.

Un zervell patt a so moeud. Cervello fatto a torno. Cervello svolazzatojo. Cervello balzano, cervellino. Bell'umore. Per moltissime frasi riferentisi alla voce cervello presa nel senso morale vedi Testa.

1 Zerveloticament. All' impazzula, Alla sbadata. Shadatamente, inconsideratamente.

Zenvert. s. m. Cerbiatto, Cerviatto, Cerviatello Piccolo cervo.

El Zenvla. s. m Cervellata. Composto di grascia e di cervello di majale triturati minutissimamente, insalati e regalati d'aromi, che si vende insaccato in budelle strozzate della lunghezza di un decimetro.

Zervlàzz. s. m. Caporollo, Girellojo, Cervellaccio. Uomo impetuoso e stravagante. V. Talinton.

Zervlén'ni. s. f. Cervellini. Le cervella di qualsia bestia da macello da cucinarsi.

Zervlett. s. m. Cervellino, Bell' umore. Zervlett. s m. Cervelletto. Per genio, talento, e dicesi così anche colui che lo possicde.

Zervlon. s m. Cervellone. Grande cer-

Zenzan. s. m. T. d'Agr. Ciregieto, Giriegieto. Campo o Brolo di cilicgi.

ZEST S. m., ZESTA S. S. Cesto, Cesta: ma il cesto suol essere meno grande: la cesta più larga e aperta.

ZESTA DA CONSERVA. T. de' Pesc. Lavario. Canestro di vimini di forma quadrata che serve per mettervi il pesce. ZESTA DA POLSE. T. de' Cost. Cestella da bachi o da seme. Sorta di cesto cupo che è specie di misura da bozzoli.

ZESTA DA LIMON. Zana. Cesta ovale intessuta di sottili strisce di legno. Zesta da monizión. Benna. V. Carr

da monizion.

ZISTA DA PESS. T. de' Pesc. Luyalec-

ca. Canestro da riporvi il pesce dopo lavato ma più piccolo del lavario.

Zesta Longa. T. de' Pesc. Sparza.

Canestro in cui si ripone il pesce, più lungo della Lavatecca.

Zesta per la biancaria. Spasa, Vassojo per la biancheria. Cesta piana c ussai larga per portar roba di comparsa. ZESTÉN. S. m. Cestino, Cestella. Piccolo

cesto o piccola cesta. ZESTÉN DA POSSADI. Cesto da posate.

Cestello bislungo noto.

Zeston. s. in. Čestone. Sorta di cesta fatta di vinciglie di castagno per uso di someggiare.

ZESTON DEDNANZ. T. de' Vettur. Fiammu di pedana Quella gran cesta di vimini o simili che si suol fermare sul davanti delle carrozze vetturine, la quale fa pedana al vetturale, e serve per riporvi varie robe.

Zèro. s. m. T. de' Filatoj. Andivieni del valico. Regolo orizzontale che il rodano fa muovere alternativamente avanti e indictro, ora in senso diretto. ora contrario al moto stesso del valico, il quale col mezzo de' barbini di stribuisce la seta so le rocchelle.

ZETO. T de' Filat. Spandente. Congegno di ferro a zeta che serve cil suo moto a spandere bene la seta sui naspi del filatojo per farne matasse.

ZÈTO DEL DUBLASS. Fuso. Ciascuna di quelle asticciuole di ferro nella cui parte superiore e piantato un rocchetto dell'addoppiatojo.

Zèto de' incanador. Balestruccio. Quell'archetto per dove passa la seta

quando s'incanna.

ZETON. S. m. Gettone, Qualtriuolo. Pezzo di metallo coniato a uso di moneta, che serve per far calcoli e spezialmente per giuocare.

ZETT. s. m. Germe. Quel ramicello tenero che si cava dalle piante fiorifere per trapiantarlo. Germoglio. Rampollo. La prima messa delle piante, e i ramicelli teneri che spuntano dagli alberi. V. Butt e Zermoj.

Zett d'acqua Gello, Spillo, Zampillo d'acqua. Quella tant'acqua che spiccia da un cannello o tubo, Getto

a pinggia ccc.

ZATT DEL CARD. Cardoncetto, Carduecio. La gettata e anche il germoglio del cardo.

ZÈTT D' ROBA FONDODA. Getto. Quell'impronta che si fa nella forma o di metallo fonduto o di gesse liquido, o simili.

BgL zerr! Bel cero! Si dice ad uno

per sojarlo quando è brutto.

DAR 1 zèrr. T. degli Otton. Accanalare le staffe. Agevolure al metallo fuso le vie per iscorrer libero nelle staffe. Togun via i zèrr. Stallare i carciofi (Franc.). Scemarne i talli soverchi.

ZETTA. s. f. Zėta. V. Z.

ZETTÀ. add. m. Gellalo, Fuso. ZETTÀR. all. Gellare, Par di gello.

ZETTAR. all. T. de' Gest. Gestare in

gesso.

ZETTÀR A TÈRA PRESCA Gettare a pozzetto. Maniera di gettare, così detta, perchè il fornello è fatto a uso di pozzo.

ZETTAR CON LA PÈNRA. Far ghirigeri (Franc.). Fare isvolazzi di penna.

ZETTAR EL BUTTER. Fondere il burro. ZETTAR I CARATTER. T. de' Fond. di Caratt. Gettare i caratteri. Fondere col piombo i caratteri da stampa.

Zèvol. s. m. T. d'Itt. Cefalo. Pesce di mare della famiglia della Muggine (Mègia). H Mugis cephalus di Linn. Zèvol d' MAR. T. d'Itt. Donzella, Fonciulla. Altro pesce di mare detto da Linn. Labrus julis.

Zgnon. s m. T. de' Parr. Cipollotto col-

le staffe. V. Sgnon.

ZIA. s. f. Zia. La sorella del padre o della madre. Prozia, la zia del padre

o della madre. V. Zii.

ZIA DL' occ. Ciglio, Sopracciglio. L'arco di peli che all'occhio sovrasta. Intra ciglio, lo spazio tra ciglio e ciglio. Nepitelli, diconsi i peli dell'estremo lembo delle palpebre. V. Zi.

ZIA D'UN CAMP. Porca. Spazio di terra in un campo tra solco e solco.

Prace. V. Zioèula e Sia.

ZIBALDON. s. m. Zibaldone. Scrittura confusa e mal ordineta, o raccolta di dottrine, fatti storici, o simili, cavati da uno o più libri, e poste insieme alla rinfusa. ZHEATA. s. f. Cibo. Cosa cibaria, atta s cibare. Usasi anche in signif. di Vitto, Vittuaria.

Zinèni. s. m. T. Bot. Zibibbo, Zibetta.

Uva ottima, rossa, dura, che ha granelli bislunghi, e si dice anche di quella passa e lunga e grossa che ne viene di Levante e Sicilia. È il frutte della Vitis vinifera zibebo di Linn.

Zisétt. s. m. T. di Zoul. Zibetto. Animale carnivoro che beve poco, consciuto da noi per l'umore deuso et odorosissimo che si cava da una borsa assai profonda che ha intorno all'ano. È la Viverra zibetha de' Nat.

ZIBIBI. S. m. T. d'Ornit. Fiorrancino, Fiorrancio. Sorta di piccolo uccello così detto per essere di color simile al fiorrancio. È la Sylvia ignicapilla di Temminch. Dicesi Lui, un uccello piccolissimo simile al fiorrancino, ma che ha quella macchia o corona ch'egi ha in testa di color rancio. È la Motacilla rufu Linn.

Zibibì. Figurat. Scriatello, Mingherlino. Dicesì di persona gracile e pic-

ola.

Ziblen. s. m. T. di Zool. Zibellino. Quadrupede simile alla martora, detto da Linn. Mustellu zibellina.

Ziboni. s. m. Ciborio. Quel tabernacolo che sta in sul principale altare delle chiese, nel quale si conserva l'ostime ucaristica.

Ziera. s. f. Zoccolo. Calsare simile alle pismelle, ma colla pianta di legno. Talvolta però risponde assolutamente pianella. V. Zòcla.

Zibann'na s. f. Zoccoletto, Pianellina.
Zich zach. Ghirigoro, Giricoculo. Nome
di tutte quelle lince o cose fatte s
capriccio con andemento interrotto e
tortuoso. Tiri di penna, tratteggio o
intrecciatura di lince fatte a capriccio
di penna o nelle firme o nelle soprascrizioni o altro simile.

ANDAR & ZICH ZACH. Squindare. Andare ora per uno, ora per altro verse. FATT A ZICH ZACH. Tortuoso, A spinanesce.

ZICOGNA. S. f. T. d'Ornit. Cicogna. Sorte d'uccello bianchissimo che è l'Ardes alba di Linn.

Vers dla zicogna. Gloterare.

Zicongna. s. f. T. d'Entom. Cerambice, Capricorno muschiato. Insetto noto pel grato odore di muschio che manda, e pel bel color verde cupreo che lo distingue. E il Cerambix moschatus L. ZICORGNA SALVATGA. T. d' Entom. Ca-

pricorno legnajuolo. Sorta d'insetto due volte più piccolo del cerambree. È il Cerambyx cerdo di Linn

Zicongnòn, s. m. T. d'Entoin. Lucano. e volg. Cervo volante. Insetto così chiamato per avere le mandibole somiglianti alle corna de' cervi. E nero, . e lungo talora tre pollici ed è il re dei Colcotteri dell' Italia. Gli Butomol. lo chiamano Lucanus cervus,

ZICORIA. S. f. T. Bot. Cicoria, Radichio. Brba da insalate, detta, da Linn. Cicho-

rium inthybus.

Zicuta. s. f. Cicula maggiore. V. Cicùla. Zidela. s. f. Carrucola. Strumento di ferro o di legno nel quale sta una girella scanalata, a cui si adatta fune o canapo per tirar su pesi, e appiccata a un ferro sopra il pozzo serve comunemente ad attinger l'acqua. Serve anche a molte altre diverse cosc. Le sue parti sono:

Braga . . . Staffa. Dà . . . . . Da**do**. Galètt . . . Galletto. . . . Girella. Girèla Polghett. . . Asse.

. . . Gancio. Col ch' fa th sidell. Girellajo. Fa-

citor di girelle.

Rampén.

Incavalcars la corda in t' la sidèla. Incarrucolarsi. L'useir che sa il canapo dal canale della girella, e l'entrar tra essa e la staffa o cassa della carrucola. - Incarrucolare si vorrebbe, che significasse anche le adattar la corda alla carrucola.

Scorrer la copda in 7' la zidèla. Scarrucolare. Lo scorrer del canapo sulla girella della carrucola liberamente e con violenza.

Tiràr su con la sidèle. Carrucolare.

Tirar colla carrucpia.

Zidlen'na. s. f. Girellina, Girelletta. Piccola girella. Carrucolina, Carrucoletta, piccola carrucola o puleggia.

Zidlen'na boppia. Puleggina doppia, e se ha tre carrucolini, Puleggina a

ZIDLON, S. m. Grande carrucola.

Zién. s. m. Zio Il fratello del pedre o della madre. Prosio, lo zio del padre o della madre.

Zien. T. Furb. Loseo. Cieco d'un

Zien'na. s. s. *I. Zia.* La sorella del padre o della madre. V. Zia.

Zien'na, s. f. Curatrice, Capocamerata. Così vhiamasi quella esposta, di età matura, che ha la cura delle piecole ricoverate.

A M'E GIUST D'AVIS CH'? M' DIGHEN zién'na. Fo conto che passi l'imperatore, non me ne curo: non ci bado. Fo conto che uno canti, non curo i suoi detti, non fo caso delle sue parole.

Zigra. s. f. Cifera e Cifra. Scrittura non intesa se non da coloro tra i quali si è convenuto del modo di comporla, ed anche abbreviatura del nome che si pone ne' quadri, nelle stampe, ne' sigilli e simili, e giro di penna intorno al nome intero. Ciferista, scrittore di cifre. Criptografia, arte di scrivere in cifre.

ZIFRA. B. f. T. de' Call. Ghirigoro, Tratteggio. Intreeciatura di linee fatta a capriccio di penna. Svolazzi, caratteri artifiziati che si formano con gran tratti di penna e ombreggiati.

In zirna. Per abbaco. Dicesi de' nu-

meri nella loro figura. Zirran. s. m. T. de' Sart. Ceppo da scollo. Strumento a foggia di violino tutto di legno, usato da' sarti per spianar lo scollo degli abiti e le costure.

Zirnin. att. Cifrare. Scrivere. Zirnin. att. T. de' Call. Far la mostra. Dicesi di quel qualcrno che fa lo scolare per imparare a scrivere.

Ziga o Ziga mia. T. di Giuoc. Arrischio, e lo dice per lo più l'ultimo a gettare alle castelline, quasi volendo dire Resto a risico mio, perchè è l'ultimo a giuncare se par restano in giunco noci od altro.

Zigál. V. Zigáll.

ZIGALA. 8. f. T. d' Entom. Cicala. Ani-

maletto noto che ha della farfalla.

La Cicada mannifera Linn.

ZIGALA. Per simil. Cicola, Cicolone, Cicalatore. Si dice di chi favella troppo. ZIGALA DLA STNANA SANTA. Raganella. Strumento con girella dentata che si suona in chiesa la settimana santa aggirandola. Rancunella.

Zigalan. att. Stridere, Far il verso della

Zicall. s. m. Sigaro. (Tosc.) Cannellino fatto di foglie di tabacco che serve per pipare, e ve n'ha di più sorta. Componesi di:

Fassa . . . . Veste.
Pajetta . . . Sporto.
Psjon . . . Cannuccia.
Pattaja . . . Fodero.

Ripién . . . Ripieno.

Zigall a mill'opon. Sigaro da profumino. Sorta di foglia concia con essenze di soave odore che si fuma da' signorini per profumarsi.

ZIGALL CON LA PAJA DA QUATTER. Sigaro comune collo sparto.

ZIGALL DĂL PIRLETT. Sigaro strozzato. Sorta di sigaro che ha la fodera ravvolta sopra sè dalla imboccatura.

ZIGALL D'AVANA. Sigaretto d'avana. Sigaro di tabacco d'avana o fatto con foglia scelta a somiglianza di quelli.

ZIGALL D' BOMBON. Siguro di pasta dulce.

ZIGALL D' VIRGINIA DA SETT. Sigaro di virginia scelto.

ZIGALL D' VIRGINIA DA ZINCHEV. Sigaro di virginia ordinario.

Zigalon. s. m Pigolone. Che si lagna, piange o grida sempre.

ZIGANATA. s. f. Mazzaculo, Tombolo, Capitombolo. Giuoco de' fanciulli, i quali ponendo il capo in terra e alzando i piedi si rivolgono sulle braccia, e lasciansi cadere dall'altra parte. Caporovescio, Tomo, caduta che si fa a capopiede.

FAR 'NA ZIGAMATA. Dare un tomo, Tomare. Cadere a capopiede. Mazziculore, fare un capitombolo.

ZIGAMENT. S m. Gridio, Stridio. Lo stridere continuato.

Zigan. att. Stridere, Strillare. Gridare acutumente; e si dice anche di cose

inanimate, come lo stridere che fanno i ferramenti o i legnami fregati insieme quand'e' s'adoperano, il che pur si dice Cigolare, Scricchiolare, e il mal suono che n'esce Cigolio.

ZIGAR CHÉ UN AQUILA. Gridare a kesta. Gridare a più non posso.

ZIGAR CON TUTT EL FIA. Sgolarsi. Ziga s. m. Grido, Strillo. Stridore, stridio.

Zigh dil besti. V. Vers.

Zigninėn. s. m. Striduzzolino. Piccolo stridio.

ZIGHINÉN. S. m Fig. Micolino, Cichino, Micino. Pochino, pocolino.

Zign substegh. T. d'Ornit. Cigno reale.
Uccello acquatico, o a dir meglio anfibio, detto Anas olor da Linn.

Zign Salvategh T. d'Ornit. Cigno selvatico, che è l'Anas cygnus de' Natur.

Ziona s. f. T. Bot. Arzinia. Pianta notissima da giardino che coltivasi per adornarli co' suol bei fiori rossi. È la Zinnia elegans Linn.

Zigo s. m. T. di Cuc. (dallo Spagn-Xigote.) Lucchetta di castrato, cd alla Franc, Gigotto. Parte del cosciotto di castrato cucinata.

Zigògna. s f. Cicogna. Sorta d'uccello grande. V. Zicògna.

Zigola. s. f. T. Bot. Cipolla, Cipolla rossa o bianca. Agrume notissimo detto da Linn. Allium cacpa.

ZIGOLA O ZIGOLEN. T. Furb. Chiocciola. Oriuolo da tasca. Girella, oriuolo da tasca guasto e meschino.

ZIGOLA DA FIÓR. Cipolla Nome generico di tutti i bulbi tunicati, come per es del tulipano, del giacinto ecc. ZIGOLA ERBAROÈULA. Cipollina, Cipollino. Quella cipolla che non ha fatto nè ingrossato il capo e mangiasi fresca. V Zigoli.

ZIGOLA SALVATGA. T. Bot. Allio salcatico. Nome di varie specie di aglio che crescono ne' campi e più specialmente dell' Allium vigrum Bart.

FIOR DLA ZIGOLA. Pannocchia. La palla o testa della cipolla portante il seme. Zigolén. s. in. Cipollino. Piccola cipolla, e propriamente quella che non ha fatto nè ingrossato il capo, e mangivoi fressa.

Zigolén'na. s. f. Cipollina, Cipolletta. | Zilé. s. m. Panciotto, Sottoveste. V. Cor-Piccola cipólla.

ZIGOLI. 8. f. T. di Vet. Nocchi. Escrescenze del piede del cavallo che sembrano prima appartenere alla suola, ma che sono poi dovute ad esostosi dell'osso del piede su cui la suola si è modellata.

AN S' LASSÀR SCHIZZÀR IL ZIGÒLI IN T' J OCC. Non portar basto, Non si lasciure metter sotto, cioè Soverchiare.

Doppi chè il zigoli. Più doppio ch' una cipolla. Dicesi di uomo non sincero ne leale, e ciò perchè le cipolle hanno di molte tuniche. In altro signif. Traricco. Ricco ssondato.

Foèus D' 2160L1. Spicchi, Tuniche. Le varie cortecce o membrane concentriche della cipolla. Aglietti i fili

pendenti dalla sua punta.

Mès dil zigoli, Tèmp dil zigoli. Mesi d'ozio, Tempo d'ozio. Que' mesi, quel tempo, in cui i mercatanti e artieri hanno poche faccende, e che alla francese si direbbe Stagion morta. Trèzza d' zigoli. Resta di cipolle. ( Fr. )

Zigolòn: s. m. Cipollone. Aecresc. di

cipolla.

ZIGOLON. s. m. T. Bot. Allio salva-

tico. V. Zigòla salvàtga.

ZIGOTAR. BIL. Dondolare, Crollare, Schotersi. V. Sdindonar.

Zigotar. Fig. Dimenarsi nel manico, operar mal volentieri. Ninnarla, stare irresoluto tra il si e il no. Balenare, Barcollare, Tentennare, Traballare, non esser ben sermo in istato, cominciare a diminuirsi il credito, cominciare a cader dalla grazia d'alcun potente.

Zigzacii. s. m. Zigzag. Tortuosita, serpeggiamento, come di strade e simili. Y. Zich zàch.

Zir s. m. Zio. V. Zién.

Zis. s. f. Ciglia o Sopracciglia. V. Zia. Zis incrosadi. Ciglia raggiunte. Cioè senza spazio intercigliare trella glabella. ARCH D' zis. Arco delle ciglia. La figura arcata delle ciglia.

MALATTIA CH' FA CASCAR IL SIJ D'JOCC.

Pelaja di ciglie. (Alm.)

PEL DIL zis. Nepitelli, Peli ciliari.

pètt.

ZILÈ A DU PETT. Panciotto a due petti. ZILÈ A GONILIA. Panciotto a scialle.

ZILIDONIA. 8. f T. Bot. Celidonia, Chelidonia maggiore, Erba da volatiche, Erba nocca. Erba perenne sempre verde che cresce tra i cespugli e a piè de' muri, di odore acuto, nauseante, dotata di un succo giallo, amaro ed anche caustico, adoperato per togliere le verruche e come energico stimolante. Orfila ha collocata la celidonia tra i veleni narcotico-acri. È il Chelidonium majus di Linn Così dicono alcumi anche l' Erba fuva o Favajola. Pianta comune in tutti i campi. che sa cesto con soglie stese per terra, ossia la Ficaria verna Linn.

Zilinden s. m. Cilindro. Corpo di figura lunga e tonda. Cilindretto diminut.

ZILINDER. S. m. T. di Cart. Pila a cilindro. Grande pila ovale dentro la quale da un motore è fatto girare un grosso cilindro di ferro scanalato, con cui si squassano fortemente nell'acqua i cenci marciti e riduconsi in pasta. Componesi di

Alber: . . . Albero. Arborsèll . . . Stile. Dént. . . . Denti. Leva .

. . . Leva. Rocchett. . . Rocchetto.

Roènda . . . Grillanda. Scud. . . . Stella. Scudett . . . Scudetto.

Zilinder. s. m. T. de' Ceraj. Arcolajo. Arnese ad uso di guindole orizzontale per filare la cera.

Zilinder. s. m. T. degli Org., Otton. ecc. Luminatojo. Macchina composta di due cilindri d'acciajo fra quali si lantinano i metalli e specialmente le canne da organo. Componesi di

Cavalctt. . . . Banco. Ciava. . . . Perno. Manètta . . . Stella.

Roèuda . . . Ruota. Tonàja . . . Tanaglia.

ZILINDER 8 m. T degli Oriv. Cilindro. Surta di orologio collo scappamento a cilindro.

Zilinder s. m. T. de' Tip. ecc. Rul-

letto. Piccol rullo per tirare le prove di stampa o sim.

Žİ

ZILINDER DEL LUSTRON. T. de' Tabacc. Cilindri. Corpi metallici rotondi e scanalati coi quali si riducono in polvere le foglie del tabacco nelle fabbriche.

ZILINDER DI CARTÓN. T. di Cart. Cilintivatojo. Macchina che serve nelle carticre a cilindrare la carta ed i cartoni. Componesi di

Coèussi . . . Cosce.

Rolén . . . Plumaccioli.

Scud. . . . Stella.

Tlar . . . . . Telajo. Zilinder . . . Cilindri.

Zilinder dl'andonsell. T. di Cart. Fusolo dello scudetto.

ZILINDAL. add. m. Laminato, Levigato, Strofinato, Lisciato.

Ellindalda. s. f. Lamingtura. L'alto del laminare.

ZILINDRADOR. S. 18. Laminatore. Chi lamina i metalli. Strofinatore, chi liscia la carta od il cartone col lisciatojo. V. Lustrén.

ZILINDALA. att. Laminare. Riduree i metalli in lamine. Cilindrare è voce d'uso. ZILINDALA. att. T. de' Taroc. ecc. Lisciare. Levigare le carte col cilindratojo o col lisciatojo

ZILINDRETT. S. m. Cilindretto. Piccolo cilindro.

Zilindretto. Quel boccimolo della piattaforma che porta l'alidada e sul quale si move.

ZILIZI. s. m. Cilicio, Cilizio. Qualunque arnese che si porta in dosso per cagione di tormento o di penitenza.

Zin. add. m. Scemo. V. Zimà.

Zim DLA LANTERNA. Cammino. La parte superiore della lanterna donde esce il fumo.

Zina. s. f. Cima, Apice, Calmine. Sommità qualunque.

Zina. s. f. T. di Ferr. Cima. Capo del tagliolo a cui per una seconda ribollitura e battitura sotto il maglio non resta più che una sola espocchia. Zina d' baloss. Cima, Stummia, Fior di furfunte. Secleratissimó, cima delle cime di ribaldo.

ZIMA DEL TIMON. Punta.

Zina del Jean. Pipita, Vettuccie; Cima, Broccolo. La tenera e superior parte delle erbe e de' ramicelli degli alberi.

Zina pla collara. T. de Sell. Tests del collare. La parte superiore del collare che spunta sopra il collo del cavallo.

Ziña dla Gabbia. Cupola. La perte alla quele è fermato l'appicagnolo.

Zina dia scala. Caposcala:

Zint D' Na TONRA ecc. Pinacolo, Pinnacolo. L'estremità delle torri, delle eupole e di qualsiasi cosa altissima.

Zina d'on. Vomo di pezza. V. Om. Zina d'un nont. Penna di monte, Cacume, Pinacolo, Cocuzzolo. Veus giogo, vertice.

A LA Sitte. În cocca în cocca.

Andan in sina al annon. Andar su per le cime degli alberi.

Da La zina. Da capo, cioè dalla sommità.

Da zina a tono. Da cima a fondo. Dall'una estremità all'altra.

In sina. In cima. Sulla sommità. Zina. add. m. Scemo. E diecsi di botte o simil vaso mancante di parte piccola del liquore del quale era pieno.

Zina. add. m. T. di Blas. Cimato. Dicesi di cosa che nelle armi nè abbia un altra in cima.

Zinada, S. f. Cimala, Cimatura. L'atto del cimare.

ZIMADE. S. f. T. di Gualch. Cimata. L'operazione di cimare i panni lani che dividesi in tre, cioè il Cimar per la prima, Per la seconda, Per il fine.

Zimada dil Carti. Alzala.

Portable zenade. Star sul mille, Portarla troppo alto. Andar con gravite Zinadon. s. m. T. di Gusleh. Cimator. Colui the cima il pelo a' panni lan. Zinadone. s. f. Cimata. V. Zimada.

Zinadora. s. f. T. di Gualch. Cimatura. Quel pelo che si taglia al panno in cimandolo, che si adopera per riempir più cose.

ZIMAJ. s. f. Cimature. Le cose cimate. Zimar. att. Cimare. Levar la cima.

Zinan att. T. di Gualch. Cimere. Dicesi proprio del levar la cima e se

mar il pelo al pannolano 'tagliandolo colle forbici. Cimata, dicesi all'operazione del Cimare, e ciò che n'esce dicesi Cimatura, la quale poi serve a riempier basti, palle o simili. Cimare, dicesi anche per metafora ed in genere del tagliare il capo, la cima, la sommità.

ZIMAR EL PEL. T. de' Capp. Spuntare. Recidere colla cesoja le punte de' peli dalle pelli che son di men buona qua-

lità.

Zinan j'annon. Svettare, Tondare gli alberi, le piante: tagliar loro la vetta. Zinan i poss. T. de' Gualch. Svettare la lana. Torre a pelliccioni la parte sudicia della lana.

Zinan il 3' Ali. Tarpare le ali. Spuntare le ali degli uccelli e altri volatili. ZIMAR IL CARTI. Alzare le carte. Se-

parare il mazzo in due parti, prima che colui che fa le carte le distribuisca ai gipocatori,

Zinda il sècci. Asolars il latte. V.

Slargar el latt.

ZIMAR 'NA BOCIA ecc. Shoceare i vasi. Gettar via o trarre, quand' ei son pieni, un po' di quel liquore che è di sopra. ZIMAR 'NA CANDELA. Smoccolare. Tor via la smoccolatura. V. Moccàr.

ZIMARIA. s. f. T. di Gualch. Cimeria. Il luogo della gualchiera ove si cima il

ZINASA. 8. f. T. d'Arch. Cimasa, Cimasio. Quel lineamento o membro che sta sopra qualsivoglia membro degli ornamenti d'architettura per finimento: e dicesi anche ogni modanatura tondeggiata. Goletta, Uovolo.

Zināsa d' na scrivania. Palchello, Scancia, Scansia. Scaffule che si so-

vrappone ad una scrivania.

Zinasa d'un cardinzon ecc. Cornice. Ornamento e quasi cintura della cima d'alcuni mobili, a simiglianza di quella che sporge in fuori negli edifizj.

ZINBIANA. S. f. Zimarrina. Donna scialta. Zinbiana. V. Zavajar.

Zimbianch. s. m. T. Furb. Usurajo. Zinbol. s. m. T. de' Strum. Cembalo. Strumento composto di una tavola d'armonia, sopra cui le corde stanno teso ecc. Dicesi anche Buonaccordo e

Gravicembalo. V. Pianefort. Adiafono, cembalo di recente inventato da Schuster il quale non si scorda mai. Altre varietà di cembalo si conoscon pure delle quali ricorderò le seguenti.

Cembalo acustico, o armonico, strumento inventato da poco da certo De-Verbès col quale si possono imitare molti strumenti da corda, da fiato e da percossa senza che abbia nè canne, nè martelli, nè pedaliera.

Cembalo angelico, sorta di cembalo a coda le cui corde in vece delle penne di corvo, vengono toccate da piccoli pezzettini di cuojo rivestiti di velluto i quali imitando la mollezza del dito modificano il suono in modo particolare.

Cembalo clavicordio, specie di cembalo crustico in cui le corde risonano mercè le molle d'ottone ficcate nella

parte posteriore dei tasti.

Cembalo d'amore, strumento simile al cembalo, ma avente le corde lunghe il doppio, le tangenti nel mezzo con doppie tavole armoniche, per modo che suonato fa sentire il suono da ambe le parti.

Cembalo d' arco, strumento accordato con corde di budello che risuonano mediante un arco con crini, messo in moto da una ruota e che non è che un miglioramento del Violicembalo.

Cembalo doppio, strumento che ha la forma di due cembali accostati l'uno incontro all'altro e che si può suonare da due persone contemporaneamente.

Cembalo elettrico, strumento simile all'organo, in cui la materia elettrica produce il suono come il vento nell'organo e che si suona per mezzo di doppie campane unissone.

Cembulo regio, pianoforte in forma di cembalo con tre pedaliere inven-

tato da Wagrer di Dresda.

Zinbol da man. Cembalo, Sonagliere. Cerchio d'asse sottile con fondo di carta pecora a guisa di tamburo, in torniato da sonagli e da girelline di lama d'ottone o simile, che si sugpa picchiandolo con mano,

Zimbol da orguen. Cimbalo Registro d'organo formato di varie campanelle. Zinen'na. s. f. Merletto. Fornitura di refe a forma dentellata, che si fa per guar-nimento nel contorno de' fazzoletti ed altri abbigliamenti donneschi. Bi ghero, fornitura fatta di filo a merluzzi. Giglietto, specie di trina con meriuzzi o punte, così detta per la similitudine che ha col giglio, ora non DIÙ in uso.

Zinent. s. m. Cimento. Prova.

Zinento, per Rischio,

TIRAR A ZIMÈNT. Provocare, Istigare. ZIMENTA. add m. Provocate. Cimentato ZIMENTAR. att. Provocare. Commuovere alcuno a sdegno.

Zimentares, n. p. Venir a parole. Provocarsi.

Zinèr. s. m. Cimiere, Cimiero. La parte superiore dell'elmo.

Zimeni. s. m. V. Cont. Capricci.

Zini. s. f. pl. T. de' Cest. Vettarelle. La parte più sottile delle vetrici dalle quali sonosi levate le mazze da crociere. Zimi. s. f. T. de' Strace. Filaticcio. La parte più grossa della bavella stracciata.

Zini del foragg. Spighette. Le piccole spighe delle erbe da foraggio disseccate.

Zimi del melgón. Fiori maschi. L'infiorescenza della parte superiore de' granturculi. (melgàzz)

Zimiteri. s. m. Campo santo. Quel campo cinto di mura o altro riparo, dove i cristiani usano seppellire i morti. Cimitero, luogo sacrato per lo più accanto la chicsa per seppellirvi i morti. Carnajo, sepoltura qualunque dove si sotterrano i cadaveri senza distinzione di religione.

ZIMLADURA. s. f. Binascenza. Nascimento

di due a un corpo.

ZINLAR. att. Binare. Partorire due figliuoli a un corpo o ad un portato.

ZIMLETT. S. m. Binato, Gemello. V. Změl. Zimòn. s. m. T. di Vet. Moccio, Morbetto, Equinia nasalis, Cimurro. Malattia dei cavalli, asini e muli che si manifesta per uno scolo per lo più ad una sola narice, accompagnato da l intumidamento delle glandule e mascella corrispondente

CIAPPAR EL ZIMOR Incimurrire. Zinossa. s. f. Vivagno. L'estremità de' lati della tela. Čimossa, il vivagno del panno lano e del droppo di più colori. Cintolo, il vivagno del pan-

nolano nero. Zinossa. s. f. Nettatojo. Rotoletto di cintolo di pelone che serve a cancellare lo scritto col gesso o colle steatiti sulla lavagna.

Zinsa. s. f. T. d'Entom. Cimice dei letti. Insetto notissimo di pessimo odore, detto da Linn. Cimex lectularius.

Zinsa campagnoèula. T. d'Entom. Cimice verde, Portacuore. Insetto bruno rossastro con macchia gialla sulle scutello, detta Lygaeus campestris de Geoffroy. Sotto questo nome sono confusi moltissimi altri insetti diversi che dai luoghi o dalle cose per essi preferiti si posson distinguere nel modo seguente.

Zinsa dal Jall T. d'Entom. Cimice mosca. Insetto villoso di un bruno nerastro, con ali nere pallide, che punge come la vespa, e putisce come la cimice, detto Reduvius personatus

da Geoffroy.

Zinsa del cavol. T. d'Ent. Cimice rossa dei cavoli. Insetto variato di rosso e di nero frequente negli orti detta da Linn. Pentatoma variata.

Zinsa dil nizzoèuli. T. d'Entom. Ligeo avellano. Insetto nero a zampe gialle detto Lygaeus coryli da Linn. Zinsa di zarden. T. d'Entom. Cimice rossa de' giardini. Insetto comunis-

simo appiè de' muri e delle piante de' giardini che è detto Lygaeus apterus da Linn.

Zinsa d'I aranz. Cimice degli aranci. Specie d'insetto appartenente al genere cocciniglia che sta attaccato alle foglie degli agrumi. È schiacciato e tinge in rosso. V. Chèrmes.

Zinsa nossa. V. Zimsa di zardén. Zinsa vérda del znéver. T. d' Entom. Pentatoma. Insetto verde segnato di alcune macchie gialle intorno all'elitre detto da Linn. Pentatoma juniperina.

ZIMSAR. s. m. Cimiciajo. Semenzajo di cimici: cosa o luogo che genera gran quantità di cimici.

ZIMSAZZA. s. f. Cimiccione. Grossa cimice. ZINABER. s. m. Cinabro. Bellissimo color rosso chiaro.

Zinchey. Nome numerale. Cinque.

Zinchey e zinchey dès. Pulmata. Parole colle quali si chiede o si accompagna un Tuccamano.

FAR UN ZINCHEV B QUATTER. T. Furb. Barattare, Imbrogliare. Abbindolare con arte o frode in una faccenda.

ZINDAL. S. m. Zendado. Specie di drappo sottile da coprir il capo alle donne. ZINDAL DA SOÈURA Salterio, Benda. Quel velo che portano in capo le monache.

Zindalen'na, Binben'na. s. f. Acquerello. Vinetto, vinello, vinuccio.

ZINDALERIA. S. S. V. Ant. Stradina, Bagascia.

ZINDBAROÈULA. Covacenere. Persona che ama star soverchiamente al fuoco. Cenerentola la femmina.

ZINFONIA. V. Sinfonia.

Zingetti DLA FORBSA. T. di Gualch. Guide. Funicelle che tengono in seste il martelletto delle forbici da cimatore.

Zingla. s. f. Cintura, Cinta. Fascia che portasi da molti la quale cinge i lombi. V. Fassa.

Zingia. s. f. T. de' Facch., Cinghia. Fascia tessuta di spago con un occhiello di corda alle sue estremità, della quale usano i facchini e simili per tirare la carretta tenendola sulle spalle.

Zingia. s. f. T. de' Sell. Cinghia. Striscia o fascia tessuta di spago che serve a diversi usi e propriamente a tener ferme addosso alle bestie, la sella, il basto ecc. Straccale, Stracca. Arnese di cuojo che attaccato al basto fascia i fianchi della bestia.

Zingia da Fasson. T. de' Sell. Sopruccinghia. Cinghia che stringe la soma o il basto sopra altra cinghia.

Zingia dit. Stari. Staffile. Striscia di cuojo che regge le staffe ed è fermata alla sella.

ZINGIADA. s. f. Cinghiata. Colpo di cigna. Cinghiatura, l'atto del cinghiore.

Zingiadura s. f. T. di Vet. Cinghiatura.

Quella parte del torso del cavallo asino o sim. situata subito dopo il cubito in cui si suole applicare il sopraccinghia.

Zingiàl. Čignale. V. Porch ziugiàl.

Zingian. att. Cinghiare. Legare stretto con cinghia.

Zingión s. m. Cignone. Cinghia grande. Zingión. s. m. T. de' Sell. Cignoni. Quelli delle casse da carrozza. Le sue parti sono:

Contrazingion . . Contraccignone.

Martingala . . . Cumarra. Ponta . . . . Presa.

Solfe . . . . Contramolla.

Zingión morbi. Cignoni che brandiscono, cioè che sono elastici, facili a piegarsi.

Ziniglia. s. f. T. de' Passam. Ciniglia. V. Sinilia.

ZINNIA. S. f. T. Bot. Arzinnia, Zinnia. V. Zigna.

ZINQUANTA. Cinquanta.

ZINQUANTAN. att. Lellure, Ninnolare. Perdere il tempo. Ciaramellare, Cingueltare. Perdere il tempo ciarlando stucchevolmente Baloccare, Dimorare con perdimento di tempo. Cinquantare, vale Milantare o Esagerare una cosa.

ZINQUANTAR LA RIZZA. Lellarla. Nin-

ZINQUANTAR LA RIZZA. Lellarla, Nin-narla.

Zinquantén. T. de' Bigat. Tersini. V. Trivoltén.

ZINQUANTÉN. T. d'Agr. Cinquantino. Adiett. di Biada che venga a maturanza in una cinquantina di giorni e più part. del Formentone.

Zinquen'ra. s. f. Cinquina. V. d'uso. Monetuzza così detta perche valeva cinque soldi della vecchia lira di Parma. La Parpagliuola ricordata nello Stratto Port. Fir. 1652 corrisponde al nostro Buttalà. V.

Zinquén'na. s. f. Cinquina. Combinazione di cinque numeri nel giuoco del lotto e simili.

ZINTURA. s. f. Cintura. Fascia colla quale l'uomo si cigne i panni intorno al mezzo della persona e la parte stessa ove si cinge.

ZINTURA DA DONNA. Cintolo. Fascia colla quale la donna si cinge i panni

intorno al mezzo della persona ed è per lo più di nastro.

ZINTURA D' PELA. Coreggia, Coreggiale. Cintura di cuojo con che i nostri antichi cingevano i reni.

· ZINTURA DI CALZON. Serra. Tutta la cintura de' calzoni coi cinturini con cui si affibbiano.

SLARGARS IN ZINTURA. Uscir del manico. Andar oltre il dovere o le convenicoze.

Zintuagis. s. m. T. de' Bigat. Pestellini, Sorta di Bachi che filano un bozzolo piccolo e strozzato nel mezzo.

ZINTURÉE. s. m. T. de' Cals. Cinturini. Quelle alette delle scarpe che si affibbiano.

Zintuaga. s. m. T. de' Capp. Cintiglio. Striscia di cuoio o d'altra materia che si porta al cappelle per cordone. Zintuaga. s. m. T. de' Sart. Cinturino. Quella parte de' Calzoni che si affibbia sotto il ginnocchio.

ZINTUBÉN DI STAFIL. Portastaffile. Striscia fermata alla sella che regge gli

staffili della staffa.

ZINTURÉN DL'ALGNAZZ. T. de' Sell. Maschereccio. Striscia di maschereccio colla quale si allacciano le teste delle stecche de' collari.

METTR EL ZINTUBÉN. T. de' Capp Porre il cintiglio. V. Zinturén.

ZINTURON. S. m. T. Mil. Cintura, Cinturino. Quella cintura che serve a tener cinta al fianzo la spada.

Zioèula. s. f. T. d'Agr. Piccola brania o porca. V. Sia,

FAR 11. 210RULI. Imporcare, Il far delle porche sulla terra ma piccole,

Zion. s. m. T. d'Agr. Magolato. V. Sion. Zion'na. s f, Ciglione. Grande e folto ciglio.

Ziperia. s. f. Cipria, Polvere di Cipri. V. Polvra.

ZIPPADURA. s. f. Sopragitto, Impuntura. V. Inzippadura.

ZIPPAR. att. Sopragittare. V. Inzippar. ZIPRESS. s. m. T. Bot. Cipresso. Albero noto. V. Arzipress.

ZIRAZZ PR'I CAVÌ. Cera da capegli. V. Zròn.

ZIRAZZ PR'II, SCARPI. Cera nera. Cera du scarpe.

Zinca. prep. Circa. Di circa. In circa. Intorno. Pressoché. A un bel circa. In proposito, in quanto. V. anche Circa.

Zincassik. s. f. T. de' Drapp. Circassim. Specie di andrienne così chiamata perchè forse fatta sulla foggia delle vesti delle donne Circasse.

Zincop. s. m. Cerchio, Circoto. Ragunanza d'uomini discorrenti insieme. Crocchio. V. Regolètt e Zerc.

Zircolara. s. f. Circolare. Lettera circolare, che si manda attorno dalle autorità governative per dare ordini, o istruzioni uniformi, ossia dai commercianti per affari di qualche importanza.

Zincondaa. att. Accerchiare. Stringere attorno.

ZIRCONDAR. att. T. d'Arch. Rigirare, , Ricorrere. Dicesi al continuare che fainno basamenti, cornici, o altri membri d'architettura cordeggiando attorno la muraglia.

ZIRCOSTANZA...s. f. Circostanza, Caso.

ADATARS AL SIRCOSTANZI. Navigare secondo i venti, Tagliare secondo il panno. Obbedire agli accidenti, e fig. Adattarsi al bisogno.

ZIRCUIT. s. m. Circuito.

Zincunzinca. A presso a poco, in quel torno.

Zinan. s. m. Cerino. Lunga e sottile caudeluzza di cera aggomitolata e foggiata a palla.

Zinén o Znán. s. m. T. de' Capp. Cappello di tela cerata. Sorta di cappello da vetturali, cocchieri ecc.

ZIRÉN DA FUNAR. T. degli Incis. Cerino da affumicare.

Ziribiri. s. m. V. scherz. Scricciole, Ceramogio. Persona piccola e scrista.
Ziribiri. Fig. Girellajo, Farfalla,
Banderuolo. Persona leggera e di perco giudizio.

Zinon. s. m. T. degli Squer. Girone, Ciglione. Il manico per cui si presde l

Zinott. s. m. Cerotto, Cerottolo. Cenposto medicinale fatto di materia tenace perche s'appicchi in sui maleri. Zinott. s. m. Scherz. Coprimienti Pastranaccio portato piuttosto per erprire i brandelli de' cenei she si vei stono, che per disendersi dal freddo.

ZIROTT DA BOTA. Cerotto da contusioni o adesivo. Sorta di cerotto che si applica sulle parti assette di contusione. Cerotto da percosse.

ZIBOTT DA BOGNÔN. Cerotto diaqui-

An gh' è zirott. Non c' è verso, Non c' è via. Non c' è rimedio.

PEZZA DA ZIROTT. Piastrello, Pelliciato. Quel panno o altro su cui si stende il cerotto.

Rodlètt d' zirott. Maddalone. Rocchio di cerotto.

ZIROTTÉN. S. m. Cerottino. Piestrellino di cerotto.

Zis. s. m. T. Bot. Cece. Legume o civaja di granello tondo ed alquanto appuntato di cui si coltivano varie sorta. V. sotto.

Zis. s. m. Fig. Tempesta. Granelli di tempesta. Grandine, gragnuola.

ZIS BIANCH. T. Bot. Cece bianco. Buonissima specie di cece i cui semi si mangiano ancor verdi e cotti. È il Cicer arietinum album Linn.

ZIS FRANT. Ceci franti o infranti, cioè sgusciati mediante la brilla.

Zis Nighen. T. Bot. Cece nero. Specie di cece poco da noi coltivato del quale fannosi pastoni per darli alle bestie. È il Cicer arietinum semine nigro Linn.

Zis Ross. T. Bot. Cece rosso. Sorta di cece che si coltiva per poi macinarlo e farne pastoni da dare alle bestie ed è pure usato da taluno come casse facendolo tostare. È il Cicer arietinum semine ruso ecc. Linn.

Zis salvategh. T. Bot. Cece salvatico, Astragalo. Pianta erbacea comune ne' nostri campi e nelle siepi, della sezione delle leguminose. L'astragalus cicer di Linn. V. Sisètta.

ZIS SPAGNOLÈTT. T. Bot. Cece premice o di Spagna. Sorta di cece marchiano i cui grossi semi sono eccellenti e preseribili ai bianchi. È il Cicer arietinum semine majori Linn.

ANDAR IN BROD D' zis. Andar in broda di succiole. Provar estremo piacere.

FAR I ZIS. T. de' Lav. Grillare, Sobbollire. Dicesi della lisciva quando comincia a bollire. GAMBA D' ZIS. Ceciato.

METTER SU 1 218. Fig. Intimorirsi. Prender timore.

ZISARELL. s. m. T. Bot. Mocajone, Rubiglio di bosco. Pianta annua che nasce ne' luoghi erbosi e boschivi con molti fiori rossi. È il Lathyrus latifolium L.

ZISÈLL, ZISLAR ecc. (V. Sizèll e Sizlar ecc. ZISÈRCIA. S. f T. Bot. Cicerchia. V. Sisèrcia.

ZISÈTT. S. m. Cecino. Piccol cece.

Zisett. Cesarino. Nome proprio, vezzeggiativo di Cesare, e dicesi anche a fanciulletto in senso di Cecino, Carino e simili.

Zisèrr. s. m. Scherz. Caccherello. Sterco di capra, pecora e simili.

Zisètta. s. f. T. Bot. Pesarone. V. Sisètla.

Zisobul. V. Vén.

Zisôra. s. f. Cesoja. V. Forbsa.

ZISTERNA. s. f. T. degl'Ing. Conserva.

Specie di cisternetta ove le acque si
depurano.

ZITA. V. Zittà.

ZITADÉN. s. m. Cittadino. L'abitatore della città, e chi è capace degli onori e de' benefici della città.

FAR EL ZITADÉN. T. Cont. Incittadinarsi. Imitare i costumi o i modi dei cittadini.

FAR ZITADÉN. Ascrivere alla civiltà. (B. L.) Far cittadino.

ZITADÉN'NA, s. f. Cittadina. Donna abitante di città.

ZITADÉN'NA. s. f. Cittadetta, Cittadella, Cittadella, Cittaduzza. Piccola città.

ZITADINANZA. s. f. Naturalità. Diritto pel quale lo straniero è considerato come nativo di un dato paese.

ZITAR. att. Citare per Addurre. Allegare l'altrui autorità, a corroborazione delle sue opinioni.

ZITAR. att. T. Leg. Citare, Convenire in giudizio. Richiedere, chiamare in giudizio. Compulsare, sforzare a comparire in giudizio.

ZITAZION. S. f. T. Leg. Citazione, Chiamata. Ma la citazione si fa ei tribuneli civili, la chiamata si fa alla polizia.

ZITAZION D'UN AUTOR. Allegazione. Passo testuale di un autore che si

produce in prova di una opinione propria che si è esposta.

Zitt. add. m. Quieto, Silenzioso. V. Zitto.

STAR ZITT. Star zitto. Tacere, acquietarsi.

ZITTA. s. f. Città.

Zittén. Zittino. Dim. e vezz. di Zitto. Sta zittén. State zittino. Tacete.

Zitrin. att. Zittire. Far piccolissimo rumore; ma il più spesso usato nel senso di Ingiugnere silenzio a chi 'applaude o fa rumore, per disapprovare un attore o simile.

Zitto. Zitto. Voce colla quale si impone il silenzio.

An sentias un zitto. Non sentirsi anima vivente. Essere persetto silenzio. Fan zitto. Azzittarsi. Cessar di parlare, di cantare, d'abbajare e simili. Ziù. add. m. Cigliuto. Che ha molte

ciglia.

Ziv. Niente. Forse da Cica, che vuol dire lo stesso.

Zivàn. att. Cibare. Dare un po' di cibo è neutro pass. Cibarsi, prendere al-

quanto di cibo.

ZIVETTA. s. f. T. Bot. Erba cipollina, Aglio di serpe, Porro sottile. Sorta di aglio, che ha foglie minutissime che formano una piota erbosa che fiorisce in maggio, e che cresce dovunque ne' luoghi umidi. È l'Allium schoenoprasum di Linn.

Zivètta. s. f. T. d'Ornit. Civetta. Uccello rapace notturno il cui grido aspro e monotono è creduto di augurio sinistro dalle pregiudicate vecchierelle. È detta da Linn. Strix passerina. ZIVÈTTA. 8. f. Fig. Civetta, Frasca, Lusinghiera, Cicisbea, Accattamori. Ma la civetta è una vanerella che aspira al vanto di essere ammirata anzichè amata, la frasca è quella che per leggerezza è instabile negli amori, la lusinghiera è una scaltra che ambisce un corteggio di schiavi, e che scende ad ogni viltà per arrivare al suo scopo, la cicisbea è una lusinghiera che alle vanità dell'amore accoppia la venalità, l'accattamori è una druda che ha rotto ogni freno e sconosce il pudore.

ZIVÈTTA S. f. T. Furb. Serva. ZIVÈTTA VIÀDA. Civetta presiccia. PAL DA ZIVÈTTA. Gruccia o Mazzuole.

Pal da zivètta. Gruccia o Mazzuol. Piuolo sul quale si teneva un temp la civetta nell'andare à caccia.

VERS DLA ZIVÈTTA. Squillire, Cuccu-veggiare.

Zivil. add. m. Aggraziato. Comparando un oggetto o una persona goffa diciamo essere più aggraziato (zivil) quello che più si scosta dall'altro per forme gentili.

ZIVIL. T. Leg. Civile. Agg. di diritto o altro sim. per differenza da crim-

nale, canonico ecc.

PASSAB AL ZIVIL. T. Leg. Sottoporral foro civile un azione che si en assegnata ad altra giurisdizione.

ZIVILEN. add. m. Mingherlino, Gentik-E dicesi di giovanetto di forme svelte ed agraziate.

Zivilén'na. add. f. Venusta di forme gentili, e dicesi di giovanetta.

ZIVILTA. s. f. Civilià, Cittadinanza. Costume e maniera di viver civile.

Zivol. s. m. T. d'Ornit. Zivolo giallo.
Uccelletto comune tra noi in primavera ed in estate sui dintorni e negli spazzi de' boschi ove non nidifica. È l'Emberiza citrinella Linn.

Zivtha att. Civettare, Coccoveggiare.
Uccellar colla civetta.

Zivtén. s. m. Civettino, Civettone. Givvane leggero e vano di amori.

ZIVTÉN'NA. s. f. Civettina. Piccola civetta. ZIVTÉN'NA. s. f. Fig Civettina, Civettuola. Ma la civettuola è un po' sguijata, la civettina si può immaginare modesta. V. Zivètta.

Zizèll, Zizlén, Zizlàr. V. Sizèll, Sizlén, Sizlén ecc.

Zizz. V. Siss.

Zizza s. f. Ciccia. Carne.

ZIZZAMATA. s. f. T. de' Macell Stomachino. L'animella (lattèce') che sta attaccata alla milza ed al fegato de' bovini.

ZIZZANATA. S f. Fig. Carne morta, ammortita, mortificata. Quella che ha perduto ogni senso, che è renduta insensibile.

Zizzen'na. s. f. Galantina. V. Cicciòlis. ZLà. add. m. Gelato.

ZLADA. s. f. Gelo, Gelata, Gelamento.
ZLADÉN'NA. s. f. Gelatina, Gielatina, e
Grec. Acrocolla. Brodo rappreso, nel
quale sieno stati per lo più cotti piedi, testa e cotenne di porco o altra
carne viscosa, e infusovi entro aceto
o vino. Gelatina aromatizzata, gelatina di essenze, di rosolii, di sugo
di limone, di sugo d'arancio ecc.

ZLADÉN'NA D' FRUTT Gelatina di frutta. Il succo de' frutti in cui si scioglie pari quantità di zucchero.

Con La zladén'na. Gelatinoso.

ZLADUBA. s. f. Gelamento. V. Zladuri.

ZLADURA DEL LEGN. Rotolo. Que' crepacci del legno di forma anulare cagionata dal freddo nella pianta. Dicesi Quadrante quel crepaccio che fende il tronco della pianta dal midollo all'alburno.

ZLADORA DIL PIANTI Gelata, e forse più propriamente Gelicidio. La conseguenza de' forti geli che uccidono la pianta.

Patir la zladůra d'il man. Soffrir

di geloni.

ZLADURI. s. f. Geloni. (V. d'u.) Male che viene alle mani ed a' piedi nel verno per cagione del gelo. Quelli però delle mani diconsi più propr. Manignoni, e quel de' piedi Pediquoni.

ZLAMÉN'NA. s. f. Zelamina. Pietra di diversi colori che fusa col rame lo tinge in color giallo onde aquista il nome d'ottone.

ZLAR. intr. Gclare. Ghiacciare, aggelare,

agghiacciare.

ZLAR DAL FREDD. Aggrezzarsi dall'eccesivo freddo, Aggranchire, Intormentire, Assiderare. Addormentarsi quasi il senso delle membra pel freddo.

ZLAR EL SANGHEV ADOSS O IN T'IL VEN'NI. Gelarsi il sangue, Sentirsi tutto rimescolare, Farsi il sangue di ghiaccio. Dicesi quando per improvviso pericolo ininacciato o per vista di cosa odiata o spaventosa ci sentiamo agghiadare di paura o ribrezzo.

ZLAR I CORNACCIÓN. Iron. Cascare i

corbi dal freddo.

ZLAR L'OLI. Accagliare. Dicesi dell'olio quando si rapprende per freddo. PRINZIPIAR A ZLAR. Velare, Far velo. Zliber. V. Sliber.

ZLON. s. m. Gelone. Gelo grande.

ZLON. s. m. Fig. Freddoso, Freddoloso. Molto sensibile al freddo, e dicesi di persona.

ZLUBA O FERDURA. S. S. Freddura, Gelata. Freddo grande, ghiaccio, gelicidio.

Znèj. s. m. Gemelli. V. Zmèll.

Znès. s. m. T. d'Astr. Gemini. Nome di una delle dodici costellazioni.

FAR DU ZMÈJ. Binare.

La madra di znèl. Gemellipara.

Zuell. s. m. Gemello, Binato, Nato a un corpo. V. Zimladura, Zimlar e Zimlén.

ZNADOR s. m. Caprugginatojo Strumento per far le capruggini. Aleuni dicono Zinatojo. Bucafundi, uno strumento ad uso di succhiello, che serve spezialmente per incastrare le doghe nei fondi.

ZNADÙRA. S. f. Capruggine. V. Zén'ns. ZNAR. S. m. Gennajo, Gennaro. Primo mese dell'anno.

ZNAR FA 1 PONT, E FEBRAR JA ROMP. Gennajo fa il ponte, e Febbrajo lo rompe. Inoltre si dice: Gennajo fa il peccato, e maggio n'è inculpato. Polvere di gennajo carica il solajo, Se gennajo mette erba, se hai grano e tu lo serba. Prov. agrarii.

Znan. all. Cenarc.

ZNAR FORURA. Cenar fuora. Cenare in conversazione fuori di casa propria. ZNAR 'NA SECONDA VOLTA. Pusignare. Mangiare dopo la cena.

Znesa. s. d'ogni gen. Genia, Geldra, Gentaglia. Gente di poca stima.

CIURMA DE ZNÈIA. Trozzo. Frotta di gente spregevole e trista.

ZNEJAZZA. s. d'ogni gen. Gentagliaccia. Znén'na. s. f. Cenetta, Cenerella, Cenino. Piccola cena.

Znèstra. s. f. T. Bot. Ginestra. Pianta nota, che sa le soglie simili al giuneo, che in Toscana si chiamano fila, e sa i siori gialli. È lo Spartium junceum di Linn.

ZNETTA. s. f. Cenetta, Cenerella. Piccola cens.

Znèven s. m. T. Bot. Ginepro. Frutico

452

spinoso e sempre verde. Le sue coccole sono aromatiche. Il Juniperus communis Linn.

GRAN D' ZNÈVER. Coccola di ginepro.

Znevnén. s. m. T. d'Ornit. Tordo sassello. Sorta di tordo piccolo più assai del tordo bottaccio e poco numeroso tra noi. È la Sylvia iliaca Nob. Znocc. s m. Ginocchio, i ginocchi, le

Znocc. s m. Ginocchio, i ginocchi, le ginocchia. La piegatura che è tra la gamba e la coscia.

Znocc. s. m. T. di Vet. Ginocchio. Parte della gamba anteriore non corrispondente al ginocchio dell'uomo che ha per base le ossa del carpo.

ZNOCC PIANTÀ SOTTA. T. di Vet. Ginocchio da montone. Dicesi così quel diffetto del cavallo in cui la linea verticale abbassata dal terzo posteriore della parte superiore del esteriore dell'avambraccio. non divide in mezzo il ginocchio lateralmente ma in due parti ineguali, di cui la maggiore è la posteriore. È l'opposto dell'arcalo.

ZNOCC VACCHÉN. T. di Vet. Ginocchio da bue. Così dicesì quel difetto del cavallo in cui il ginocchio rientra allontanandosi dalla linea d'appiombo.

IN ZNOCC. Ginocchione. V. Inznocción.

LACA DEL ZNOCC Poplite. La cavità
della parte posteriore al ginocchio dell'uomo e sim.

METTER IN ZNOCC. Mandar ginocchioni. Castigo, per lo più, di scuola.

MOROVER EL ZNOCC PONTAND EL PE IN TERA. Far il tentennino col ginocchio. (Mol.)

RODELA DEL ZNOCC. Patella o Rotella. Gonalgia, dolore al ginocchio. Gonoflogosi, inflammazione delle ginocchia. ZNOCCEN O ZNOCETT D'ANIBAL. Ginocchiello, Ginocchino. Il ginocchio del porco

spiccato dall'animale.

Fan znoccen. Inginocchiarsi. Piegar le ginocchia qual fanno le bestie deboli o spossate. Star male o reggersi male in sui picciuoli. Reggersi mal sulle gambe: star sulle cinghie. Cempennare, Incespare, incespicar sovente per debolezza di gambe: accennar di cadere, barcollare. ZNOCÈTT. 8. m. Ginocchietto. Dimir ginocchio.

Znochai. s. f. Coscialetti. Que' peni che mettonsi per pulizia intorno cosce da chi cavalca cogli stimi. Znocciàda. s. f. Colpo di ginocchi. Znocciàl. s. f. Ginocchietti. Que' cenci a più doppi con cui lo sa

cenci a più doppi con cui lo sun cammino difende le ginocchi su candoli contro essi sopra i calsu. In znocciòn. Ginocchione, Ginocchioni. In ginocchio.

Zo. s. m. Giogo. V. Zôv.

Zo. avv. Giù, Abbasso, A fonto.
Zo cuè il crossi di pozz. Rovinsi.
Spiantato, Fallito. Ridotto al verti
Zo di Lu. Fuor di sè. Aliento i
sensi o di mente. Fuor del san
fuor di sentimenti, delirante.
Zo di mano. Fuor di mano.

Zo D' MAN. Fuor di mano, Funi strada.

Zo D'us. Fuor d'uso, Fuor di mi Andar zo. Cavare in fondo. Fig. In dei gangheri. Imperversare.

Andar zo per 'na strada. Ander puna via. V. Andar.

CAVARS 20. Spogliarsi.

CHI 20. Quaggit.
DA CHI A LA 20. Quinci gii.

Dan zo. Scadere, Ridursi el mili. Passar di buono in cattivo state. Peclinare, essere malandato di smili di roba. Deporsi dicesi de' liquitorbi che si lascian riposare. Altria Cadere d'alto.

In zo. All' ingiù, Alla china.

La zo. *Laggiù , Colaggiù*. Metter zo. *Comporre*. **Ma** usesi e

the per Deporte. Ma uses i

Poch su poch zo. Poco più, per meno. Dal più al meno. In quel toru Timar zo. Zombare, Menare a most cieca. Bastonare o battere a dismisur Toèur zo. Scommettere. Disfare opere di legno, e dicesi anche per Surcare, Rimovere ecc.

Toèur zo. T. de' Pitt. Copiare. Von d'in zo Un litorano o riviere sco, cioè che abita presso le rive del Po.

Zóbia. s. f. V. Cont. Giobbia, Giordi. Zóbia Giótta. Berlingaccio. L'ultimo giovedi di carnevale. V. Giovedi. bora. s. f. Ceppo. Base o piede dell'arbore. Ceppoja, Barbicaja, la parte del ceppo alla quale sono attaccate le radici. V. Pe.

Zoca. s. f. T. d'Agr. Tussettino da falciatore. Sorta di ancudinuzza fatta a guisa di grosso chiodo la rui coda si conficca in un grosso tronco od in terra per assottigliare il filo alla falce col martello.

Zoca. s. f. T. di Cart. Ceppo Quello sul quale posa il lastrone o la pietra del maglio da battere la carta.

ZOCA. S. f. T. de' F. Ferr. Toppo, Ceppo. Quel pezzo di legno che sostiene l'incudine.

Zòca. s. f. T. de' Gett. Curico, Boccaqlia. V. Boccadùra.

Zoca. s. f. T. de' Stracciaj. Pestatojo. Quel ceppo sul quale i stracciajuoli sfaldellano la bavella col pestello prima di stracciarla.

Zòca da Bcàr. Desco. Quella tavola ceppo o pancone sul quale si taglia la carne in beccheria. Si direbbe lo stesso di quello che pel medesimo uso hanno certe case private.

Zóca da Castagnàn. Pestatojo. Grosso ceppo sul quale si battono le castagne prosciugate per spogliarle della loro corteccia.

ZÓCA DA S'CIAPÀR LA LÈGNA. Maglio. V. Màzza.

ZOCA DI GRUEN e simili. Mazzocchio. Tallo di radicchio, indivia o altre erbe. Zoca pritta. T. de' Chiod. Chiodojuolo. Colui che fabbrica i chiodi stando alla parte destra dell'incudine.

Zoca Sinistra. T. de' Chiod. Ajutante. Chiodajuolo in secondo che fabbrica chiodi stando di contro al maestro all'incudine.

AGH VOÈUL 'NA BON'NA ZÒCA A FAR DIL BON'NI STÈLI. Da buon ceppo, buoni cepponi. Da buon padre, buoni figliuoli. Proverbio simile a quell'altro, Il lupo non caca agnelli.

ZOCCH. S. m. Ceppo, Ciocco, Toppo. Grosso pezzo di legno da ardere; ma per lo più si dice del piede delle piante spaccato grosso presso la radice. V. Scalz.

ZOCCH. s. m. Fig. Ceppo, Ciocco,

Zuccolo. Uomo scempiato, rimbambito, stolido, e il più spesso, per vecchiaja.

ZOCCE DA PETTNAR. T. de' Pettin. Ceppo. Spezie di strettojo con mattonelle
di noce ad uso di addirizzare le ossa.
Zocce d' Nadal. Ceppo di natale.

CHI HA DI ZOCCH POEUL FAR DIL STELL. Chi ha de' ceppi può far delle scheggie. Prov. che vale; che dall'assai può trarscne il poco.

Pila d' zocca, Geppata.

ZOCCHE. s. f. T. di Ferr. 'Fianchi. Quelle due solide travi tenute in sesto da grosse traverse, tralle quali movesi il manico del maglio sostenuto dalla boga.

Zocchén e Zocchétt. V. Zochén e Zochétt.

Zoccol. s m. Zoccolo. Calzare simile alla pianella, ma colla pianta di legno, intaccato nel mezzo dalla parte che posa in terra. Le sue parti sono:

Zoccol. s. m. T. d'Arch. Dado della barc. Base a foggia di dado che si pone sotto i piedistalli, i busti e signili.

Zoccol. s. m. T. di Vet. Zoccolo. Scatola cornea che costituisce l'esterno del piede del cavallo.

Zòccol da capuzzén. Sàndalo. Spezie di calzare con puro suolo di cuojo allacciato al piede con una striscia di pelle, usato dai cappuccini.

ZOCCOL DA CALGAR. Scroj. Sorta di zoccoli a tomajo, quartieri e pianta, tutti di legno usati da' lavoranti cui occorre stare lungamente sull'umido terreno.

ZOCCOL D'UNA PORTA. Predella. Specie di sopra spranga (madèr) che aggiugnesi talora alla spranga di sotto di una porta, non tanto per ornamento quanto per fortezza.

Zochen. s. m. T. di Micol, Ceppatello buono di selva, Ghezzo, Pinuzzo buono, Porcino buono bianco. Il Botetus bovinus di Linn Cresce nelle sclve, in famiglia e ne' luoghi freddi per lo più nel tardo autunno. È buono a mangiarsi.

ZOCHÉN FALS. T. di Micol. Porcino malefico, Fungo cumbia colore. Il Boletus mutabilis di Gmelin. È una specie di fungo simile al ceppatello (zochén) ma rossiccio e venefico. Rompendolo è bianco ma subito passa al color verde, poi al violetto, indi al nero.

ZOCHEN MATT. T. di Micol. Funghi chiodetti cattivi. Sorta di famigliola di funghi velenosi che appartengono alla specie detta da Persoon, Agaricus polymyces.

Zochen Nighen. T. di Micol. Ceppatello scuro, Porcino buono scuro. Il Boletus aereus di Persoon. Sorta di fungo che nasce nel pedale degli alberi e che è buono a mangiarsi.

ZOCHETT. s. m. Ceppatello, Cepperello. Dimin. di ceppo. V. Zocch. Zochett d' Bosch. Ciocchetto. Ceppe-

rello di piccole piante boschive.

ZOCHETT MARZ. Ceppatello fungoso. ZOCHETTA. S. f. Cepperello o Deschelto. V. Zoca.

ZOCHÈTTA DEL SPIRAJ. T. degli Oriv. Fermo, Peduccio, Piedino dello spirale. Pezzetto a cui è raccomandato il capo esteriore dello spirale alla cartella.

ZOCHI S. f. Ceppe. La parte di un albero tagliato terra terra che sta fra questa e le radici.

ZOCLADA. s. f. Zuccolata. Colpo di zoc-

ZOCLANT. add. m. Zoccolante. Dicesi di chi porta zoccoli e più particolarmente de' frati francescani che portano zoccoli.

Zoclar o Zoclen. s. m. Zoccolojo. Fabbricatore d'una specie di pianelle chiamate zoccoli Si dice anche di chi li vende. Zoccolaja, la moglie del zoccolajo.

ZOCLETT DL'ARPA. Semituoni. Parti dell'arpa alle quali son fermate le corde minori.

Zocul da Fra. Sandali. V. Zoccol da capuzzen.

Cioccan il zochi. Zoccolare. Scarpettare i zoccoli cauminando. Zodiacu. s. m. T. d'Astr. Zodiaco. Uso de' massimi cerchi della ssera sul quale sono segnati gli animali o segni delle costellazioni ed indica la fascia circolare intorno alla quale girano i pianeti da occidente in oriente. Zozugh. s. m. Giuoco, Gioco. Tutto ciò che si sa per guadagnare, divertirsi o ricrearsi gareggiando in cose ove operi l'ingegno, la forza, la destrezza o la fortuna. Le varie sorta di giuoco più conosciute sra noi, sono le seguenti che divido in quattro classi, cioè:

Zoèugh DA RAGAZZ. Giuochi fanciulleschi. I più in uso tra i nostri fanciulli sono i seguenti, cioè:

Balottadi . . . Alla neve.
Blisgar . . . . Sdrucciolo.

Bòci . . . . Bolle, Bombole. Buschi . . . Buschelle.

Caroliss . . . Palle e santi.
Cavallòn . . . A cavalca.
Ciorbsén . . . Seggo bene.
Cioza e Polsén . . Coda romana.

Didal. . . . Anello.

Mond . . . Terra del mio mon-

Murajoèula. . . Meglio al muro.

Scozzètt . . . Scoccietta.
Scranén d'or . . Predellucce.
Solitari . . . Solitario.
Spana . . . Spannetta.
Stria . . . . Pome.

Testa o fant . . Palle e santi. Trottla . . . Trottola.

ZOBUGH D'AZZARD O D'INVIT. Giuoch

| di toria di titolio di maniura Ab-                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| di sorte, di rischio, di ventura. Ap-<br>partengono a questa classe i seguenti: |
| Amor Mora.                                                                      |
|                                                                                 |
| Rossica Rossica                                                                 |
| Bassètta Bassetta . Bazzica . Bienca e rossa Rossa e nera . Rivibies            |
| Dialica e rossa Rossa e nera.                                                   |
| Couldt Canallette                                                               |
| Capiett Cappettetto.                                                            |
| Danit Disignette                                                                |
| Persett Dictussette.                                                            |
| Erbetti Banco juttio.                                                           |
| Paraon                                                                          |
| rotta spigna 10ccu e tevu.                                                      |
| Gille Giule.                                                                    |
| Gillon Giuleone.                                                                |
| Bazziga                                                                         |
| GOII                                                                            |
| Lott Lollo.                                                                     |
| Macao Macca.                                                                    |
| Oca Oca.                                                                        |
| Primera Primiera.                                                               |
| Robars el mazz. Ruba monte.                                                     |
| Rolen'na Rollina.                                                               |
| Rompa rompa Spunta vince?                                                       |
| Sbaralien Sbaraglino.                                                           |
| Sett c mezz . , Selle e mezzo.                                                  |
| Tombola Tombola.                                                                |
| Torretta Torretta.                                                              |
| Tricch tracch Tavola reale.                                                     |
| Zchinetta Zecchinetta.                                                          |
| Zoèugh d' destrèzza. Giuochi d'a-                                               |
| bilità o destrezza. Eccone i più noti:                                          |
| ouris o scorrozza. Zocono i pia zoni                                            |
| A la nosa A truccino.                                                           |
| A la nôsa A truccino. Bàla Palla corda.                                         |
| A la nósa A truccino. Bala Palla corda. Balon Pullone.                          |
| A la nósa A truccino. Bala Palla corda. Balon Pullone. Biliard Biliardo.        |
| A la nôsa A truccino. Bala                                                      |
| A la nôsa A truccino . Bala                                                     |
| A la nôsa A truccino. Bala                                                      |
| A la nôsa A truccino. Bàla                                                      |
| A la nôsa A truccino. Bàla                                                      |
| A la nósa A truccino. Bala                                                      |
| A la nósa A truccino. Bala                                                      |
| A la nósa A truccino. Bala                                                      |
| A la nósa                                                                       |
| A la nósa A truccino. Bàla                                                      |
| A la nósa                                                                       |
| A la nósa A truccino.  Bàla                                                     |
| A la nósa A truccino. Bàla                                                      |

care alla fortuna. I principali sono: Briscola . . . Briscola. Briscolon . . . Briscolone. Calabraga . . . Calabrache. Cotècc' . . . Rovescino. Dama. . . . . Dama. Domino. . . Domino. Ombri . . . Ombre. Picche . . . . Ricchetto. Scácch . . . Scacchi. Tarocch . . . Tarocchi, Minchiale. Tersili . . . . Calabresella. Trisètt . . . . Tresette. Zoèugh. s. m. Meccanismo. Le parti motrici di una macchina qualunque, che prendono in certi casi nomi speciali come diremo sotto di seguito. Zoèugh. s. m. Fig. Arte, Artifizio, Raggiro. Zohugh. s. m. T. de' Bil. Aste. Le spranghe che formano il principal meccanismo della bilancia a staffa. Zoèugh. s. m. T. di Cacc. Passeggino. Uccelletto legato ad un piccolo cavicchio, per allettar gli altri che si vogliono prendere. Zoeugh s. m. T. de' Giuoc. Bagatella. Giuoco di mano fatto da' bagatellieri e giocatori. Zoeugh. s. m. T. de' Tess. Girellette. Le girelle maggiori della maestrella del telajo ad alto liccio. V. Làmi. Zoèugh d'acqua. Scherzi o giuochi d'acqua. Zampilli che schizzano in aria per meccanismo idraulico. Diconsi Linfee, le grotte artificiali o simili nelle quali sono gran numero di tubetti oculti per mezzo de' quali fassi zampillar l'acqua improvvisamente sugli astanti. Zoèugh dadnànz d' na carrozza. Tiro dinanzi. Tutto quel congegno per cui una carrozza si sterza. Zoèugh da tvaji. T. de' Tess. Maestrella. Complesso di girelline che servono a reggere i calcolini che formano la scaccatura o l'ornamento del tessulo. Zoèugh d' campanén. Giuochi di campanelli. Così si dicono complessivamente le cordicelle ed i ferri, per cui ti-

rando da una stanza vien suonato

uno o più campanelli in altra o in altre più lontane.

Zoèugh del Balon. Piazza della Pilotta. Così chiamasi l'attual piazza di corte perchè un tempo serviva pel giuoco della Pilotta.

Zoèugh del Banch. Toppo da scorrere. Legno verticalmente calettato scorrevolmente tra la traversa di fondo ed il coperchio del banco da legnajuolo.

Zoèugh de' qual. Quaglierajo. Lo stollo colle gabbie delle quaglie canterine, la paretella e il triangolo di saggina coi quali si fa caccia di quaglie.

Zoèugh d' FERR DA CALZÈTT. Muta di ferri da calze. Un numero di cinque ferri occorrenti a far le calze.

Zoèugh D'Janèi. Calza del diavolo. Sorta di arnese da trastullo, composto di più anelli di metallo che si ammagliano ingegnosamente a due verghette pur di metallo.

Zòèugh di contrari. Fernette. Lastrettine ripiegate a squadra, ferme al coperchio della toppa, le quali imboccano nelle tacche della chiave e sono perpendicolari al fusto di essa.

Zoèugh Dil Bocci. Pallottolojo. Luogo piano, ove giocare alle pallottole.

Zoeugh dil carti. Sortilegio. Arte vana ed illecita d'indovinare checchessia per mezzo delle carte, mantenuta in uso dalla credulità di certe femminucce per adescare la credulità di certe vancrelle innamorate.

Zoèugh di Parasôl. Registri. Ferri masticttati alle varie stecche mobili delle persiane che servono per dar loro varia inclinazione.

Zoèugu dla stua. Gole. I rari canali pei quali gira nell'interno della stufa il fumo o l'aria riscaldata.

Zoeugh d' Man zoeugh da vilan. Il giocar di mani dispiace fino a' cani. E dicesi di uno scherzar plebeo talora causa di contese o di risse.

Zoèuga d'oslén. T. de' Cacc. Arte. Tutto il corredo degli uccellini canterini pel paretajo.

Zorugh pr'i vol. T. di Teat. Grillo a dondolo. Sorta di piccolo ponte o

grillo sostenuto da funi ferme ala soffitta della scena per uso di moven in aria attori che fingano volare) correre sulle nubi.

A BON ZOEUGH. Buon giuochi. Si dia da giocatori quando vogliono impedire che passi il tempo utile per accusare le minchiate che hanno in mano.

ARFARS IN TEL ZOÈUGH. Riscattarsi, Rinfrancarsi (Franc.).

AVER EL VIZI DEL ZOÈGGE. Aver il giuoco nell'ossa. Aver l'asso nel ventriglio.

AVERGH DEL ZOÈUGH, AVER PIÉN'NI II MAN. Aver incinghiata la mula, Aver pieno il fuso. Aver gran giuoco.

A zoeugu Longu. In progresso di giuoco.

BRUTT ZOEUGH. Mal giuoco, Baratteria.

CA DOVA A S' ZOÈUGA. Biscazza (B. L.). Chi fà i zoèugh fisich. Prestigiatore (Bart.).

CIAMAR EL ZOEUGH. Invitare.

COLA CH' FA I ZOÈUGH DIL CARTI, Sortiera.

EL ZOÈUGH L'È BELL QUAND L'È CERT. Ogni bel giuoco vuol durar poco, Il troppo e il poco guasta il giuoco. Cioè a lungo andare ogni bel giuoco rincresce.

FAR BON ZOEUGH. Far buon giuoco (Davanzati).

FAR DI ZOEUGH. Giocar di mano, Giocolare. Far giuochi o bagatelle con prestezza di mano.

FAR DI ZOÈUGH D' TESTA. Giocar di maccatelle. Far suoi ingegni per riuscire ad ingannare uno: in altro signif. Mulinare, Almanaccure.

FAR ZOEUGH. Invitare. Incominciare il giuoco e dicesi di quello dell'ombre. Far il giro, dar le carte alla sua volta. Far giuoco, dicesi di carta valevole a qualcosa in giuoco.

FAR ZOEUGH. Far giusco per Tornar bene, Giovare.

FAR EL ZOÈUGH DIL CARTI. Far l'artc, o la ventura. Predire altrui l'avvenire, o svelar segreti col mezzo delle carte da giuoco.

Ingann fatt in zoeugh. Bareria (B. L.).

I zohugh. I giuochi. Così si dicono certi spettacoli pubblici detti anche

Giuochi ginnastici.

SAVÈREN 'NA CARTA D' TUTT 1 ZOÈUGH. Aver cimiero per ogni elmetto, Aver l'al'abeto per ogni partita. Essere destro a tutto.

TGNIR EL BANCH IN T'EL ZOÈUGH Tenere il banco (B. L.).

TGNIR EL ZOÈUGH. Tener giuoco. Dar comodità di giocare. V. Bisca.

Un zoeugh d' Bocci. Un giuoco di pallottole. Quel numero di pallottole (nove), che occorre per giocare.

Un zoeugh d' carti. Un mazzo di carte. Quel numero di carte che vuolci per giocare.

Zolfarár, Zolfarára, Zolfarén ecc. V. Solfarar, Solfarara, Solfarén ecc.

Zoncara. s. f. T. d'Agr. Giuncheto. Campicello o fossa di giunchi.

ZONCH. s. m. T. Bot. Giunco, Giunco sottile. Pianta che nasce negli acquitrini, ch'è impiegata a legare piante delicate ne' giardini e i mazzi delle erbe negli orti, ed è chiamata Scir-

pus holoscoenus da Linn.

ZONCH D' MONTAGNA. T. Bot. Pennacchi grandi. Pianta che ha i calami alti da un piede e mezzo ai due piedi, sottilmente striati, le foglie lincari erette, scannellate verso la base. È l' Eriophorum angustifolium del Wild. STOEURA D' ZONCH. Giuncaja. Piccola stoja di giunco sottile sulla quale si mette a scolare il latte accagliato per farne giuncata.

Zonclén. s. m. T. de' Sell. Gombina, Catena. Striscia di cuojo o catenella, che dalla testata del timone viene a fissarsi nel pettorale de' cavalli.

·Zoncli s. f. T. d'Agr. Corregge. V. Corèzzi.

ZONT. add. m. Giunto, Congiunto. Unito, commesso.

ZONTA. s. f. Giunta. Un soprappiù, che spesso non ha relazione coll'intero. Appendice. Supplemento che si aggiunge ad un opera. Frangia. Ciò che di falso o di favoloso si aggiugne del suo ne' discorsi.

Zonta, perdita. s. f. Disavoanzo, Discapito, Scapito, Danno. Perdita.

Zonta. s. f. T. de' Capp. Alzo. Pczzo di legno circolare che si addatta alla testa della forma verso la bocca del cappello.

ZONTA. S. f. T. de' Squer. Cinibello. Tavola che si aggiugue talvolta allu sponda superiore de' navicelli.

ZONTA. S. f. T. de' Tess. Penerula. V. Piana.

ZONTA DEL BCAR. Turantello (B. L.). Pezzo di carne di qualità inferiore che si dà da Beccai a' compratori insieme alla scelta. Giunta (Bart.).

ZONTA DEL GAMBAL. Snodo. La mastiettatura del piede collo stinco del

Zonta o union. Congiuntura. V. Commissura.

L'è pu la zonta che la carna. E, più la giunta che la derrata. E più l'accessorio che il principale.

FARGH LA ZONTA. Metter di boccu. Dire in favellando più che non è.

ZONTA. add. m. Aygiunto. Unito per aumento. Conneso, Unito insieme per solidità o stabilità. Annodato, dicesi di filo o corda ad altro. Cucito, unito con punti. Perduto, dicesi un capitale che ci sia stato assorbito senza speranza di rimborso per un evento sinistro.

ZONTA BASS. T. di Vet. Basso giuntato. Così dicesi il cavallo, e più spesso l'asino ed il mulo, in cui le pastoje sebbene le abbia assai corte, tende alla linea orizzontale.

Zonta curt. T. di Vet. Corto-giuntato. Dicesi il cavallo che ha pustoje corte.

Zonta Longh. T. di Vet. Lungo giuntato. Difetto del cavallo, proveniente dalla lunghezza del pasturale.

ZONTADA. s. f. T. de' Legn. Attestatura. L'atto e l'essetto dell'attestare.

Zontadura. s f. Giunta.

ZONTAR. s. m. Strascino. Beccajo vilisaimo che vende le carni per le strade.

Zontan att. Aggiugnere, accrestere, aumentare, ma notisi che si aggiuque per accrescere od aumentare.

ZONTAR. all. Congiugnere, Commettere. Unire insieme. Giuntare, vale fraudare, ingunnare sotto fede.

ZONTAR. att. T. de' Calz. Far le costure. Unire i quartieri o sim. al tomajo della scarpa ecc.

ZONTAR. att. T. de' Legn. Culettare. Congiugnere il legname a dente o in

altro modo sim.

ZONTAR A MEZZ E MEZZ. T. de' Legn. Attestare. Unire insieme due pezzi di legno, fermandoli insieme alle testate con soppresse chiodi o staffe di ferro.

ZONTAR A SPIZZA. T. de' Legn. Accomignolare. Commettere due o più pezzi di legno in modo che facciano angolo ottuso.

Zontar el crosoèul. T. degli Oref. Rimbottare. Aggiugnere argento od oro nel crogiuolo di mano in mano che una parte di cssi è fusa.

ZONTAR IL CALDERI. T. de Salin. Condire le caldaje. Rimettere in esse nuova acqua delle moje o delle ruffiane. Zontar La Bronza. Rinfondere acqua alla pentola.

ZONTAR SORA. Rincapellare. Aggiugnere cosa sopra cosa.

Zontaben. Scapitare, Disavanzare. V. Armèter.

ZONTARGH EL COTT E L' CRUD. Consumar l'asta e il torchio. V. Armètter ZONTÉN. S. M. Strascino. V. Zontar.

ZONTI DEL BARILETT. T. de' F. di Gas.

Bariletti Ingrossamenti del tubo orizzontale che dai tubi delle storte rice-

ve il gas impuro.

ZONTURA S. f. T. d'Anat. Articolazione, Articolo, Nodo, Giuntura. Commessione delle ossa. Nocche, le congiunture delle dita, delle mani, dei piedi. Nodelli, le congiunture che attaccano le gambe ai piedi, e le braccia alle mani. Congiunture, quelle articolazioni di tutte le parti solide, del corpo animale, sia d'uomo che di bestia. Artridide, dolore delle congiunture. Acampsia, Inflessibilità, rigidezza di un articolazione. Atropnosi, suppurazione delle articolazioni. Sutura, quella parte ove si commettino le ossa del cranio.

ZONTURA. s. f. Annodatura. Il punto o unione di due cose tra loro che siano snodate.

ZONTURI DOPPII. Nodelli rachitici, di anche assol. Rachitide e dottr. Artrite rachitica. Ingrossamento meboso cronico delle articoluzioni nelle persone rachitiche.

Zonzia. s. f. Gengia, Gengiva. La carne che ricuopre e veste le mascelle pre-

so ai denti.

CALZÉN'NA DIL ZONZII. Tartaro. Cumulo di sostanze putride o deletere che si forma tra il collo de' denti e le gengive, sul quale talora vegeta una sostanza verdebruna che è un alga microscopica detta Leptothria buccalis dal Robin.

RIMEDI PR'IL ZONZII. Collutorio.
Tumon dil zonzii. Epulide. Escrescenza di carne alle gengive.

Zonzon. Voce comica imitante il suono d'uno strumento grave, che forse potrebbesi dir Zonzo presa la similitudine dal ronzio di certi insetti-

Zop. s. m. Zoppo. V. Zopp.

Zopazz. s. m. Zoppaccio. Accr. di Zop-

po

Zopén'na. s. f. T. di Vet. Zoppina. Malor contagioso che vien ne' piedi alle bestie dall' ugna fessa. Dicesi Patereccio pecorino, o mal della forchetta, un tumore flemmonoso seguito da ulcerazione e da infiltramento di pus sotto il tessuto corneo nei piedi specialmente delle pecore.

ZOPETT. s. m. Zoppetto, Zoppettino. Dim.

di zoppo.

ANDAR A PE ZOPÈTT. Fare al diavolaccio. Andare con un piede solo. A PE ZOPÈTT. A piè zoppo o Cal-

201100.

Zop'GNAND. Zoppicando, Arrancando.

Andar zop gnand. Andare aneajone. Andare con aggravarsi più su di un anca che sopra l'altra.

Zop'Gnan. att. Zoppicare, Zoppeggiare. Andare alquanto zoppo, Rancare, Arrancare, Ranchettare L'andare o il cumminare de' zoppi sciancati.

Zopicadura. s. f. T. di Vet. Claudicazione o zoppicatura. Movimento abnorme degli animali che consiste nell'azione ineguale di una o di più d'una delle sue estremità. E sempre un sintomo, non una malattia. Dicesi licazione a caldo, quando il cazoppica di più quanto più è in zio. Claudicazione a freddo, lo più zoppica più è riposato. in. Zoppo, Runco.

. Fig. Zoppo per Difettoso, Man-

. T. di Vet. Zoppo, zoppicante. iasi l'animale che a diversi granunzia una malattia dell'arto ende irregolare la locomozione, icesi Zopp quando e in grado ro, che pure si suol dire el marsigna che poi in grado massi-icesi Zupp marz, (Zoppo sfutto,

s. f. Zacchere. Schizzi di fango. :here, zaccherelle, zaccheruzze. era, grande imbrattamento di nel lembo posteriore della veste donne.

n' fa dla zorla an zén'na. Chi 'impilacchera non cena. Usiam

chi sia tutto impillaccherato. DLA ZORLA. Impiliaccherarsi. V. àrs.

D' ZORLA. Zaccheroso. Pieno di re.

iorgio. Nome proprio.

NZIÀR IL J'ARMI A SAN ZORZ. Riar le armi a Giove. Deporte i ri, le cure.

LA CASSA D' ZORZ. Per terra, ·ra.

. f. Pappolata, Imbratto, Broda. brodoso o bevanda grossa fatta isca e d'acqua, che si dà a' ma-

. s. m. Imbrattone, Sudicione. na che volentieri s'imbroda o ralta.

LON. s. m. V. Cont. Incolto. V.

Ria. Incollezza (Bart.).

m. T. d'Agr. Giogo. Strumento no col quale si congiungono e piano insieme i buoi per aggio-Le sue parti sono:

. . . Arco. reuli . . . Frontali. ol . . . Chiovolo. zočuj. . . Chiavi. i . . . . Campanelle. Grapèli . . . . Ancole. Sottgola . . . Giuntoje. Stèla . . . . Traversa. Topèla . . . . Toppa.

CAVAR EL ZOV. Digiogare. Sciogliere, liberare i buoi dal giogo, che oggi più comunemente si dice Disgiugnere.

METTER EL ZOV. Aggiogare. Mellere il giogo a' buoi.

ZOVANÈNT. V. Giovament.

Zovar. V. Giovar,

ZRAR. s. m. Cerajuolo. Artefice che lavora di cera, come torce, candele ecc. Ceroplasta dicesi chi sa figure di cera. Candelottojo, chi vende candele di cera e sim. Le operazioni, gli stru-menti e le cose attinenti al cerajuolo : ogo

#### OPERAZIONI.

Bianczar. . . Biancheggiure. Dar il mezzi man. Dar le mezze mani. Dessar la zera. . Fondere la cera. Destender la zèra. Soleggiarla.

Far el cal . . . Accalare.

Far la testa ai sto-

pén . . . Addoppiare. Infilzar il candeli. Ammazzolare le candele.

Mettra lett el la-

vor . . . Assodar le cere.

Quattar. . . Finire. Saldar . . . Saldare.

Sottanàr. . . Lavorar di sottano.

. Pianare. Spianar. .

Tridar la zèra. . Appezzare i panelli Tràr la zèra . . Furne grinzuolo.

#### STRUMENTI.

Caldèra . . . Caldojo. Cassèlli . . . Casselle. Cassòn . . . . Madia.

Cortèll . . . Coltello da seste.

Cozzetti . . . Ciotole. Fond dla caldèra. Argagnolo.

Foron o

Fus da fond . . Allargatojo. Lastra . . . Lastra. Linzoèu... Lenzuola. Man . . . . Mano di legno.

Matarass. . . Materassa.

Mės'cia . . . Cazza. Padèla . . . Focara. Purghén . . . Defecutojo. Rastlett . . . Filiera. Saldadór . . Saldatojo. Spianador . . . Piana. Squadrador. . . Coltello. Tajadôra . . . Taglia. Tavla . . . Graticcio. Tavlèr . . . Barella. Tornèll . . . Cerchiello. Trafila . . . Filatojo. Tvaja. . . . . Telu da cera. Vasca. . . . Vasca. Vaschètta . . . Pozzetta. Zilinder. . . . Filatoja,

#### COSE ATTINENTI.

Anma . . . . Anima. Bachètta. . . . Candelotto. Bianchiment . . Biancheggio. Candlott. . . . Mortaletto. Coladura . . . Colatura. Culètt . . . Culaccini. . . Formella. Formèla . Grinzoèul . . . Garzuolo. Man . . . . . . Mani. Ruspadura . . . Raspatura. Rud o Scoladura . . . Cerume. Sottanadura . . Sottana. Stoppel . . . Lucignolo. Torzi. . . . Torce, Ceri. Zraria . . . Cereria.

ZRARIA. S. I. Fabbrica di cera, Cereria. ZRÈSA. S. I. T. Bot. Ciriegio, Ciliegio, la pianta. Ciriegia, Ciliegia, Cerasa, il frutto. Il Pranus avium di Linn.

ZRÈSA BIANCA. T. Bot. Ciliegia biancona. Varietà del ciliegio che è la Cerasa alba dulcia Bauli.

ZRÈSA MORA. T. Bot. Ciriegiuolo, la pianta. Ciliegia morojuola il frutto, che nasce appunto dal Cerasus duracina Caes.

ZRESA NANA. T. Bot. Ciriegio nano, Cameceraso. Sorta di ciliegio detto da Linn. Prunus chamaecerasus.

ZRESA PERSGA. T. Bot. Pesco ciliegio. La pianta che produce la Pesca ciliegia. Frutto noto come varietà della Pesca psillidermis del Gallesio. Zassa Painarodula. T. Bot. Ciliegia acquiuola o primuticcia. Quel ciliegio che matura prima di ogni altre frutto in primavera. È il Cerusus duracena obtonga Bauh.

IL PAROLI JÉN CHÉ IL ZRÉS, ADRE VONA A GH'IN VA DÉS. Le parole sono come le ciliegie; l'una tira l'altra. Proverbio desunto dall'avvilupparsi tra loro colle grappe. (picòj)

L'amigh zresa. Il compare. Dicesi ad alcuno per ischerzo, come per denotare un tale di cui s'è fatta antecedentemente parola.

Picoll dla zrėsa. Grappa. V. Picoll. Vėn d' zrėsa Ratafià. V. Vén.

ZRÈSI CH' VÉNEN IN T'IL GAMBI. Incotti. V. Vàca e Brasoculi.

Zaèsi. s. f. T. di Vet. Ciriegie o Cerase. Sono escrescenze fungose che si veggono alla faccia plantare del piede dopo una soluzione di continuità della suola.

Zron. s. m. Ceretta. Nome che si dà a diverse composizioni, la base delle quali è la cera.

ZRON. s. m. Ceretta da capelli. Specie di moccolo odorifero che lustra i capelli intorno al capo.

Zo. s. m. T. de' Cuochi. Coli. Sugo di carni od altro, colato per uso d'imbagnarne zuppe od altre vivande.

Zucca. s. f. T. Bot. Zucca. Pianta e frutto noto della Cucurbita pepu Lindella quale conosciamo le seguenti varietà.

ZUCCA DAL COLL TORT T. Bot. Zucca a violino o dal collo torto. Zucca multiforme. Varietà detta da Linn. Cucurbita pepo bicorporea.

ZUCCA DA PESCADOR. T. Bot. Zucca da pescare o da pesci, Zucca da notatori. Sorta di zucca bicorporea assinota che è la Cucurbita latior de Dodan.

ZCCCA DA VÉN. Zucca rotonda. Sorta di zucca che somiglia a quella da pesci detta da Bot. Cucurbita lagenaria. Boraccia, il guscio della zucca ridotta ad uso di fiasca.

Zucca marén'na. T. Bot. Zucca di val di Chiana. Zucca notissima pe' suoi frutti grossissimi di forma sferica schiscciata con polpa gialla chiara insipida. È la Cucurbita melopepo maxima Lin.
Zocca pastizzin. Pasticcione, Zucca a corona. Frutto scherzoso di zucca di colore giallo e rosso che ha forma di turbante. È detta da Linn. Cucur-

bita pepo chipeiformis.

ZOCCA TURCA. Zucea verde, Turbante. La Cueurbita melopepo di Linn.

Zùcca per simil. (Dal Celtico Succus cima o testa) Zucca. Quella parte del capo che copre il cervelle, e talora per tutto il capo. Cucuzzo, Cucuzzo-to, il mezzo superiore della testa.

Zúcca, meon cattiv. Scherz. Zueoa, Poponella, Poponessa. Popone scipito,

senza sapore.

Zocca Plada. Monnone, Bertone. Dievisi d'uomo pelato o calvo.

B GAMBA DLA ZÜCCA. Vite. Così chiamass talora il gambo della zucca. Zuccada. s. 1. Capata. Colpo dato col

capo.

n Dan 'na zucchda. Battere una ca**pa-**- ta

. V. Zùccher. V. Zùccher. Fuccar. S. m. T. d'Agr. Zuccajo. Campo di zucche.

ZUCCAR. att. T. d'Agr. Scapitozzap re, Tagliare a corona Tagliare i rap mi agli alberi in fino sul tronco.

Zuccar. att. T. delle Art. Tagliare. Checchessia.

Zuccar adrè tera. Far ceppeja. Dicesi degli elberi che si tagliano rasente terra effinchè gittino più messe
 per pali, stipa ecc. Tenere a ceppeja.

Dicesi del tagliar le siepi terra terra perchè possau meglio ripullulare.

Zuccarén. s. m. Zuccherino. Confetto od altro di zucchero.

Zuccanen. Zuccherino. Aggiunto per lo più di frutta.

ZUCCARÈRA. s. f. Zuccheriera. Vaso di porcellana, d'argento o simile, dove si tien lo zucchero.

Socca s. m. Zucca, Cocuzzolo. La parte del capo che cuopre il cervello.

ZÜCCH. T. de' Macell. Ceppo delle corna. Quella parte della testa de' Buoi ecc. in cui sono piantate le corna.

Zùcch del capell. Fondo, Cucuzzolo. La parte del cappello che sovrasta
al capo: se è tondo dicesi meglio Cupolino.

ZUCCH D' VITELL. Testa di vitello, che si cucina in diverse maniere.

Zûccu pt' itom. T. Mil. Testiera. Quella parte dell' elmo a foggia di mezza sfera vuota che copre la testa del soldato.

Zuccue. T. delle Sarte. Galano.

Zucchèla. Zucchina. Add. di Susina. V. Brugna zucchèla.

Zucchen. s. m. T. Bot. Zucchettina. Il frutto ancor giovane della Cucurbita. pepo di Linn.

Zucchen'na. s. f. T. Bot. Zucca a cedrato. Sorta di zucca piccola piena di protuberanze che la rassomigliano a cedrati detta da Linn. Cucurbita pepo verrucosa.

Zucchén'ni rigadi. T. Bot. Zucchini da tabacco. Varietà piccola di zucco, detta così dall'usarsi un tempo per uso di tenervi il tabacco. È la Cucurbita lagenaria minor Linn.

ZÜCCHER. s. m. Zucchero. Materia dolce di color bianco che si cava per via d'espressione dalle canne della pianta chiamata volgarmente Cannamele, e dai Sist. Sacharum officinale. Zuccaro, per Zucchero, e meno usato.

ZÜCCHER BIOND. Zucchero da confortinai. Zucchero di grana di seconda qualità.

ZCCCHER BRUSCH Fig. Sciroppo che dispiace. Disgusto, tribolazione.

ZUCCHER CANDI. Zucchero candi o candito.

ZOCCHER DA LAVATIV. Zucchero da serviziali. Melazzo.

ZUCCHER D' BEDRAVI. Zucchero di bar-babietole.

Zùccher d'orz. Zucchero in bacelli (Tosc.) o in bastoncelli.

ZÜCCHER E CANELA. T. di Vet. Ubero o fior di pesco o mille fieri. Chiamasi così quel mantello del cavallo composto di peli bianchi e rossi in issa-

riate proporzioni, coi crini egualmente mescolati di rosso e di bianco, oppure soltanto d'uno de' due colori del miscuglio. Dicesi anche Rabican rosso o sanguigno.

ZOCCHER FIORETT. Zucchero bianco

fore.

ZUCCHER FIORTON. Zucchero di tre

cotte o di più cotte.

ZOCCHER GRASS. Zucchero di grana. ZOCCHER IN GIAZ. Zucchero in cristalli. Raffinato, assodato, e ridutto in surma di cono. Cristallizzato

Züccher in pan. Zucchero in pani. Züccher mascaba. Zucchero russo o rollame.

ZÜCCHER PILE. Zucchero floretto. Zucchero di qualità molto fina.

A PAN p' zúccher. A cono.

COST L'È UN ZUCCHER. Questo è nulla in paragon di quello, Queste son rose e fiori. cioè Resta a soffrir peggio. MERCANT DA ZUCCHER. Zuccherujo.

PARÈR UN 20CCHER. Parere uno zucchero di tre cotte. Fig. Aversi per buo-

no, soave.

ZERCAR DEL ZOCCHER BRUSCH. Cercar lappole, Cercar cinque piedi al montone, Cercar le brighe col fuscellino, Cercar i fichi in vetta, Cercare il mal come i medici, Cercar fastidj e procurarseli, Cercar miglior pan che di grano. vale, Non contentarsi dell'onesto.

Zucchetta. s. f. Bombola. Vaso di vetro col collo corto e stretto per conservarvi il vino od altro liquore. Guzzo, Vasetto di vetro con collo lungo e stretto, il corpo tondo a guisa di goz-

zo e senza piedi.

Zuccon. s. m. Coticone, Cotennone, Ghiandone, Coccia dura, Bacellone. Uomo di grosso ingegno e ottuso. Capaccio, Uomo ostinato e di dura apprensiva.

Zuccon. s. m. Zuccone. Che ha la zucca scoperta, cioè il capo senza capelli.

Zuccon. s. m. Capata, Cozzo. Percossa col capo.

DAR UN ZUCCON. Tuccare una capata. STAR O ANDAR IN ZUCCON Stare o andare in capelli o scapellato. Stare col capo scoperto.

Zucconon. s. m. Zuoconaccio, Capassone.

Zuccota. a. f. T. de' Sart. Forma. Strumento di legno ad uso di forma di cappello il quale serve a spianare il giro delle maniche e la pistagna di collo, ed è poco dissimile dal Biliò V. Zuccott. s. m. Cercine. V. Morion.

Zuccott pa' i caval. Paraorecchi. Perzi di cuojo o d'altro per cuprire gli orecchi del cavallo. Appannatojo.

Zu'clén. s. m. T. Bot. Zucchettina. I frutti ancor giovani della Zucca di val di Chiana che mangiansi Iritti e coa ripieno in tegghia. V. Zucca marén'az. Zupp. s. m. Ciuffo, Ciuffetto. Que' capelli che soprastanno alla fronte e che sono più lunghi degli altri. V, Ciuf. Zupp d'un pril. Zuzzera. Così per simil. da noi si chiana quella parte di straine, ficno o paglia che sporge in suora tra le pilastrate d'un fienile. Zupp pr'i cavaj. Ciuffo. Pezzo di nastro o guarnizione con cui si sa una sasciatura al ciusso o crine della testa del cavallo. V. anche Ciùff.

Zòffa. V. Baruffa.

ZUFFAR. att. Acciuffare, Ciuffare. Pigliar pel ciuffo, afferrare. V. altrim. Ciffir. Zuffar per Cuccàr V.

ZUFFAZZ. S. m. Cerfuglio, Cerfuglione.

Ciuffo disordinato.

ZUFFETT. s. m. T. de' Calzol. Bocchette. La parte del tomajo che cuopre il collo del piede.

ZUFFLADA. s. f. Zuffolamento.

ZUFFLANENT D'ORÈCCI. Mormorio, Cornemento, Bucinamento. Tintinnio d'orecchi.

ZUFFLAR. att. Zufolare, Fischiare. Fig. Zombare, battere.

ZUFFLAR IL J'ORÈCCI. Cornar gli orachi. Sentirvisi dentro alcun zufokmento o fischio.

ZUFFLAR IN TEATER. T. Furb. Rubert. Zufflar in T'il J'orècci Soffiare regli orecchi ad alcuno. Ander continuamente investigandolo, dargli segrete notizie, zufolargli negli orecchi Zufflen s. m. Zufolino, Zufoletto. Precol zufolo.

ZUFFLEN. S. m. T. di Vet. Sibilo, Corneggio. V. Musica.

١

Zufflen'na. s. f. Fischietto. Zuffolino per lo più di terra foggiato ad pecellelle

ZUPPLON. s. m. Zufolone, Zufolo grande. E dicesi anche d'uom minchione. Zufflon. s. m. T. de' Past. Cannelloni. Sorta di pasta bucherata. V. Manchi da frà.

ZUFFLOTT s. m. T. d'Orn. Monachino, Ciuffolotto. Uccelletto che vive sui faggi di tutte le nostre montagne e cibasi di bacche, di semi e di gemme. E la

Pyrrula vulgaris Briss.

Zoffol. s. in. Zuffolo. Strumento da fiato rusticale, simile al flauto. Dicesi anche per Fischio Ha:

Arsòr. . . . Tromba. . . Bocca. Bocca. Bus . . . . Buchi. . . Cassella. Cana. . Imboccadura . . Becco.

Sottbèch. . . . Bocchino. Zugada. s. f. Giocata. Una bella, una cattiva giocata.

ZUGADOR. s. m. Giocatore. Chi giuoca, ed aucora chi ha il vizio di giocare. ZUGADOR DA BALA. Pullerino.

ZUGADOR DA BUSSLOTT. Giocolare, Bagatelliere. Che sa giuochi di mano. E tig. Prantator di dadi, Baro, Barat-

tiere, Truffatore. . Zugador da dà. Dadojuolo.

ZUGADOR DA LA PIÈLA O DA LA LIPPA. Giocator di noccioli. Che non sa punto giocare.

ZUGADOR DA LOTT. Mettitore.

Zugador da primera. Primierante Che giuoca a primiera.

ZUGADOR DA TABOCH. Minchiatista. Zugador per la vitta. Giocalore sfondato. Appassionatissimo di giocare.

ZUGADOBÈLL. s. m. Giocatorello. Imperito giuocatore.

ZUGADORON. 8 m. Giocatorone. Giocato-

re esperto valente.

Zugan. att. Giocare, Fure, Giucare. Gareggiare amichevoluiente o come che sia per ricreazione esercizio abitudinc vizio ecc. Giuocare, è cacografia o scrittura viziata siccome anche Giuochetto, è tutte le voci composte da Giuoco scritte col dittongo. Le voci più usate ne' vari modi di giocare sono da cercarsi sotto il verbo Zugar che è susseguito dal nome del giuoco siccome vedrassi qui sotto. Noto però che l'infinita serie di voci che il buon umore, il capriccio od il dispetto ha create col tempo nella testa, ed ha fatto usare da' giuocatori, non le registrerò che per la parte passata nell'uso comune, e mi atterro solo a quelle che sono il più spesso sulle bocche delle persone civili che giuocan per spasso.

ZUGAR A BASZIGA. Fare o giocare a buzzica. Le voci più usate in questo

gioco sono le segueoti:

Andar . . . . Far spallo. Bazziga . . . Bazzica. Bazzigòtt . . . Cricca. Cusar. . . . Accusare. Gilè . . . Giulè. . Matta. Màta . Partion . . . . Giuleone. Passar . . . Scartare. Star . . . . Far toppa. Toèur carti. . . Prender carte. Vècia. . • . . Buzzica slombata.

ZUGÀR A BOFFARS ADOSS. Fare al soffio o a suffino. Giuoco funciullesco nel quale due soffiandosi in volto ad un tempo tenta l'un di costringere l'avversario a cessar di soffiare e darsi vinto.

Zugar a briscola. Furc a briscola. Gioco di grand' uso tra Parmigiani nel quale sono voci frequenti quelle che dò qui sotto:

Andar liss . . . Dar cartacce.

Briscola . . . Briscola. Càregh . . . Carta di conto.

Dar carti . . . Far le carte.

Far sign. . . . Cennare. Mazzàr . . . Ammazzare.

Pont. . . . . Punti. Pu su . . Un sopra.

. Cenno. Sign . .

Strozzar. . . Prendere con trionfino.

ZUGAR A BRISCOLON. Fure a briscolone. Modo di giuocare in uso tra noi ma poco conosciuto in Toscana per quanto mi vien detto.

ZUGAR A CALABRAGA. Giocare a calabrache. Le voci più usate nel fare al

detto giuoco sono:

Calàr. . . . . Porre in tavola.

Contar . . . Noverare. Dàr . . . . Far le carte. Spazzàr . . . . Raccogliere il banco | Toèur su . . . Prendere.

ZUGAR A CAPLETT O A CAROLISS. Giuocare a palle e santi, o a santi e cuppelletto. Le voci più usate in questo giuoco sono:

giuoco sono: Buttàr . . . . Trarre la sorte,

Ciamèr . . . Chiamare. Liss e liss . . . Palle e palle.

Testa e liss. . . Santo e Palle.

Testa e testa . . Santi.

ZUGÀR A CASCÓN. Fare a cascerone. Giuoco che si fa con due carte in quello dell'ombre e che servono per prendere tutte le altre nove.

Zugar a casén. Far a pallino. V. in

Biliard.

ZUGAR A CHI CIAPA CIAPA. Fare a ruba ruffa, oppure a ruffola ruffola. Sorta di trastullo fanciullesco nel quale agitando un oggetto o gettandolo in aria si fa a chi possa averlo tra mano.

ZUGÀR A CHI LA DÀ, O A SAN SIMÒN. Giocare al guancialin d'oro, oppure al guancial d'oro. Giuoco fanciullesco che si fa stando uno chino col capo tra le mani di un altro seduto, intanto che un terzo lo percuote sul fianco e torna fra i colleghi aspettando che il percosso lo riconosca per sostituirlo. Voci d'uso nel giuoco sono:

D'IN DO GNIV? Chi t'ha percosso?

DA SAN SIMON. Fico secco.

METTIL CHI CL'È BELL E BON. Menalo qui per un orecchio.

Portal via ch' el n' è miga bon. Hai errato, a purgor torna il peccato.

ZUGAR A CHI VA FOÈURA VA FOÈURA-Fare alla sorte. Dare certo numero di carte alla sorte, e chi sa più punti ad un giuoco chiamato prima, nulla paga dello scotto per una cena o combibbia.

ZUGAR A CIORBSÉN. Giocare a seggo; seggo bene? sopra chi? Modo di spassarsi, proprio de' fanciulli, ora non più in uso.

Zugàn a cotècc'. Fare a revescino. V. Cotècc'. In questa sorta di giuoco sono voci le più frequenti

Andar su . . . Perdere. Far cotèce' . . . Dar cappotto.

Spudar . . . Fagliare.

Tachén . . . . Attaccare.
Tachén . . . . Carta bassa.

Zugha a cucù. Fare a cueù o a stoppe. Nome di un giuoco di carte che i fa da pochi tra noi con carte speciali dette pure Cucù dalla figura del cuculo che è in varie di esse. Giuocai anche colle nostre carte da tresette.

Zugàr a dama. V. Dama. Le voci più usate in detto giuco sono:

Ander a dama . Andere a dema.

Bostar . . . Prendere. Capott . . . Cappotto.

Capottén . . . Quasi cappotto.

Orba. . . . Casualità.

Magnàr . . . Vincere.

Moàr . . . . Movere.

Saràr su . . . Far il pieno.

ZUGÀR A FARAÓN. Giocare al faraone, ovvero, alla bassella, oppure a chismare e alzare. Sorta di giuoco pocuusato tra noi.

Zugàr a fotta e spigna. Fare a tocca leva. Modo di giocare alla sorte lo scotto che si fa in fretta in diversi modi, spesso di sorte, ma non poche volte con frode, gabbando i compagii avvinazzati nella combibbia. Per lo più si fa con carte che si prendomo sul tavolo ad una ad una, seme per seme (ronsa) poi si contano i punti siccome nel giuoco del tresette.

Zugàr a gabanucc. Fare a gabbersi l'abito? Giuoco nel quale i fanciuli divisisi in due schiere e deposti delle rispettiva parte gli abiti fanno a di può svaligiar prima la parte avversaria. Zugàr a garén. Fare a ripiglima V. Garén.

ZUGAR A GIARÈ. Fare a lippa, V. Gierè. Zugar a gilè. Fare a bassetta a du. V. Gilè. Le voci più usate in delugiuoco di rischìo sono:

Ardàr. . . . Cacciare.
Cusàr. . . . Accusare.
Dàregh . . . Chiamare.
Gilè . . . Giulè.
Passàr . . . Far passo.

il giuoco della dama e simulando u-

Punti.
Giuleure il seme.
Vada.
il Vada del resto.
Tener l'invita.
À Gilios. Fare à giuleane. li rischio poco dissimile dalla a due, che si giuoca da po-tra noi GOFF. Giocare a goff. V. il Busscott. Giocar ai bossonear di mano. 1 Di. Giocare o fare ai dadi, ire. Giugco notissima che si coll oca pelle sere tovernali. iù usate in detto giuoco sopo: Ambassi. Duino, Terno. er. Quaderna. ex. . . Cinquino. . Seino. Pariglia. . march orch Pianture i dadi. MESTER. Fare a mestieri. i pugn. Giocare o fare alle d QUATTER MAI CANTÓN. Gio-iccaferro. (Mol.) Maniera di le si fa da lanciulli, i quali stanno qualtro in dati posti, ono essere soppiantati da "cota in mezzo se non caccianposto di uno di essi mentre se lo barattano. Nel correre i principio di giuoco sogliono volte Paja pajveul, seapa (Zara a chi locca.)
I SBIRR E AL LADER. Giocare e Ladri. Giuoco che si fa da ciulli insieme parte de quali iome di birri e parte sotto i ludri fanno gli uni a chi e gli altri a chi più agguanta ersari con furto in mano o 1 SCACCH. Giocare a' seacchi. si il movere sullo scacchiere

he dieensi scacchi, imitando

na guerra tallica. Le voci più usate in dello giuoco altre da quelle che la comuni col giuoco della dana sono:

Arrocore.

Arrocore. Arocar Arrocoare.

Damar Damur peding.

Inforcar Inforcare.

Mettr a rocch Arroccare.

Pata Statlo.

Scacch al re Tavolare.

Scacch matt Spacco matte.

Zocugh Campo.

Zocan al sproposit. Fare agli, spropositi. Spasso fanciulleaco nel quale sposidere a controsenso, e chi risponde opportuno perde il pegno e sa la penilenza.

Zugha a rosov. Fare a metti l'ovo. Giuoco da fanciulli o simili, nel quale si percuole un uovo contro l'altro dalla parte della punta o della culatta. Zegan a tomen. Fare o giocare a' rulli o u rocchelli. Giuoco che si fa con sedici rulli numerati, uno de' quali si chiama mutto, che rizzati in terra si tira da vari con, una palla contr'essi e vince chi più ne abbatte. ZUGAR A JOSS O AL NOSI. Giocore o fare ai noccivli o alle noci. Gippco fanciullesco notissimo nel quale sono usate in particolare le seguenti veci: Andarsia . . . Precedere. Metter su . . , Far le cassessine. Ziga . Arrischio. Ziga Arrischio. Lassen. Fare all asino. Giuoco nel quale si nota di celato un numero non maggiore di quello de' giocatori e si fa poscia con ischerzi che taluno de compagni lo nomini perche cosi perda una posta.
Zugan a la bassetta. Fare glia bassetta. V. Zugar a farson. ZUGAR A LA BIANCA E LA ROSSA. Fare alla rossa e alla nera. Giuoco d'azardo che si fa poco diversamente dalla pollina. ZUGAR A L ANOR O A LA MORA Giocare o fare alfa mora Ginoco che 30

si fa in due o in quattro alzando le dita di una delle mani, chiamando il numero e cercando di apporsi in quello che sieno per alzare o stendere sulla tavola tra tuttadue.

Zugàr a la Bala. Fare o giocare alla palla V. Zugàr al balòn.

ZUGÁR A LA CAMPANA. Fare alla campana. Giuoco simile a quello del biliardo, e del mio monte, nel quale si batte un grosso gettone con una asticiuola, od anche una palla, e si cerca di farle rimanere in apposite caselle o cacciarla in date buche segnate di un dato numero di punti.

ZUGAR A LA CIÒZZA E I POLSÉN. Far coda romana. Giuoco che si fa da' fanciulli ruzzando, nel quale corrono attorno appiccati colle mani a vestimenti l'uno dietro all'altro.

ZUGAR A LA GATORBA. Giuocare a moscacieca. Giuoco in cui si bendan gli occhi ad uno, tratto a sorte, perchè vada cercando chi lo percuote con mano o fazzoletto, e dura in tale stato finchè colga uno de' suoi percussori che a lui sottentra nel giuoco. ZUGAR A LA GIOSTRA. Correre in chintana. V. Giostra.

ZUGAR A LA GUÈRA. Far una corda. Giuoco di palla, ed anche di biliardo, se non che il primo si giuoca colla palla unita ad una corda, per cui credo si dica anche palla a corda.

ZUGAR A LA MURAJORULA. Giocare a meglio al muro. V. Zugar a la spana. Zugar a La Nôsa. Fare a truccino. Cercare di levar di posta col proprio il cocciolo dell'avversario stando per lo più sul piè pari.

ZUGAR A LA PIRLA. Fare alla ruota. Girare sopra un perno l'indice astatico di una ruota, segnata a raggi di vari colori, su vari de' quali sono posti in sorte alcuni premi.

ZUGÀR A LA RODÈLA. Giocare al girello. Giuoco fanciullesco nel quale si baloccano a far girare una rotella. Zugàr a la rolen'na. Fare alla rollina. V. Rolén'na.

ZUGAR A LA SBÌSSLA. Fare a cavare. Giuoco nel quale si fa girare in cerchio un noce fisso ad una funicella o

ad uno spago e si cerca girandolo di ar uscire da un dato luogo le noci ripostevi senza che roteando la noce del giocante tocchi mai terra.

ZUGAR A LA SCONDROÈULA. Fare a con nascondere. Giuoco fanciullesco notissimo nel quale chi sta rimpiattate grida a' compagni l' è còla l' quasi volendo dire, la mia parte è fiuta.

ZUGAR A LA SPANA. Giocare a meglio al muro. Giuoco fanciullesco che si fa con monete o chiose, e consiste nel mandar la propria più vicina a quella dell'avversario, battendola prima contro al muro. La misura che si adopera per la voluta distanza dicesi Spannetta. (Spana)

Zugàr a la stria. Giocare al posse. Giucco prediletto de' monelli da trivio che ha molta analogia coll'altre de' birri e ladri. I vocaboli più speciali di esso giucco sono:

Mama . . . . Bomba.

Morto . . . . Tregua, o Sei vinto. Stria . . . . Birro.

Vivo. . . . . All' armi.

ZUGAR A LA TOMBOLA. Giocare alla tombola. Specie di lotto che si giucca nelle famiglie, e talora ne' teatri e nelle piazze, in occasione di veglioni o feste.

ZUGÀR A LA TORRÈTTA. Giocare ella torretta. Giuoco che si fa con um palla che si fa rotolare giu per k gole spiriformi di una torretta di legno, e va poi vagando in un piamo orizzontale, ove, se si ferma sopra un dato numero vince, se sopra altri perde. Siffatto giuoco è quasi sempti una trappola che i giocolatori tendoma piccion teneri nelle sagre.

ZUGAR A LA TROTTOLA. Giocere i fare alla trottula. Trastullo bambissico nel quale si fa saltare con un staffile il paleo o la trottola mesure si agita circolarmente.

Zugàn a La schinttra. Fare a se chinetta. Giuoco di rischio notissima a giocatori di mestiere, nel quale se no le seguenti voci le più frequenti Andar zo . . . Tenere il banco. Doppiètt. . . . Duino.

Far topp . . . Fallire, Intoppere

467

. Giro. · . . . Mettere. . . . Cappollo. R AL BALON. Fare al pallone o Pilotta Le voci principali del del pallone sono le seguenti: r d' mezz . Mezzo. foèura d' po-. . . . Fare un di sopra. 1 . . . Bracciale. el balòn. . Bellico. lòr. . . Mandatore, Datore. . . . Gonfiatojo. ' posta . . Dar di posta. battuda . . Fallo. idòr . . . Pallajo. ir el balon. Buttere il pallone. partida. . Mezza caccia. d' zoèugh . Battitore. . . . Caccia. d . . . Postiere. posta . . Dama. IR AL BALOTADI. Fare alla neve. ullo da monelli o da spensierati mpo d'inverno nevicoso. AR AL BILIARD Giocare al biliardo trucco in tavola. V. Biliàrd. R AL BIRIBISS. Fare o giucare ribisso. Nome di un giuoco di o che si sa a tavoliere, con una tola e con dadini. B AL BOCI. Giocare alle pallot-Giocure a bocce. Ginoco che si due o più persone con nove tole di bosso, la più piccola delle (bolén) chiamasi Lecco o Grillo. ci più usate in detto giuoco sono: r su . . . Andare al lecco. r su d'incòn-. . . . Cacciare la pallotda . . . Pallottolata. r . . . Truccare. zoèugh . . A vedere. rgh d' pés . Levarla di peso. d' vùna, dòv . . . . . Vincer uno o due punti. . Manco. ı d' boci . Giuoco. . . . . . Peso. ter . . . Cappotto. AR AL BOCI D' SAVOR, FAR IL BOCI.

Fare alle bolle di sapone, Far le bombole, Far sonagli.

ZUGAR AL BRAZZ. Fure alle braccia. Fare alla lotta, Giuocare alle braccia, Lottare.

ZUGAR AL BUSCHI. Giocare alle bruschette, oppure alle buschette. Prendere tanti fuscelli o fili di paglia di varia lunghezza quanti sono i giocatori porli in una mano per modo che se ne vegga una sola parte; e fattili estrarre ad uno ad uno vince chi estrae il più lungo.

ZUGAR AL BUSI O ALLA BUSA. Fare alle buche. Gettare una palla ruzzoloni o di posta perchè vada a cadere entro la buca di mezzo restando nella quale si vincon le poste degli avversarii.

Zugar al dersètt. Fare al diciassette. Sorta di giuoco introdottosi da poco tra noi che credo di rischio.

ZUGAR AL DIDAL. Fare at ditale. Givcherello da fanciullette, nel quale posto un anello tra le due palme si passa per quelle di tutte le compagne tenenti le mani cortesi, ad una delle quali lasciatolo, si giuoca a farlo indovinare alla prima stante.

ZUGAR AL DONINO. Giuocare al budo. V. Domind.

Zugàr al Jerbètti. Giuocare a banco fullito. Giuoco di rischio simile alla bassetta per quanto mi vien detto.

ZUGAR AL LOTT. Giocare al lollo. V. Lott.

Zugàr al mercant in Fèra. Fare al mercante in stera. Giuoco che si sa con due mazzi delle carte da tressette. ZUGAR AL MONT O MOND. Giocare a terra del mio monte. Giuoco fanciullesco che si fa segnando in terra va-

rie linee formanti varii spartimenti. Le voci più usate in questo giuoco sono:

A pe zopětl . . A piè zoppo. A posar el pe. . A posar piede.

Brusia . . . Proda. Camra . . . . Camera. Mond. . . . . Monte. Piastra . . . Piastrella. Strètt. . . . Stretto.

ZUGAR A L'OCA. Fare all'oca, Giuoco

che si fa con due dadi sopra una ta-· vola o carta dipinta in sessantatre case o caselle in giro a spirale, in · eleune delle quali sono dipinte figure come per es. l'Oca, il Ponte, l'Osteria, il Laberinto, il Pozzo, la Morte, ta Prigione ecc. Le voci più usate 56**0**0:

Batter l'oca". Rinnoccare. Par zinchev e quat-

··· · ter. . . . . Vincere marcio.

Morit . . . . Morire. Toeur el post. . Trucciare.

Zugàr a l'ocon. Giocare al paleo. ···Far saltare con una sferza il paleo roteante.

Zegar a l'ombra. Giocare o far alle ombre. V. Ombri.

Zugar al mastri. Giocare alle piastrelle o alle murelle.

Zugan al Phèl. Giocare al volante. Głuoco che si fa con palla di sughero o simile, rigirata con penne, che battesi e ribattesi con racchetta, mestola vo pala. (assa) V. Pnell.

Zugar al sassadi. Fare alla sassajuola. Giuoco che spesso si cambia in rissa tra i nostri monelli, dimoranti in diversi quartieri della città.

Zugàr al scranén d'or. Portare a "predelline o a predellucce. Si dice di quel portare due, un terzo fanciullo, seduto sulle mani intrecciate tra loro. ZUGAR AL SOLITÀRI. Fare al giuoco del solitario. Giuoco degli oziosi che fanno due parti in commedia per distrarsi; cioè giocano e prendono da soli come si fa da due giocatori

ZUGAR AL TRICH TRACE. Giocare a lavota reale. (Mol.) Sorta di giuoco " conosciuto da noi quasi di solo nome. ZUGAR AL TRUCCH. Giocare a palla-, maglio. Giuoco di destrezza che si fa con Palla (bala) Maglio (mazzoeul) e Appello (zerc').

Zugar a macao. Fare al maccà. Giuoco che si fa da noi in due maniere. cioè ai cento punti, oppure ai nove, dodici o sedici punti soli detti Canién. ZUGAR A MATT O AL MATON Giocare al sussi o al mattoncello. Sorta di giuoco fanciullesco nel quale posti i denari o altro sopra il sussi (matt) si leva contr'esso una piastri vince chi fa cader dal sussi k sopra o più vicine alla piastre giocatore.

ZUGAR A PARA B' DISPAR. FOSE chi quanli, o a pari e café. G di sorte che njuno ignora.

ZUGAR A PAREN O A CASTLET.

e H

ď

.9

b

٠);

91

alle caselle o alle campanelle, q alle castelline. V. Zugar al nos. Zugar a perdars. Nel giuoco liardo. Fare a vinciperdi. V. I ZUGLA A PE ZOPETT. Giocare 4 zoppo. Saltellare sopra un solo ji Zugan a pican Giocare d pip Giuoco che ai da con carte in ed anche italiane e giocai ou sate in giocarlo sono oltre il ten il quarto, il secoo, la sectima t 🖣 tava, le seguenti principali. . Quinta. Quinta 👶

Quinta e quattordes Partile. ZUGAR A PIZZ T'AL DIGE PR' MANTEGN, Fare al luminelle. in passando di nuano in mim≢ micino tra diversi Tinche si 🕬 quegli che nol può rimetter

Cricca

paga la peritanza.

Quattordes . .

ZUGAR A PORTARS IN GROPICLE AL SPALI. Portare a cavalini pentole.

Zugàr a primèra. Giocare s por ra, oppute a bambara. Gest rischio nel quale quattro cint de verso seme diconsi primiero, stesso seme frussi. Le voci piè in questo giuoco sono:

Cusar. · Accusare. Daregh . . Invitare. Far pata . Far pace. Far zoèugh. . Far gioco. Mazzar . Ammäzzar 🟴

ra. Passar Passare. Scapar . . Rientrare. Scartar . . Scartare. ZUGAR A ROBARS EL MAZZ GA

a rubamonte. (Tosc.) Giuoco al calabrache nel quale si tiene perta la prima carta del proprio

giocando possa prenderla cinbla proprid carta se e a quella

A ROMLETT O ROMLEN. Giocare, Hérettà a a semptina. Ricerlanati pascosti in alcuni monli crusca eletti a sorte,

l' ctusca életti a sorte. A nollék nolles. Fare a spuilta File a chi prima la giule o luind di schae.

A homen La Pouvata Giocore Mitotoècia. Giudeo che da soi re lo par la seta della prima ca di quale nella spone nella pentola il presegnoto a chi la rompe ad octioni.

A Sasserr. Fare à révoltino.

Tanciullesco nel quale si fa
ol monte delle poste di moneindi per mano si batte con un
soldo sul lembo di esse e
e prende il giocatore quanti
escià. Chi fallisce il colpo pernano.

A SBALANZAR. Fare all alta-Altalenare. V. Sbalanzar.

's salatite. Giocare a sbara-Gioco di tavole che si fa con di.

A SCALDA MAN. Giocare a scalCioco fanciullesco notissimo.
A SCARGABARILLA O A SCARGA
Giocare a scaricabarili, o a
l'asino.

A stozzair. Fare a truccino. che si fa con due uova che bho insiette e perde quello il vo rimiti col guscio rotto. V. a j'obov.

A SETT E NEZZ. Fare a sette e o al settimo. Giucco di rischio la bazzica, ma nel quaggiro contano solo per un meznto e lo altre carte pei punti aturali.

t'a spazzacanen. Fare allo spazmino. Giuoco di veglia nel quaattezza un fante per ispazzacanl'quegli perde nelle cui mani imanere. La stora. Fare a stoppa ov-

stoppare. V. in Stopa.

Zuein a ranges. Fare alle minchiate, a tarocchi o germini, Giuodo noto
che si fa giocando una specie di tressetti con carte speciati che sono in
N. di 78 cioè 22 Tarocchi 10 cartacce per ciascun seme, più Re. Dama, Cavaliere e Fante, il Matto il
Bagattino il Mondo e i quattro Re sono tanti trioufi (onor).

Zugar A Tavia, B. Molén. Giocare a smerelli, o a filello. Giuoco che si fa a tavolicre. Zugar a tersiul. Fare a calabresella.

Sorta di tresetti in tre.

Zucan a testa e fant. Giogase, a
santi e cappelicito, oppure, a palle e
santi.

Zucan a trissett Giogare, a tresette,

Zugla A trissett. Giogare a gresette, o a tressetti. Giunco che si la la quettro, a due scoperto, ad a cercare (gaspàr). Nel primo del modi, il più usato, son voci salite: 11.3, 14, 21.2.

Contrastida Contringua, Segurare ingito.
Longa Segurara, Rapolitana Verziepia.

Napolitana Verzicpia Invitare Invitare Scariare.

Trei cosi, ... Cricca.
In genere usasi, il verbo Giocare anche ne seguenti dettati, in senso tanto proprio che ligurato, Gome per es.
Zugan, att. Metter posta, Porre sulla carta o nel giucco la somma che si

vuol giocare.

Zugan. att. Ruzzare. Far, le haje.

Giocolare a guian dei fanciulliano dicesi di persone adulte.

Zucan, att. Far alle mammucce, Baloccarsi. Divertimenti fanciulleschi di vario genere. V. Zocugh da regorz. Zucan, att. per Scammettere, Metter

pegno.

Zugan att. Fig. Muoversi, Dicesi di aria che nou si rinnovi in dato locale.

Zugan a estratt. Stratture un aumero. Giocare un numero solo al lotto.

Zugan a metten su. Fare ite penite.

Pagare e riscuotere la posta, subito

perduta e viota.

Zuesa a recola d'zoruen. Fare il dovere del giuoco.

vinciperdi. Stabilire che vinca chi perderebbe giocando in regola.

ZUGÀR A SPTÀR, ZUGÀR IN T' LA PARO-LA. Fure a tu me gli hai. Giocare in sulla fede o credenza (B. L.).

ZUGAR A UN BRUTT ZORUGH. Giocare a bisca aperta. Si dice d'impresa fortunevole, pericolosa, rischiosa, d'esito incerto.

Zugar da bon. Far di buono. Far da

Zugar da Burla. Giocare, o Far da burla, o per burla.

Zugàr da disnàr, zugàr da zén'na, zugàr da gòder, zugàr da grir. Giocar lo scotto. Giocare il costo di ciò che si mangia o beve in comune.

Zugàr da foèura. Giocar con buono. Cioè senza badar più che tanto alle regole per la sicurezza di aver vinto.

ZUGAR DA GALANTOM. Giocar nello. Zugàr da lader. Barare, Barattare, Accozzar le carte. Giocar di vantaggio. ZUGAR DA LOR. Fare a le le. Zugàr da poch. Giocacchiare.

Zugan d' gross. Giocar grosso. Metter molto danaro sopra una carta e simili.

Zugàr in difésa. T. del G. del Bil. Far buon acchitto. V. Bigliard.

ZUGÀR 'NA GRAN BELA CABTA. Tirare un gran dado. Avere una gran sorte, o scampare da un gran pericolo. Far diciotto con tre dadi. Vincer codiglio si dice di chi ottenga dei vantaggi senza durar fatica.

Zugàn nètt. Giocar netto, cioè leale, da galantuomo.

Zugar sporch. Piantare i dadi. Cosi dicesi del tirare i dadi in maniera ch'è fanno i punti che si vuole.

Zugan von. Fig. Perder uno. Rovi-

EL ZUGARÈ IN TL'ACQUA, EL ZUGARÈ LA SO PARTA D' SOL, O D' PARADIS. Ei giocherebbe in sui pettini da lino, Egli ha l'asso nel ventriglio, Farebbe a trarre il fil del pagliajo. Dicesi di chi giuoca volentieri a qualsiasi giuoco, di chi è tanto attaccato al giuoco che nol lascerebbe per cosa al mondo. Il

ZUGAR A CHI VÉNZA PERDA. Fore a | ZUGATLAR. all. Chichirillare, Giocolon. Puerilmente baloccarsi. Ninnolan, Gingillare. Trastullarsi con ninnoli e

> ZUGATLÉN. S. m. Giocaglie. Complesso di giocatoli, Balocchi e sımili. Gingili, Ninnoli. Nome generico d'ogni cae rella che si dia in mano a bambisi per trastullo che non figuri un ocgetto determinato: pezzetta di stoffa ez. Mimolo, Balocco. Cosa che si dia per trastullo a fanciulli che abbia form determinata come figurine, bambok, fischietti e simili. Diconsi Giocatoli, quegli oggetti che servono a fanciuli di trastullo non tanto per ricreamesto della vista come per esercizio del corpo, come Trottole, Palei, Cavallucci di legno e simili. Fantoccini, k piccole figurine di maschi Poppek, le figure di femmine. Dondolo, que lunque sollazzo da fanciulli che ciondali. Zugatlen. s. m. Giocolino, Giochelle. Baja, bagattella, inezia, frascheria.

ZUGATLÉN DE STAGN. Stagnini. Belocchi di stagno figuranti soldatini, armi, arnesi domestici ecc.

ZUGATLÉN DL'ARLOÈUJ. Cióndoli. Quelle bugatelle che si portano pendenti alla catenella dell'oriuolo, che sono

Anèi . . . . Ricordini Olivott . . . Berlocchi. Pirén. . . . Gocciole. Scudett . . . Borchiette. Sigill. . . . . Suggello.

Zugatlén d' Paroli. Bisticci. Acceszamento di monosillabi o di voci de nel dialetto producono un suono birzarro e poco intelligibile a non pretici i seg. ne sono alcuni de' più sirgolari :

Tacht atacch . . Tienti.

Tirli-li . . . . Tirale li ecc. Zugatlon. s. m. Bajone, Bajonaccio. Che

ama di far baje, di giocare, di tre stullarsi. Celiatore, che celia. Chiersone, chi giocando fa gran chiasso. A COSA ZUGBÈNIA. Di che facciame.

Zugherr. s. m. Giochetto. Piccolo giuco. Zugherr. s. m. figurat. Gherminells. Inganno, Baratteria.

ZUGHETT. s. m. T. de' Bott. Coprus natojo. V. Znadôr.

s. m. T. de' Tess. Girelline. rucole minori della maestrella ijo alla Jaquard ad alto liccio. In D' PAROLI Bisticcio, V. Zu-

m. Giugno. Il sesto mese del-V. Giugno. Pig. Zoppo.

s. f. Zansoverata, Piastriceio.

fatto alla peggio.

DA. S. f. T. de' Pitt. Parèrgo,

camento. Ornamento aggiunto

opera, che non ha che fare

pera stessa.

att. Potinicciare, Abborraceia-:iabattare. V. Potaciàr e Potiàr. s. m. Ciarpiere. Guastalarte. V. amestèr.

m. Zoccolo. V. Zòcol.

m. T. Idr. Cappelletti, Cassetassicine di varia foggia del bintampa) che servono ad attinger i da' gorghi per asciugarli, o per per l'irrigazione. Consta di

. . . . Rove**scio.** . . . . Fucci**a.** 

. . . Labbro esterno.

. . . Cerniera.

i. m. Zoccolajo. Fabbricatore di

dd. m. Avvinato. Sorta di gradi colore rosso simile al vino.
Suppèra. V. Suppa, Suppèra ecc.
dd. m. Imbevuto, Inzupputo. V.

att. Inzuppare. V. Inzuppar.

CH BACCHETTA, ZURA DINNA, e
Per diunora, Poffar lo sio.

ismi per Giuro a Dio. Usate

| più spesso per modo di semsclamazione.

A o ZURADIO. S. M. Spavaldo, mione, Squareione. Lo diciamo sona ardita capace di arrischiate e. Siffatta voce ha avuto origine spagnuoli i quali avendo in bocfrequente l'esclamazione Juro a urono perciò delli Giuraddii. Giuraddio. Volgare esclamazione. t. s. m. Giuramento. Il giurare. cehiamento, Giuramento senza tà. Giuramento assertorio, dirello in cui si interpone il nome

ZURAMENT FALS. Spergiuramento, Spergiurazione, Spergiuro.

DAR EL ZURAMÈNT. T. Leg. Dare il giurumento, Ridurre al giuramento. Costringere alcuno con autorità pubplica a giurare.

FAR ZURAMENT, per Far proponimen-

TRAR UN ZURAMENT. Giurare, Far Giuramento.

ZURAR. att. Giurare. Affermare con giu-

ZURAR DRANZ AL GIÚDIZ. Giurare nelle mani del giudice.

ZUALR BL FALS. Spergiurare, Fare spergiuro.

ZURARLA A VON. Porsi in cuere di far male ad alcuno.

ZURATACA. s. f. Scherz. Ciabattino o Ciabattojo. V. Zavattén e Zura bacch.

ZURON. s. m. (dello Spagn. Zurron Borsa di pelle) Surrone. Pelle di capra, di vitello soprannino, od anche di bue cucita a mo di sacco con strisce della stessa pelle che si usa per contener l'indaco del commercio.

Zuzla. s. f. T. Bot. Giuggiolo. La pianta. Giuggiola il frutto, il quale è simile all'uliva quando è verde, se non che è un po' stiacciato dalla parte del gambo: maturando rosseggia e divien dolce. È il Romnus sizyphus Linn.

ZUZLA! Zucche fritte! Bagatelle! Lussoffiole! Interjez. di maraviglia. COLOR p' ZUZLA. Giuggiolino.

Zuzt. s. m. Trastullo e in senso basso e da schif. Fottitojo.

PASTA D' ZUZD. T. Farm. Pastiglia di giuggiole.

Zuzzan. att. Succiare. V. Suzzar.

Zuzzen. s. m. T. Bot. Rampichino sussi. Pianta annua che produce fiori a tromba contenenti un umor dolciastro, che gli ha fatto dare il nome di zuzzen, perchè i fanciulli soglion succiarli nell'estate. E l'Ipomaea coccinea di Linn. Zuzzion. s. m. Scilinguato. V. Sussion. Zuzzon. s. m. Succio, Rosa. V. Suszon. Zuzzon. add. f. Mignattina e forse meglio Succiatoja. Dicesi così ad una penna la cui canna sia piena di sangue.

ZVADELA. (V. Cont. che i Piacentini di-

trei, saccinidole per dir cost, o se f Zvissaz Wannaccio. Nome proprio per e.f.mar "gioratiso di Giovanni" ZVANNÉN. Nanni, Gianni, Giannino Cidmitt zo Nome public vezieggi-SAN ZVANNEN SENZA BRICCHEN. AR S. gnor Pinfert in catzoni) It Signi wazu. E diest ad una donna vesti oda hamo! Zvanna na. 4. f. Giovannia: Nonte pro-prio vezzeggiativo di Giovanda. 70 Zvanna di m. Grandone: Ndige ressi iene e lamighale di Gievantii. A Zieronomi in Daddotohe Che inik Zzzz Ronstou il suono che mandano k - Mende: Water Hobi of le zanzare and Fin (triagal) the service ad attinger l'a pla dal garghi per asciugarla a per weine per Tierigazione, Conste di Recescio. Arieis . 11: 9 Fueria. Ingline ester . ... . Comera. Zeraėpo Iruix e m. Zorcelajo Fabbricatore di  $Z_{\text{evol}_{L}}$ 

Zura all en Accurato. Sorta di gradecide if colore rese simile at vino. Zerni, Ieriáns, V. Suppa, Suppèra ecc. Rees eta sa. Indoceato, Inzuppeto V.  $\mathbf{g}(\{x,y\})$ 

Zerain att. In zuppare. V. Inzuppare. WEN ENCER BACCHÉTTA. ZURA D'SSA. C. soin. Per dianara, Poffur is zon. Principal for Giver a Die Usate so it put speed for mode of semiee esclamazione.

lenvisse o Zuradio s. m. Spin allo, 1 leste unitane, Squarcione. Lo diciamo h persona ardita capace di arrischiate Signa Silkitta voice he avute origine ogo Scarmeli I quali avendo in le co er de bergmente. L'esclamazione Juro a has farm a vere à delli Giundelii.

Irano, Gineard to., Volgare esclamant ne. trivert, s in Ginramento. Il gir fare. fraraccinemento, Giuramento senza mensity Gin cameria assertation diest quello in raiss interpone il nome יעניטעי.

- "Baro Baylleins | forse Miglidesia. Specie di frittata composta d'avenzi di li mittestra e o checolie bitro, mescolata - etsh" Вочь с Ifarina. Da Tiscani vien data diene Potaccione. Dal Zann. Tondone, e Pastadella dal Bergantini -nowwell, per shalling her Fritaia, Scquacquera. Sterco liquido. ZVANN: Tropunhi. Nome proprio. 11.18 T EL CALDARÉN DI FRA D' 944 ZVANNI DON -uia yearantari karen yaren la en ada en a fatto a scale, chi le scende, et AM le - Yate. Divesi - Helle vicende mondinhe SAN ZVANN BOCEABONA Bon Growami a Boccadoro Copoure La Graten de Brancadori, per dire il favordel dantro THIS SAR ZULHA BY AREKY! Fro fatio. Office che rifà i danni. Dicest di chi chi cettra epline with siners in a line of the contraction of the south of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the co Zienon s. m. (dah) Spage Clab) in s. norma

sa di pelle) Sarri e Pelle di capra, it vitello sopratraini, o l'anche il bue courta a mo di sacco con strisce della stessa pelle che si usa più contener l'indace del commercia

Zezla, s. f. T. Bot Gurggrefe, La manta. Ginggiola il frutte, il quale è simile ell'uliva quando è verde, se non che è un po' stracciato do'la parte del gaurbe; material's reseggia e divice dale ee. E il Romous zozyghio bine.

Zezzyl Zurehr fri ie. Begatelle: Luse sofficial Interpra di maranglia. Color o' zizla. Gazzioli ic.

Zune s. m. Trastul's e in sense bosse e da schieb Political

PASTA D' TUZE, T. Parin Passiglio di Jusqqiele.

Zuzzela at Succeiner, V. Speech

Zuzelk & m. T. Bet Reseptehaer wash Parta appra che produce fieri a tremba soutenesti un umer deletastro, che Chia thit a days of comer di zuzzen. perché i finiciarle següou succioria nel-Pestate E. The macon concount it bean. Zuzznón, s m. Schlagunto. V. Sussida. Zezzón, s. n. Succ. R sa V. Suzión. Zuzzón. Zuzonnak. ald. C. Highardina e lase neglio Succeede. Direct cost ad una come la coi coure sie riena di sou-

بيزنه V. Copt, elic i Piacentini di-Zvaděli

# GIUNTE E CORREZIONI

A L

# VOCABOLARIO PARMIGIANO-ITALIANO

COMPILATO

DA CARLO MALASPINA

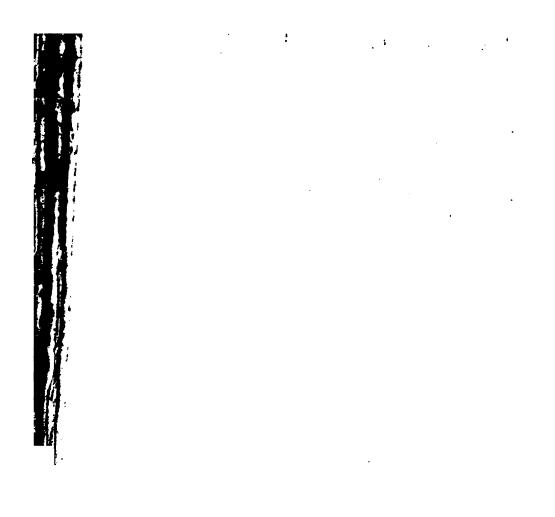

# AL LETTORE

Le presenti giunte e correzioni mentre proveranno la mia buona volontà di rendere meno imperfetto che ho potuto il mio Vocabolario, faranno pur palese quanto sia difficile il far cosa qualsiasi, anche della miglior voglia, senza cadere in ommissioni od abbagli.

Sobbarcatomi per desiderio di essere utile, ad un peso che ho poi trovato maggiore delle mie forze (antica vanità di buon facchino) l'ho perciò portato alla sua meta barcolando, e reputerò gran fortuna se il mio ardire otterrà pel retto fine che aveva, longanime indulgenza dai dotti.

Meschinissimo merciajuolo di scienze, lettere ed arti, ho raccolto da grandi fondachieri le mostre d'ogni sorta di merce scientifica e letteraria della plù moderna foggia, e ne ho pieno un botteghino coi rispettivi indirizzi, brevi il più spesso, ma sufficienti però per dare all'uopo un idea delle principali merci scientifiche e letterarie occorrenti.

Era mio proposito di unire alle presenti giunte uno scritto sui dialetti suburbani e sulle varietà loro radicali relativamente all'urbano ed a quelli delle contermini provincie: e così pure più altri lavori filologici relativi; ma essendo questi di niuna necessità od utile pe' giovani e pegli artigiani, ho stimato di ommetterli e di dar fine così al mio Vocabolario.

Se la vita e le forze mi basteranno lo darò in tempo più opportuno.

Intanto ringrazio cordialissimamente i miei Concittadini e quanti altri recarono benevolo incoraggiamento alla mia impresa; colla quale, ho inteso a preparare a' miei fratelli una lingua che permetta loro di intendersi cogli altri dall'Arpi al Lilibeo, in quel tempo non lontano, in cui tutta Italia dimenticata ogni idea di municipalismo sarà patria libera e comune a tutti gl' Italiani.

de presenti giunte e correzioni mentre proveranno le min buona voientà di aradere meno imperiatto che ho potuto il mio Vocabelatio, faranno pur palese quanto sia difficile il fer cosa qualsiasi, anche della miglior voglia, senza cadere in omnissioni od abbagli. Sobbarcatomi per desiderio di essere utile, ad un peso che ho

sonnareatonin per desidento di essere dine, an impeso ene no chino) l'ho perciò portato alla sua meta harcolando, e reputero gran fortuna se il mio ardire otterrà pel retto fine che aveva, lon-smime indulgenza dai dotti.

Meschinissimo merciajuolo di scienze, lettere ed arti, ho rac colto odioligizza di nistratorale della più moderna foggia, e ne ho pieno un hot inquippe.

Leta e letteraria della più moderna foggia, e ne ho pieno un hot inquippe.

Leta e inspettivi indurizzingelitativi più spesso, ma sufficienti però per dare all'unippedaffiolidelerale principali onerci sellaffificiati e letterarie occorrenti.

Leta mio propositanti della sitta presenti giunte uno scribbosus disconte della della vinippedaffi della vinippedaffi della contenti provincia: e così pure più alla della contenti della contenti della contenti provincia: e così pure più alla con ili avori filologici della della contenti di niuna necessita di dar fine così al mio Vecabolario, do utile pe soptimi relativa di miuna necessita di dar fine così al mio Vecabolario.

So la vita e le forze mi basteranno lo daró un tempo puù opeportuno.

Assess to the Oak of Marco On the por la partir de la la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir de la partir dela partir de la partir de la partir de la partir dela partir dela partir dela partir dela partir dela partir dela partir dela par ANZIA CON CARONIC CONTRACTOR CO. Accorner att. V. Cont. Occorrer V. Acqua Piera. Mudo Furb. Acquaorie. Acquarquesta. s. m. Incisore dequator-tista, ossib all acqua forte. Acquarenta. s. f. T. degl'incis. Inci-sione à disegno. Modio d'incidere con 'tagli si leggeri e stomati da far si che la stampa che me risulta somigli nella siomanna ad un distigno. An prep. Di p es An cost. Di questo. Abosan att. T. degli Addobb. Parpre. V. Dobar nel Voc. Agna s, f. T. de Cac. Agra? Sorta di presame da ricotta. Altr. s. m. T. d'Equit. Muli. Mezzi di cui si serve il cavaliere per lar marciare il suo cavallo e soccorrerio. Ajur ren. T. d'Equit. Ajuti fini ρ segreti. Que movimenti poco apparenti del cavaliere, coi quali senza mancare ad un giusto equilibrio ajuta il suo cavallo con sapere, facilità e grazia.

Albarett. s. m. T. di Cacc. Cappellac-"cio, Palmone, Strumento di pertiche grandi o di rami di quercia, avente nel capo varii vergoni inuniti di panie. Alberello, Fungo che ha il cappello emisferico, vischioso, é talora screpo-lato, che ha carne immutabile di color bigio scura. Si trova ne luoghi selvatici in estate e in autunno e si mangia sin che è giovine. E il Bolelus scaber del Fries. ALBER. S. m. T. degli Oriv. Albero. Sorta di cilindro incamerato verticalmente nel telajo della piattaforma, che serve a sostenere il compertitore, e a l'eggere i tasselli. ALE ALE! Presto, Sollecita, Corri. Interjezione di eccitamento a lare presto. ALIBAR. alt. T. de' Nav. Allegerire. Scaricare parte del carico della propria barca. Alskina. s. f. V. Borg. Jersera. V. Voc. Tersera. V. voc.

Alsia. s. f. T. de' Salin. Acqua di cotta. Tracqua che scola dalle certe già spo-glie di nitro Alsia. 8. f. T. de Vetr! Cupitello. Specie di liscivia o cenerata intolto ALTAREN. s. m. Fig. Filatera 'th' croci. "Quella fila di croci che talofa si veg-" gono in petro a certe persone. ALVADA: S. f. T. de' Bilanc. Purtuta della stadera. La maggior quantità di peso che essa può malcare da un lato dello stilo. ALVADURA S. f. T. de Cac. Stagtonatufa. L'atto del levar il cacio dalla cascina. ed il prezzo che si paga al caclajo per la cuta del cacio. ALZ DA MONTAR LA SCARPA, TO TEL Calzol. Calzatoia , Calzátoio. Striscia di Edofo con cut si calzano le scarpe. ALZ. s. m. T. de' Littig. 'Levá, 'La stanga che da leva al "coperchio del torchib litografico. Ampolen'ni da Tavla. Ampolluzze. Quelle piccole ambolle clie servond per la mensa.

Antrovada, s. I. T. di Cuc. Acciutula.

Intingolo clie si fa per continuento 'son accinghe incese a soffriggere e distatte nell olio. Andan a La Fossa. Andar al lavatojo. Dicesi da lavandai lo andare a lavare i panni. Andar a' L' ARBALTA. T. de' Nav. Andare alla banda. Dicesi della nave allorche va sull'acqua col corpo che pende sur una delle parti. Andan a valla. T. de Nav. Arrivare. Obbedire al vento. ANDAR A VELLA D' SECCH. T. de Nav. Andare a secce. Andare a velc abbattute a forza di venti. Annan d' Ganga. T' de' Cac. Volare. Dicest di quel latte il cui coagulo succede troppo rapido nel caccavo. ANDAR E GNIR. Viavai. Movimento di persone che entrano e sortono da un luogo dato confusamente. Andan in Dana. Dameggiure. Mo-strarsi spesso in publico colla doma al braccio. ANDAR IN FASS. T. de Tip. Cabcare in pulla. Dicest del Cadere in terra

una forma da stampa per modo che i tipi vadano a catafascio.

Andar in Trana T. de' Nav. Arenare. Dare in secco, e dicesi propriamente delle navi che danno in secco quando toccano il letto dell'arqua.

ANDAR SORA. T. de' Call, Scrivere sul modello. Così dicesi il ricoprire con penna inchiostrata le lettere che il maestro scrive con matita sopra la carta per norma di chi studia calligrafia.

ARDARSLA. T. di Giuoc. Precedere. Così dicesi nel giuoco delle castelline l'avere il proprio cocciolo più lontano d'un altro dalle castelline nel fare a chi primo debba giocare.

ARELL s. m. T. d'Agr. Collare. Quel cerchio che unisce la catena dell'ara

tro alla bure.

ANELL. s. m. T. de' Bilanc. Voltojo. L'uncino della trutina V. Braga nel Supl.

ANELL DEL ZONCLÉN. Campanella della gombina. V. Zonclén nel Voc.

Anna. s. f. T. de' Calzol. Tramezza, Anima. Striscia di cuojo che si pone tra il suolo e la soletta delle scarpe.

Anna. s. f. T. degli Org. Anima (e non Moderatore.) Tavoletta saldata fra il corpo ed il piede delle canne da organo, tagliata vicino al labbro in modo che formi una stretta fessura per cui il vento passa dal piede alla canna. Le canue così fatte diconsi Canne d'unima.

ANMA DIL QUINTI. Ritto, Anima, Stollo. Grossa stanga fermata al carruccio del sottopalco la quale regge verticalmente le quinte sulla scena.

Anna. V. Borg. Anitra. V. Nader nel Voc. Antanèla. s. f. (Corr.) Bucinello, Reticello. Piccola rete che serve per pigliar passere e simili uccelletti.

Antén'na. s. f. T. di Cacc. Quaglierajo. Stollo che ha sulla sua punta una carruccula per far salire in alto la quaglia allettajuola che serve di uccellaja per le quaglie.

ARTINAL. s. m. T. de' Navic. Antennale.
Testata della vela latina armata di
occhielli e mataffioni (marafon) che
si lega all'antenna.

Anton. s. m. T. d'Agr. Presa. Quel porca o due che un mietitore presi ogni tratto a mietere.

Anzian de cuón. Comunista. Consiglier di Municipio.

AQUILA DA DO TESTI. T. di Blas. Aqui imperiale o bicipite.

ARBALTINAR v. a. T. de' F. di Cara Rimboccare. Rivoltar l'orlo delle eperte delle carte da giucco.

ARRATTER IL RAGION. Redarguire. Ammentare con senno e coraggio com le obbiesioni di un oppositore.

Alben. s. m. T. de' Mugn. Rubecchi, (meglio che Albero.) Quel gran trat delle macchine ad acqua, il quale di un capo ha la ruota a denti son dalla rocchella e dall'altro il rotte che pesca nell'acqua.

Annonsa, add. f. T. di Cace, Rikesa.

Dicesi di fiera o di altro selvaggissi
quando fugge e si presenta a cacatori altri da quelli che l'hanno kus
dal covo.

ARCADA. s. f. T. di Vet. Filo del all. V. Incolladura nel Vocab.

Archett. s. m. T. di Cace. Copiel
Sorta di laccio di setole per presen
piccoli animali per li piedi

ARCHETT s. m. T. de' Sell brimi o Burelli davanti. Quelle pri rcheggiate che rilevan sul familia sella.

ARCIAPAR. 7. a. V. Cont. Riprendet.
ARCOCAR. att. T. delle Fil. Far la cons.
Annodare alla cocca del fuso l'este
mità della gugliata, affinche ginale
non isgusci.

ARDONDAR. v. a. T. d'Agr. Voce de basso Po. Svecchiare? Levare i se cumi alle viti. V. Podar nel Voca.

Andoppiàn. att. T. d'Idr. Contrapeler.

Munire una riva di un doppio ordisi
di pali.

Arfiadór. s. m. Sfiatatojo. V. Arsor ed Vocab.

ARFILADURA. s. f. T. de' Calzol. Caisttolo. Ritaglio di cuojo, spiccato del suolo della scarpa quando si raffila. Argagno. V. Cont. Rigagno. V. Fors e

Ri nel Voc.

Angu'nı. s. f. T. de' Squer. Argeni

Specie di arganelli usati dagli squet-

A. Aı

Å

A

.

|

er tirar le barche ne' cantieri. a. att. V. Cont. Ringalluzzare. illoriare. Rimettere di buon u-, in giolito chi era malinconico. s. m. V. dell' Appena. Tissone. izz nel Vocab.

m. T. de' Cacc. Ripasso. Il 10 degli uccelli nelle nostre con-

dopo il verno.

SU LA PISTA. T. d'Equit. Chiu-Dicesi del fine di un cambiao di mano, ossia di una mesza fatta fare al cavallo.

. m. T. degl' Imbianc. Spruzzetto ellone da imbianchino con setole , per uso di spruzzolare le pareti zoccoli con colori che imitino nito o simile.

DEL DIAVOL. Cerbottana. Spesie bo di cartone col quale i ciurri ed i saltambanchi danno a' itti la buona ventura.

. s. m. Oriuolino. Dimin. di lo.

HEN DE STAGN. Oriuoli da balocue' stagnini che imitano gli oe che si danno a' bimbi peri balocchino.

A DEL SOMER. T. degli Org. Arra del somiere. Quelle sei traintelajate che sostengono il so-

dell'organo.
. s.'m. T. de' Fatt. Mezza pasta. tone di vinacce che si rimacina una prima spremitura dell'olio ontiene.

a. att. T. de' Fatt. Rimacinare

stu. V. sopra.

LUMINAZION. Cartocci. (Bresc.) s. f. T. de' Pitt. Accordamento. rdanza armoniosa che risulta dalona disposizione di tutte le cose e in una tela o tavola, in guisa colorito delle prime figure non non infraschi o confonda l'una ltra, ma lasci fare il suo effetto lle della seconda o terza distanza. n. att. T. de' Calzol. Alla voce itare data da me nel Vocab. soci, o cortese lettore, l'altra Riinare, che è di miglior conio-11 TORB. Acciottolio. Così lo chia-Giusti in quel verso

, Col vario acciottolio delle scodelle. " ecc.

Annegan. att. Rinegare.

Anposà. T. de' Cac. Maturo. Add. del latte quando è ben composto, cioè in grado di passare nella caldaja.

Anposan. att T. de' Cac. Maturare. Comporre il latte per poi passarlo nella caldaja e farne racio.

Anpression. s. f. T. di Vet. Riprendimento. V. Riprensión nel Vocab.

ARPUZIGNAR v. a. V. degli Appen. Merendare, ed è forse corruzione dell'Ital. Pusiquare che significa Mangiare dopo la cena. V. Mrenda nel Vocab.

Ansôn. s. m. T. de' Calzett. Susta. Ferro che dà leva alla gabbia del telajo da

ARSORADA. s. f. T. de' Chiod. Fermata, Rifiatamento. Quella posa che fanno i chiodajuoli alla fine di una data parte del loro lavoro.

ARSTUTVIR. v. a. V. Cont. Restituire.

ARTAJ S. m. T. de' Battil. Calia, Calo. Quella parte dell' oro battuto che serve per fare l'oro in conchiglie.

ARTAJ. s. m. T. de' Calzol, Cojattolo. V. Arfiladura in questo Supl.

ARTAJ. s. m. Bandiere. Que' ritagli, che i sarti fanno avanzare a posta o a caso nel tagliar i vestiti.

ARVINAJA. S. f. T. Idr. Froldo, Soggrottatura, Ripa a picco. Smottatura di una sponda di fiume.

Arvir 'na botta, 'na barila ecc. Sdogare una botte, un barile ecc. Levar

in tutto o in parte le doghe.

ANVOLT. s. m. T. de' Libr. Ribalta. Pezzo di pelle o sim. che sopravanza ad uno de' cartoni di un libro o portafoglio, che cuopre le margini esterne, e lo tiene chiuso mediante un nastrino. ARVOLT DEL CAN Arco. La ripiegatura del cane della chiave da cavare i denti.

Aspiv. (M. imp. del verbo Sèders) Sedete. V. Sèder nel Vocab.

Assa. s. f. T. de' Sart. Pressa. Così dicesi un asse che ponsi sopra il panno posto tra tele umide, aggravata da un pietrone che sa le veci di pressa. Assa DA BANCH. T. de' Calzol. Sopradesco? Pezzo di asse che il calzolajo Assa da L'Acqua forte. T fleg! Incis.

Banco dell' acqua forte. Quel favolo o
banco sul quale l'incisore tiene la
lasta nel sottoporla all'acqualorte.

Assa da Lavar. Lacatoro. Quella tavola o asse sulla quale il lavandajo
lava i panni sbuca fati.

Java I panni sbucatati Assa, Da Tiran St. IL Gampi. Calzot, Gambiere, Forma delle gambe

degli stivali.

Assa ost airia. T. degli Arrot. Ca-botta. Socia di coperchio della pietra da arrottno che mentre regge la piletta diferide anche il fattorino che gira la ruota del castello da spruzzi della pietra quando gira arrotando.

Assalt, s. m. T. di Scherm. Assalta. Esercizio o studio di scherma che lanno gli schermitori co horetti.

Assam. s. m. T. de Squer. Fasciame. Tutte le tavole che, vestono e rico-prono l'esterno del corpo o scafio di qualunque nave. L'asciame interno o folera, è un rivestimento di tavole nelle parti interne del vascello da guerra che copre tutti i membri o ossami.
Assembles s. f. T. Mil. Raccolta, Chia-

Asserta da i acqua fonta. T. degl Incis.

Ponticello. Sorta di legio mobile sul
quale si posà il braccio del tavorare
al banco dell'acqualorte.

Assı. s. f. T. de Passam. Liceiuole? I liceiuole dei telajo da passamani.

Asst. s. f. pl. T. de Filat Palehi.
Tavolati a guisa di pavimento sui quali stanno i lavorinti elle assistono al filatojo: al Blatoble

Ass of Back. T. de Litogr. Assetelli per unititre la carm E. dices parti-colarmente di quella da stampare in litografia. "litografia.

ASSI DA PONT. T. de Mar. Tacole

da poute.

Assi "persorti.' Front "da! scortere.

Assicelle elle formand come il "phyjil mento della gabita e" sono amovibili
o" per potelle levalte, "ipulite etc." l Pezzo di asse che il calcoli Pezzo di Sandi La Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calcoli Calco

Asta, s. f. T. de' Nav. Miccia o Mas del (imone. Il primo petro di leta che lorma il corpo del timone Asta, s. T. de' Bilanc. Sulo, Fun Quel braccio quadrangolo della su dera, sur uno spigolò del quale so segonte le tarche.

segonte le tacche
Arnezz. S. m. T. de Nav. Attrazzatur
Guernimento di una nave.
Arnezza, att. T. de Nav. Attrezzan
Lorredar la nave di tutti gli attrem
pecessari e mellenta in idale di necessari e mellerla in istato di pote

navigare.

Avantreno s. m. T. Mil. Carretto. Cirrino a due ruole che ha nel mem
della sala una caviglia che si imperai
nella coda della cassa (affust) de cannoni quando si vagliono candurre di

Balanza
Balanza
Balanza
Balanza
Balanza
Balanza
Balanza
Balanza
Balanza
Balanza
Balanza
Balanza
Balanza
Balanza
Balanza
Balanza
Balanza
Balanza
Balanza

ne.

Cocusi Cosciali
Corp d sala Corpo di sala
Pèren Chiavarda
Rocudi Ruote
Scapa Scapa
Timon Timone
Voltada Testata
Aven la botta pien na e la servi insenaga. Avere smisuranza di cicia
V frasario in Botta del Voc
Avencii un cust mart. Crogiolaria

Avence un gest mitt Crogiotarsi, Sman motarsi. Prendere sommo e projusgato diletto in cheechessis.

gato diletto to checchessis.

Azzales, s. m. T. de' Stagn. Grape.

Pezzi, di bronzo ripicgati a square che servono per lar scottere il campadel torchio sulle spade. La voce Controla che ho data nel voc. sotto a stessa voce è erronea.

the il colorito delle prime figure ma

solo man intraschi o confanda l'una

a quelle della seconda o terra distanza, BACCHETTA BEZERA D' SPAGNA. The Sec della voce Bacchetta data del vocabolario usa o lettore Cametto di era
lario usa o l ecia per lo più tonda, che serve re inferriate. Sono le verghe di rta cioè Grosse, Ordinarie e

. m. T. di Vet. Scaletta. V. Sca-

s. m. T. de' Ciebet. Matterello suolo. Corto rendello o sim. che i un tempo de calzolaj per escil cogno o bietta nella forma.

DAN, BADADÓN. Tinfe, Tanfe. Voitanti il suono delle busse. Vinf petetònf nel Voc.

m. T. de' Mur. Pala. Quella ni il manovale carica la calcina

vén. Lunette vinose. Que' sele rimangono sulle labbra dopo levuto vino di gran colore.

s. m. Spicciolo mi pare sia il nveniente suo nome moderno, e rone sia da dirsi considerato coosso baghero moneta veneziana origine valeva il quarto di un ino. Il Bagherone di Parma fu de la prima volta di puro rame della ed aveva da un lato S. come la nostra mezza tira vecli Parma, dall'altro la croce del ne.

m. T. di Gualch. Bagno. Meza di saponata di cenerata e di con che si purgano i panni-

ZUGAR Anzi che Palla lesina sia meglio dirla Palla corda e orreg. sotto Bala nel Voc.

a. s. m. T. de' Zecc. Spranga rchie. Quel palo di ferro bilicara il torchie, che mosso in giro are ed abbassare il conio e imir la meneta.

s. f. Trabucco, Altaleno. Palo o sopra un abetella che nelle e serve ad attinger acqua dai

NZA. s. f. T. de' Pesc. Cerchiaja.

di rete fermata sopra un asta

, che termina a modo di semi
), con cui si pesca per le fosse

tt. T. de' Nav Beccheggiare. Quel

che fa la nave barcolando da

a. prua, quasichè abbassandosi

ed alzandosi a vicenda dia di becce nell'acqua *Beccheggio*, L'atto del beccheggiare.

Bàli. s. f. T. degli Imbals Pallini. Palle di piombo di varia grossezza, aventi un occhiello per infilarvi uno spago e tener i lembi delle pelli degli animali.

Bali pa'i galon. T. de' Passam. Pesini. Palle di varia grossezza bucate traverso e infilate da uno spago che serve per fermarle a calcolini del telajo da passamani.

Balon. s. m. T. de' Cac. Forma frusta o bollicata. Forma di cacio che per essere fatta con latte acido è andata soggetta a bollicare.

BALOTTADA. s. f. T. d'Equit. Ballottata.

Aria sollevata, che è quel salto che
fa il cavallo, alzandosi coi quattro piedi in aria si che mostri i ferri.

BAMBASOTT. s. m. T. degl'Indor. Battuffolino da mettiloro. Viluppetto di cotone col quale si fanno aderire al bolo le foglie d'oro o d'argento.

BARASTRA. S. f. T. de' Cest. Cogno. Sorta di cesta contesta di strisce d'albero come i corbelli (sgorbén) ma di foggia quadrilunga.

BARCAZZA. s. f. Banco di vergogna (Giusti). Quella panca sulla quale stanno gli accusati nel tempo che la corte li va esaminando.

Bance. s. m. T. de' Canap. Ceppo del graffietto. Quell'assicella fermata almuro sulla quale sta legato o conficcato con chiodi il graffietto del canapajo.

Banch. s. m. T. de' Past. Pancaceio.

Massicia trave ferma a cosciali dello
strettojo del pastajo e nel cui meszo
è fissa la campana da paste.

è fissa la campana da paste.

Banca da Forba. T. de' Gualch.

Tavola. Sorta di banco sul quale si
cimava il panno nelle gualchiere.

Bancon. s. m. T. de' Cac. Tavola. Quel banco sul quale si pone il formaggio appena levato dalla caldaja.

Banaban. 8 m. Barabano. Sorta di ballo vivace de' contadini lombardi.

BARATTÉN. S. m. V. degli Appen. Someggino. Que' colligiani che portano caatagne al piano a cambiare col granturco, Barretta. s. f. T. degl'Incis. Bava. La sottil shavatura che il bulino lascia sui lati de' tagli che fa nelle lastre.

BARBETTI. S. f. T. Bot. Gramigna barbuta. Pianta da foraggio, poco nutritiva, ma assai gradita come cibo da cavalli e dalle pecore. È la Mélica citiata Linn.

BARBOJAMÈNT. s. m. T. de' Cac. Diguazzamento. Credo così dicasi il dimenamento del latte nella zangola.

BARCA SPIANA. T. Mil. Pontone. V. Ponton nel Vocab.

BARCHÈTTA. s. f. T. de' Carroz. Barchetta, Basterna. Sorta di carrozzino moderno così detto dalla sua forma.

BARCHETTI. s. f. T. de' Calzol. Scarpe a galoscia. Specie di soprascarpa usata per difendere il piede dall'umidità.

BARDANA. s. f. T. Bot. Lapola minore. V. Lorén nel Voc.

BARÈTTA DI MOLINÈI. T. da Calz. Sbarra del molinello. Asticciuola che tiene in sesto il molinello del telajo da calze. BARIAGA O BERIAGA. Sbornia. V. Bàza nel Voc.

Baricadon. s m. Abbarratori. I facitori di barricate.

Babilett. s. m. T. de' Fabb. di Gas. Tubo orizzontale. Uno de' principali tubi pe' quali passa il gass orizzontalmente nel passare dalla storta nel depuratore.

BARITONÈLL. S. m. T. Mus. Baritono tenore. Nome, credo, di una voce di mezzo tra il beritono ed il tenore.

BARLOFFETE. Voce usata nelle seguenti frasi scherzevoli.

FAR BARLOFFETE. Cadere, Capilombolare, Muzziculare.

E li BARLOFFETE. E li tonfa un' altra. E dicesi di cosa reiterata bizzarramente.

Baslott. s. m. T. de' Capp. Catinella. Specie di Catino che usasi per tenervi acqua da spruzzare la falda da imbastire.

Bassacula. s. f. T. de' Calzet. Verguccia della griglia. Il ferro che sta sopra le onde della griglia e le tiene a luogo.

Baston s. m. T. de' Tess. Asticelle. Staggi verticali fermati alle testate dell'orditojo i quali reggono le traverse. BASTON DA OMBRELA. Asta. Se di le gno o ferro. Canna, se di lastra me tallica ridotta a piccol tubo.

tallica ridotta a piccol tubo.

Bastonett. s. m. T. delle Calzett. Avvistura. Il principio delle calze.

BATTACOTLETTI. s. m. T. de' Cuochi. Perstatojo, Coltello da battere. Arnese i foggia di spattola quadra di ferro de serve per spianare la carne di cui a vuol farne bragiuole cottolette e simili.

BATTER. att. T. di Giuoc. Aver buom!

Aver otto o nove colle due prime carte al giuoco del mach.

BATTER EL MALT. T. de' Terraz. Se dare il calcestruzzo. Battere collo spinatojo (ferr) o col pillo (pisten) i calcistruzzo de' nuovi battuti perdi si assodino e spianino.

BATTER 1 Fu. Abbattere il filo. Coi dicesi da pittori e sim. lo abbattere contro il muro un filo tinto e temperche vi lasci una traccia.

Batten i Giunt. Batter dell'ufizit. Così trovo tradotto dal Foresti nel ser vocabolario Piacentino la nostra frac. V. nel Voc. sotto Giudè e correp-

BATTER IL MADRI. T. de' Gett. d' Carat. Coniare le matrici. Imprimere col punzone la lettera in una matrice.

BATTER LA MAN. T. d' Equit. Battere alla mano. Non obbedire il cavalle alla chiamata.

BATTER LA PLACCONADA. T. de' Terres. Cementare il battuto. Incastrare callo spianatojo i frantumi di marmo adlo stucco fresco de' battuti. V. Placconir nel Voc.

BATTR IN QUART. T. del giuoco del El Giocare di rinquarto. Toccare tre mottonelle (spondi) del biliardo prima di toccare quella sulla quale si giuoca.

BATTIFOND. S. m. T. di Giuoc. Toccare

BATTIFOND. S. m. T. di Giuoc. Toccale

do. Togli dal Vocab. la voce Semble
e sostituisci la presente.

e sostituisci la presente.

Battuda s. f. T. di Giuoc. Caccis. Il segno e il luogo dove la palla o Il pallone si ferma secondo certe legione de il risultato della Mandala. V. del Voc. Battuda.

Baver. s. m. T. de' Sart. Ferrojuole. Tabarro ampio, senza bavero e seas maniche, proprio degl'Italiani col que avvolge la persona mandando elle sue estremità sulla opposta

. s. m. T. de' Cest. Vetrici da re. V. Stroppej nel Voc.

. s. m. T. de' Cest. Vetrice da , Salicone. V. Stroppèj nel Voc. nel Voc. e correggi. Macellajo, neella bestie grosse. Beccojo, chi a bestie piccole; Norcino, chi i porci.

zicàl. Cicca (U. T.). Que' peze' cigari fumati che avanzano ettano via. Cicajo, chi li raccor istrada. V. anche Cicca nel

m. T. de' Fab. di Gas. Becco. te de' tubi a gas d'ond'esce il mo e si accende per far lume. m. T. de' Calzol. Tramezzino. Dina che si cuce da calzolai tra costure della gamba dello sti-vorte della costura.

Cont. Che cosa? Che vuoi? s. f. T. Mil. Fascina.

IR LA BERLOCA. Battere la fascittere colpi finali col tamburo. IR. s. m. Fig. Figlioletti. Figli

m. V. Voc. e agg. Cerfuglio, chio. Ciocca di capegli cadente etta. Chi ha tali ciocche dicesi ugliato. La voce Bar valeva nelo Celto Capigliatura.

in. s. m. Gambetto. V. Pret nel

L DA POSS. T. de' Pesc. Gangaangajuola. Rete lunga e stretta trosi per pescar ne' fossati.

s. f. Agg. al Voc. Mietiture Fosc.). Sostanza verdastra che o i bambini ne' primi mesi donascita.

. s. m. Furuncoletto. Specialquello che viene nelle palpebre

s. f. T. de' Scult. Betogli. Sormarmo statuario salino che calastre o piccoli massi dalla ca-Betogli sul poggio di Carpevola irrarese.

t T' LA BRIA. T. d'Equit. Bere briglia, o bocca coniglina. Dicesi

quando i lati di essa sono troppo brevi, e che il freno fa raggrinzare le commessure delle labbra.

· BI

E DA BÈVER. E coda per es. uno dice L'è TREI OR. Son tre ore. E un altro che stimi o sappia essere più tardi risponde

E DA BEVER. E coda.

BIACA PLAITER. Biacca di piombo. Sorta di color bianco noto.

Biancaria da cesa. Lini sacri. Que' lini che servono a sacerdoti nella celebrazione de' divini uffici. Sono:

Amitt . . . Amitto.
Anmèla . . . Pala.
Càmes . . . Camice.
Còta . . . . Cotta.

Purificator . . . Purificatojo. Tvaja da altari . Tovaglia.

Tvaja da comu-

niòn . . . Dominicale. Tvajolén. . . Asciugatojo.

Bianch. s. m. T. de' Tip. Colombaja. Il troppo grande spazio che trovasi tal-volta tra le parole.

Bianchin, att. T. degli Oref. Bianchire. Render bianchi i lavori d'argento per mezzo della grumata.

Biccia DA SALASS. T. de' Votrai. Bellicone. Sorta di bicchiere grande.

BICCÈR DLA STAFFA. Biechiere della staffa (Giusti, Brindisi). V. nel Voc. ed Agg.

BIFFSTÈCCH. V. Voc. ed Agg. Bistecca.

Neologismo Inglese proposto dal Carena come voce da usarsi per indicare la vivanda ricordata.

BIGNONIA. s. f. T. Bot. Bignonia a flore grande. Pianta da stufa che fa grandi fiori gialli e rossi. È la Bignonia grandiflora Linn.

Bisondi. s. m. T. de' Cest. Trecciuola?
Fascello di vetrici attortigliati che servono per far l'orlo o il manico de' panieri. Coda, dicesi quella parte soverchia della trecciuola che si taglia.

BILANCÈA. s. m. T. de' Zecch. Bilanciere. Frase d'uso per indicare una specie di torchio per la monetazione, nel
quale la pressione si esercita per mezzo di una barra di ferro alle cui estremità sono attaccate due palle di piombo.

BILLARCEA BLA POMPA. Leva. Quel braccio dello stantufo della tromba idraulica che da impulso al suo moto.

Binar. att. T. di Cart. Abbinare. È da sostituire nel Vocab. la presente alla voce Scegliere siccome tecnica e più propria per significare l'opera indicata.

Binerobula. s. f. T. de' Set. Addoppiatojo. Rocchetto sul quale si addoppiano i fili di seta per torcasti

no i fili di seta per torcerli.

Biolicarica s. m. T. d'Agr. Bubulcato?

da Bubulca e Bifelea. Così parmi sia
da tradursi la nestra voce che indica
la somma delle bifelche a cui monta
una tenuta, o un territorio a simiglianza de' Tescani che dicono Stiorato al complesso delle Stiora che è
la loro misura agraria. V. Voc. ed
Agg.

BITON GIUDAION. Bitume giudaico o nero di sfatto. Sorta di color nero tratto dal bitume del lago Sodomeo ed unche dall'olio di Sicilia.

Bizzoèul. s. in. V. degli Appen. Furuncolo. V. sopra Bernoèal.

Blanssin, v. a. T. di Cuc. Fermare. Dar Le una prima cottura alle carni perchè si conservino. V. Vocab. e correg.

Blen Buen. Caceabaldole, Moine, Lusinghe.

FAR DI BLEN BLEN. Agg. wi Voc. Incaccabaldolare. Tirare alcune con eaccabaldole o moine a far il proprio volere.

Bliscon. s. m. T. di Mic. Puzzolone.
Così chiamesi da taluno in particolare
una serta di fungo cattivo alquanto
raro tra noi detto dal Pers. Agaricus
foetens perchè nel dissolversi manda
puzzo forte.

Bo impolment. T. di Vet. Bue impolminato. V. nel voc. Impolmonadura.

Bocca. s. f. T. degli Org. Bocca. Apertura orizzontele praticata sotto di una canna d'anima dell'organo per cui il vento passa della fessura nella canna. Le canne di lingua non hanno bocca verusa.

Bocch. s. m. V. degli Appen. Fratta, Roveto. V. Resar nel Voc.

Boccuen. s. m. T. degli Strum. Zampogna. Cannello animellato, con eui si da fisto affe cornamuse e agli obs. V. Voc. ed agg.

BOCCHETTA. S. f. T. de' Carrozz. Commserratara. Cassettina di ferro incosata nella colonna della carrozza pericevere la stanghetta della serratua. Bocchetta. S. f. Rosone. Lamina perio più tonda forata nel mezzo che i mette per gueraimento del contormi di un foro. V. nel Voc. e agg.. Bocia. s. f. T. de' Cac. Bulls. Quella de

Bocia. s. f. T. de' Cac. Bulla. Quella de si solleva alla superficie del cacum per l'azione del buffetto che vi da i caciajo per conoscere l'andamento de coaguio.

Bonen s. m. T. de' Legnaj. Gascetts. Ferro da scorniciare che forma ed m tempo un bastone ed uma gola a spigolo esterao.

BOSTTA. s. f. T. de' Zeech. Pitta, Pannenetto. Il ferro o impronto che su disotto del conio.

Borughi, s. f. pl. T. di Vet. Frogi. Ia pelle esterna delle narici de' cavill. Roppia 'na poin'na, 'na paga. Corret.

Boffan 'na ppin'na, 'na pana. Correg.

Porter via, o Tor via ella vece Soffare data nel Vocab. peruhè Francsismo.

Boffett. s. m. T. dei Sarti. Coletta. Pezzo triangolare che è sella parte più alta del di dictro clei paraleri. Bogigion. s. m. Tonfocchione, Tembe-

done.

Bôll. s. m. T. de' Cac. Tossera. Strumento graduato col quale i uniti si surano il latte nel secchione.

Bellia. v. a. T. de' Chiod. Risalir a testa. Formarla a colpi di merello nella chiodeja.

Bollero. Voce d'es Seta di ballo spagnuolo poco conscissi tra noi.

Bollon. s. m. T. de' Gals. Nodo della cerniera. Quella che da sunhe le pari unisce la gabbia del telajo da cale al mestiere.

Botzon. s. m. T. de' Bilanc. Gambess.

Quella parte del voltojo della trutius
che gira in essa liberamente e regge
esso voltojo.

Bolzon, s. m. T. de' Pesc. Staggie Quel bastone sul quale si termane le reti, e specialmente la corchisja.

. att. T. d'Agr. Macerare? e forreglio Stigliare? Battere la canael maceratojo. La voce Bombar è originata dal rimbombo, che fa napa sull'acqua nel batteria per are il tiglio dal canapulo.

BA DE SPAGNA. T. Bot. Prezzemomeno. Erba notissima e buona condimento detta Petroselinum

mum da Bot.

I'MA DA SCOLÀR DEL VOCAD. agg. LA BON'NA. Far la mostra. Fare lo scritto che gli scolari eseguio ad imitazione dell'esempio o scritto da maestri dato loro da

L B' LATA. Stagnata. Vaso di latta ni si tien l'olio per uso della cu-

s. f. T. degli Arg. Crisocolla. ie di horace naturale che serve agevolare la fusione de' metalli. ace rifatto. Dicesi la crisocolla arale fatta di allume di rocca e sale ioniaco per forza di fuoco.

. s. m. T. de' Cest. Puntarolo. ziuola di ferro o altro appuntata quale si apre il passaggio a ogni o filo di vetrice che si va introndo fra gli altri già intessuti nel panieri e sim.

An. s. m. Fig. Arramacciare. Far pre accatastando cose minute cofrasche, ciarpe e simili cose, V. ordigar nel Vocab. e agg.

HÉN. S. m. T. d'Agr. Rimestatore sem. Rimestatrice. Colui o calei rivolta affaldella e stratifica il fie-'alciato perchè rasciutti e dissec-

ирібиял. s. m. T. d'Agr, Fiena-Così dicesi la mazza da rivoltare no e chi lo rivolta ne' prati. A. S. f. T. de' F. Ferr. Dado delnorsa Quel ferro riquadro che a luogo le code della morsa. SA. s. f. (dal Fr. Bourgeoise?) onzata? Sorta di ballo ita in di-

R. att. V. del B. Po. Poticinare. Potaciàr nel Voc.

L att. Fig. Correre. V. Correr nel

Bonsa. Fig. Corsa, Avventamento.

Bossa. s. f. T. di Gualc. Accostolatura. Difetto del panno, quando si torce nella gualchiera; piega falsa.

Borr. s m. Fastello Fascetto di sieno. Bottshen. s. m. T. de' Frutt. Assortimento di frutta. Così dicono i fruttivendoli quella piccola quantità d'ogni sorta di frutta della stagione della quale fanno acquisto ogni di per fornirne la loro botteguecia.

BOTTON. s. m. T. de' Coltell. Cocchiglia. Quella specie di bottone di metallo. con che si guarnisce da piede il ma-

nico de' coltelli.

Borzella. s. f. T. Bot. Borselle. Erba da foraggio comune ne' prati bassi ed umidi. E l'Alopecurus utriculatus Persoon.

BRAGA. s. f. T. de' Bil. Trutina, La siaffa della stadera che attaccata superiormente allo stilo porta inferiormente il gambetto ed il voltojo che regge il piatto.

Braga. s. f. T. Mil. Orecchietta della ghiera. Quella parte della bajonetta che costituisce l'appendice della ghie-

ra più vicina allo spacco.

Braga Longa. T. de' Bilanc. Staffa. Spranga di ferro ripiegata in quadro, nel cui vano spasia liberamente lo stilo e che attaccata all'appiccagnolo regge la stadera.

Brasil in corda. Tabacco del Brasile. e Tosc. Brasile in cordo, V. Tabacch

in corda.

Brazz. s. m. T. degli Oriv, Braccio. Regoletto della Macchina di Berthoud dipendente dal Registro che ajuta a scoprire le irregolarità de' comparti, ed è tenuto in sesto da una Molla.

Brazz dla pressa. T. de' Calzeit. Braccio della pressa. Meccanismo mobile del telajo da calzettajo il quale si alza ed abbassa per mezzo della sbarra a mano. Ha:

Bollòn . . . Semicircolo. Grand arsòr . . Cerniera.

Grupp . . . Nodi della cerniera.

Martell . . . Zampa.

Brazzal s. m. Bracciale. Quella parte dell'armadura antica che armava il braccio.

BRAZZAL. S. m. T. de' Cac. Erre. Sor- | ta di forte spranga di ferro retta da altra, che impiantata a foggia di erre al muro o ad un travicello mobile

BR

regge il cacavo sul fornello.

BRAZZENT. S. m. Opera, Giornaliero. Quel contadino che non è proprietario nè mezzaiuolo, ma che lavora a giornata gli altrui poderi. Bracciante e voce d'uso. V. Vocab. e correg.

Brazzèr. s. m. T. Furb. Birri. Così son detti dal tenere per lo più pel brac-

cio coloro che catturano.

V. Voc. e agg. in Brenta, anticamente dicevasi Bugliolo una misura da liquidi che pesava circa 100 libbre. V. Piovano Arlotto agosto 1859 pag. 493.

Bricch Bee. M. Scherz. per dire ad uno

Tosone, Zuccone.

Brioss s. m. Pasta dolce tedesca. Sorta di dolce composto di pasta di chiffello di birra e di conserva di frutta.

Baisi nossi. Rossola buona che però è più proprism. l'Agaricus alutaceus Linn. e non russola Scop. V. Voc. e Corr.

Brocadell. T. de' Searp. Broccatello. Sorta di marmo da costruzione di colore giallognolo venato di grana fine.

Brocadén. V. nel Voc. questa Voce e corregg. Rovescini, Costurini. Le maglie rovescie nella parte posteriore della calza.

BROCTÉN DE SPAGNA. T. de' Marm. Breccia. Marmo poco usato tra noi e solo

conosciuto da scarpellini.

Bross. s. f. Spillo da petto. Spillo con capocchia grossa e talora con gemma, rosetta di diamanti, musaico, canimeo ecc. che serve alle signore per appuntarsi lo sciallo.

Brossa. s. m. T. de' Calzet. Verquecia delle onde. Cilindretto che infila l'oc-

chio delle onde.

ŗ

Brossa. s. m. T. de' Calzet. Legno della griglia. Specie di cassetta assodata sui cammelli o porta griglie entro la quale sono imperniate le suste della griglia.

Brunel. s. m. T. di Cuc. Poro oleifero. Glandoletta che portano sopra il codione gli uccelli dalla quale col becco || spremono un umore oleoso e se r spalmano le penne e le piume affe chè non s'inzuppino d'acqua.

Brunlen. s. m. Stizza, Sopracculo. 1 Stizza nel Voc.

Brumlén dl'insalata. Grumolo. V. Grumlén nel Vocab.

Brunidor da ren. T. degli Oref. Dentilo. Brunitojo d'osso o sim-

BRUSADURA. S. f. T. de' Fab. Ferr. Brciatura. Azione troppo violenta e cotinuata del fuoco sul ferro e sull'a ciajo.

BRUSAR. att. T. di Giuoco. Passare. Sartare una o più carte al giuoco de

macà.

Bausul. s. m. T. di Gualch. Macchin da cardare. Cardatojo meccanico.

BSONT. add. m. Fig. Macchiato di colp. Reo.

Esser BSONT. Fig. Pensare all antica-Anticheggiare, e più propr. Tedescher giare.

BSONTON. S. m. Fig. Ganzo, Anico del cuore, Amante.

BSONTAR EL MODÈLL. T. de' Gess. Uguere. E dicesi quello spargere di clis e co ra la superficie de' modelli e de cari perchè non si attacchino nel fernare i stucchini.

Bůcc'. T. de' Gualch. Bozzelo. Piccola durezza o appiastricciamento che si forma nella lana per troppo olio, e impedisce che si cardi o fili bene. Di cesi anche Gragnuolo.

Bocc'. s. m. T. d'Agr. Barbocchio, Canocchio. Uovolo od oechio di cana

Bůs. s. m. V. degli Appen. Concs. 14 stello del ranno. V. Sojolén'na 📂 Voc.

Bulcén. s. m. T. de' Pann. Scacco, Sor chino, Trapassetto. Disetto del passi in que' luoghi dove il tratto del ir pieno passa sotto o sopra certi fili de. l' ordito.

Bulion. s. m. T. de' Liq. Scarico. Il for diglio che rimane dopo la distillazione

del vino nella caldaja.

BURETT. s. m. T. di Gualch. Boccinolino. Vasetto di latta legato presso l'anelle della forbice, con entrovi olio per ugo: re il taglio del coltello femmina. Bunlengn. add. m. T. di Vet. Neven

icesi una sorta di mantello del il assai bianco.

s. m. Cuffino. Sacchetto eni le donne celavano un tempo erecondia i capelli sotto il zennell'andare in chiesa.

s. m. T. di Cart. Grillande. V.

s. m. T. delle Sarte. Cottardita. credo si possa dire più Italianail Bournous o meglio Burnous V. nel Voc. e corr.

a. T. de' Cac. Occhi. Quelle picavità rotonde che si veggono tanella pasta del formaggio e spe-

nte nello sbrinzo.

A VIÈTTA. T. de' F. Ferr. Occhio piglia. Quel fesso che si fa nella delle cavicchie per infilarvi la ia.

DEL CADNAZZ. T. de' F. Ferr. Fe-. Il vano ove entra il paletto del

DEL GRILLÈTT. Cassa. Il vano del. ma pel quale spilla il liquido.

DEL STAFIL. T. de' Sell. Occhio. ro per cui passa lo staffile della che regge la staffa.

DLA CARA DA S'CIOPP. Anima, Tra-

ura. La parte che riceve la ca-: dalla quale esce il projetto.

DLA GRIPPA. T. de' Scult. Seggioforo che si fa nelle pietre che ono le bocche delle chiaviche per le levare dal loro posto e rimet-

DLA JACHA. Mezzodi ponente. Così da noi il punto del ciclo che è a quella parte del nostro emisfero. DLA RAMPA. Finestrini. Que' vani alco scenico d'onde si fanno ui lumini della scena.

DL'ORÈCCIA. Meato uditorio. Il dell'interna cavità dell'orecchio ui si sente.

, f. T. de' Fornac. Bozzo. Cavità mattoniera dove si manipola o pasta co' piedi o colla zappa l'arossia la mota da mattoni.

. s. f. Porta morta. Quella quandi granelli che nel giuoco del no (gnichén) è riservato a chi hi fa prima 14 punti.

Busen. s. m. Interratore. V. Beccamort nel Voc.

Busi. s. f. Tocche. Quelle buche che sono nelle strade per le quali la carrozza e chi vi è dentro provano quelle scosse che diconsi Sbitancioni.

Bussla. s. f. T. de' Tip. Bussola. Pezzo di legno riquadrato e incavato, in cui scorre liberamente il fusto della vite e lo tiene in guida, perchė cada a piombo sul dado del pirone ora ito in disuso. Bussol. s. m. T. de' Mugn. Bussolo. Ci-

lindro di salcio entro il quale gira nel

fondo il palo.

BUSSONADA. S. f. T. Mil. Pulitura. Lisciatura, Levigatura e sim. e dicesi per lo più delle pelli che completano la divisa militare.

Bussonar. att. T. Mil. Lustrare. Dare il lustro agli arnesi militari con un pezzo di sughero o con un turacciolo.

Sotto Bust nel Voc. agg. Casso della Lorica. Quella parte della Lorica che cuopre il casso o busto.

Bustén'na del pit. Petto.

BUTER MINIA. T. di Cuc. Burro composto, Burrata? Burro impastato con farina per dare sodezza ad un intinto troppo liquido.

BUTTAR SU. T. de' Mugn. Caricare la tramoggia. Riempierla di frumento o

grano perchè venga macinato.

Buttàr su il tén'ni. Far la stia. Trarre dalla troscia o dal mortajo le pelli perchè rasciughino.

Buttàr tara. Mostar le corna. Farsi conoscere quel tristo che ha una cosa in se creduta buona dapprima.

Bozga. s. f. V. degli Appen. Vettina. V. nel Vocab. Fiasch da l'oli,

CACAJ. s. m. V. degli Appen. Torsolo. Torso di pera, mela e sim. V. Rosgòn nel Voc.

Caclén storpiatura scherzevole di Caplén. Cappellino.

Cadén'na. s. f. T. de' Sell. Randello. La

parte del fusto della sella che tiene uniti i burelli.

CADNÈLA. s. f. T. de' Sart. Catenella. Fortezza o cucitura sui lembi di un vestito acciocchè non si sdrucia come si fa negli ucchielli.

V. nel Voc. CAGGIADA e Correg. Cagliato, Materia cascosa. Quella parte del latte che si separa nel cacavo dallo siero e che forma la pizza o pasta che costituisce poscia il formaggio. Dicesi Spurgo, La separazione della sostanza caseosa o coagulo dal siero per l'azione della cottura.

CAGGIAMENT. s. co. T. de' Cac. Fermentazione coaquiare. Quella che succede

nel cacavo o caldaja.

CAGGIAROÈUL. V. nel Vocab. e corr. Iova togliendo la voce Fiaccola che corri-

sponde a Spén V.

CAGNON. s. m. corr. Canone per Cane grande. Cagnaccio è pegg. di cane. V. Voc. CALAR. v. a. T. de' Calzett. corr. Far delle maglie portate o rovescie. L'atto del far degli scemi nelle calzette al telajo.

CALDARA. s. f. T. de' Cerai. Bacino, Bacinella. Vaso in cui si fa passare la cera strutta nella caldaja detto anche

Pozzeito.

CALOTI. 8. f. T. delle Crest. Cocuzzoli. Le teste senza falde de' cappellini di paglia da donne.

CALZAR. att. T. di Vet. Scalcheggiare.

V. nel Voc. Tirar di calz.

CALZINAR. v. a. T. de' Metall. Calcinare. Fare ai metalli o altro nel fornello quel medesimo che si fa ai sassi nella fornace per calcinarli.

Camarada. s. f. V. Voc. e agg. Convitto. La parte del collegio ove convivono i convittori, ed anche il corpo de' con-

vittori.

CAMABIERA. s. f. Cameriera. Donna che assiste a' servigi della camera e della persona della padrona. Donzella, vale damigella servente a donna di alto affare.

CAMBIAR D' GALOPP. T. d'Equit. Travagliare di mano o alla mano. Dicesi del cavallo che cambia di pedata con una sola mano e con poco ajuto delle gambe.

CAMBIAR MAN. T. d'Equit. Congi di mano. Dicesi del cangiar di pied che sa il cavallo per galoppare sul pie diritto o sul sinistro.

CAMÉN DLA FORNASA T. de' Vetr. Scaricatojo. Quel luogo d'onde si buttand

le legne nella fornace.

CAMPADA. S. f. T. d'Agr. Androne. Le spazio tra filare e filare di viti.

CAMPAGNA S. f. T. d'Agr. Chioma. Con chiamasi in alcuni luoghi del bass Po il complesso de' rami e delle from di di una pianta

CAMPANÉN S. m. Fig. Frastagli, Ciando, Sfilature. Le parti di un abito de sbrandella inferiormente e che si ver gono di sotto altro abito.

CAMPANÉN. S. M. T degli Org Cornella, non Rotella, come dissi nel w cabolario. V. Campanén e corr.

CAMBI S. f. Vani. Così dicono i nestri spaccalegne a que' vuoti che si lescino con frode tra ceppo e ceppo sell'accatastare le legna.

CANA. 8 f. T. de' Pesc. Massachera. Conna da prendere il pesce o da siglir

ranocchi al boccone.

CANA DEL PO. T. Bot. Zuccher " vennate. Pianta che cresce nelle abbie de' boschi del Po. E l'Erienthus Ravennae del Beauvais.

CANA D' PRINAVÈRA. T. Bol. Scagliola, Cannella. Pianta che masee salle sponde de' fiumi, canali ecc. detta Phaleris arundinacea de Linn.

CANA D' VEDER. T. de' Set. Barbine. V. Barbén nel Voc.

CANA D' ZÜCCHER. Cannamele. Il fate della pianta che produce lo zechero.

CANAJ DEL SOMER. T. degli Org. Scariotori. Que' solchi che sono sotto il sor miere in corrispondenza alle coss de' registri

CANAL DA MOLÉN. Fosso macinante (B.L.). L'acquidotto che porta l'acqua alle

gore delle mulina

CANAL DEL TOREL. Feriloja. Il solo pel quale scorre il ceppo del tornio CAMÉN DLA ROCCA. V. Vocab. è corr. Conucci, perchè Cannellino è propriss. strum. chirurgico o tubo da termometro.

s. f. T. de' Lan. Manata, Can-Pennecchio. Fascetto di lana a per filarsi.

rri. s. f T. di Mic. Bubbola catlignosa bionda. L'Agaricus stras Scop. V. Nizzolén nel Voc.

Operazione nella quale con apferri infuocati si increspano le e i camici degli ecclesiastici, manichini ecc.

. m. T. de' Teat. Cannone o Teme e Strumento a foggia di grosso no sul quale battendo forte imirimbombo del cannone.

n gaoss T. de' Bast. Spallacci, ialetti. Quella parte più volumiiel collare (collana) da carretcontro la quale fa forza la spalla vallo tirando

a. s f. Fig. Tanfata. Ondata di che mandano in faccia d'imso coloro cui puzza insoffribilil fiato.

LL. s. m. T. de' Bast. Rivolta. rte anteriore del collare (colla-a carrettoni che ha forma ciline cinge il collo del cavallo.

én. s. m. T. delle Crest. Cannon-Così dicono le crestaje certe pie-: delle trine delle donne fatte a di tubetti.

SENZA MUSICA. Cantare a secco. r senza suono.

DLA ZANGLA. T. de' Cac. Burraja.

dove il caciajo manipola il latte
l burro.

L. S. M. T. de' Cest. Paniera o niera da camminetto. Cesta trianche si tiene negli angoli delle con entrovi le legne da ardere. BL' ORGERN. Poggiuolo dell' or-

. a. m. T. d'Equit. Capannone. rilevato del cavallo che tiene la la davanti e dietro ad un eguazza.

. s. m. Capocaccia. Chi comancacciatori o li dirige.

s. m. T. de' Lattiv. Conserva. e di stagno o latta con cannetta tallo per cavar l'acqua diaccista i si conserva.

Capinòn. s. m. T. de' Conf. Pajuola. Vaso di rame con due manichi che serve per chierire lo zucchero, far mosto cotto, giulebbi e sim

CAPLAVORANT. s. m. T. di Guelch. Capodieci. Quel ministro che nell'arte della lana e simili soprantende a vari

manifattori o lavoratori.

CAPLETT. s. m. T. de' Soli. Testa del collare Quella parte del collere da carrettella che sporge superiormente al collo del cavallo.

Cappièrr. a. m. T. de' Fun. Capolo. Quel cappio di funicella che talora si vede in capo alle raggine in vece del gancio.

CAPBA. S. m. Gabbia da svinare? Sorta di cestello fatto a simiglianza di conchiglia che si pone internamente nel tino per tenere le craspe lontane dalla cannella.

CAPORR. s. m. Capurro. Nome del libbro delle giocata del lotto tra noi.

CARAMELI PER LA TOSSA. Caramelle d'orzo e non Pennito come ho posto nel
Vocabolario perchè essa voca tolta
dalla Crusea troppo superficialmente,
pare significhi un farmaco di composizione assai diversa dalle nostre Pasticche o Caramelle d'orzo. La voce
Caramella mi pare venga dal latino
Clarum mel, Miele chiarito.

CARAT. s. m. T. de' Zecch. Marco. Quel peso che regola la quantità del metallo che deve contenere ciascun pezzo di moneta.

CARBONÉN. S. M. T. di Ferr. Rettacarbonile. Chi porta il carbone alla ferriera o ne tiene provveduto il forno fusorio.

CARACOLL. s. m. T. di Cacc. Gangherello. Volta che fa la lepre per uscir di bocca al cane.

Cano gnosa. T. de' Card. Cardo grande, o Scarpuccio. Sorta di cardo della maggior forza e dimensione.

CARLATIDA. V. nel Voc. questa voce e agg. Atlante, Teclamone. Così diconsi le figure d'uomini consimili alle cariatidi.

CARPADURA. s. f. T. de' Cac. Crepatura.

Apertura che si fa in una forma di
cacio per soverchio rigonfiamento o
per altre difetto di fabbricazione.

CARPAR O CHERDAR. Screpolare. Difetto del formaggio stagionato, fatto con latte che ha trascorso nell'acidificazione.

CARPON. s. m. T. di Vet. Solandro. Sorta di crepacce che vengono al garetto del cavallo.

CARRAR. s. m. T. de' Cest. Panierone da bozzoli. Grande paniere rotondo a busto alto con coperchio, che serve per trasportar bozzoli, detto forse carràr dalla sua somiglianza colla veggia o carratello.

CARSON DE SPAGNA. T. Bot. Agretto, Cerconcello. Sorta di crescione che coltivasi negli orti per uso d'insalata. È il Lepidium sativum Ling.

CARTA BIANCA. T. de' Fab. di Carta. Carta di pilla. Sorta di carta fatta appositamente per carte da giuoco.

CARTA DA MARZIR. Cartaccia. Carta sucida o usa per rifarne pesto per la carta ordinaria.

CARTA DA RIGUARD. T. de' Lib. Carta. da quardie. Quella che si usa collare tra il libbro e la coperta.

CARTELA DEL VIS'C. Paniaccio, Paniacciolo. Pelle entro cui si avvolgono le pa-

CARTI. S. f. Taglio. I lembi delle margini de' libri dai quali si son tolte le

CARTON. s. m. T. delle Crest. Cappelliera. Quella che usano le crestaje per portare attorno i loro lavori.

CARTONZÉN. S. M. T. de' Taroc. Carta bigia. Carta grossa e di buon tiglio per farne l'anima alle minchiate.

CARVLÉN MATT. T. di Mic Fungo canino. Sorta di fungo cattivo, rero tra noi, che è l'Helvela monacella Schoes.

Casana. s. f. V. degli Appen. Casato, Legnaggio, Stirpe.

CASANT. agg. Casigliani. Le varic persone che sono pigionali di una stessa

Casottén. s. m. Casottini. Le parti laterali della gabbia sporgenti, in una delle quali è il mangiare, nell'altra il bere per gli uccellini.

Cass. Alido, Stopposo add. V. questa voce nel Vocab. posta per sbadataggine dopo Sassoèul e correggi.

CASSA D'ACQUA. T. de' Fab. di Gas. Tu-

bo di condotta. Quello ripiegato sttorra pel quale scorre un canalette d'acqua.

CASSA DL'OCC. Occhiaja. La cavità

ove stan gli occhi.

CASSAL. s. m. V. nel Voc. questa Voc. e agg. Trivellatojo. Specie di trivelli per uso di forare grandi fori in corp solidi e profondi.

CASSAROÈULA. S. f. Fig. Berretto sformaticassetta. S. f. T. de' Chiod. Tavolett. Cassetta di legno a basse sponde pr porvi le bullette.

CASSÈTTA DIL JOSTJI. Ostiaria. CASSÈTTA DIL RELIQUI. Reliquiario. Cassètta da acquarellàr. T. de' Pil Cassetta de' pastelli. Quella che cotiene in molti spartimenti i panellisi di colori.

CASSETTI. S. f. T. d'Idraul. Cappelletti Que' vasetti che s'attaccano alle orde, o catene, con cui s'attings l'aequa col bindolo idraulico de luce profondo.

CASTAGNOÈULA. S. f. Castagnetta. Stremento simile alle nacchere, il qui si lega alle dita, e si suona pero tendone una parte di esso contre l'al-

CASTELL. S. M. T. de' Passare. Correlle. Il complesso delle ditole e de' congegni del telajo da passamani.

CATAFRATT. S. m. T. Mil. Catafratio. Soldato a cavallo tutto coperto di ferro, voce usata da noi per designare quello così vestito che precede il cadavere di un principe o di un gran generale. CATANA. s. f. Bisaccia. Tasca da cacca.

V. Bersaca nel Voc.

CATLÉN'NA D' SPAZZADOR. Cattina Spaszatori. Titolo della più antica commediola che io sappia scritta nel dir letto rusticano parlato da paesani delle due rive dell'Enza. Fu stampeta a Parma da Giuseppe dall' Olio nel 173 circa trent'anni prima del nostro G poral Quattordes Cazzaball. V. Cazzaball e Fodriga nel Vocabolario.

CATTAR SU IL LINADURI. T. degli Ord.

Far cali**a**.

CATUBA. s. f. T. de' Strum. Catuba. V. Piatt da sonar nel Voc.

Cava. s. f. T. de' Ram. Canto, Spigola

L'angolo formato dal fondo della casserola, nel punto circolare in cui si unisce alla sua sponda.

CAVABOÈUGHI. s. m. T. de' Canap. Chiave. Ferro auguato a mo' di gancio, che serve a cavare dal pettine i spilloni guasti.

CAVADOR. s. m. T. di Scult. Cavatore. Quegli che estrae i marmi o le pietre

dalla cava.

CAVAGN. s. m. T. de' Cest. Cofano. Vaso ritondo con fondo piano fatto di sottili schegge di castagno intessute insieme.

CAVAGNA. S. f. Fig. Donna malescia, sfinita. CAVAJON. S. M. T. d'Agr. Vedi questa voce nel Vocah. e agg. Capannone. Tettoja da riporvi i covoni.

CAVALETT. s. m. T. di Masc. Capretta Trespolo? Soppedaneo con due piedi ed una coda sul quale si pone il piede anteriore del cavallo nell'assettare l'ugna esteriormente.

CAVALL CON JOCC GAZZOBUJ. T. di Vet. Vajato. Dicesi così quel cavallo i cui occhi sono diversi l'uno dall'altro, o che hanno un cerchietto bianchiccio intorno alla pupilla.

CAVALL CH' DORMA IN TLA CAVÈZZA. Cavallo sodo. Cavallo che non si corica.

CAVAR EL PEZZ. T. de' Gess. Cavare il modello. Dicesi del levare dal cavo la figura o altro che vi sia stato gettato in gesso.

CAVAR FOÈURA. T. de' Scult. Scoprire. Dar forma alla pietra di ciò che se ne

vuol fare.

CAVAR I TION. T. de' Canap. Digrossare le manate. Levare dalle manate di canapa il tiglio più grosso, detto di pedale.

CAVIARA. 8. f. T. de' Tint. Rastrelliera. Pali con cavicchi sui quali pongonsi le pertiche infilate nelle matasse da **asc**iugare.

Caviccia. s. f. T. di Ferr. Pertica. Lunzo manubrio di ferro per fermar l'albero della ruota del maglio.

CAVICCIA DEL CARR. Chiovone (San). CAZZABOÈUL. S. m. T. de' Bigonc. Spina. V. nel Voc. e sostituisci alia voce Caccialoja troppo generica, la voce più propria spina.

Chesa. s. f. T. de' Mac. Spicchio di spoila. Così credo sia de chiamarsi quel taglio di carne che nel Vocab. dissi Soppello che vale taglio più grosso e interno della spalla.

CI

Curum. s. m. T. de' Calz. Vetriuolo, Raspa. Nome che i calzolai danno al pezzetto di vetro col quale raspano le suole, e credo lo chiamin così dal suono che rende il vetro nel romperio contro il deschetto.

CHÉNCA. avv. di luogo. Qui. V. degli Ap-

pen. V. Chi, nel Voc.

CHEPI. s. m. T Mil. (dal Moresco Kepil Caschettino). Specie di caschetto di pelle o panno lano leggero a cono, con visiera e nappa, usato la prima volta da' francesi in Africa, ed ora invece di quasco e di cappello a tesa levata dalle milizie cittadine Italiane. Alcuno lo fece derivare da tepé voce pure moresca che vale Cucuszo, ma questa più che l'altra etimologia non è sieura.

CHERNES. S. m. T. d'Ent. Chermes. Sorta d'insetto indiano dal quale cavasi la grana di color chermisi che serve a tingere in color rosso nobile. V. nel Voc. Cocciniglia dopo la Voce Cocli

ivi posposta.

CHERMIR. att. V. Cont. Rappigliare. V. Cambrar.

CHERSON. V. Carson nel Voc.

CHETCHEGHÈGA. Cuccurucù o Chicchirichi. Così dicesi per onomatopeja o per imitazione il cantare del gallo.

Cm. avv. di luogo. Qui, Quivi, ma qui vuol dire il luogo dov' è chi parla, quivi quello ov'è la persona a cui si parla.

CHIFFER. s. m. T. Mil. Strofinaccio, Feltrino. Viluppo di pannolano che si usa da soldati per dare il lustro al budriere e simili arnesi.

CIACC'BA. s. f. Fig. Sbornia.

AVER DLA CIACC'BA. Esser ciuschero. Ciàn. V. Voc. e agg. Canterella. Quella storna che si tiene in gabbia per allettar l'altre quando vanno in amore.

Ciarabacció. s. m. V. degli Appen. Vertigine. V. Balordòn nel Voc.

CIARETT. s. m. V. questa voce nel Voc. T. de' Bigat. e corr. Chiaretti che con tal nome soglionsi chiamare i bachi affetti da tal malattia in Toscana.

CLAVETTA S. S. T. degli Oriv. Chiavardetta. Piccolo cilindretto che ticae fermo il piede del Compressore nella mensoletta della Piattaforma.

CIAVI. S. f. T. di Cart. Poppe. I perni del maglio che girano ne' guancialetti e lo reggono.

Aver 'na gran cicciarèla. Avere la

parlantina.

Ciciotta. s. m. Funfone. Persona o donna per lo più grassoccia e giovereccia. CINCILIA. 8. f. T. de' Pellic. Pelliccioni. Pellicce varie colle quali si fanno manicotti pel verno. V. Manizza nel Voc.

Ciold. s. m. T. degli Ing. Piuele, Puntaquio. Ferro appuntato che si conficca nel terreno al punto estremo di ogni intervallo misurato, per numerarli e non variar la ripresa della mi-SUPA.

CIOLD DLA SABLA. Bottone del fusta. CIOLDARA. T. di Gualch. Tiratojo. Ag-

giugni le parti che ha nel Voc. Piantòn . . . . Colonne. Ponti. . . . Ferrucei. Stazětti . . . Capitagnoli. Tlàr . . . Valichi. Tornèll . . Rastrelli.

Travèrs . . . Reste.
CIOLDEN BIANCH. T. di Mic. Steccherino bianco buono. Varietà di fungo mangereccio detto Hydnum imbricatum da Lina.

Ciòlla. s. f. Vinello, Acquerello e meglio Nipotino. Il secondo vino fatto con acqua dopo il primo Fig. Vino scipilo, cercone.

Cioncén'na. s. f. Fig. Acquavite.

Cionbsén. s. m. Seggo bene? Sorta di giuoco. V. Zugar a ciorbsén nel Voc. Cionla. s. f. Cempenna, Baggeone. Persona goffa e sciocca.

CIÒZZA E POLSEN. Goda romana. Sorta di giuoco fanciullesco. V. nel Voc. Zugar a la Ciòzza e i polsén.

CISTA O CISTO. T. di Giuoc. Faglio di punti. Così dicesi al giuoco del macà quando colle carte che si hanno non si forma alcun punto.

CLISSÈ (Franc.). s. m. T. de' Gett. di Carat. Conialojo? Nome recentemente dato ad una macchinetta formata da un'asta retta da un bracciuolo, aven-

ta superiormento un grecco disco talico e inferiormente una specie punzone. Lesciata cadere l'asta e ava parte inferiore sopra piombos mifuso vi fa l'impronta di una fer politipica o sim-

Coccu. c. m (dal Ted. Kohle Cort ne, o meglio da Todte kohle, Carlo apento). Carbon fossile, spoglio del

parte resinosa.

COCCH D' NASTER. T. delle Crest. I sa. Viluppo, nodo o galano di nat che ponsi a cappellini per ornamen Cocch'nazzonu. V. degli Appen. Cop tombolo, Mazziculo. V. nel Voc. L gamàta.

Cocon. s. m. T. de' Parrue. Cipollett Annodatura di capegli dietro h ci lottola, chiusi in una piccolissime br sellina con un cappietto di nastre.

Coèvs. s. m. T. d'Ent. V. degli Appet Zecca o Cratano. V. Sècca nel Veni COLAR IL LASTRI. T. degli Org. Former le lastre. Versare la lega fum neh tavola ove si formano le lestre del canne da organo. Colonia. s. f. V. Cont. Economie. Y. F

conomia nel Voc.

COLON'NA. S. f. T. de' Terrazz, Ciliado, Rotolo. Pezzo di marmo di fem di lindrica che serve per ispiane perficie di battuti.

COLON'NL S. f. T. delle Ric. Colone. No me che si da a due Subbi o Subbieli del telajo, traforati dalle testate per infilarvi gli staggi.

COLP D' SOL. Solinata. L' impressione 10lenta che fa il sole sopra certe con

esposte a' suoi raggi.

COMPAGNADUBA. T. de' Gabel. Accomptgnatura. L'accompagnare che fe l'umo della dogana le merci fino al posto dove le son destinate.

COMPAGNAR IL LENTI. T. degli Occh. Pereggiare i fochi o le lenti. Dare alle lenti una curva o convessità uniforma COMPASSAR. att. T. de' Pettin. Ripassar

col quidetto. Eguagliare col guidetto

lo spazio tra i denti-

Compositonell. s. m. T. de' Fond. di Caratt. Protôtipo- Strumento a guin di compositojo, che serve a misurate e regolare la proporzionata grossem del corpo de' varii caratteri e l'uni- || Copridura. s. f. T. de' Bast. Fodera. Quelforme loro alterra.

Compost. 4. m. T. de' Vetr. Ammonito. - Massa composta di rena trita con moda, e per la terza parte di mitro, della quate, ricotta che sia, fessi un ve-

tro candido e puro. satore. Tubo ove si condensano i vapori bituminosi mella officina del Gas.

Zombin poca. Far la croce su un piatto. Condirlo a mala pena.

Zondizion. s. m. T. de' Setaj. Condisione. Quel determinato grado che si da alla seta di asciuttozza mediante la stufa.

Zondizionan, att. Condizionare. Disporre una cosa in modo che sia quale debb'essere nel bisogno.

CONDIZIONAR. att. T. de' Setaj. Conulisionare. Sottoporre la seta all'operazione della condizione.

Conputtée. s. m. T. de' Fond. di Carstt. Guida. Parte del pialletto che lo tiene in guida sel torcoletto.

Contoèur. s. m. Misuratore del cas. Macchinetta colla quale si misura la quantità di gas che si consuma, in un dato luogo V. nel Voc Misurator.

Contraction. s. m. T. Mus. Contracenere. Sorta di voce musicale che è niù hossa di quella di tenore.

CONTRAPONTA s. m. T. de' Tora. Contrappunta. La punta del ceppo che sta di contro alla coppaja.

Contraspén'na. s. L. T. de' Fab. Ferr. Contraspina. La parte della spina di una toppa femmina che sta ribadita nel fondo della cartella.

Contratt d'appite Allogazione di locali. COPERTA. s. f. T. de' Terraz. Calcestruszo. Il sottostrato de' kattuti sul quale si pone lo stuces.

Copolin. s. m. T. de' Zecch. Trancia. Sorta di tanaglia a bocca tagliente colla quale si appezzano le lastre da farne piastrini.

COPP. s. m. Fig. Case.

AVER QUATTER COPP. Aver case. Pos-

COPPA. s. f. T. de' Gett. di Carat. Pudella. Specie di caldajuola nella quale si strugge to stegno e si affine.

la pelle che per saldezza si cuce sopra la tela del collare da carrettone.

CORAS D' MSSA. T. Bot. Codine rosse. Pianta annua con belle foglie e spighe pendenti con fiori ressi, detta da Linn. Polygonum vrientale.

CORCOLUS S. M. T. Bot. Corocoro del Giappone. Pianta originaria del Giappone coltivata ne' nostri giardini per ia bellezza de' suei flori gialli. È la *Kerria japoni*ca Decan.

Coma del corp. Ingranatoja. Quella funicella che regge sotto la tramoggia la cassetta e che oscillando fa cadere il grano nell'occhio della macina.

Conniccion de la f. Lucciole. Così son dette nel Valtarese le lucciolette. V. Lauzze nel Voc.

Conp del timon. T. de' Nav. Miceio. Il primo pezzo di legno che forma il corpo del timone.

Corrièra. s. f. T. d'Orn. Corrione, Occhione. Uccelletto di color lionate con penne bianche nel petto, che vive presso i torresti e che peco si lescia vedere di giorno. E l'Oedicnemus crepitans Temm.

CONTELL. S. m. T. de' Post. Coltellaccio. Lama tagliente fermata sotto la forma del pastajo, che girata mentre è stretta la posta contro la forma, taglia i cannonciotti (mezz maccarca ) o i cannelloni in tanti rocchictti.

CONTRL DAI DE MANEGE. Coltello a petto. Lama tagliente da un lato, avente a capo due manichetti di legno nella sus direzione longitudinale che si adopera con due mani tirandolo a se verso il petto.

CORTLAZZ. s. m. T. di Masc. Shaditojo, Coltellaccio. Lama che usano i maniscalchi per sbadire i chiodi de' ferri de' cavalli.

Conzoèuli. s. f. V. nei .Voc. guesta voce e agg. alla frase Briglie del trapano la voce Sugatti.

COSA DA SES O DA TREI. Pezzo da sei o da tre lire vecchie di Parma.

Cosazz. s. m. Cosone. Dispreg. d'wome o oggetto qualsiasi grande.

Costi. s. f. T. de' Filat. Contole. Que' legoi verticali che son retti dalle endciere dell'arcolajo e intorno a cui si adatta la matassa.

Cova. s. f. T. de' Libr. Testata inferiore. Il complesso de' labbri esterni delle margini dappiè de' libri.

COVA DEL MAZZ. T. di Gualch. Leva dell'asta. Legno piantato a squadra nell'alto dell'asta il quale viene rialzato da levatoj dello stile e fa alzare e abbassare il mazzo della Gualchiera. COVA D' LEON. T. Bot. Leonuro, Coda di leone. Pianta frutticosa che si ripone nel verno e fa fiori lunghi rosso cupi o ponsò disposti a nodo lungo i remi. È la Phlomis leonurus L. COVA D' SCHIRATT, T. degli Indor. Pennella di scojattolo. Sorta di pennello fatto con coda di scojattolo o simile.

COVA D' VOLPA. T. Bot. Codino di prato. Pianta che cresce ne' luoghi umidi e ne' prati detta da Linn. Alo-

pecurus praiensis.

Covén d' sonegn. Fig. Cigaro sottile. Covert. s. m T. de' Lan. Calamo. Lana più corta delle palmella che rimane fra i denti del pettine.

COVETTI. 6. f. T. de' Forn. Robetta o Farina di terzo velo e non Codette come nel Vocab. Quella che per finezza e per purezza tiene il luogo di mezzo tra la farina andante e il cruschello.

Covi port. T. Bot. Solfini. Pianta che produce maszetti di fiori composti, le squamme de' quali gialle e lustre si mantengon tali anche secche. È il Gnapalium orientale Linn.

Cozzetta dla bosha. T. de' Tess. Bozzimiera. La ciotola che contiene la bozzima usata da' tessitori.

CREPACOÈUR. s. m. Crepacuore. V. S'ciancacoèur nel Voc.

CRINERA. s. f. Fig. Capelli lunghi. Capigliatura lunga e scarmigliata come la chioma arruffata del leone.

CRINÈRA. S. f. T. Mil. Criniera. Fascio di crini che pende dal cimiero dell' elmo.

CRISTA, s. f., forse corruzione di GRESTA per Testa, Capo.

CROSA. 8 f. T. di Gualch. Garzella. Arnese formato di una croce di legno guarnita di cardi da cardare. Caostai. s. f. T. do' Past. Massette. Quelle paste raccolte come in mazzi de si sospendono per un appiccagne fuori della bottega per mostra.

Caosi. s. f. Accavalciamenti. Quel caricare che fassi talora le legna sui cami accavalciate per farle parere di pii volume che non sono e gabbare cos i compratori inesperti.

CROSI. s. f. T. de' F. Ferr. Fernett. Quelle tacche degli ingegni che son fermati in giro sovr'essi a squadra. Cuccán'na. s. f. Covaccino. Il covile à

piccola bestia.

Coccur. s. m. V. degli Appenn. Coccol. V. Gran de znéver nel Voc.

Cuccian. s. m. T. di Pirotec. Colina: Mestoluccio per uso di passar la povere artifiziata ne' cartocci.

Cucciarén. s. m. T. de' Fond. di Carall Ramajolino. Quello che serve a versar nella forma lo stagno fuso per farne caratteri da stampa.

Cullsen. s. m. V. Cont. e degli Appens. Biliorsa, Befana. E dicesi così di contadini del subappennino anche u Fuoco futuo.

Cunian. att. T. de' Zecch. Battere nell'anello, Far l'impronta della moncia al tempo stesso sulla parte pietta e sul taglio o contorno.

Cussinerr. s. m. Guancialetti. Quelli che tengono a luogo le guide delle strade ferrate.

Dadès. s. m. Messa lira vecchia. Pem da dieci soldi della vecchia moneti di Parma.

DAL TRI, DAL NOÈUV, DAL TRENTA. CO. T. Furb. Uno, Tre, Dieci ecc. cioè la terza parte del numero indicato.

DANA. s. f. T. degl'Ing. Spianatoje (Bresc.) Sorta di pala di legno colla quale si battono gli strati di terra bignati, delle sponde degli argini e sim, per render la terra più compatta. Del franc. Dame.

DANAR. att. (Dal franc. Damer.) T. degl' Ing. Spianare. Battere la terra colle spianatojo. V. sopra Dama,

m. att. T. dogli Arm. Shattere. Cosi : mi si dice chiamarsi quel battere che il calcio di un archibuso sulla spalla mello esplodere per vizio del fondo dell'anima della canna.

DAR AI COREN. Dimentare. Per es. il soverchio vino rallegra fuor del convenevole il cuore e dimenta fuor di misura il capo. (Bart.)

DAR D' COLÈTTA. Dar la colla dolce. Così dicono i verniciatori alla prima mano di colla che danno a' loro la-

DAR D' SMORT. Dorare velato. Così dicono gl'indoratori lo abbacinare le dorature de' loro lavori.

DAR EL CALNOCCH. T. di Gualch. Calmuccare. Dare al panno l'apparenza del pelone levando lungo il pelo coi

DAR EL COLP. T. de' Fond. di Caratt. Dar l'incalco. V. Colp nel Voc.

DAR EL DÉNT A LA VÈCCIA. Der il dente alla befana. Dicesi de' fanciulli quando si vogliono indurre per timore o per speranza di dolci a lasciarsi levar un dente di latte.

DAR LA CIOLDÀRA. T. de' Gualch. Tirare. Tendere i panni nel tiratojo.

DAR L'ACQUAFORTA. T. degli Inc. Dar l'acquaforte. Sottoporre una lastra di rame in parte intagliata all'azione dell'acquaforte da intagliatore.

DAR L'ALSIA. T. de' Pettin. Macchiare. Variegare con ranno forte le lastre de' pettini.

DAR ZO BL LEGRAZZ. T. de' Mugn. Abbassare la spallicciuola. Abbassare il coperchio perchè macini più sottile. Dazi. s. m. T. di Giuoc. Dazzino. V. Gnichén.

DEMAR. att. T. di Gualch. Incavare. Dare un certo garbo al taglio delle forbici da cimare.

DEMAR EL TAJ. T. de' Pann. Riconvenire le forbici. Dure delle martellate sopra il maschio nei luoghi che non combaciano acciò i tagli si tocchino in tutta la loro lunghezza.

Dans. add. m. Denso. V. Fiss nel Voe. DEPURATOR. S. m. T. de' F. di Gas. Depuratore. Grande caldaja che contiene acqua di calce per depurare il gas,

DI Draserr. s. m. Diciasette. Sorta di giuoco. V. Zugèr.

DESFORTUNA, per Sportuna. Sono usate indifferentemente e le ho con molte altre consimili poste iu due luoghi colla traduzione per cvitare troppi e nojosi rim**andi**.

DESPAZZ TELEGRAFICH. Telegramma. Notizia, scrittura avuta per telegrafo.

DESPÈTT. Idiot. per Rispetto, Riguardo. DESPETT A MI. DESPETT A LU. A mio, a suo riguardo.

DESTINDOR. s. m. T. de' Taroc. Riscaldatore, Stufetta. Quella specie di stufa con palchi nella quale si pongono ad asciugare le carte da giuoco.

DIDAL. 8. m. T. di Giuoc. Ditale. Sorta di giuoco. V. nel Voc. Zugàr al di-

DILETTANT. S. m. Filodrammatico. Chi si diletta prodursi sulla scena come attore.

DIOTTRA. 8. f. T. degli Ing. Diottra. Sorta di livella o traguardo che si adopera nel misurare angoli, distanze ecc. in campo.

Direttor del salén'ni. Provveditore del sale. (Legge, Sale 1701.) Chi dirige, e sorveglia le moje e fabbriche del sale.

Discu. s. m. T. de' Zecch. Piastrello. Il pezzuolo di metallo destinațo ad essere ridotto in moneta.

Distrisa. s. f. T. di Scherm. Distesa. Colpo o mossa dello schermidore in senso orizzontale col braccio e colla spada verso l'avversario.

DIVOTA. (LA) T. Furb. L'anima.

Dodicipola. s. f. T. Mus. Duodecima. Intervallo di dodici suoni nel solo contrappunto doppio.

DONNA DA SOLDA. Soldatina. (Fior.) Donnettaccia da soldati.

DORNIR DLA SECONDA. T. de' Bigatt. Dormir la cenerina. Il secondo sonno de' becbi.

Donnogus. s. f. T. de' Tapezz. Canape da sdrajo. Credo sia la presente da sostituirsi alla voce greca Anaclintero che ho data nel vocabolario perchè mi si dice usatissima in Toscana.

Do Do. T. di Giuoc. Duino. Il numero due scoperto in ambi i dadi. Il numero uno scoperte in entrambi dicesi ambassi, i due tre, terno i due quattro, quaderna, cinquino, i due cinque, e seino i due sei.

# E

ERRA SPELTA. T. Bot. Sparto. V. Paja da zigall nel Voc.

ERBETTI. s. f. Banco fallito. Giuoco d'azzardo. V. Zugar agli erbetti.

Esopp. (dal Franc. Echoppe.) Cesellino, Stiletto Sorta di punta piatta troncata diagonalmente per prepare i terreni nelle lastre de' pacsaggi incisi.

# F

FABERICA DEL SALRITER. Nitraja. Quella ove raffinasi il salnitro.

FABRICATOR DA CANDILI. Candelaro, Segajulo. Colui che fa candele di sego. Le operazioni, gli strumenti e le cose ad esso attinenti, sono quesi le stesse usate dal cerajuolo.

Fabricator da cordi da violen. Mimugiaje. Non do il solito elenco di voci ad esso attinenti perchè in Parma non havvi minugiajo propr. detto.

ma non havvi minugiajo propr. detto. Fasta'na. c. f. T di Zool. V. nel Voc. e corregg. Fama. Animale noto pe' guasti che apporta a' pollaj ed alle colombaje, detto da Linn. Musicia faina. Dicesi Puzzola al nostro Mortorell. V. nel Voc.

FALSETT DEL BORDON. Nervetto del fondo.

La rimboccatura della pelle inferiore del tamburo.

FALSÈTT D' BATTARIA. Nervetto del suono. La rimboccatura della pelle superiore del tamburo.

Fanfarone. s. m. V. nel Voc. e agg. Fanfarone. Colui che fa gran vantazioni e rumorose senza proposito, ed è in fondo codardo. Spaccone.

FAR ANDAR. T. de' Cuoc. Cucinare. Così dicesi del cuocere o disporre una pietanza in modo da essere servita in tavola.

FAR EL CANADÈLL. T. de' Sole. Selcian il rigagno. Porre in terra col filo è selci che debbono formare il rigagni della via.

FAR EL CARRON. T. de' Polv. Incerbonire il salcio. Rendere carbone i legno che si brucia per farne materiale da pelvere bellica o da schioppa. FAR EL CORDON. T. de' Vetr. Pornil cordone. Colare quel girello o cerchiello di vetro che orna la boca

delle bottiglie.

FAR EL CUL. T. de' Vetr. Stozzen
il fondo. Affondere il centro de' vai
della parte ove debbono avere il piede.

Fan i pérr. Pig. Gelare. E dicci della neve meszo sciolta dalla pioggi che dal gelo sopravvegnente vicat agghiacciata.

FAR I Poèugh. Comporre i fuedi artifiziati. Riempire i cartocci di quela polvere adatta ad ottenere i fuodi

d'artifisio colorati.

FAR IL JALSIJ. T. de' Salnitr. Far le acque di cotta. Evaporare le acque che stillano dalle muricce nitrese per cavarne il sale.

FAR IL LASTRI. T. do' Pett. Lastrare le mattunelle. Rendere le lastre delle corna sottili e uniformi per farae pet-

FAB 1 QUINTREN T. di Cert. Aquidernare. Ripiegere i fogli nel botteghino per farne quiderni, o come dicesi velg., quinterni

FAR LA FRENA. T. de' Zecch. Imprimere il comio. Intagliare nel punzone l'impronta che si vuol dare alla moneta o medaglia.

FAR LA MASCRA T. de' Scult. Former il ritratto dal vero. Rileyare con gesso liquido la forma del volto di un morto di cui si voglia scolpire il ritratto

FAR LA PADRON'NA. Donneggiare. Così dicesi della fante quando assume in casa modi imperiosi da padrona

FAR MUCCIA. Crescere la figliolanza. Scherzo che si usa dire a chi abba molti figli di tenera età e talun altro nascituro.

FAR SU. T. de' Minug. Aggacettere, Acciambellare. Ridurre le minugie in gavette o ciambelle.

25

Faminorr. s. m. T. de' Mugn. Macinatore. Mugnajo che attende alla macinatura.

Farsén. s. m. V. degli Appenn. Acquitrino. V. Scalia nel Voc.

Frana. s. f. T. de' Zecch. Punzonetto. Il punzone che imprime il rovescio della moneta.

Fennèla. s. f. T. de' Mors. Anello o Fesso della briglia. Que' fori di varia forma che sono nelle aste del freno ne' quali si fermano le estremità della briglia.

Fén DLA PÈZZA. Scorcio. La parte di una pezza di panno opposta al capo pezza

(testa).

FRRA D' SAN GIUSEPP. Fierucolone. Quella fiera di bagattelle pei bambini che si fa in Parma il giorno di S. Giuseppe, nel qual di i giovanetti del popolo e il volgo girano in brigate con fischietti e simili oggetti stridenti stordendo i cittadini che sono per le strade.

FERGON DA PILLI. T. de' Polv. Scopetta da mortaj. Granutino che i polveristi

usano per scopare i mortaj.

FERR A CASSÈTTA. T delle Stir. Ferro a cassetta. Ferro da stirare di lamina metallica a foggia di cassettina che si scalda ponendovi entro un anima di ferro rovente.

FERR DA RIBATTER. T. degl' Incis. Cacciatoja. Punzonetto a bocca piana, col quale si fa pianare la lastra nel punto che fu raschiata, o incavata.

FERR DA STORTA. T. de' F. di Gas. Scaricatojo. Palo di ferro a foggia di tirabrace per levare il coke dalle storte,

ossia il carbone spento.

FERR DIL NAVETTI. Portadocce? Quel ferro a semicerchio da un lato e retto dall'altro, per cui si ferma alla grondaja per reggere le docce.

FERR MORT. T. de' Libr. Fregi a pressione. Ornamenti impressi collo strettojo nella copertura di un libro

con fregi metallici.

FERR OVAL. T. degl' Incis. Raschiatojo e sgorbia. Sorta di bulino a doccia per far dolci alcuni tagli sulla lastra.

FERR TOND. T. d'Incis. Tondino. Sorta di raschiatojo tondo poco diverso dal suddescritto. FIA LOVÉN. Alito fiatoso. Sorta di affezione cronica de' polmoni che comunica al fiato un puzzo nauscoso e insopportabile.

Filca. Aggiugni nel Voc. Fiacca, Lassezza, e add. Fiaccona. Modo di fare

o di dire piano.

FIACHÈZZA. s. f. per Fiaccherella. Cascaggine, sonnolenza.

FIAMA TONDA. T. de' Fab. di Gas. Candela. Così dicesi la fiamma del gas che arde sul becco, serbando foggia conica.

FILON. s. m. T. de' Macel. Taglio di schienale. Quel taglio di carne che si stacca dalle vertebre delle bestie bovine macellate.

FILÔSA. s. f. T. Furb. Guardia. Ma usasi per lo più da' vecchi soldati.

FILOTT. s. m. T. di Giuoc. Regolo. Filare di otto caselle nello scacchiere.

FILTAR. att. T. degl'Indor. Filettare. Contornare un mobile od una parte delle carrozze verniciate con righe di vario colore per ornamento.

Finala. s. f. T. di Giuoc. Finali. Così dicono i giuocatori di lotto la cifra isolata o finale de' numeri simili 1, 11, 21 ecc., sono finali di uno ecc.

FINTÉN DA DONNA. T. de' Parr. Capelliera.
Treccia e capellatura finta da donna.

Fión. s. m. T. degli Oriv. Braccisolo della bilancia. V. Portatèmp nel Voc. Fisson della Morchia, Morcia. Le fecce o posature dell'olio.

Firr DEL FOREN O DLA BOTTÈGA. M. basso e furb Danari di ciccia. I guadagni della donna col corpo proprio.

FRIR A LA FORMA. T. degli Occh. Levigare col bacino. Ridurre al fuoco voluto una lente ripassandola sul bacino.

Foca. s. f. T. d'Ittiol. Foca. Anfibio noto tra noi per averlo veduto spesso ne' serragli di belve vive. È la Phoca vitulina Linn.

FODRÉN'NA. S. f. T. de' Carrozz. Cartella. Quel vuoto del fondo dello sportello ove si cala il cristallo.

Foruja d'aj. Scapo d'aglio. Il fusto tubulare della pianta dell'aglio che si getta.

FOJADA. s. f. T. de' Parr. Sfoglia di erusca. Quella sfoglia di crusca nella

quale i parrucchieri involgono i capelli per porli nel forno a sgrassare. FONDER. att. T. de' Zecch. Allegare. Ag-

giustar la lega delle monete.

FONTANA. s. f. T. di Pirotec. Getto, Cascata. Sorta di fuoco d'artifizio che imita il getto della fontana.

Fonz. s. m. T. degli Oref. Mela. Sorta di ancudinetta tonda come una mela. Fonz Del Lum. V. nel Voc. e poni Moccolaja, che così dicesi propr. quell'apparente fungo che si forma sul lucignolo.

FORADURI. s. f. T. degli Indor. Pellicci. Truccioli di pelle di forma varia che ricavansi dal bucare le pelli de' cri-

velli.

FORBSÉN'NA. s. f. T. d'Entom. Crambo del grasso, Tignuola de' libri. V. Bissocula in questo Supl.

FORCHETTA. s. f. T. de' Forn. Forcone. Strumento a due rebbi usato per mettere le fascine nel forno.

FORMA OVALA. T. de' Capp. Formino. Strumento che serve a dare ovalità

alla testa de' cappelli.

FORMAI D'OLANDA. Calvinista, Luterano.
Così si dice con frase furbesca da'
pinzoccheri e lojolanti chi non ha
buon odore in fatto di religione.

Form: s. f. T. de' Past. Stampi. Dischi di rame grossi un mezzo pollice, variamente bucherati, che posti nel fondo della campana foggiano la pasta che si preme collo strettojo dal pastajo. Diconsi Stampi ad anima quelli che servono a far le paste bucate.

FORMI S. f. T. de' Saln. Bacinelle. Vasi piuttosto spasi che servono ad iscolar le acque di cotta dal nitro.

FORT DLA SABLA. Forte. La parte della lama che è più vicina al codolo dell' impugnatura.

FORTANA. s. f. Novembrina. Specie d'uva chiamata con tal nome in moltissime parti di Lombardia. Uva serbevole, che rende buon vino per la state, ma che da sè il fa troppo dolce.

Fossa. s. f. T. de' Lav. Lavatojo. La fossa o canale o corso d'acqua qualsiasi ove lavansi abitualmente i panni.
Fossètta dla murla. Lucerna del ceppo.
Quel risalto in tondo che è sopra il

ceppo dello strettojo su cui si ammonticchiano le gabbie delle ulive infrante per ispremerle.

FOTTA SBIGNA. Tocca e leva. V. nel Voc

Zugàr a fòtta sbìgna.

Andar per forter e restar porti Andar per lana e tornar tose. Dicci di chi va a giuocare con molti dana e molte speranze e si leva dal giuon colla borsa vuota.

FRADLÉN. S. M. T. di Giuoc. Pariglia.

Due numeri eguali delle facce di der
dadi.

Fran DLA SORGARORULA. Tenitojo. Filo di ferro tenuto fermo in posizione verticale nel coperchio della trappola a cateratta, per tenere col suo unciso superiore abbassata la coda del timone, e colla inferiore tenere il gheriglio o l'esca che dee far rimanere il topo nella trappola.

PR'EL FRESCH. Alla rinfrescata. Quande

il tempo rinfresca.

FRITTADA ROGNOSA. T. de' Cuoc. Ammorsellato. Manicaretto di carne minuzzata e d'uova dibattute. V. Voc. c

Faizz. s. m. T. d'Agr. Asino. Palo appuntato da un lato con un cavicchio, od una rotella nel mezzo, col quale si portan fasci d'erbe o di paglia. V. Foràgg nel Voc. secondo signif. e corr.

FRONTIGNAN. Malvasia di Candia. Nome di una sorta di vino squisito e di un vitigno non molto comune tra noi.

FUGA. S. f. T. d'Arch. Tesa, Tratta. La lunghezza del pendio del tetto. FURLANA. S. f. Ridda, Furlana. Ballo

friulano che nel nostro contado è più noto col nome di Rigoletto. V. nel Voc.

Fusaroàula. s. f. T. de' Torcit. Grata.

Quel telajo del torcitojo che porta gli
ordini de' fusi.

Fust del golèti. Soppanno del colletto. Il panno che si pone per saldezza tri il diritto ed il rovescio di un colletto. Fust del tambor. Cassa del tamburo. Quella parte per lo più metallica e tubulare che è coperta verso le bocche dalle pelli del tamburo.

GABÈZZ. s. m. T. degli Appen. Caroletta. V. Pirlètt nel Voc.

GABLA DEL LOTT. Tabella cabalistica. Sorta di tabella divinatoria sulla quale talora dicervellano gli sciocchi spiantati che speran solo nel lotto la lor fortuna.

GALAN DA PETTNADURA. Fiocco o Intrecciatojo. Nastro intrecciato in vario modo attorno ad uno o più fili di passaperla, che le donne portan tralle trecce per ornamento.

GALÈTT. s. m. Lunetta. V. nel Voc. Mezz

anèll del capeltòn.

GALETT. 8. m. T. Mil. Galletto. Quello che serve a tendere le minugie del tamburo.

GAMBA DEL ROBINE Ingessatura. Quella parte della cannella che la tien ferma al muro.

GAMBETT. 8. m. T. de' Pizzic. Gambetto. V. Pret nel Voc.

GAMBETT. s. m. Forcella. Legnetto piantato sul coperchio della cassa della trappola, biforcato superiormente, per ricevere nel mezzo il timone della cateratta.

GAMBLA DLA FRÉN'NA. T. d'Agr. Manico. V. Salvànt nel Voc.

Gandoja. s. s. Pietra di Gandoglia. Sorta di pietra bianca, che è capace di un bel pulimento, che trovasi nel villaggio di Gandoglia nel Bresciano.

GARBA. (LA) V. Cont. La morte.

GARNARA. V. del B. Po. Granata. Scopa di saggina.

GAROÈUL DN'INGURIA. Tasselletto. Spicchiolino di scorza e polpa di cocomera che si stacca senza affettarla per saggio.

GABOLISS. Lo stesso che CAROLISS O PAnolì. Palle e Santi. V. Zugar a par

GARZON. s. m. T. de' Tip. Portamazsi. Due piccoli legni rotondi sui quali si ponevano i mazzi da tipografo un

GARZON DA MOLINAR. Portareca. Chi

porta dal mulino alle case il grano macinato.

GASPARA. (LA) T. Furb. La morte. GASSA. 8. f. T. de' Sell. Ciappa. Spacco che si sa nelle pelli per infilarvi un correggiuolo o sim.

GATÈI. s. in. T. de' Calcogr. Lunette. Cepperelli di legno o quadrucci di bronzo che pongonsi ne' lati del torchio sopra e sotto i cilindri che tengono in sesto.

Gess. s. m. T. de' Scult. Stucchino, Fi-

gura di stucco.

GHERMLINAR. V. degli Appen. Abbrividare. V. nel Voc. Schermirs el sanghev.

GIALD D' VERON'NA. Giallo di Verona. Sorta di marmo giallognolo assai noto. GIANDÉN'NI. 8. f. T. de' Passam. Ghiande. Ornamenti de' passamani e frange simili a ghiande.

Giandon. V. Querzan nel Voc.

Giarén. s. m. Ghiajottolajo? Chi raccoglie ne' torrenti la ghiaja pe' sel-

ciatori o pe' carradori. V. Voc. e agg. Giarètr. s. m. T. de' Mac. Lacca. La parte inferiore della coscia dell'animale che si taglia.

Gigo gigo. Confrichio. Il suono che rende il movimento per cs., del coltello nel tagliare un grosso pane secco.

GILION. s. m. T. di Giuoc. Giuleone. Sorta di giuoco di rischio. V. Zugar a Gilion nel Voc.

Gioja. s. f. Ciocca. Così chiamano i nostri fanciulli quelle ciocchette di ciliegie o amarine unite a quattro o più col picciuolo. Se sono due sole unite si dicono Pindént V. nel Voc.

Gionglen. s. m. T. d'Agr. Giuntoja. V. Sottgóla nel Voc.

GIRANDLON. s. e add. m. Gironajo. Che gira molto, e per lo più, oziosamente. GIRAR LA CANA. T. de' Vetr. Rotar to cannu. Rotearla all'aria perchè il moz-

zo di vetro fuso si raffreddi. GIRAVIDA. s. f. Incitatojo. Ferro con un occhio che s'applica alla testa della vite o nella chiocciola per invitarle e

stringerle. V. Cazzavida nel Voc. Giust. add. m. Schietto. Dicesi di chi ba poco o nulla bevuto e che non è punto alterato dal vino.

Guena. s. f. T. d'Agr. Gomiera, Pro-

priamente secondo la voce nostra, è grosso vomere che ha un solo taglio ma la voce ital. esprime piecolo vomere. Gmèra vale anche vomere logoro, sferruzzato.

Goccen. s. m. T. de' Tabaco. Pagliatojo. Sorta di spillone che serve per infilar la paglia nel pieno di que'

zigari che mancano.

Gocci da Pettnadura. T. de' Parrucch. Spilli neri. Sorta di spilli da acconciatura per lo più di osso di balena. Goffazz. s. m. Uomo da sarti. Uomo

senza gerbo e senza grazia. GOLL. s. m. T. de' Sart. Scollatura. Il taglio semicircolare dell'abito al quale

si unisce il goletto.

Goned. s. m. Calcagno. La ripiegatura della molle da fuoco che è più larga e da capo e nel cui mezzo esterno è ribadito il codolo del manico.

Goned dla nojetta. Calcagno. V. Scart nel Voc.

Goned d'un coren da cazza. Ritorto. La piegatura delle canne de' corni da caccia.

Gönden. att. V. degli Appen. Udire. V. Sintir nel Voc.

Goudén. s. m. V. degli Appen. Agnello. V. Agnèll nel Voc.

Goussetta. s. f. V. degli Appen. Scojat-

tolo. V. Sghiratt nel Voc. Grada. s. f. T. de' Mur. Cola. Sorta di graticcio che serve per sceverar la calcina da'ciotoli o simili corpi estranei. GRADA. 8. f. Graticcione. I vari telai che pongonsi a lato ai carri per trasportar cose minute.

GRADIZZ. s. m. T. di Teat. Piano a graticcio. L'impalcatura di regoloni congegnati a graticcio che forma il piano superiore delle soffitte da testro.

Grana fén'na. Refine. Grana o farina di tabacco poco dissimile dalla prece-

Grana olandén'na . s. f. Olandina . Sorta di tabacco fine.

GRANA ORDINARIA. Nigra, Grana nera. Sorta di tabacco ordinario e quasi cruschetta.

GRANAR MORT. Tetto cieco (Mol.). V. Voc. e corr. colla presente la frase Sotto letto.

GRANIDOR. s. m. T. de' Lit. Granitoji. Strumento che serve a' litografi pri lavorare alla maniera nera.

GRANIDURA. s. f. T. degl' Incis Grania. Effetto prodotto dalla incrociatura di tagli nelle incisioni in rame.

GRANIR. att. T. de' Ces. V. mel Ve questa voce ed agg. Camoseiare. Dual il camoscio o la granitura che lo ima a panni delle figure cesellate.

GRANIR. att. T. de' Poiv. Gran Fare che le materie che comboni la polvere da schioppo si compensitio bene e si rimescolino formando coli granelli compatti.

GBATTADOR. S. m. T. de' Legat. di Lit. Raschiatojo, e non Grattatoja. V. z

Voc. e corr.

GRATTAROÈULA. S. f. T. de' Tip. Cela Que' risalti che i caratteri metallici lasciano sul foglio che si stampa e che lo rendono di superficie aspra.

GRAVDANZA FALSA. Moler. Massa di carse informe che si genera nell'utere is

luogo del feto.

GRAZIA. 8. f. Crazia. Monetuzza Toscast che è la decima parte del Paolo.

GRENILIÈ DLA RIPETIZION. T. degli Oriv. Ingranatura. Il punto d'ingranoggio delle principali ruote della ripetizione. GRENTA. add. f. Valente, Animoso. Nel signif. dato alla voce Grénta nel Voc. trovo usata anche la voce Grints dal

Giusti. V. e agg. Gresta. s. f. T. de' Mur. Muro a pentola. (Carena.) Muro che si continua sopra tetto per lo più nello scopo di impedire tra due edifici la comunici-

zione dell'incendio.

GRESTA DEL PONTAL. Bottone del pur tale. La parte più solida ed estera del puntale della sciabola.

GRIFFA. s f. T. di Micol. Boleto from doso. V. Griffon nel Voc.

Grillètt del robinè. Mastio, Grillette V. nel Voc. e togli Becco che è no me della parte di esso mastio dal quale esce il liquido.

GROLA. S. f. T. de' Patt. Macina ritte, Frantojo. Grosso disco di pietra ginto con arganello o da una ruota ad acqua col quale infrangonsi le viasce e simili. Ha

tt . . . . Albero. n . . . Perno. la . . . Piastrone.

. . . . Piatto della macina

e . . . . Grillanda. ett o . . . Roccheffo. . . . . Braccivolo.

s. m. T. degli Appenn. Orliccio lenta. V. Rodèll d' polènta nel

s. m. V. degli Appenn. Scoscento, Dirupo. Detto da' nostri coli Lubiara, e da' parmigiani Per-V. questa voce nel Voc.

lotula. s. f. Radicchiaja? L'erla che in primavera va per le prociando e vendendo radicchi ici o scoltellati (grugn da prà.) s. m. T. de' Gett. Migliaccio. lo fuso che si rappiglia prima ntero suo passaggio nella forma erciò fa andar a male l'opera tto.

PP D' SALAMON. Vene dorsali del Gruppo di vene della gobba del che allorquando è visibile ne' ini, le donniciuole predicono la loro vita.

DA. S. f. T. de' Mur. Corda, Guida.

Che si tende tra due estremi muro per murarlo in linea retta.

EL CONI. T. de' Zecch. SbolzoGuastare il conio o l'impronta
moneta.

DA. s. f. Ingozzatura. L'atto di iare altrui il cappello con un di mano dato nella testa di esso. Dèso. s. m. Montatojo. Edifizio erve alla stazione o fermata delade ferrate per salire o scendere eicoli della strada stessa. Stazio: il punto ove succedono le ferde' carrettoni delle strade ferrate. ila. att. T. de' Zecch. Bianchire. regere la moneta in acqua adatta le bianchimento.

i. att. T. de' Stagn. Coppare. rre una lamina a forma di coppo.

Insuque. Imbellettato. Lutulento, zaccheroso.

Improdula. att. Imbellettare, Appiastare.
Improdula. att. Imbellettare, Appiastare.
Improdula. Macchie nore che rende la pietra allorche
riceve in alcune sue parti l'inchiostro
da stampa con troppa facilità.

IMPASTADURA. s. f. T. di Cart. Pastatura.
L'azione d'impastare i fogli per farne
cartone.

Impiecà dil Salén'ni. Doganese. (Leg. Sele 1701.) Ufficiale della dogana del sale. Impost. s. m. T. de' Mur. Sediti. Que' luoghi dove gli architetti fanno posare le teste e gli spigoli degli archi. Base, il sostegno o l'impostatura degli archi tanto verso le pile che ver-

so le testate.

IMPRESA DIL STRADI. Accollo delle strade.

Impresa di farle per conto suo a tanto
per metro o per anno.

Inanz d' età. Passatella. Donna avanzatella in età.

Incisón. s. m. T. de' Zecch. Maestro de' conii. Colui che incide i conii delle monete.

Incuzen di Tas. T. de' Stagn. Tassetto a orti. Tassetto a solchi per incavarvi la latta colla penna del martello.

INGREPA. add. m. Agrumato. Coperto di gruma, e dicesi di botticello o veggia. INGREPARES. n. p. Aggrumarsi. Coprirsi una botte o simile di gruma.

INGUENT. Fig. Danaro.

INTREZZADURA. 8. f. T. de' Parrucc. Staffa.

Sorta di annodamento delle trecce
imitante le staffe di un cappio.

Inzà e inà. A posti a posti. In certi punti, in alcuni luoghi. Inzotnigans. n. p. V. degli Appenn. Ac-

coccolarsi. V. nel Voc. Guires.

## J

JURIONAR. att. T. de' Barc. Abbriogre.
Il primo avviarsi di una barca da
una riva al largo.

### L

rre una lamina a forma di coppo. Il Lacama caisti. Lacrima di Napoli. Sorta

di vitigno e di vino squisito notissi- l mo a' ricchi beoni.

LAMA. s. f. T. Chir. Foglietta. La lama della sega da amputare.

LAMASTER. add. m. T. degli Appenn. Palustre, Acquitrinoso. V. Sortumos nel

LAMBURC'. s. m. Toppo. Così diconsi ciascuna delle traverse sulle quali si fermano le tavole di un piano di legno.

LAMPDÉN. s. m. Lampada. Vaso di vetro che si pone nella gola della lampada nel quale è l'olio su cui galleggia il luminello col lucignolo.

LARIZ. s. m. T. Bot. Larice. Albero degli alti monti simile al pino, dal cui legno stilla la trementina di Venezia. E il Larix europaea Linn.

L'astrén dla strèggia. Coltello di calore. La laminetta non dentellata della stri-

glia.

LAVACC. s. m. T. degli Appenn. Lagume, Pacchiarina. Quantità di mota liquida.

LAVATAZZI. 8. m. Sciacquino? Lavatazze? Colui che in un casse ha per solo usficio di sciacquare le tazze ed i tondini da caffè.

LAVORANT. s. m. T. de' Salin. Manifattori. Quegli operai che assistono i cuocitori delle moje.

LAVORAR D' MANÈRA. Far di maniera. Fare di suo mode o ad imitazione del modo di un dato maestro in opera di

Belle arti. LEEROÈUL DEL LACC. T. di Ferr. (V. d'origine Bergamasca). Feciaja della scodella. Buco che apresi nella parte superiore della scodella, dal quale esce la loppa o feccia che galleggia sul

ferraccio fuso. Lègn. s. m. T. d'Agr. Legname, Osso. (Davanzati) Il legno della vite.

Lègn Goèub. T. de' Sart. Regolo. V. Pistolon nel Voc.

Legnazz. s. m. T. d'Agr. Scivoli. I travicelli sui quali scivola il traino villereccio.

Lénca. avv. di l. T. degli Appenn. Li. In quel luogo.

Lètt. s. m. T. de' Stam. Culla. Tutta la parte orizzontale del torchio, composta dalle guide e dalla capretta, sulla: quale scorre il carro.

Lètt del cabr. Cuna. La parte one si pongon le rohe o si siede.

LETTÈRA. V. Altèra nel Voc.

LEVA IN MASSA. T. Mil. Levata a popole o in massa.

LIGAJI DEL SACCH. Comandole. (Fior.) due capi di grosso spago coi quali si lega la bocca del sacco pieno.

Lina torta. Lima torta. Sorta di lim curva e manicata usata dagli scultori LIMPIR EL RODÈLL. T. de' Stacc. Fare il nervetto. Fare intorno al cassino um rimboccatura a' nervetto nella tela di crino o velo perchè si possa tendere e conservar tesa entro i cassini nello stacciare.

LIMPIR IL PADÈLI. Disporre a sorrisciatura. Porre l'acqua salata nelle cottoje perchė cristallizzi il sale ed

evapori l'acqua.

Lòfa, s. f. Borniola. Giudiziò dato contro il giusto per lo più in giuoco.

LORD IN TOCCH. Tritino. Così dicesi chi ha la smania di vestir bene ma non potendoci arrivar con la spesa, ba sempre de' panni rifiniti e di poco valore.

LUBIARA. S. f. V. de' Collig. Dirupo. V. Perzipizi nel Voc.

Luna. s. f. T. degli Oref. Lucerna da saldare. Quella che si usa dagli orefici per saldare piccoli lavoni col cannello (canètta)

Lustradôn, s. m. Lustratore. Chi lustra pietre o marmi.

MACCHINA PR IL PAJI. T. de' Tabac. Trinciasparto. Ruota girevole che in vecc di quarti, ha lame taglienti, che trinciano nel girare i gambi dello sparto.

Madon. s. m. T. degli Appenn. Argine divisorio, e talora anche Rialzo, Termine e sim.

MAL AL STONEGH. Mastalgia. Dolore delle mammelle.

MALAGA. 8. f. T. Bot. Malaga. Vino che ci viene da Malaga città di Spagna e sorta di vite poco nota.

·Malaga rossa. Malaga rossa. Varietà

della precedente vite che è pure poco coltivata tra noi.

MALFATT. s. m. Minufattoli. V. Frescaroèuj nel Voc.

MALTAJA. s. m. Agnellotti a rocchi. Sorta di agnellotti arrotolati e tagliati col coltello in rocchi.

MANAFÈT. s. m. T. degli Appenn. Minufattoli. V. Frescaročuj nel Voc.

Manèrra. s. f. T. de' Carrozz. Maniglia a saliscendo. Quella specie di serratura che serve a chiudere gli sportelli delle carrozze.

Mantruson. s. m. Ciarpiere. Abborracciatore e al fem. Ciarpiera, Ciarpona.

Manzaboèus. s. m. Manelle. I tre o quattro mazzetti di Saggina che compongono la chioma o pannocchia della granata (scòva).

MARTÈI DLA STÈGGIA. Martelli. Quelle due prominenze ai lati che servono a per-

cuotere la striglia per ispolverarla. Masc'. s. m. T. de' Zecch. Punzone. La parte superiore del conio che impronta il diritto della moneta.

MASCRA. s. f. T. de' Scher. Guardafaccia? Maschera da scherma di filo di ferro.

MASCRA. s. f. T. de' Scult. Forma. Quella specie di maschera che si sa con istucco ad un morto per poi averne il ritratto in gesso da scolpire. Mass. s. m. Masso. Pietrone col quale si

fan statue.

MAZZOÈUL. S. m. T. de' Bigonc. Mazzo. Martello di legno usato dal bigonciajo. MAZZOÈUL. s. m. T. de' Terraz. Maglietto. Sorta di grosso mazzuolo con bocca munita di chiodi con grosse capocchie col quale si pestano in tritoli le sverze di marmo ecc.

Meledzz. s. m. T. d'Agr. Sanàli (Diz. Fanf.). Gambi secchi della saggina e del granoturco: agg. nel Voc.

Menta straca. Smemorataggine. Dissennataggine.

A menta quieta. Ad animo riposato. Avèr in ménta. Aver in animo. Essere pell'intenzione.

FARS GNIR IN MENTA. Ridursi alla memoria.

GNIR IN MENTA. Cader in mente di dire, di fare ecc.

MENTASTER. s. m. T. Bot. Menta di cavallo, Mentastro, Menta salvatica. Pianta i cui fiori sono di un rosso chiaro, odorosa, e che cresce di preferenza ne' prati umidi. E la Mentha sylvestris di Linn.

MENTIDA. s. f. Mentita. Accusa o rim-

provero di menzogna

MENTIR. att. Mentire. Non dire il vero. MENTYA. add. m. Mentovato, Nominato. MENTYAR. att. Mentovare, Nominare, Menzionare.

MENZION. s. f. Menzione, Cenno, Ricordo. V. Parola nel Voc.

MERAVIGLIA. s. f. T. Bot. Meraviglia di Spagna. Mirabilis jalapa. V. Maravili nel Voc.

MERCA. s. m. Mercato. Il luogo dove si vendono mercanzie. La radunanza del popolo che vi si fa. Il trattato di prezzo su ciascuna mercanzia.

Merca del gran. Mercato del grano. Da qualche tempo serve a quest'uso l'atrio del Palazzo comunale. Dapprima scrviva esso locale di dogana.

Mercà di Folsė. Mercato de' bozzoli.

V. Pavajòn.

Merca dil Besti. Foro boario. Locale ove si fa in Parma il mercato de' bovini ogni sabbato.

Merca dla Legna. Mercato di legna. In Parma ad ogni porta havvi un certo numero di borghi ove i carri si fermano a far mercato di legna.

MERCA DLA POLARIA. Pollaria. Luogo dove si vendono i polli.

MERCA DL' UVA. Mercareccia dell' uva. Il luogo dove si conduce al mercato l'uva da pigiare o pigiata.

A BON MERCA. A florito mercato.

Andar adrè al bon mercà Calarsi al buon mercato. Lasciarsi persuadere dal prezzo vile a comperar una cosa.

A STRAZZ MERCA. A vilissimo prezzo. VENDER O COMPRAR FOÈURA D' MARCA. Vendere o comprare per iscarriera, cioè fuori del traffico comune quasi occultamente.

Mercadon. s. m. Mercatale. Vasta piazza o locale ampio ad uso di mercato. Emporio direbbesi meglio in senso di mercato o fiera ricca di merci e bestiame; e, sopratutto di contratti.

MERCANT. s. m. Mercante, Mercatante. Quegli che esercita la mercatura.

MERCANT DA BO. Boattiere. Mercante di buoi o di bestie bovine.

MERCANT DA FERR. Mercante di ferrareccia, Grossiere.

MERCANT DA FIBBJI SCOMPAGNI. Vendifumo. Venditore di nulla.

MERCANT DA FIA. Spia, Soffia, Delatore.
MERCANT DA FIG SECC. Mercantuolo di
quattro denari, Mercantuzzo di merda. Mercante di poco credito.

Mercant da folsei. Bozzalojo, Bozzolaro:

MERCANT DA GRAN. Granajuolo, Bia-dajuolo.

MERCANT DA LANA. Lanajuolo.

MERCANT DA LEGNA. Catastajo.

MERCANT DA LÉN. Linajuolo.

MERCANT DA MODI. Modista.

MERCANT IN FÈRA. Mercante in fiera. Sorta di giuoco. V. Zugàr al Mercant in fèra.

Mèsa. s. f. T. degli Oref. Madiella. Cassetta di legno ove si tiene la terra per formare le staffe.

Mes'cia. s. f. T. de' Polv. Cazza da pile. Sorta di mestola che serve al tramutamento delle cariche de' mortai. Mes'cia da bever. Ramina. Specie di romajuolo di rame con che levasi l'acqua dal secchio.

Méstra. T. de' Tip. Sottoforma. Foglio di carta che si pone sul timpano sopra tacche le e sotto il foglio da stampa.

MATER A TAVÈLA. Misura metrica. Nastro segnato dalle divisioni metriche fermato ad un perno girevole in una scatoletta che serve per avvolgerlo e svolgerlo al bisogno.

METTER AL PONT. T. de' Scult. Appuntare. Segnar con punti il masso per norma dell'abbozzatore e per segno de' punti rilevati della statua.

MÈTTER EL BCON. Inescare. Por l'esca all'amo o simile.

METTER IN SCOL. Sgrondare. Dare a terreni quella pendenza che faccia scolare facilmente le acque.

MÈTTER INSÈMA. T. de' Bigonc. Far la dogatura. Accoppiare le doghe de' bigonci tra i cerchi per disporli alla capruginatura (znadùra).

METTER SU IL TORZI. T. degli Addi. Imboccare i doppieri (Bresc.). Pirtare i quadroni sugli aghi de' candeim

MEZZ BO. T. de' Mac. Mezzina? New bue macellato. Bada cortese lettere de una parte de' vocaboli riguardanti la voce mezz sono dopo mezza e par prima nel Vocab. fa in esso un se gno di rimando.

MEZZA PIAZZA. T. d'Arch. Ripiane. I piano della montata di un ponte.

MEZZA ROBA: T. d'Agr. Fieno vallin Fieno misto di dumi o di altre piate non buone per foraggio.

Mizza. s. f. V. degli Appen. Asias. 7. Asna nel Voc.

MLÉN'NA. s. f. V. degli Appen. Melun. V. Vlùmm. nel Voc.

MNUDÉN. S. m. Vermicelli e non Capilini che così diconsi propr. i nosa Fidica. V. l'una e l'altra vece sel Voc. e correggi.

Moca. s. f. V. degli Appen. Morchia. Feccia dell'olio.

MODORDEN. S. M. T. Mil. dal Fr. (Mot d'ordre). Parola. Nome di una citti, d'un guerriero o di un santo, che si dà per segno alle ronde, ai corpi di guardia ecc. onde riconoscere chi s'avvicina.

Moèuven. att. T. de' Scult. Currere. Maneggiare le pietre con curri e sanghe per trasportarle da luogo a luogo.

Molen. s. m. T. de' Zecch. Molino delle monete. Mecanismo o machina idrulica che da moto agli strumenti usti per coniar le monete.

Mondén'ni. s. f. V. degli Appen. Caldoroste. Castagne cotte nella bruciajuola (padèla) e spoglie della loro buccia.

MONTAR IL SPAZZÈTTI. Stuccare i pennelti. Così dicono i fabbricatori di spazzole il fermare con passaperla (ramett) e stucco i pennelli (fiorett) delle spazzole nell'assicella.

Montar il Lenti. T. degli Occhial. Armare le lenti. Fermarle nelle casse degli occhiali o nelle casse de' cannocchiali.

Mondèccia. s. f. T. de' Mur. Staffa. Pagliuzza ripiegata colla quale i muratori tengono sospesa nel mezzo una guida (lazza) che abbia gran tratta. Mons. s. m. T. de' Vetr. Morso, Torsello. La piccola parte di vetro fuso che piglia ogni volta il gonfiavetri colla canna nella bofferia.

MORTAL. s. m. T. d'Agr. Rincalzo. Cumulo di terra che si sa al piede delle

piante giovani.

MORTALAR. att. T. d'Agr. Rincalzare. L'atto con cui si sa il rincalzo. V. so-

Moscatell D' Spagna. Moscado spagnuolo, Uva salamanna. Vitigno noto. Moscatèll ross. Moscadella rossa.

Moscatlon. s. m. Moscadello reale. La Vitis vinisera apiana Linn.

Mostra. s. f. T. de' Past. Accomodatura. La studiata disposizione che i pastaj danno a vari saggi delle loro paste nella Pasqua e in Natale.

MRUZZ. add. V. degli Appen. Stivato, Accalcato.

Msora vojada. V. Mèter a tavèla nel Suppl.

MUDA D' BOCI. Corr. nel Voc. Giuoco, e lascia la voce Muta per riguardo agli aghi da maglic (fèrr da calzètt).

MUDAR I COMPOST. T. de' Polv. Tramutare le cariche. Passare le cariche di polvere d'una in altra pila per comporle meglio.

MUDAR MAN. T. di Giuoc. Andare al dado. Passare i dadi dalle mani di un giocatore in quelle di un altro.

Murajoèula. Meglio al muro. Sorta di giuoco. V. Zugar a la spana nel Voc. Mus. s. m. T. de' Mac. Musello. La carno che staccasi dal muso delle bestie macellate.

Napolén s. m. Arancioli. Aranci sbucciati che fatti a spicchi servono a far mostarda fina.

Navsėla da donni maladi. V. Scarpėtta nel Voc.

Nèssi (Lat. da Nescio non sapere). Scomuzzolo. Voce che i maestri usano quando vogliono significare che i fanciulli non han saputa la lezione, e vale, pulla, punto.

M NIGRARA. S. f. T. d'Agr. Morone nero, Mostaja. Sorta di vitigno de' nostri

Nosa, s. f. T. de' Mac. Mela della spalla. Taglio di carne che staccasi dalla punta della spalla delle bestie macellate.

Occ' d' Pernisa. T. de' Scarp. Occhio di pernice. Sorta di Brecciato da costruzione che credo si trovi nel Veronese. Ocon, s. m. Fistione. Sorta di suffolo di

terra foggiato a piccola oca.

Offizi d'indicazion. Scrittojo d'indicasione o d'avvisi. Sorta di recapito per chi vuole disporre di cose o di persone.

OMBRINARA. S. f. T. de' Pesc. Ombrinara. Rete per pescare ombrine.

Onen. s. m. T. de' Mur. V. questa voce nel Voc. e corr. tetto per letto nella terza riga.

Onerr. s. m. T. de' F. Ferr. Reggistanghetta. Ferruzzo biforcato che si ribadisce nel coperchio della serratura dalla parte de' suoi gambetti e che a simiglianza de' piegatetti tiene in sesto. la stanghetta.

Ongèla. s. f. T. de' Zecch. Tassello. Strumento tutto di acciajo finissimo il quale serve per intagliarvi dentro l'im-

pronto delle monete.

Ondi. V. nel Voc. e corr. Ordito. I fili che formano la lunghezza (non la larghezza) della tela come dissi nel

Oslèrr. s. m. T. de' Mur. Sestino. Così va detto e non ambrogetta, che è quadruccio di marmo o mattone verniciato. V. nel Voc. e corr.

Oss D' VINTAJ: Corr. nel Voc. Stecche le piccole, Bastoncelli le grosse.

OSTARIA. Osteria. Sorta di giuoco. V. Zugår all' Ostaria nel Voc.

OVRA DI FORNASÉR. Spianatura. Il lavoro manuale di chi spiana i mattoni da mursre.

# P

PADRLA DA TINTON. Vagello. V. Caldèra nel Voc.

Pagnori. s. m. T. de' Sell. Guancialini.
Sorta di sacchetti ripieni di borra che
si pongono nel corpo interno della
sella.

Phia. s. f. T. delle Crest. Treccia di cascola. Nastri intessuti di cascola usati dalle crestaje.

PAJETTA DEL ZIGALL. Sparto. La pagliuzza che si pone in mezzo a' nostri zigari per poter inspirar meglio il fumo quando si fumano.

PAJON. s. m. T. de' Tabace. Bocciuoli di paglia. Pezzetto di paglia integro della lunghezza di un mezzo decimetro che si mette ad uno de' capi de' zigari a' modo di bocchino.

Pan d' savon. Punello.

PANN. s. m. T. delle Stir. Stiratojo. Quel pannolano sul quale stirano i pannilini le stiratrici.

PANZADA. s. f. Fig. Portata, Ventrota. Un parto di porcelletti, di cani e sim. ancora nel ventre dell'animale.

Partida d' seguit. T. di Giuoc. Caccia, Tutta partita Partita vinta facendo tutti i punti voluti senza mancarne uno. Passagg. s. m. T. de' Razz. Passaggio.

Cambiamente istantaneo di una in altra forma e figura di fuoco artifiziato.

PASSAR IN MAGAZZEN. Sgombrare il gabbèo. Togliere il sale già scolato dal

gabbeo per riporlo nella salina.

Passar la tera. T. de' Salo. Graticciar la nitriera. Sceverar le muricce nitrose da ciotoli o dalle schegge di

mattoni.

PATAJA DEL ZIGALL. Fodero. La foglia che copre esteriormente il zigaro.

PATECC. s. m. V. degli Appen. Canapuccia. Canapa cresciuta scarsa in terreno magro.

PATIBAN. 8. m. T. de' Sart. Trapunta.

Sorta di pannolano doppio per stirare

PDALÈRA. s f. T. d' Equit. Tavola. La parte della staffa da cavalcare sulla quale si tiene il piede. Pr. s. m. T. d'Agr. Pedale, Gambak, Ceppo. Il piede della vito.

PE DEL LETT. T. de' Tip. Capretta. Travicello con due robuste gambe, sul quale posano le due testate delle guide del torchio.

PE DLA CROSERA. T. de' Tip. Penna. Verga di ferro fermeta sulla caprette che s'alza in aria e serve d'appoggio al timpano e alla fraschetta quando vengono rialzati.

PE D' NIMAL. Ginocchiello. Così dicesi ciascuna delle estremità anteriori del piede del majale che si staccano dalla spalla, Peduccio la parte della gamba posteriore dal ginocchio in giù spiccata dall'animale.

PÈLA D' BATTARIA. Pelle del tamburo. Quella che serve per battere il tamburo.

PÈLA D' BORDON. Pelle del fondo o del suono. La pelle inferiore della cassa del tamburo.

Penna SUZZON'NA. Penna succiatoja o mignattina? Penna che si trova talora sugli uccelli colla sua canna piena di sangue.

Prinz. s. m. V. degli Appen. Frascs. V. Frasca nel Voc.

Perlen. s. m. T. delle Stir. Turchinetto.
Materia colorante che talora si unisce
in piccola quantità alla salda per dare
una legger tinta d'azzurrognolo alla
biancheria.

Persicaria. V. Erba persghén'na nel

Personén'na. s. f. T. de' Liq. Persicata? Acquavite concia con essenza di persicaria.

Pás. s. m. T. de' Sart. Pietrone. Grossa pietra che i sarti pongon sopra una tavola o pressa, sotto la quale è il panno fra teli bagnati perchè rientri.

PETI. S. m. T. de Tabac. Rapato sottite.

Sorta di tabacco fine della nostra fabbrica.

Pett. s. m. Cornaggine (Giusti). Imbronciatura capricciosa e puerile.

Pètt da Cavalli. T. de' Sell. Pettorale, Pettiera, Reggipetto. Striscia di cuojo attaccata da un lato e affibiata dall'altra parte della sella, passando avanti il petto del cavallo, per impedire che salendo all'erta non cali la sella indietro.

PETT D' MÈZZ. T. de' Mac. Sterno. Taglio di carne che tagliasi presso la punta di petto delle bestie macellate.

PETTNADURA. s. f. T. delle Crest. Trecciera. Ornamento per le trecce. V. la voce nel Voc. e aggiugni.

Pezz. m. avv. Gran pezza, Buona pezza. Un pezzo fa, da gran tempo.

PIÀA. Nel Voc. alla voce Piàa ho promesso un prospetto comparativo de' nostri suddialetti, che darò come ho promesso nel supplemento. Qui, ora, nol potrei dare elaborato siccome è mio proposito.

PIAN DLA GROLA. Piatto della macina.

Quella conca di marmo a dolce incavo in cui si mettono a schiacciar le
vinacce sotto il piastrone o gran lastra della macina che gira intorno.

Pianista. s. m. Cimbalajo. Lavoratore o suonatore di gravicembali. V. nel Voc. e corr.

Piantón Marmonizzà. Marmetto. Quadrone coperto di uno strato d'argilla solida colorata a marmo venato.

PIASTRÉN. T. di Cart. Bancacciuolo. Asse della soppressa da cartiera che spinta dalla grillanda comprime la posta.

Piastron. s. m. T. de' Zecch. Contrafforti. Piastre di ferro che tengono in sesto tra i ritti del torchio la cassa della vite da conjare.

PIATT DLA STUA. Piastrone. Piastra di ferro che forma il fondo del caldano e il cielo del focolare della stufa.

Piccanèla. s. f. T. d'Agr. Uva parmigiana. Sorta di uva di un vitigno nostrale che credo sia una varietà dell' Uva claretto.

Piccha. att. T. di Scult. Macerare la pietra, o il marmo. Picchiettarne la superficie colla martellina.

Piccon. s. m. T. de' Selc. Beccastrino. Sorta di zappa grossa e stretta che serve per cavar terra.

Piccorr. s. m. T. de' Ram. Còrtola. V. Mezz martell.

PIJAR. att. V. degli Appen. Prendere. V. Toèur nel Voc.

PINDENT. s. m. T. Furb. Susina.

Piociara. s. f. T. Furb. Canapa.

Piri. s. m. Pigolio, Pispillo. Voce de' pulcini e simili uccelletti.

Pinon. s. m. T. de' Stamp. V. nel Voce e agg. Pirrone, Perno. Pezzo conico di ferro, la cui base è annessa e fermata all'estremità inferiore della vite e la cui punta ottusa posa e gira nel centro della lucerna del pianello.

PISTELL. s. m. T. de' Past. Toppo. Cilindro di legno, che s'introduce nella campana sopra la piastra, e viene spinto direttamente dalla vite per far uscire le poste dalla stampa.

PISTOLA. s. f. Galletta di melica. Panetto di farina di gran turco cotto nel forno. V. nel Voc. e agg. o piuttosto corr. ponendo questa frase in luogo dell'altra voce Spola.

PITERA. s. f. T. de Ram. Tacchiniera?

Sorta di Tegghia di rame usata specialmente per arrostire Tacchini nel forno.

Più. s. m. T. di Giuoc. Peso. La parte d'onde la pallottola ruzzolando per terra inclina a deviar dalla retta che percorre.

Pizz. s. in. V. degli Appen. Becco, Rostro. V. Bècch. nel Voc.

PLAN PLAN. T. Furb. Denari.

PLIZZON'NA. s. f. Uva moro delle Ginestre. Sorta di uva nera e di vitigno nostrale notissimo.

Pompon. s. m. T. Mil. Cresta sarebbe meglio detto che Nappa corrispondendo tal voce alla nostra coccarda. V. questa voce nel Voc. e corr.

PONDER. att. V. degli Appen. Porre per es. mente, attenzione ecc. ad una co-sa. V. Dar a mént nel Voc.

PONDR 1 CAN. V. degli Appen. Incitare, Aizzare i cani, Accanare. V. Far borrer nel Voc.

Ponsó. add. m. Color rosso cupo e alla Franc. Ponsó. V. nel Voc. questa voce. Pont. s. m. T. di Giuoc. Scoperta. Il numero che segnano i dadi a ciascun

tiro.
PONTA. s. f. T. de' Sell. Pomo della sella la. La parte anteriore della sella che più rileva.

PONTAR. att. T. delle Crest. Ispillettare. Fermare con ispilli.

Portapiniment. s. m. T. de' Sell. Reggi-

sella? Sorta di capretta che serve a toner le selle in mostra o nella ri-

Pontantes. s. m. Sediario. Colui che dà a nolo le sedie o portantine. V. nel Voc. e agg.

Pontavia. s. f. T. Furb. Paletta da fuoco o sim.

Portnosii. c. m. Scarsellina (Fanfani).

V. nel Voc. questa voce e corr. Positora. a. f. T. de' Scherm. Positura. L'atto a cui si compone lo schermidore nelle diverse circostanze del duellare.

POST DI PASSEGGÈR. T. de' Navic. Trasto. La parte di meszo della barca dove sta sedato il passaggiero.

Pozz del carbon. T. de' Polv. Forno, Fossa. Manufatto a foggia di forno cupo ove si carbonizzano le legne per farne carbone da polvere.

Pozzolàna. s. f. Rapillo, Polvere di possuolo. Sorta di rena che trovasi in gran copia ne' campi che son presso l monte Vesuvio e che mescolata con calcina dà solidità a muri fatti sotta-

PREDA D' LEGN. T. de' Tip. Calomajo. Tavoletta, annessa al torchio da stampa, sulla quale sta l'inchiostro, del quale si spalma il rullo per inchiostrare la forma.

Pressador. s. m. Strettojajo. Colui che attende allo strettojo nelle stamperie. PRIM BOTT DLA VIDA. Cacchio.

PROFORTA. s. f. Proboscide. V. Probossa nel Voc.

Punca. s. f. T. de' Cer. Defecazione. Depuramento delle cere dalle materie estrance e deterioranti.

Punents. s. m. T. de' Cer. Defecatojo. Vaso nel quale si purga la cera.

OUADER. s. m. T. de' Zecch. Cassa Quadruccio metallico bucato nel mezzo circolarmente, entro il quale gira il fusolo della vite del torchio.

QUADRE PIST. T. de' Terezz. Tritoli di mattone. Tritoli che formano il corpo del sottostrato de' battuti.

Quart (In), T. de' Tess. Parete e un Paretella come nel Voc. V. in Quart.

QUARTÉN'NA. s. f. T. de' Sell. Gualdrespa. Coperta che si stende sulla sella del cavallo per riparo od orpamenta QUATTADURA. S. f. T. de' Sell. Addebbemento. Il rivestimento interno di drasno eec, della cassa delle Carrozse.

Quattàla dia fondén'na. T. de' Sell. Cop pelletto della fonda. Sorta di ribelli di cuojo che cuopre la fonda della sella da militare.

QUATTÀR D' SÉDA. Insclare..

QUATTAR i moder. T. de' Scult. Vestire i modelli. Coprirli con pannilia inzuppati d'acqua perchè non dissechino e screpolino.

Quatter cosi. Cricca di quattro. Così diconsi al giuoco delle minchiate o del tresetti quattro assi, o due, o tre. QUATTER MAI CANTON. Tuccoferro. Serta di giuoco fanciullesco. V. Zugar ai

Quatter mai canton nel Voc. Quenta. V. degli Appenn. e de' Collig. che vale Bisogna, Occorre, Urge, E d'uopo e sim.

Quercen del toribil. Berretta. Quel cupolino che cuopre il bragicino del turribolo.

## R

RAGAJA. S. f. T. de' Macell. Animellais. Quella porzione di carne che resi attaccata alla lingua delle bestie micellate. V. Ragaji nel Voc.

RAMADÉN DLA SORGAROÈULA. Grata. Reticella di filo di metallo che chiude una delle parti della sorciera o trappola.

RIMÉN'NA D' FIÔR. T. delle Crest. Barbing. Mazzettino bislungo di fiorelliai artefatti che le donne pongonsi sollo la tesa del cappello.

RANP. s. m. T. de' Barc. Aguglio, Agugliotto. Gancio che tiene in bilico e sostiene il timone de' navicelli.

RANGOTAN. S. m. T. di Zool. Orangolano. Specie di scimmia nota detta da' Sist. Simia satyrus. Fig. Bertuccione, w mo brutto, contrafatto.

RAPÈ D' PARIGI. Tabacco di Parigi rapato. Sorta di tabacco che spacciavasi tra noi nei principio di questo secolo e non più ora.

Risc'. s. m. T. de' Bigone. Piatletto torto. Sorta di pialletto a piano circolare usato da' bigonciai pe' loro la-

vori.

RASPÉN TOND. To degli Arm. Nettajuolo. Scarpello torto da pulire gl'incassi.

RASTLETT. S. m. T. Catcogt. Pianello. Lo stesso che il pianello da tipografi. V. Pianell nel Voc.

Rilla. V. questa voce nel Voc. e agg. La nostra voce Rèla piuttosto che da Reticulum è credibile che ci sia venuta dal latino Harela che è dimin. di Hara (Porcile).

RESCADA. e. Î. T. de' Macel. Costato. La carne che si taglia dal manso macellato nella parte media delle costole.

RESCRÈTTA. S. f. T. de' F. Forr. Rostrello. Quegli ingegui di una serratura che passano per le intaccature della balzana della chiave.

Resourir de straccia. Pelline. Le quattro laminette dentellate della striglia.

REZDURA. S. f. T. de' Tess. Accavalortura. Dicesi che l'orditora ha fatta un accavaleatura, quando nel portare una seconda mezzetta, o mesza pajuola sull'orditajo lastia di seguitar l'andamento della prima messa pajuola. V. nel Voc. e agg.

V. nel Voc. e agg.
Rider. att. T. de Zecch. Aggiustare.
Rendere le monete del peso che deb-

bono avere.

RIDUTTOR. S. m. T. de' Zecch. Aggiustatore. Colui che nella zecca aggiusta

le monete col peso.

Rinocenont. V. nel Voc. questa voce e correggi lo svarione che mi sfuggi sonnecchiando, e definendo sotto essa voce l'Elefante che ha proboccide in vece del Rinoceronte che ha un corno sul naso e minori dimensioni di questo animale.

RIPLIN D' PASSAGG. s. m. T. d'Arch.

Caposcala. Pianerottolo a capo la scala.

ROBAR L'È SEMPER PCA. Il furto è sempre furto. Verità in vano impurnata

pre furio. Verità in vano impugnate da ciri crede non sia furare, il torre un minimo che di una cesa altrai. L'aritmetica morale insegna che ladro via ladro fa sempre ladro, e che il torre l'altrui come che sia è sempre furto.

ROBARS EL MAZE. Rubamonte. Giuoco di carte. V. Zugar a robars el maza nel

Voc

Rochert s. m. T. de' Torn. Girelletto
Cilindretto sul quale è avvolta la corda
che fa girare il pesso sul tornio.
Rochert su prin T. delli Cris Torio

Rocuerr or res. T. degli Oriv. Temburo. Quello degli oriuoli da torro.

Rodela. s. f. T. de' Tint. Follatoje. Diseo imperniato in un legno coi quale si pigiano le robe nel vagelle.

Robela. s. f. T. di Giuce, Girello. Piastrino metallico usato per giuccere al giuceo della campana.

RODER DEL TANDOR. V. nel Voc. e poni Remontorio in vece di Rustino dalla forza.

RODLON. s. m. Alsatoje. Dischi per ajutare la pressione delle focacce di vinacciuoli o noci nel torchio.

Rompa sompa. Spunta vince. Sorta di giucco. V. Zugar a Rompa rompa nel Voc.

ROMPER. T. di Giuce. Far doppietso. Fare due carte dello stesso seme nel giuceo del giulè.

RONPER LA MAN. T: di Giuoc. Stornare il giro. Prendere senz'interesse una carta, unicamente per esser primo a giuocare e tentar miglior sorte.

Rossul. V. questa voce nel Voc. e agg.
In una nota del chiarissimo Bibl. Pesnana trovo che, Rossul è corruns. di
Rochouar accr. di Rochechouart, cognome francose di tale che inventò,
o che amava specialmente questa norta di vivanda.

Rottuna. s. f. T. de' Terrenz. Sentiso di battuto. Le perti gueste di un bettuto che si rompono e gettano.



Sabbiadora. s. f. T. d'Agr. Scope di belvedere. V. Scova nel Voc.

SARAR SU. T. di Giuoc. Torre la mossa. Diessi al giuoco della dama del chiu-

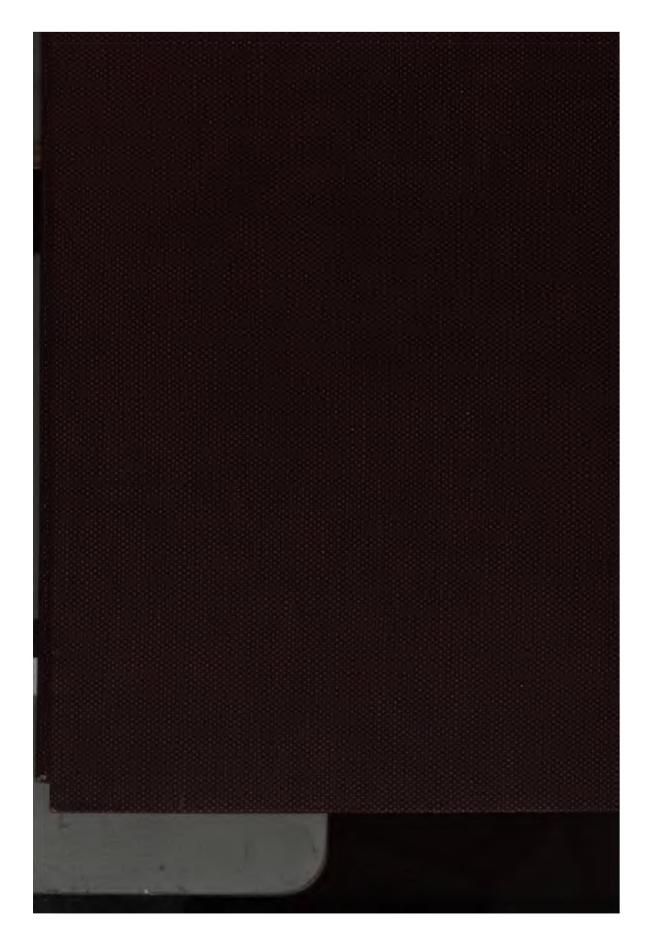